







# NUOVO DRITTO INTERNAZIONALE PUBBLICO



# NUOVO

# DRITTO INTERNAZIONALE

# PUBBLICO

SECONDO I BISOGNI DELLA CIVILTÀ MODERNA

PE

## PASQUALE FIORE

Professore di detta Scienza nella R. Università di Pisa

~



#### MILANO

Presso la Gasa Editrice e Tipog. degli Autori-Editori Corso Vittorio Emanuele, 18

1865

# 

Proprietà letteraria

# Al Chiarifino Commendatore

## PASQUALE STANISLAO MANCINI

Deputato al Parlamento

E PROFESSORE DI DRITTO INTERNAZIONALE

NELLA R. UNIVERSITÀ DI TORINO

Illustre Comm. "

Fin da quendo nel 1852 Ella iniziare nell Università di Torino una scuola di DNITTO INTERNAZIONALE per incarico ricevuto dall'antico governo del Piemonte, esprinera nella prolusione al suo corso il bisopno, generalmente sentito nell'epoca moderna, di tentare una generale riforma del dritto, e di triendicare sopratuto il principio di nazionalità dal dispregio in cui l'avevano gittato i politici della vecchia scuola. In tal modo Ella presentevi i tempi colle sue dottrine, e mentre nell'Italia nostra l'idea di surionalità era un'aspriazione delle sole anime generose che vivevano della vita del pensiero, e che nutriano il cuore agli onesti sentimenti di patriottismo, Ella scientificamente dimostrava come l'Italia, per la sua morale unità, per la sua posizione geografico, per la sua storia tradizionale, avea dritto di exsere una nazione, come pio readmente si è costituita.

Certamente se le sue molteplici occupazioni non avessero richiamato altrove le sue cure, Ella avrebbe svolti i suoi concetti in un lavoro sistematico, ed avrebbe stabiliti i principii del nuovo dritto pubblico internazionale moderno con tanta profondità di dottrina, con tanta forza di argomentazione, e con si vasta crudizione da convincere i più ostinati nemici della civilià e del progresso. Nè debbo nasconderle il rincrescimento di molti perchè Ella non pone mano a questa lavore, che chiarirebbe il movo indirizzo della scienza con grande profitto dei suoi cultori.

Avendo sentito auch' io il bisogno di studiare razionalmente il grande monimento curopeo, e di tentare una generale riforma del dritto inernazionale, stubilendo le use basi sul principio di autonomia nazionale, ho divisato di offrire a Lei il mio libro. Ed a ciò mi sono indotto, non solo pel profondo sentimento di stima che nutro verso Lei, per le rare qualità che adornano il suo ingegno, ma anche perchè essendo stata Ella il primo ad iniziare in Italia una scuola razionale di tale ccionza, a Lei meglio che na altri conveniva offrire un libro futto coi principii dello sua scuola.

Se la scarsità del mio ingegno e la debolezza delle mie forze mi

hanno impedito di raggiungere lo scopo che mi sono proposto, vadga a scusarmi presso le la giovone età in cui ho scritto il mio libro. A me, che non ho ancora compiuto il sesto lustro, manca naturalmente la profondità della dottrina e la vasta erudizione, perchè alla mia da raramente si posseggono la maturità del senno, la vigoria del giuditio e le estese cognizioni.

In opni modo son certo che Ella norrà gradire la mia afferta, compiacendosi dello scopo che mi sono proposto, che è conforme ai suoi suggerimenti, e spero che mi farà sentire una parola d'incoraggiamento per continuare con maggiore ardore e con più felice esito s studii della nottra scienza.

Colgo quest'occasione per manifestarle pubblicamente i miei profondi sentimenti di stima.

> Suo devot, e servo PASQUALE FIORE.

### INTRODUZIONE.

Nel presentare al pubblico questo corso di dritto internazionale sento il dovere di esporre le ragioni che mi basso indatto a tale pubblicazione tonto più perchi stante la mia giovane età ad alcuni sembrerà troppo ardita la risoluzione di pubblicare nu opera.

Chiamato ad inseguare dritto internazionale nella libera Università di Urbino, mi proposi di non passare il tempo in un ozio sterile e distruttiro delle più nobili facoltà dell'uomo, ma per adempiere gli obblighi dell'insegnamento, e per ritrarre profitto dalla quiete e dalla calma che fortunatquiente si gode in una niccola città rolli addentrarmi nella scienza che io era chiamato a professare, ed esaminarne bene sopratutto i principii e le basi per potere poi con bnon criterio giudicare tutto l'edificio scientifico su di essi costruito. Arendo nell'età viù giorgne studiato ed inseguato filosofia, la mia mente era stata fortemente impressionata dai principii ontologici, si perché rispondono meglio al bisogno dell'intelligenza di conoscere con certezza, sì perché essendo sintetici e comprensiri si affanno meglio all'invenzione essendo per se stessi fecondi nelle applicazioni : ed io che arca studiato sopratutto la filosofia del Gioberti, del Gerdil e del Malebran he che con tutto lo studio haono roluto incestigare i supremi principii del conoscere, nel passare dall'insegnamento della filosofia a quello del dritto non potetti accontentarmi di una conoscenza superficiale e di eru-lizione, ma per quella naturale abi-Indine degl'ingegni adusati alla speculazione di ricercare i principii e le ragioni supreme volli sui principii sopratutto studiare per esaminarli e criticarli,

Pu per questo bisogno della mia mente che faccadami a stadiare la ricabazione dei era compinata in Italia, «colundo a un tenso presure la legislituità dei fatti compinat, mi progosti di prarare la legislimità del potere castitutto in Italia e fait artitto di pubblicare nel 1882 un trattato chementare di deitto contituzione. L'oppera risaci incompiata ed imperfetta e late io stesso la giulico con più maturo giudizio, e meglia surebbe risacita se alcune porti [navero intata obbreviate logilicale in intilii rigitticai, e emplificando de formale attutte e fisosofiche; attre estere facendo l'applicazione dei principii per rendere le teoriche più compete e più efformente pratiche; una uno statute questi restà lighti ed attri che

io stesso riconosco nel mio libro molti applandirono quel lacoro eloggiando l'indirizzo dato ai miei studii sociali e politici e m' incoraggiarono a far meglio,

Allorche in intropercia l'insegnamento del dritto internazionale un fatto più solemar richimmet la mia attrazione, e questro er a figuiazione arota che commuorera tutta e Baropa cirile. La ricolazione italiana, la lotta tra il Puputo e I luperco, le aglaticiani in l'império e nella Galizia, la ricolazione di Polonia, i morimenti della Moldaria, la guerra dei Bacati, le suprazioni della Germania. Il capetto di un terrente che irrampera minorciano di socire dal suo letto per non travere più un assetto ferno e stabilo. Il Europa nua presentà uni un fernuto coi uniforme ed una cultura coi apparente. Si concismo i re, si lacerano i trattati, si rimovano i poteri, si essolato le colonus es cui possara stata e fedificia sociale, e in seczio a questo catactima neciale, mentre apparentemente Elurapa è in pere, si suret il frensita cupe e surlo della nazionalità che preclamano un nuoro dritto per giustificare le rorine che si son fatte e quelle che correbbero forzi.

Un fatte tanto soleme ed uniferme impressioni viranente la min mente: in volli rendere rogione a me steno di quest'opticione contante che solt carrie forme si ripetra in direvia panti d'Europa, e sello studio del dritto intrazionale tetundo conto delle appinizioni dei popoli un proposi di cominare si moni prinripii che si rolevano sustenere evano vazionalmente veri, e se gli antichi doceano celere ai mori. Con siffatto proposimento io studio il decrese cuole el idicessi sistemi, e fui obbligato a concluintere che il fundamento del dritto internazionale on era stato determinato in modo do peremieri i pusobili confiliri, che anzi la lotta e l'aglitzione che commorceano le anzioni, altro non era che l'effetto della sultappata coscienza nazionale che si sifuzza adi scanore il giopo che la scienza e l'arbitrio le avenno imposto, giustificando con fatti principii le suurpazioni dei notatti e l'arritimento dei popoli.

Escudo perumo che la scienza dei esser il principale fattore del progresso precile fazione noi ciltro che l'Intenzione delle ilec, e che noi è pusibile un progresso roule senza un progresso idende ben determinato e preciso, so stimat serre obbligo della scienza dei dettini intenzazionale di enaminare i unuei principii diffusi nella socienta, di criticardi, secretare il ceo dal falso, ordinarit razionalumto per iltimamare l'opinione sociale, e dirigire il movimento intenzizionale imprimendori un indirizzo idende che assicurasse i bassai effetti della gende iridazione unminitare, a dimpostine gli ceocrat che l'emperazione el Tignoria montre el timo produce della produce el termini produce, che en sociale del montre della della conciliare gli antichi principi col progresso unminitario, e di prore in armania le supriazioni dei popoli cei principii razionali del dritto. Ni l'insegnamento può accondere sugle annia dela grincipii tratissia quel calore di virtuoso affetto che solo può fecundare i germi della dottrina, se non è acconsolato ni bisogni dell'opoco e ulte tendenze della ricicate generazione, senza di che si ridurrebbe ad un ca-

techismo di formule aride e senza pratica applicazione, e lascerebbe freddi ed impassibili gli aditori.

Non polenda scoplirer fra i trattati cisticati una che rispondesse ai biogna delepono stimia titte di opportuno di scrimer e publicare un corro di tectuai ristato a truttato scrientifo per far conoscere ai giornii le distriur del dirito admite stato i majer principii: ci lu unoso indirizo che la scienza decrebbe propersi di reggiungere. Ni dat mio proposito volter a riunsversu la considerazione della caratità della mei proze e della devoleza del uno ingungo perchi mi casforiara di sando pensiero che prendendo a discutere i recchi elementi e untradoli a confilito ci unarti in discussione peter assere utile ed opportuno pri pri bubunte confilito ci unarti in discussione peter assere utile ed opportuno pri pri bubunte confilito ci unarti qualche mano ideo che chiarita, artisppote conditata arrebbe polita perfecionare l'apera da une consciente ed arreste sunus sutili dalla servebbe polita perfecionare l'apera da une consciente che arreste sunus sutili dalla servebe polita perfecionare l'apera da une consciente che arreste sunus sutilis dalla servebe polita per l'apera da une consciente che arreste sunus sutilis dalla servebe polita per l'apera da une consciente che arreste sunus sutilis dalla servebe polita per l'apera da une consciente che arreste sunus sutilis dalla servebe polita per l'apera da une consciente che arreste sunus sutilis dalla serveta.

Se talle le case scritte est, má libro non arrama o il merito della ucità, es enta cana carrà rimprocerami di area futo aperi initale ripidando della liurità, esi conasciata, in gli fo rifictere che la scrinza non è pura creazione dell'ingoga, che reasi è tradizionale, e che i mai cultori una possona fore altro de scorgrera nuovo relazioni e svalgare quatche nuovo principio che è come some fecando per l'arcive nive, e che gli terinitati raccologno qua germi di dottria a una vistappati e li svalgano e il rendono fecandi. Il mio scopo duaque non è di stricere una scienza nuova ma di coordinare sotto di un punto di vista trazionalmente logico la scienza del dritto internazionale tenendo conto den nuovi principii che si sono svalti nella coccienza sociale per la forza del progresso.

Urbino, 21 febbraio 1865.

PASQUALE FIORE.

#### PRELIMINARI

#### CAPO PRIMO.

Svolgimento storico della scienza del diritto internazionale e suo stato altunle.

Le scienze morali e politiche sono si strettamente connesse fra loro, che progrediscono e si sviluppano armonicamente e simultaneamente decrescono e decadono. La coscienza più o meno chiara dei principii del giusto, e delle sue relazioni coll'individuo, colla società, collo Stato segna il vario progresso delle scienze sociali e politi che, le quali si sviluppano variamente, così come l'umanità acquista più chiara idea del giusto. Qual è infatti il fondamento del dritto individuale, del dritto sociale, del dritto politico o economico se non l'idea assoluta del giusto applicato a regolare le relazioni dell'individuo, della società, dello Stato? Diceva bene perciò Cicerone esprimendo questa solidarietà delle scenze morali e politiche: Omnes artes quæ ad humanitatem pertinent, habent quoddam comune vinculum et quasi cognatione quadam inter se ontinentur. Non vi meraviglierete per ciò se io vi dirò che il dritto internazionale avendo il suo fondamento nella filosofia del dritto, o dirò meglio, nella legge primitiva del giusto applicato a regolare le relazioni internazionali, è di creazione tutta moderna, ed è nel periodo di formazione, perchè mancando all'antichità la giusta idea della personalità degli Stati, come mancava la giusta idea della personalità individuale, questo difetto non solo influiva sul dritto privato sociale e politico, ma falsava medesimamente il concetto del dritto internazionale. Come la libertà e personalità individuale considerata nelle sue relazioni giuridiche stablisce il fondamento di tutti i dritti individuali, così la libertà e personalità sociale considerata in relazione con le altre personalità occiale considerata in relazione con le altre personalità collettive organizzate che diconsi Stati, stabilisce il fondamento del dritto internazionale. Senza adunque il concetto di autonomia, d'indipendenza, di eguaglianza, di personalità delle nazioni non potevamo avere lo svolgimento della scienza del dritto internazionale, il quale si è andato svolgendo storicamente come l'idea di personalità ed autonia nazionale; e nella stesse guisa che il dritto positro prima si manifesta negli usi, nelle abitudim, nelle convenzioni, nel costume, poscia addiviene consuctudime e poi legge, così il dritto internazionale si manifesta sotto la tripice formola di dritto convenzionale, dritto consuctudime poi e dritto stabile e quinti si cienti.

Questi principii si renderanno più chiari, percorrendo brevemente le vicende del dritto internazionale, e lo stato in cui a noi si presenta

questa scienza.

Sc noi rivolgiamo lo sguardo alla storia delle diverse età e dei diversi popoli, dobbiamo agevolmente convincerci che le relazioni internazionali non acquistarono un carattere di stabilità e di regolarità che nei tempi moderni, in modo che possiamo dire che il dritto internazionale sia la corona ed il capo d'opera della civiltà cristiana. Pel dritto civile, per la filosofia, per la storia noi abbiamo i nostri macstri nell'antichità. I Greci ed i Romani ci hanno lasciato in questi diversi rami di scienze morali e politiche modelli che non aucora si sono sorpassati, nomi la cui gloria lungi dal declinare, sembra ringiovanire ed acquistare nuova vita ogni volta che risorgono i forti studii, e sembrano sempre nuovi e fecondi di nuovi sviluppi. Ma la scienza del dritto internazionale era appena in germe negli ammirabili scritti che ci hanno trasmesse le antiche età, ed ha avuto principio nei secoli a noi più vicini, quando la società ha preso l'ultima forma che serba al presente, e non avrà il suo compimento che quando la gran società umanitaria prenderà il suo assetto finale e definitivo.

I popoli dell'antichità benchè entrassero talvolta in reciproche relazioni commerciali non si trovarono generalmente in un contatto molto frequente e ordinario fra loro, e quindi il loro dritto delle genti non potera ottenere uno sviluppo considerevole. Mancava ad essi il concetto di nazionalità, e quello dello Stato era poi tanto esagerato, che al suo interesse erano sacrificati così i dritti individuali, come i dritti sociali ed internazionali. Dominati dallo spirito di città, di razza o di credentara, i popoli antichi non compresero l'idea di umanità; la religione, la città erano tutto; tutto era subordinato ad un interesse come a fine ultimo, e ciascun popolo si proponera il trionfo della sua religione, o la preponderanza della sua cività, o la supremazia delle sua emi. Il rispetto della qualità di

nomo, l'inviolabilità del territorio, il rispetto ai dritti del popolo, tutto era sacrificato all'interesse esclusivo o religioso o politico, ed a questo fine erano subordinati tutti i dritti internazionali.

La storia del popolo ebreo, del greco e romano ci offre a ciascuna pagina esempi che confermano il nostro principio. Lo straniero è sempre tenuto come nemico, e quando un popolo si crede più forte impunemente invade il territorio altrui per assicurare il trionfo della idea che è lo scopo della sua vita sociale. La guerra cominciata ingiustamente è continuata con modi barbari e riprovevoli, passar a fil di spada una intera popolazione, introdursi furtivamente nel campo nemico, penetrare nella tenda del generale e percuoterlo con l'asta, provocare contro lui l'avvelenamento, usare gli stratagemmi più riprovevoli, ecco le influenze dominanti che l'interesse ed il patriotismo con le sue tendenze esclusive suggeriva agli antichi. Nella storia del popolo Ebreo, popolo eminentemente teocratico, noi troviamo che tutto è sacrificato al principio monoteista, all' orrore dell'idolatria, alla necessità di combatterla, sterminarla ed assicurare il trionfo della loro religione. Presso i Greci è il sentimento della nazionalità greca che solo re-gna. Il dritto ammesso da Platonc in tempo di guerra era di non saccheggiare il territorio greco, di non distruggere il ricolto dell'annata, ma questo dritto valeva tra' Greci, perchè anch'egli considerava gli stranieri come barbari. Aristotele divide tutto il mondo tra i Greci che rappresentano l'umanità, e gli stranieri che sono tenuti d'obbedire. Che dirò poi del popolo Romano? Che cosa era il dritto delle genti pel Senato romano che aggiungeva invasioni ad invasioni? Che con parole ingannatrici preparava la conquista di una nazione, e che distruggeva i popoli per assicurare la grandezza dell'impero? Che aggiungeva al tesoro pubblico le proprietà dei privati, e quando poteva violava i patti e le sue stesse promesse? Però quantunque presso gli antichi mancasse la giusta idea dell'umanità, ed il vero concetto del dritto delle genti, pure vediamo alcune istituzioni che si allargano sempre più come si allarga la coscienza dell' umanità e della personalità nazionale.

Noi abbiamo detto che il fondamento del dritto delle genti è la legge morale ossia i principi della giustizia assoluta che regolano i varii rapporti tra gli Stati: ora la legge morale non è una legge cini dividuale, ma una legge comune ed essendo scolpita nella coscienza di tutti ed appresa dalla ragione, se può essere momentaneamente occurata o male interpretata, fumanità non ne può perdere del tutto la che si spira l'individuale della consenza della consenza con la consenza della consenza della consenza della consenza sistintiva che ha regolato i rapporti degli Stati prima che il dritto internazionale fosse stato coditicato nei trattati ed elevato al concetto di scienza. La religione, il senso morale, l'interesse stesso hanno gititato le basi di questo dritto, per cui vediamo negli usi e nelle convenzioni alcuni tratti che a noi sembrano come manifestazione di questo dritto delle genti istintivo. Così i luoghi d'ospitalità, il dritto d'asilo assicurato ai luoghi sacri, le solennità con cui si dichiarava la guerra o la pace, il rispetto dei trattati invocato spesso per condannare i violatori, la riprovazione sociale dei violatori dei patti, la grazia della vita fatta ai vinti, ed altre simili istituzioni manifestano che gli antichi, se sconoscevano la scienza del dritto internazionale, ritenevano però alcune norme per i rapporti con i popoli, le quali erano una manifestazione di quell'apprensione istintiva del principio della giustizia assoluta. I filosofi chiarendo i concetti di dritto, di morale, di umanità ampliarono sempre più quei concetti istintivi appresi dall' umanità. Così noi vediamo che tra i filosofi greci gli Stoici allargarono il concetto di Platone e di Aristotele, e mentre questi restringevano tutto alla patria greca, gli stoici invece si sforzarono di togliere le classificazioni di signori e schiavi, di concittadini e barbari tanto che ben possiamo dire con monsieur Deni, che la filosofia con Zenone, Creonte e Crisippo presenti l'unità del genere umano e comprese in tutta la sua estensione il vero concetto del dritto naturale. Secondo gli stoici l'uomo è un essere ragionevole e libero che ha Dio solo per padre, che dipende da una sola legge che è la verità o la ragione universale, tutti hanno gli uni verso gli altri i medesimi doveri che ha un cittadino verso un cittadino. Questi concetti della filosofia greca servirono di fondamento alla legislazione romana, per cui Cicerone potè scrivere nel suo libro De officiis: « La società più estesa di tutte è quella che unisce gli uomini fra loro.... Il dritto civile non è sempre il dritto delle genti, ma il dritto delle genti dovrebb' essere sempre il dritto civile. » Le idee fondamentali dell'unità di Dio, della natura, del bene, del-

l'eguaglianza degli uomini presentite dalla filosofia antica, stabilirono il fondamento del dritto delle genti; ma perché divenissero patrimonio della scienza era necessario che fossero chiarite, determinate, popolarizzate in modo da addiveniere coscienza dell'umanità; ed il cristianesimo aggrandi e determino quelle idee e col principio della uguaglianza inaturale non solo chiari il concetto di autonomia e personalità individuale, ma stabili pure il concetto di personalità morale e sociale. Esso, pareggiando al cospetto della divinta le nembra della concentia della consenta della divinta della consenta della conse

tilosofia promulgata da Cristo non pervenne alla sua nobile missione di affratellare le sirpi diverse, perchè le aberrationi particolari e lo interesse ambizioso giunse a falsare l'indirizzo eminentemente umanitario stabilito dal suo fondatore, non perciò i mali effetti della passioni private potranno riodgersi contro di esso per negare ed altenuare la sua virtà civilizzatrice, sconoscendo l'importanza dei suoi benefici effetti.

Noi non neghiamo che il cristianesimo non abbia avuto pure le sue esagerazioni, ma fu effetto della fede ardente che si eccitò nell'animo de' suoi seguaci che spinse questi a mancare alcuna volta d'imparzialità e di equità filosofica, surrogando alla patria greca e romana la patria cristiana, ed al titolo di concittadino quello di correligionario come simbolo di una misteriosa alleauza. Ma queste esagerazioni di spiriti ardenti di fede, queste aberrazioni dei suoi seguaci che fecero della religione la misura del dritto come prima lo era stata la città, non debbono attribuirsi all'istituzione ed al suo fondatore, nè deve negarsi che il cristianesimo fu il vero principio del progresso civile umanitario ed il fatto più solenne che stabill le basi dei rapporti internazionali. Che se il dritto privato del mondo romano, benchè in molte parti perfetto, risenti la sua benefica influenza, sarebbe facile dimostrare che questo riusci col tempo assai più potente sul dritto pubblico che presiede ai rapporti esterui della nazione e che può dirsi in gran parte una sua creazione. Gli scritti di alcuni padri della Chiesa, le predicazioni di una fede comune nelle diverse contrade allora conosciute della terra, la istituzione dei concilii ecumenici, l'autorità stessa che dopo il secolo IX vennero acquistando su quasi tutte le genti d'Europa i canoni, e la colossale impresa delle Crociate considerata non come un avvenimento religioso, ma come un avvenimento economico e politico ordinato ad affratellare le diverse stirpi, furono grandi mezzi di preparazione pei popoli cristiani per riconoscere e costituire fra loro un diritto comune internazionale.

Se nonostante la benefica influenza del cristianesimo la scienza non poteva disri satta ancorra, perché non era completamenta distrutta la barbarie che impediva la ricognizione solenue dei dritti dei popoli e delle nationi, certo che la sfera dei rapporti dei popoli si altargava, e la Chiesa coll'influenza del suo potere spirituale, vegiava come seconda provulenza al bene dell' unanità temperando gli eccessi e le crudeltà che desolavano i rapporti dei popoli. Essa moderava i riproi della guerra, sospendeva di tanto in tanto le lotte sanguinose mediante le tregue ed i giudizii di Dio, condannava come empio l'uso delle armi avvelenata e troppo crudeli, confermava il dritto d'asilo e vegliava come salvaguardia in favore dei deboli contro le violenze di un'aristoraria avide e dispotica. Essa moralitzava

il dritto romano che si diffondeva sempre più come dritto comune della cristianità, facendo prevalere in mezzo ai popoli sottomessi col suo potere idee più sane e più giuste sui rapporti che dovevano unirli.

Oltre la benefica influenza del cristianesimo lo stesso progresso civile e le ampliate relazioni commerciali, stabilendo vincoli di associazione tra i popoli, fecero sentire il bisogno di determinare giuridicamente i loro rapporti. Le comunicazioni aperte tra l'Oriente e l'Occidente, le nuove vie aperte nell'Oceano, la cognizione degli elementi della reciproca prosperità e la facilitazione dei mezzi di comunicazione spinsero i popoli industriosi ad iniziare nuovi e più estesi commerci, ed a ragione può dirsi che in questo grande avvenimento economico meritò maggior gloria l'Italia nostra che cooperò ad affratellare i popoli non solo colla possanza cattolica di Roma, ma colle va-ste intraprese commerciali. Ben deve sorprendere quello che si legge nella storia della prosperità meravigliosa del commercio di Trani, di Amalfi, della Sicilia, di Pisa, di Genova e di Venezia, delle case bancarie stabilite, delle rappresentanze e degli stabilimenti che s'introdussero presso lontane regioni, e la creazione di una legislazione marittima ed industriale che stabili le basi dei trattati e dei codici commerciali di tutta Europa moderna.

A mano a mano che si allargavano i rapporti internazionali, si distruggevano le antiche diseguaglianze sociali, si aboliva la schiavità, si modificava il principio di conquista come suprema ragione di diritto, si ampliava l'idea di umanità, ed i popoli acquistavano idea più chiara e determinata della loro personalità. Come a poco a poco l'individuo comprese di esser ordinato ad un fine, ma di essere padrone del suo destino, e considerò la società come un mezzo per raggiungere il suo fine, e riconobbe nelle sue facoltà altrettanti principii di dritto a lui donati dalla provvidenza stessa per potersi liberamente svolgere e perfezionare, così i popoli cominciarono a comprendere che l'umanità è ordinata ad un fine, che ciascun popolo è un membro del vasto organismo umanitario, che deve liberamente perfezionarsi adempiendo quella vocazione determinata dalla provvidenza e dalla natura, che ciascun popolo è padrone del suo destino e che deve liberamente svolgersi ed adoperare purchè non offenda le altre persone collettive o gli altri popoli che debbono contemporaneamente operare per raggiungere il loro fine. Ciascun popolo comprese che è sovrano nello scegliere i mezzi per raggiungere il suo fine, e l'idea di sovranità stabilendo la giuridica eguaglianza dei popoli condannava la supremazia dei forti a danno dei deboli e la soggezione dei potenti. Ciascun popolo comprese di avere dritti e doveri, e come gl'individui si sentirono eguali innanzi alla legge civile, così i popoli si sentirono eguali innanzi alla legge sociale. Era necessario prevenire i possibili

- Semila Cargle

conflitt di queste personalità che doverano operare contemporaneamente, garantire i dritti dei più deboli, tenere a freno le surprazioni arbitrarie dei più forti, ma dove un tribunale che decidesse il dritto fra gli Stati in controversia e moderasse gli eccessi del pottere? Mancando il giudice ed i tribunali, l'interesse comune spinse gli Stati agli accordi, alle convenzioni reciproche con cui ciassuno riconoscea i dritti dell'altro ed ecco come si svolge l'idea del dritto internazionale, e si codifica mediante i trattati la consetudine e le convenzioni.

I trattati, le convenzioni, le consuetudini, benchè effetto della libertà e dell'indipendenza degli Stati, non sono assolutamente arbitrarii. Come vi ha una legge del giusto che è norma delle azioni nidviduali, in modo che l'individuo benche libero nell'operare non può contraddire la legge del giusto, così la stessa legge regola i rapporti tra i popoli, qiuali, se sono liberi ule modificare i loro dritti, non possono contraddire i principii del giusto. I trattati adunque e le consuetudini non sono stata altro che la specificazione dei principii del giusto applicati a regolare i rapporti dei popoli secondo i bisogni e le circostanze di tempo e di luogo. La storia dunque del dritto internazionale determina l'evoluzione direi così della legge del giusto, e la sua applicazione el fatto, e la scienza considerando il principio assoluto nelle sue varie modificazioni ha dai fatti parziali elevate le massime generali, le quali sono divenute suo patrimonio.

Qual' è lo stato di questa scienza nei tempi moderni? è essa perfetta o dobbiamo aspettarci maggiori progressi? Noi siam per credere che la scienza del dritto internazionale è ancora nel periodo di perfezionamento. Come pel dritto individuale vi è stato prima bisogno della compiuta idea d'individualità, cost pel dritto internazionale v'abbisogna la giusta idea della personalità degli Stati, o il concetto compiuto di nazionalità. Noi possiam dire che questa scienza siegue il progresso storico dell'idea di personalità degli Stati. Il suo punto più importante relativo all'epoca moderna è quello della pace di Vestfalia, con cui si pose fine alla guerra dei trenta anni. Dopo quel trattato fu adottato come base del dritto internazionale europeo il principio dell' equilibrio politico, principio utilissimo quando fosse giustamente inteso per difendere gli Stati deboli dalle usurpazioni dei forti, e direi fino ad un certo limite necessario stante la mancanza di un superiore tra gli Stati che conservasse l'ordine, e moderasse gli arbitrarii eccessi delle libertà immoderate. Ma quale istituzione non è stata falsata dalla passione e dalla prepotenza? L'equilibrio politico esageratamente inteso ha servito come inezzo di ambizione per organizzare la lega degli Stati potenti contro i deboli, ai quali si è impedito qualunque progresso, e si è voluto giustificare la prepotenza e l'arbitrio sotto il finto nome di equilibrio politico. Così il trattato di Vienna aveva pensato di creare un equilibrio fattino e forzato in Europa violando i dritti dei popoli; ma fortunatamente la scienza moderna e la cosicanza dei popoli progredita e intollerante d'arbitrio ha scosso il giogo intollerante che gli avva miposto la Santa Alleanza, e noi abbiamo sentitio imanzi alla Camera francese promulgato solennemente, dall'imperatore che il trattato di Vienna non esiste più.

Se noi vogliamo seguire lo sviluppo storico della scienza del dritto internazionale nei tempi a noi più vicini, dobbiamo convenire che come a mano a mano si è reso chiaro il concetto di personalità nazionale e i principii di giustizia che devono regolare i rapporti tra le nazioni. così gradatamente si è sviluppata la scienza del dritto, e si sono fatti i primi tentativi per ridurla a sistema poggiandola sui principii del cristianesimo, sulle lezioni della storia e sulle decisioni dei saggi. Ogni nuovo passo per determinare i dritti delle nazioni ha segnato un vero progresso della scienza, la quale possiain dire segue il cammino storico dello sforzo fatto dalle nazioni per rivondicare i loro dritti e farli riconoscere. Spesso per la mancanza tra le nazioni di un legittimo superiore che tenesse a freno le libertà eccedenti, e garantisse l'esercizio ed il rispetto dei dritti, si è veduto surrogato alla ragione del dritto la ragione della forza, e la volontà del più potente si è imposta al debole come legge, e questa lotta non finirà se non quando la giustizia delle massime del dritto tra le nazioni addiverrà la regola generale della politica, quando i gabinetti e lo spirito pubblico ne saranno penetrati, e quando una lunga abitudine, una pratica abituale e la progredita moralità sociale faranno penetrare quei principii in tutte le coscienze in modo che addiventino opinione sociale.

Noi speriamo che a ciò ci spinga il progresso delle idee, e se noi osservianto attentamente la storia degli avvenimenti dal congresso di Vienna ai giorni nostri, dobbiamo riconoscere in essi lo sforzo fatto dalle nazioni tradite per rivendicare i loro dritti lacerando a poco a poco le pagine di quel sacrilego congresso, e reclamando la formulazione di un nuovo dritto, il cui principio fondamentale sia l'indipendenza delle nazioni. L'aspirazione dei popoli non è ancora compiuta, e se molte vittorie si sono riportate, molte aucora debbonsi compiere per completare la grande rivoluzione che agita tutto il mondo civile, rivoluzione del dritto contro la forza, e dei deboli oppressi contro gli arbitrarii usurpatori. L'Europa non ha presentato mai uno spettacolo tanto solenne, un fremito così universale, una calma così apparente, e se è obbligo della scienza di studiare le tendenze del secolo ed i bisogni della società, lo scopo della scienza del dritto internazionale moderno è di esaminare e criticare l'antico dritto, modificarlo ed armonizzarlo colle aspirazioni dei popoli.

L'empirismo presuntuoso e ostinato che ha governato finora le relazioni internazionali non soddis al "esigenze del secolo, la teorica della legittimità dei fatti compiuti messa innanzi dai materialisti politici, e quella del dritto divino propugnata dai partigigari del 
misticismo teocratico, non possono armonizzarsi collo spirito speculativo del secolo, che ricerca le ragioni di tutto; nè la forza dei 
trattati vale a contentare i popoli che dimandano di essere ragionevolmente e civilmente governati. Un grande progresso adunque si 
prepara per la scienza del giure internazionale che deve esaminare 
i principi dell' attuale dritto curopeo, seoprire gli errori da cui rimane implicato, e stabilire i principii sostanziali e direttivi per correcerelo e raddrizzarlo.

Niuno ufficio della scienza, se guardasi alla dignità ed al profitto, supera di cccellenza questo a cui è chiamata a soddisfare la scienza del dritto delle genti, tanto più che gli errori si perpetuano coi loro funesti effetti nella lunghezza di molte età, e decidono non rade volte delle sorti di molte nazioni. La società non s'inganna nell'apprensione dei veri primitivi, e se nella coscienza sociale si svolge il principio della nazionalità, spetta alla scienza di studiarlo, di chiarirlo e di vendicare la sua dignità e nobiltà dal dispregio in cui alcuni cieclii partigiani del dritto antico si sforzano di gittarlo. Quando la scienza adempirà questo nobile ufficio, quando l'opinione universale acquisterà una conoscenza ragionevole ed esatta delle condizioni costitutive della nazionalità, della solidità del suo fondamento giuridico, della santità dei dritti che essa impone, allora potrà essa raggiungere il più alto grado della potenza ond'è capace, allora soltanto potranno per essa venir operati stupendi mutamenti nel mondo delle nazioni, c l'Europa civile prenderà il suo assetto definitivo per correre nella via del progresso. Imperocchè è tale la legge secondo cui si compiono gli straordinarii avvenimenti, e secondo la quale si svolgono le vicende dell'umana civiltà che niun fatto si compia in mezzo all'umanità che non sia precorso dall'impero laboriosamente assicurato di un'idea e dalla credenza ferma ed irresistibile nella sua giustizia e necessità di essere. Concludiamo dunque che nello stato attuale un grande progresso rimane a compiersi dalla scienza del dritto internazionale dovendo essa discutere e dimostrare i veri razionali coi quali deve ristaurarsi e rinnovarsi la scienza medesima.

Che se le condizioni civili e politiche delle società d'Europa ci fano presagire il progresso della scienza del dritto, considerando le condizioni economiche di esse, troviamo ragioni valevoli per confermarei nella nostra idea. L'immenso sviluppo dell'industria e del traflico, le ammirabili scoperte della scienza, i rapidi ed incessanti progressi della civiltà tendono semprepiù ad accumunare i popoli fra dono, e renderli membri di una sola famiglia. La grande idea del-

l'unità del genere umano, di cui la religione fa un dogna, e la filosofia ne dimostra la realizi, considerando l'identità delle facoltà e l'esistenza di una legge razionale, tende mano mano ad entrare nel dominio dei fatti. Il tempo e la forza degli avvenimenti hunno tutto semplificato su questa terra, ed il mondo ma volta si confisso, si diverso, si discorde, si ostile a sè stesso, si organizza in modo che tutti i popoli riconosceranno di appartenere ad una sola gran famiglia. Il ciò la lotta tra i principii del dritto antico, dritto artificato poggato nei calcoli dell'ambzione e della forza, e del dritto nuovo che si fonda sui dettami del giusto, e la necessità di restaurare il primo, perche ceda alla vertià del secondo.

La civiltà ed il progresso mentre da una parte hanno moltiplicato i bisogni, hanno fatto scoprire nuovi mezzi per soddisfarli, e ciascuna nazione non essendo sufficiente a sè stessa sente il bisogno del concorso delle altre, e da ciò la necessità di applicare su più larga scala il principio economico della divisione del lavoro, e la necessità dell'associazione delle nazioni diverse per soddisfare i reciproci bisogni ed accrescere la proprietà ed il benessere di ciascuna. Essendosi accresciuto il consumo, è mestieri accrescere i produttori, ed accrescendo la produzione deve facilitarsi lo scambio, e perciò è necessario che le nazioni si dieno garanzie reciproche per facilitare gli scambii e provvedere al loro benessere. L'emulazione sempre crescente di regolare la trasmissione e l'immissione dei prodotti industriali con trattați di commercio e di navigazione, l'abolizione dei privilegi arbitrari di cui godevano alcune potenze marittime, l'abolizione del monopolio asurpato da certe potenze di navigare esclusivamente in certi fiumi e canali, il principio generalmente ammesso della libera navigazione, la facilitazione dei mezzi di comunicazione, le strade di ferro, i telegrafi, i ponti gittati dappertutto per congiungere terre separate, il bisogno reclamato del ribasso delle tariffe doganali, tutto insomma l'insieme del movimento economico, commerciale ed industriale del mondo civile tende ad affratellare i popoli, a stabilire fra loro viucoli e relazioni solide ed immutabili, e da ciò la necessità di surrogare al diritto arbitrario empirico e mutabile, un diritto stabile che assicurasse gl'interessi di tutti.

Non v' ha dubbio che il dritto maritimo sopratutto ha progredito di pari passo col commercio. A mano a mano che il commercio ha rivendicato la sua libertà cessando, cioè, d'esser monopolio di alcune potenze maritime, il dritto maritimo pogiato prima su di un empirismo arbitrario si è modificato, ed al dritto della forza si è surrogata la forza del dritto. Non può negarsi che questa scienza nata appena da qualche secolo, ha fatto grandi progressi dopo la pace di Vestfalia, man non sono minori quelli che deve compiere per acquistare la sua perfezione ed adempiere la sua missione, poichè

ogni volta che nel dritto delle genti si ammette un nuovo principio, debbono ammettersi nuove conseguenze che da esso derivano, e se in gran parte è stata definita la situazione delle potenze neutrali, se si è comunemente riconosciuta l'indipendenza e l'inviolabilità della bandiera neutrale, se si è abolita la corsa, è sperabile che sia commenente riconosciuta l'inviolabilità della proprietà privata anche su nave nemica, ammettendo per la grar at mare quel temperamento di equità ammesso per la genera di terra. Ne potramo determinare si supera della proprieta privata determinare sone la supera di terra. Ne potramo determinare sotta statisti dei belligeranti; ne questi potramo, determinare socua stabilire i principit che devono regolare le relazioni pacifiche tra le nazioni; e poiche non è possibile di far ciò senza determinare i dritti delle lazioni, socye la necessità di un principio stabile e razionale che sia il criterio supremo che deve modificare il dritto di pace; il dritto adi titto de giuera, il dritto marittimo ed il dritto de ineutri.

Considerando dunque lo sviluppo della civiltà, la circolazione sempre cresente delle idee, la reciprocità dei bisogni, la necessità di favorire le transazioni commerciali, le comunicazioni, lo scambio, e di assicurare la prosperità economica e politica delle nazioni, dobbiamo conchiudere che la scienza del giure delle genti sente la necessità ed il dovere di restaurarsi e di riformarsi per rispondere ai bisogni dell' epoca inmodochè le condizioni politiche civili, ed economiche delle moderne società preparano un grande progresso per questa

scienza.

Aggiungiamo in fine un' ultima considerazione per dimostrare la nostra tesi. Fra le nazioni manca un superiore legittimo, e la loro indipendenza reciproca impedisce assolutamente che vi si stabilisca, Nella società civile l'esistenza dei dritti e delle obbligazioni non è precaria, perchè vi ha una potestà suprema che garantisee l'inviolabilità del dritto e l'osservanza del dovere; essa dispone di una forza pubblica conservatrice dell'ordine, pronuncia nei conflitti che si elevano da qual parte sta il dritto, ed lia agenti e mezzi per far rispettare la sua volontà; ma tra le nazioni manca un giudice, manca un tribunale, manca una sanzione. Ciascuna nazione alla sua volta è giudice e parte, e quando si trova offesa non potendo altrimenti ottener giustizia, è obbligata a farla colle sue mani, e da ciò il flagello inevitabile della guerra che la ragione e la civiltà riprova, ma che nelle attuali condizioni tutti riconoscono inevitabile. Che cosa è mai la guerra? è la negazione della coscienza umana, la violazione del dritto, è il regno della violenza sostituito a quello della ragione, è lo spregio della giustizia, è il dritto della forza, è l'uomo ridivenuto animale, e le sue conseguenze, come ironicamente diceva il Lafontaine, sono: che la ragione del più forte è sempre la migliore.

Tutti deplorano il flagello della guerra, tutti studiano il modo per

evitarlo, e chi propone la monarchia universale, chi un tribunale anfizionico internazionale, chi la federazione degli Stati, chi vorrebbe formulare un codice internazionale che determinasse le mutue relazioni, e stabilisse in quali limiti debba esercitarsi il dritto di difesa; ma noi siamo convinti che qualunque espediente riuscirà inefficace senza il progresso della ragione, e senza lo sviluppo dei principii di moralità sociale nella coscienza delle nazioni ; la sola opinione pubblica illuminata e fortificata dai principii del giusto può essere l'egida del dritto pubblico tra le nazioni, essa può difendere il progresso pacifico, assicurare il rispetto della dignita umana, paralizzare i tentativi dell'egoismo, dissipare le minaccie di una barbarie retrograda e gl'intrighi della subdola ed astuta diplomazia; essa servendosi di tutti i suoi mezzi di azione può sottrarre la sorte delle nazioni dall'influenza dell'azzardo, della fortuna delle armi, e del capriccio di pochi individui; essa può garantire l'indipendenza degli Stati, tutelare i progressi e gli avanzamenti della civiltà, ed assicurare stabilmente il regno del dritto in luogo della violenza e della forza. Ma per soddisfare il suo compito, per rispondere alla sua nobile missione, l'opinione pubblica deve essere illuminata, e spetta alla scienza di rischiararla, di dirigerla, di ammaestrarla. La sola scienza propugnando il dogma dell'indipendenza delle nazioni e confutando i politici della vecchia scuola, che col sorriso dello seherno sulle labbra gittano a questo dogma inoppugnabile l'accusa di utopia, e l'anatema riserbato a tutte le grandi idee che fecero a poco la conquista del mondo, la sola scienza dimostrando razionalmente i dritti e le relazioni delle nazioni in modo che le idee addiventino non solo concetti incontrastabili della ragione, ma forti e ineluttabili convinzioni di tutte le coscienze, la sola scienza raggiungendo il più alto grado della potenza ond'è capace, e fortificando l'opinione pubblica, potrà operare grandi mutamenti nel mondo delle nazioni, ed allora solamente se non sarà possibile di vedere realizzata la pace perpetua, sogno di un dotto dell'ultimo secolo, sarà almeno stabilito solidamente l'equilibrio permanente e stabile delle forze umane e sociali, senza di cui le nazioni non potranno compiere i loro veri progressi.

#### CAPO SECONDO.

Diverse scuole di scrittori di dritto internazionale.

Noi abbiamo esaminato le diverse cause che hanno lentamente prodotta la formulazione della scienza del dritto internazionale, e abbiamo notato altresi gli ostacoli che hanno impedito il rapido progresso della scienza stessa, passiamo ora ad esaminare le diverse seuole degli serittori di questa scienza che noi ridurremo a tre classi distingnendole dal diverso modo con cui hanno applicato i principii del dritto di natura a regolare i rapporti fra le nazioni.

La prima scuola è quella fondata da Ugone Grozio nato nel 1583, morto nel 1686. Questo scrittore è commenente riteuto il fondatore di questa scienza, uè noi vogliamo scenare la sua ben meritata fama perché fu il primo che fondò una seudoa ed un sistema, eche ci lascio hu trutatto accurato sul dritto della guerra: ma affinchè non s'abbia a credere che prima del Grozio sieno mancati scrittori in questa scienza e per rivendicare una gloria nostra uszionale noi noteremo alcuni scrittori anteriori al Grozio, benchè non fossero stati fondatori di una seudoa.

Uno dei primi trattati didattici pel dritto delle genti usci da una scuola teologica, e fu scritto in occasione di uno dei fatti più notabili nella storia del mare. Allorehè gli Spagnuoli pretendevano di soggiogare le Indie, nelle scuole si discuteva sulla legittimità dei titoli che potevano avere gli Spagnuoli, e il Domenicano spagnuolo Francesco Vittoria, professore all'Università di Salamanca, serisse due dissertazioni, una sulla legittimità dei titoli elie potevano avere gli Spagnuoli per soggiogare le Indie, e l'altra sul dritto della guerra in generale. Nella sua dissertazione sugl'Indiani il Vittoria animette conie principio che i popoli debbono governarsi indipendentemente, e nega la facoltà di far la guerra agl' infedeli col pretesto di convertirli alla fede cristiana. La dissertazione sulla guerra è un programma, in eui sono i lineamenti di una scienza che deve nascere; egli si propone diverse quistioni, e prima diseute se sia legittima la guerra, poscia a chi appartiene il dritto di guerra, quali sono le cause legittime di una guerra, quali sono gli atti permessi in una guerra giusta, e quali temperamenti di equità sono consigliati dalle leggi di civiltà e di umanità. Negli scritti del Vittoria troviamo l'idea politica invilnppata coll'idea religiosa. Spesso la morale è da lui considerata come la regola suprema del dritto : la guerra come pretesto per la conquista è illecita, perchè l'Apostolo delle genti raccomanda la pace; non è lecito nella guerra sterminare il nemico, perchè l'Evan-

Domenico Soto, altro valente e distinto teologo, invitato da Carlo V per esaminiare il dritto che potevano arere i Portoghesi di comprare sulle coste di Guinea gli schiavi neri che s' importavano nelle coloni d'America, si cleva dalla quistione di fatto alla quistione di diritto, e discute la quistione di della schiavità nel suo trattato: De justitia eri jure dierino, in dicci libri.

gelo raccomanda la carità.

Il Suarez, sommo teologo, nel suo trattato: De Legibus ac Deo Legislatore, si propone di definire tutti i dritti che derivano dalle leggi



divine ed umane, e distingue il dritto naturale delle genti dal dritto convenzionale. Col Suarez la scienza del dritto internazionale comincia ad emanciparsi dalla teologia; infatti egli distingue la scienza del dritto delle genti dal dritto naturale propriamente detto, e stabilisce che generalmente le massime del dritto delle genti appartengono al dritto variabile ed arbitrario piuttostochè al dritto fisso ed immutabile della natura. — Egli considera tutti i popoli, benchè distinti fra loro, come membri collettivi della gran società che dicesi genere umano, e poichè il lume della ragione secondo lui non è sufficiente a risolvere tutte le difficoltà che possono sorgere, è indispensabile ammettere nella società universale dei popoli un dritto speciale introdotto dalle consuetudini e dalle convenzioni. Il Suarez insiste a distinguere questo dritto dal dritto naturale, e spiega l'uniformità dei principii del dritto delle genti colla considerazione che esso ha per iscopo diretto la conservazione della gran società formata da tutti i popoli del mondo, ed è un effetto del sentimento che hanno i popoli diversi alla loro reciproca conservazione.

Baldassare Ayala, che servi nell'armata spagniola sotto Filippo II, serisse un trattato col titolo: De jure et officiis belli da lui dedicato al duca di Parma. Questo scrittore senza penetrare nella profondità della scienza o della storia cerca di esaminare i fatti, di ravvicinarii e classificarii per rilevare da essi i principii e le regole.

Nella prima parte del suo lavoro ricerca le regole generali per l'escrezio del dritto di guerra, e si giora delle teoriche dei teologi, beneble non anmettesse tutta la mansuetudine e l'equità da esi consigitata verso i vinit. Egli condanna l'uso di rendere schiavi i vinit ma più per politica, che per umanità. Circa alla divisione del botto di guerra, ammette le massime rigiorose dei flomani, e tratta lungamente del modo secoudo cui deve distribuirsi il bottino. Condanna i sudditi ribelli e sostiene che essi non possono avere quei dritti che hanno i nennici regolari, e che possono trattarsi con rigere e senza pietà. Nell' utilima parte del suo lavoro poi egli si trattene lungamente a stabilire le regole del conando e della disciplina militare.

Quegli che per il primo si provò di dare un abito di sistematica dottrina agii argomenti ed alle regole di dritto fu un nostro comazionale, Pierino Bello di Alba, consigliere di Stato ed oratore alla Corte di Francia. Nato il Bello in una città del Pienonte nel 1502 scrisse prima del Grozò e del Gentile un' opera che dedicò a Filippo II di Spagna col titolo: Della guerra, la quale per le materie trattate, per l'ordine delle dottrine, per la sana erudizione, e per la forma logica dell' argomentazione, non dubitamo di affernare che servi all' uno ed all'altro scrittore di esempio e di guida. Nè ciò noi diciamo per vanagloria nazionale, ma per solo amore della verità, e

per togliere dall'oblio un nome non rammentato nella nostra scienza se si eccettua il Tiraboschi che lasciò scritto del Bello « esser costui stato il primo per avventura, che estesamente applicasse la scienza delle leggi all'uso della guerra ».

L'opera del Bello fu pubblicata 30 anni prima di quella di Alberico Gentile, e 67 anni prima di quella del Grozio. L'autore si propone di mostrare secondo i principii del diritto le ragioni per cui è gusta la guerra, e conferma le sue dottrine con numerosi esempi tratti dalla Storia antica e moderna; propone gravi e delicate questioni e le risolve con coscierziosa liberaltà di principii, che, come riflette bene il chiarissimo Mancini, fanno mirabile contrasto con la paurosa servilità di principii di molti scrittori dei secoli seguenti.

Ma l'opera del Bello non è la sola in cui il genio italiano avesse latto prova della sua ingenita attitudine per gli studii sociali e politici, che se abbiamo trascurato di nominare Giovanni da Legnano Milanese che scrisse — De Bello — e le dissertazioni di Nartino Garato di Lodi che scrisse — De Conf. puer et couvent. priceip. De Bello — De Legulis — perchè questi scritti sono più teologici che di dritto, siamo lieti di rivendicare pel nostro Italiano Alberico Genille l'nonre di aver trasformata la scienza del dritto delle genti, e di salutario come il legitimo precursore el enuoli di Grozio sia prive bello, sia che si consideri la vasta crudizione, sia l'assetto definitivo che dette a questa scienza severando tutte le estrance doll'inne, e stabilidando in el su overo terreno.

Il Gentile divide la sua opera in tre libri: nel primo tratta dei principii che giustificano e legittimano la guerra; nel secondo asbilisce i principii di equità coi quali la guerra deve farsi; nel terzo

determina come deve terminarsi la guerra.

Girca alla giustizia della guerra il Gentile sostiene che il vero nome di guerra nuo può convenire se non alla guerra pubblica, ciò tra Stati indipendenti, quando vi sia un motivo che turbi i loro interessi generali, e non vi sia altro mezzo che l'impiego della forza in modo che cgli definisce la guerra — publicorum armorum justa contentio. Egli divide le guerre in guerre giuste en accessarie, guerre giuste ma utili, e guerre di onore, bellum necessarie, surie de honesta cousse illutum. Condanua le guerre di religione come ingiuste, ed ammette generalmente principii liherali temperando sempre il rigore della guerra coi principii di equità e coi doveri di umanità.

Ma è tempo di parlare del sommo Grozio, capo-scuola e scrittore originale, da tutti ritenuto come il vero fondatore della scienza moderna, la quale meritata fama noi non sappiamo contrastare, considerando che il Grozio fu quegli che dette l'ultima forma a questa scienza, e benchè si fosse in ciò giovato delle opere de' suoi antecessori, e di quella sopratutto di Gentile, pure seppe dare alla scienza una perfetta forma sistematica perfezionando il lavoro di quanti ave-

vano scritto fino a' suoi tempi.

Il Grozio, che noi abbiamo detto fondatore della prima scuola di dritto internazionale, distingue il dritto delle genti dal dritto naturale. Egli asserisce che il dritto naturale consiste in alcuni principii di retta ragione, i quali ci fanno conoscere che un'azione sia naturalmente onesta o disonesta secondo conviene o disconviene necessariamente a natura ragionevole e sociale, e insegna che il dritto delle genti è quello che viene stabilito dal comune consentimento dei popoli. Da ciò egli deduce che il dritto naturale è sempre obbligatorio, mentre il dritto delle genti è obbligatorio in virtu del consenso generale delle nazioni. Nell'introduzione della sua opera egli dice così: « Io mi son servito per fondare la scienza del dritto della testimonianza dei filosofi, degli storici, dei poeti ed anche degli oratori, perchè quando molti spiriti in diverso tempo ed in diverso lnogo sono d'accordo su certi principii, cio dev'essere effetto di una causa generale, e questa altra non può essere perchè o sono una giusta conseguenza dedotta dai principii della giustizia o l'effetto di un consenso universale; la prima è sorgente del dritto naturale, la seconda del dritto delle genti ». Ed altrove così si esprime: « Come le leggi di ciascuno Stato hanno per iscopo l'interesse ed il vantaggio parziale di quello Stato, il consenso di tutti gli Stati, o almeno del gran numero ha potuto formulare alcune leggi commi, e stabilire alcune norme d'interesse generale. Il complesso di queste norme stabilite dal consenso delle nazioni pel vantaggio comune è quello che stabilisce il dritto delle genti ». Il Grozio fu spinto a stabilire questa definizione del dritto delle genti e dalle condizioni sociali del tempo in cui scriveva, e dalla falsa maniera d'intendere la società. Egli scriveva e si proponeva di rifare un dritto pubblico europeo per sostituirlo a quello di cui Macchiavello, Lntero, Calvino e Richelien avenno lacerato una pagina, Ma qual criterio rimaneva alla scienza ed al dritto? Qual legame riuniva gli nomini? Qualc anterità riconosciuta da tutti avrebbe interpellato le convenzioni scritte, e le regole di giustizia sociale tanto diversamente comprese? Altro prestigio non v'era che la scienza e l'antichità, e fu necessario di poggiarsi a queste per ricostruire la scienza del dritto; e per determinare quali erano le norme e le leggi con cui dovea farsi la guerra esaminò laboriosamente Omero, Virgilio, Tucidide, Erodoto e Livio per dedurre dalle leggi osservate dall'antica civiltà il principio ginridico che egli difendeva giusto perchè universalmente riconosciuto: L'antichità veramente non avrebbe potuto dare al Grozio leggi precise per determinare i dritti della guerra, perchè spesso vediamo legittimate azioni che ora condanniamo come barbari ed incivili; ma il Grozio temperava le conse-

The most by Locarge

guenze modificando il dritto positivo col dritto naturale, e temperando colle oneste aspirazioni le libertà eccedenti consacrate dagli antichi, e stabiliva per principio che un'anima generosa deve ricusare di consumare il male quando questo non è assolutamente necessario.

Oltracciò dissi che il Grozio non avea un giusto concetto della società, piciche egli ammettea uno Stato immaginario detto Stato di Natura, nel quale supponeva gli pomini senza leggi, e le nazioni viventi in uno Stato di mutua indipendeuza, per cui pretese stabilire il dritto delle genti positivo sul consenso di tutte le nazioni, o della gran parte di esse ad osservare certe norme di condotta nelle loro relazioni reciproclue. Il sistema del Grozio trovò e trova ancora seguaci. Tali furno il Raclel professore a Kel, ed in tempi a noi più vicini Geremia Bentam nell' Inghilterra, e nell' Alemagoa Gian Giacomo Mòser e Giorgio Fedorico Martens, ed anche lo stesso Hellter.

L' altra scuola è rappresentata dall'Ilobbes e dal Puffendorf, i quali insegnano l'identità del gius naturale e delle genti, e negano l'esistenza di un gius delle genti volontario e positivo. Il primo nella sua opera: De, Gree divide il dritto naturale in dritto naturale degli nomini e dritto naturale degli Stati, chiamato più ordinariamente dritto delle genti. I precetti di entrambi, dic'egli, sono i medesini: na come gli Stati una volta stabiliti prendono le qualità personali degl' individui, questo dritto che noi chiamiamo naturale quando è applicato agl' individui, si cliama dritto delle genti quando è appli-

cato alle nazioni o popoli.

Puffendorf dopo aver citata l'opinione di Hobbes vi aderisce pienamente, e dice che egli non riconosce altro dritto positivo che possa avere la forza di obbligare e che sia imposto alle nazioni. Dopo aver distrutto con questi principii il dritto delle genti positivo, Puffendorf modifica la sua opinione ammettendo che vi possono essere alcune pratiche stabilite fra le nazioni o coll'uso o col consenso tacito o espresso, colle quali pratiche si modificarono gli usi della guerra, ma però ritiene che queste convenzioni sono obbligatorie finchè le nazioni vogliono riconoscerle, e cessano dall'esserle, quando esse non vogliono assoggettarsi. Questa teoria fu seguita dal Tommasio e sul finire dello scorso secolo dal signor Mackintosh, il quale così si esprime nel suo discorso sulla differenza del dritto naturale e delle genti. « Il metodo di considerare la morale degl'individui come la morale della nazione assoggettita ai medesimi principii ci sembra conveniente e ragionevole. Le medesime regole che legano gli uomini tra loro nelle famiglie, e che riuniscono le famiglie in nazioni obbligano le nazioni fra loro come membri della gran società umana, ed assicurano il benessere universale della società umana,

« È dunque con ragione che come una parte di questa scienza è stata denominata dritto naturale degl'individui, l'altra è denominata

dritto naturale degli Stati. Gli scrittori di questa scienza hanno considerato gli Stati come persone morali; questa metafora è appunto espressione di questa verità, che le nazioni benchè non riconoscono alcun superiore comune, sono obbligate a praticare fra loro i doveri di umanità e probità così come gl'individuì anche quando non sono a ciò obbligati da alcuna autorità costituita. A ragione dunque questa legge di condotta fu detta legge di natura, perchè essa fissa per tutti gli uomini e per tutte le nazioni una regola suprema, invariabile co inattacabile ».

La terza scuola fu fondata da Wolfio. Inspirato da Leibnitz egli tenne una via di mezzo fra le due dottrine di Puffendorf e di Grozio modificandole entrambe. Puffendorf aveva considerato la scienza del dritto delle genti come un ramo della scienza della morale, esso e la sua scuola l'avevano considerato come il dritto naturale degl'individui applicato a regolare la condotta delle società indipendenti di nomini chiamati Stati. Appartiene a Wolfio, secondo riflette il Vattel, il merito di avere il primo separato il dritto delle genti da quella parte della giurisprudenza naturale che regola gl'individui. Infatti, egli dice, è vero che le nazioni dovendo considerarsi come persone morali viventi insicme nello stato di natura, sono soggette a quei doveri ed a quei dritti che la natura impone agli uomini; i quali dritti e doveri essendo una conseguenza di quella legge immutabile fondata sulla natura dell'uomo, perciò il dritto delle genti appartiene al dritto naturale, ed avuto riguardo alla sua origine dicesi dritto delle genti naturale. Però le nazioni ossia gli Stati sovrani essendo persone morali e soggette di dritto essenzialmente differenti dalla natura degl'individui, nell'applicare ad csse i doveri che la legge naturale impone a ciascun uomo e i dritti che gli accorda, questi dovendo essere consentanei alla natura del subjetto a cui s'applicano, debbono nell'applicazione subire una modificazione conforme alla natura dei soggetti cui vengono applicati, al che si vede chiaramente come il dritto delle genti non può essere lo stesso che il dritto di natura. Con ciò egli si accosta all'Hobbes ed al Puffendorf, però se ne allontana perchè ammette un dritto volontario e

positivo.

Nella prefazione della sua opera, egli dice che come la condizione dell'umanità è tale che lo stretto dritto naturale non può sempre essere applicato a dirigree una società separata, ma che si deve necessariamente ricorrere alla legge positiva più o meno differente dal dritto naturale, così nella gran società della nazione è necessario di stabilire una legge d'istituzione positiva più o meno differente dal dritto naturale. Il benessere delle nazioni richiede che sieno fatte alcune modificazioni alla legge naturale, le quali debbon' essere considerate come di dritto comune per tutte le nazioni, ed a ragione

- min - 5000

costituiscono quello che dicesi dritto delle genti volontario di le genti secondo Wolfot trae la sua forza obbligatoria dal consenso presunto delle nazioni, e fonda questo consenso prasunto sull'idea di una granda repubblies formata dalla natura medesima, di cui sono membri tutti i popoli dell'universo, e le cui leggi suggerito dalla ragione, o volute dalla necessità regolano tutti i cambiamenti da farsi al dritto naturale e necessario delle genti, come le leggi civili regolano quelli che debbano farsi in uno Stato al dritto naturale degli individui. Questo dritto volontario ammesso dal grande asociazione dell'unimità debbano sottomettersi alla legge che governo questa grande società come gl'individui debbano assogentaria ille leggi di quella società scornet di cui fanno parte.

Le differenze che notiamo tra il Wolfio ed il Grozio circa il drituo delle genti volontario sono: che Grozio ha considerato questo drituto come d'istituzione positiva, e fa poggiare la sua forza obbligatoria sul consenso delle nazioni manifestato nei loro usi. Wolfio al contario lo considera come effetto di quella legge ehe la natura impone agli uomini, come una conseguenza necessaria della loro unione so-ciale, legre a cui nessuna nazione uno iritutare il suo assenso.

Seguaci della scuola di Wolfio sono il Vattel ed il Binkersoek che eercarono chiarire i principii di Wolfio. Vattel si appoggia alla teorica di Wolfio, e secondo lui ammette una differenza tra il dritto necessario ed il dritto volontario, però si divide da lui nel considerare l' origine del dritto volontario. Egli non può aecettare l'ipotesi di una gran repubblica delle nazioni e di leggi dalla stessa dettate; sostiene invece che tutte le modificazioni, restrizioni e mutamenti fatti al dritto naturale che regola le relazioni tra nazioni, e di cui si compone il dritto delle genti volontario, deriva dalla naturale libertà delle medesime, dall' indole della loro mutua corrispondenza e dall'interesse della loro comune salute. Insiste il Vattel a distinguere bene il dritto delle genti necessario dal dritto delle genti volontario ed eeco come si esprime. Egli è certo che le nazioni sono obbligate a modificare il dritto necessario, e queste modificazioni sia che fossero poggiate all'idea che le nazioni formino una gran repubblica, sia che sono effetto della loro libertà, debbono ben distinguersi dal dritto delle genti necessario, e secondo noi costituiscono il dritto delle genti volontario. SI il dritto delle genti necessario, che il volontario sono stabiliti dalla natura, ma sotto diverso rispetto; il primo è come una legge sacra che le nazioni debbono seguire in tutte le loro azioni, il secondo come una regola che il benessere e l'utilità comune consiglia. La stessa legge di natura che impone il dritto necessario comanda l'osservanza del dritto volontario, come necessario per il benessere ed utilità reciproca. Oltre queste due categorie - egli ammette altre specificazioni particolari. Gli Stati come gl'individul possono contrarre obbligazioni mediante patti espressi ossia trattati, e da ciò nasce il dritto delle genti convenzionale; ovvero possono dobbligarsi per mezzo di un consenso tacio e su questo è iondato tutto ciò che l'uso introdusse fra i popoli, e forma il loro dritto consvetudinario.

Il Binkersoeck si esprime in maniera più chiara, e secondo lui due sono i fondamenti del tritto, la ragione e l'uso. Tutte le disputazioni, dic'egli, intorno al dritto delle genti si risolvono sempre con quei principiti che la ragione stessa manifesto agli uomini. E per vero se gli uomini sono esseri ragionevoli non possono altrimenti porrare che seguendo la retta ragione, la quale persuade e comanda quelle cose tutte che per mutuo consenso debbono osservarsi, de la perpetua e constante consociudine di osservare e fare certi patti; un pato che si allontana dal dritto comune non muta il dritto delle genti, quindi d'e sempre la ragione l'anima, la vita e di flondamento

dei dritti fra le nazioni.

Degli scrittori più vicini a noi il Whehaton insieme al Madmilson ed all' Ortolan siegue la teoria del Binkersoeck. L'Heffter poi se ne allontana alquanto. Secondo l'Heffter il dritto delle genti così com'è foudato dall'uso autico, riconosciuto dalla giurisprudenza romana. è un dritto fondato sull' uso generale ed il consentimento tacito delle nazioni. Questo dritto non solo regola i rapporti delle nazioni tra loro, ma anche i rapporti degl' individui in quello che riguardano le loro relazioni reciproche che sono indipendenti dalla legge positiva ed hanno un carattere costante presso tutte le nazioni. Secondo l'Heffter questo dritto contiene due parti; i dritti dell'umanità, e le relazioni tra gli Stati e gl'individui non soggetti alla loro autorità, ed iuoltre le relazioni dirette che esistono tra nazioni e nazioni. Sotto questo secondo rispetto dicesi dritto delle genti, ma egli non ammetterebbe altro vocabolo più proprio per indicare questo ramo del dritto, e rifiuta la parola dritto internazionale, come quella che non rende bene il concetto del jus gentium dei Romani, senza riflettere che a bello studio fu introdotta una parola nuova, perchè si voleva esprimere un concetto diverso. Il fondamento del suo sistema è espresso nei segnenti termini. Dovimque vi ha una società, vi deve essere una legge che regoli i suoi membri, poichè non è possibile una società senz' ordine, nè un ordine senza legge. Dunque vi deve essere un dritto che regola la grande società delle nazioni. Ogni nazione che esce dal suo stato d'isolamento per vivere in società colle altre nazioni riconosce in questo fatto medesimo un dritto che deve regolare le sue relazioni internazionali. Essa non può sconoscere questo dritto senza esporsi alla inimicizia delle altre nazioni, senza mettere in pericolo la propria esistenza. L'obbligazione adunque dipende dalla presunzione che le altre nazioni osserveranno verso sè stessa il medesimo dritto. Il dritto delle genti è fondato nella reciprocità e dipende dal comune consenso.

Per esporre in poche parole quale sia il sistema che secondo noi si avvicina più ai veri principii, a noi sembra doverci accostare alla opinione del Vattel e del Binkersoeck che appartengono alla scuola di Wolfio. Per le nazioni così come per gl'individui vi sono necessità morali di azioni e d'inazioni, e quantunque le nazioni sono indipendenti, pure vi è una legge che regola la loro condotta e determina i rapporti tra di esse. Questa legge è assoluta e immutabile, ed è conosciuta dalla retta ragione, la quale approva o condanna quegli Stati che operano in conformità o difformità della legge. Questa costituisce il dritto delle genti necessario, perchè fondata sulla natura. Come poi la legge positiva modifica la legge naturale, perchè deve essere poggiata su di essa, così le nazioni modificano e specificano il dritto necessario mediante le convenzioni, gli usi e le consuetudini, e queste modificazioni costituiscono il dritto delle genti volontario, che si suddivide in dritto arbitrario, dritto consuetudinario e convenzionale. Ma il nostro concetto si renderà più chiaro, determinando il fondamento del dritto tra le nazioni, lo che faremo nel capitolo seguente.

# CAPO TERZO.

Fondamento del diritto internazionale e sua definizione. — Distinzione del diritto primitiro e dritto secondario. — Partizione generale dell'opera (1).

Il dritto internazionale è quello che regola e dirige le relazioni delle nazioni tra loro. Come nel mondo fisico e materiale, noi non possiamo concepire un complesso di forze che operino simultaneamente ed ordinatamente senza ammettere una legge che ne diriga il movimento e l'azione, così nel mondo morale non possiamo

(1) Vedi Gioberti, Del Boono — Harens, Coure du devit saturel — Hutteille, Droitest devoire des nutres — Carutti, Del Georeno likero – Mannini, Lettera Mannini — Vattel, Droit des gens. Prelininaire — Platono, Repub. liv. 1.º — Cecrone, de Republica, lib. III — Belime, Philosophie di arbei — Kachbao, Istroduction général à l'étude du Droit. — Ponnani, Principes supérieurs de le merels.

tignistly, Google

concepire un complesso di esseri intelligenti e liberi che operino simultaneamente senza urtaris collidersi a vicenda, se non ammettendo una legge che dirigesse l'azione di quegli esseri, e regolasse i movimenti assegnando a ciascuno la propria sfera di azione, e determinando il limite della libertà. Ogni corpo organizzato, scrive il Suarez, non può conservarsi senza un principio direttivo, e questa che è una legge naturale rispetto ad ogni corpo naturale, è pure nas verità incontratabile, rispetto a qualunque corpo politico. L'ordine non è possibile senza una legge, e se considerando il movimento delle grandi masse e delle miriadi di corpi che si aggirano nello spazio, siamo obbligati a confessare che l'Ordine non può essere elfetto del caso, ma che vi dev'essere una mente ed una legge che preside a quel movimento, così considerando l'ordine del mondo morale, siamo obbligati a anmettere una legge ordinatrio

Volgendo l'occhio al mondo morale noi troviamo non solo individni fisici, ma dalla naturale inclinazione loro ad associarsi, vediamo sorgere altre unità morali che risultano dal complesso di più individui tra loro associati per lo stesso fine comune, e che in certo modo rivestono il carattere della individualità e della personalità. Ciascuna di queste individualità, sia fisica, sia morale, si trova in rapporto con altre individualità ad essa simili, per cui la naturale inclinazione, e la legge dell'associazione riunisce gl'individui fisici tra loro, e ne sorgono individualità morali, le quali pure associando-i danno luogo ad altre associazioni più vaste e più complessive, in modo che ciascuna minore associazione trovasi compresa in una associazione più vasta, e dalla famiglia si passa alla tribù, da questa alla città, poi allo Stato, alla nazione, finchè considerando le grandi individualità che diconsi nazioni, o popoli associati fra loro, noi arriviamo alla grande associazione che dicesi umanità, o genere umano. Ogni associazione a cominciare da quella di famiglia fino a quella di nazione non può sussistere senza legge, poichè non essendo possibile l'associazione senza ordine, l'ordine suppone la legge che reprime il disordine e lo previene.

Avendo dimostrato la "necessità di una legge che regoli l'azione di rapporti delle nazioni, passiamo adi investigarne il suo fondamento e la sua realtà obiettiva. La legge non può essere un effetto o un prodotto dell'essere che deve regolare, ma sibbene della mente che fore gli esseri e le cose. Come l'individuo è soggetto ad una legge, in quale non può essere un prodotto della ragione unanan, ma di quella mente che fore la ragione e l'atomo; così considerando le legge, questa non può essere che un effetto di quella monta da cui le nazioni ed il genere umano ebbero origine ed esistenza. La Causa Prima che ereando liberamente l'universo esercitò un supremo dritto

di sovranità, potè avere non solo la potenza, ma altresì il dritto di imporre le leggi alla sua fattura. Perciò tutto l'essere creato rimane sempre e dovunque sotto la sudditanza dell'infinito da cui procede, e nella naturale dipendenza della creatura dal creatore, noi troviamo

il principio del dritto ed il fondamento della legge.

Infatti essendo l'Ente infinito principio dell'essere, ed essendo onnipotente ed intelligente, non poteva irragionevolmente fare quello che fece. Egli nella sua azione dovea proporsi un fine ragionevole, e dovea modellare in modo l'opera sua, da attuare quell'idea che avea concepito colla sua mente infinita per realizzarla colla sua virtù onnipotente. Come un architetto che vuole costruire magnifico edificio, prima concepisce colla sua mente l'idea di quell'edificio, ne distribuisce le parti, le armonizza fra loro, e dopo aver concepita l'armonia del tutto, realizza esternamente quell'idea, facendo in modo che tutto sia conforme a quell'idea concepita colla mente sua: così l'Ente dovè prima concepire l'idea dell'universo, e dopo disporre colla sua virtù onnipotente le parti siffattamente da attuare quell'archetipo armonico concepito colla sua mente. Tutto l'essere adunque è ordinato a quel fine voluto dall'Ente, e poichè il fine è la legge che regola lo svolgimento dell'essere, tutti gli esseri perciò sono sottoposti ad una legge. La legge però che non è altro che il tipo a cui l'Ente ordinava l'universo si diversifica nel modo di applicazione, secondo le diverse categorie dei soggetti.

Noi conosciamo due nature, la corporea e la spirituale; la prima opera necessariamente ed ha la legge immedesimata nella sua natura in modo che essa è una condizione della sua esistenza; la seconda opera liberamente e spontaneamente, e fornita d'intelligenza e d'arbitrio intende il fine cui è ordinata coll'intelligenza e vi si conforma coll'arbitrio. Si l'una che l'altra natura essendo ordinata al fine, è sottoposta alla legge, poichè il fine, come dicemmo, altro non è che la legge delle esistenze; ma per il diverso modo con cui vi tendono, tutto l'essere trovasi distinto in due grandi categorie: mondo fisico cioè, e mondo morale : pel primo la legge riveste il carattere della immutabilità e della necessità; pel secondo riveste il carattere di norma e di regola, e si attua mediante l'intelligenza e la libertà. La natura spirituale adunque, non contenendo in sè stessa la sua propria legge, ed essendo questa distinta dalla volontà, può osservarla o trasgredirla. La legge però si manifesta sempre come obbligatoria, ma l'obbligazione non è fisica, ma morale e presuppone la elibertà. L'individuo mercè la sua virtù intelligente, intende la legge e per mezzo della elezione l'abbraccia, o la ripudia, in modo che essa si mostra sempre distinta dalla individualità, benchè sia acco-

modata ad indirizzarne le deliberazioni.

Da quanto abbiam detto noi possiamo dedurre l'idea d'ordine mo-

rale, di bene, di giustizia, di dritto, di dovere. Infatti ordine dicesi una serie di mezzi corrispondenti al fine: perciò ordine morale è la serie dei mezzi conosciuti dall'Ente colla sua sapienza, e voluti ed attuati colla sua onnipotenza pel raggiungimento del fine cui è ordinata la creatura ragionovole.

Se noi consideriamo il conformarsi della creatura ragionevole all'ordine voluto dall'Ente, avremo l'idea di moralità per l'uomo. Considerando poi il fine morale, in quanto è realizzabile dagli esseri morali, prende l'aspetto di bene, lochè è conforme a quanto diceva San Tomaso, che il bene non si distingue dal fine. La giustizia considerata dalla parte dell'Ente non è altro, che l'azione con cui conserva gli ordini creati, proporzionando a ciascuna capacità la corrispondente potenza di esplicamento. Il dritto ontologicamente considerato antecede il dovere ed è assoluto, e supponendo una superiorità assoluta non può appartenere che all' Ente solo. Infatti la creazione stabilisce tra Dio ed il finito la relazione di causa prima e d'effetto, e perciò di sovranità e di dipendenza assoluta. Essendo Dio causa prima ha una superiorità razionale verso la creatura, ed ha il potero di comandare ad essa, perchè liberamente attni quei fini voluti dalla sua sapienza infinita; d'altra parte la creatura sente l'obbligo razionale e morale di sottostare a questo comando. Nel potere che ha Dio di comandare alla sua creatura, noi troviamo il fondamento ontologico del dritto, come nell'obbligo morale della creatura di ubbidire, troviamo il fondamento del dovere.

Dall'idea di dritto e di dovere assoluto, noi passiamo a determinare quella di dritto e di dovere relativo. L'individuo non solo si trova in relazione col suo creatore, ma colle cose altresì e cogli esseri a lui simili, e nelle relazioni di contatto e di affinità con i diversi ordini dell'esistenza trova un sistema di rapporti in attinenza colla sua natura, e concepisce in ciascuno di questi ordini un mezzo per raggiungere il suo scopo. Dotato di diverse facoltà egli riconosce ciascuna facoltà come un mezzo per raggiungere il suo fine, ed applicando la sua libera attività sulla natura che lo circonda, egli la trasforma e la occupa servendosene come mezzo per raggiungere il sno fine. Lo sviluppo intero ed armonico di tutte le facoltà dell'individuo, e la loro applicazione a tutti gli ordini delle cose per raggiungere lo scopo cui esso è destinato, costituisce il suo bene ed il suo fine sociale: e poichè lo sviluppo dell'uomo nelle sue diverse facoltà e nei differenti rapporti, che è capace, di contrarre non si può effettuare senza certe condizioni, l'uomo, che ha il dovere di svolgersi in ordine al suo fine, ha il diritto ancora di servirsi di tutte le condizioni necessarie per poterlo raggiungere, e trovandosi in relazione colle persone e colle cose, ha dritto che le persone non pongano ostacoli allo svolgimento della sua personalità, ed ha dritto di servirsi delle cose, occuparle, trasformarle, farle sue come principe e signore, servendosi di esse come di mezzi. Il dritto dunque per l'individuo non è altro, che la facoltà di porre in atto le condizioni necessarie per raggiungere il suo fine; esso si riferisce all'aspetto condizionale della vita umana, ed è un effetto della natura finita c circoscritta dell'uomo e dell'umanità. Se l'uomo bastasse a sè stesso senza coesistere con altri esseri; se la sua vita ed il suo sviluppo non fosse legato alla vita ed allo sviluppo degli altri esseri, la giustizia non avrebbe applicazione esteriore, e si limiterebbe a regolare i rapporti interni della vita personale; ma poichè la vita dell'uomo è fiuita, ed il suo sviluppo è condizionale, poichè gli uomini devono coesistere, e nel loro sviluppo sono gli uni dagli altri dipendenti, il principio della giustizia deve regolare anche i rapporti esterni del-l'uomo, quelli cioè colle persone e colle cose con cui si trova a contatto. La giustizia in quanto regola i rapporti esterni dell'uomo, genera il dritto relativo il quale, secondo noi, non è altro che un rapporto razionale e libero tra l'uomo, le cose e le persone che lo circondano. L'uomo, avendo il dovere di svolgersi ha dritto di servirsi di tutte le condizioni esteriori necessarie per raggiungere il suo fine, ed il complesso delle condizioni necessarie all'uomo costituisce il complesso dei dritti propri dell'uomo. Perciò noi dicemmo che il dritto è un rapporto razionale e libero, poiche quantunque l'nomo avesse il dovere di perfezionarsi in ordine al suo fine, è sempre libero nella scelta dei mezzi, ed è padrone del suo destino potendo servirsi di quei mezzi che la società e lo Stato gli offrono per svilupparsi, purchè il non uso non costituisca una lesione di dritto in faccia agli altri membri della società.

Il dritto così inteso si parte in due grandi rami. Alcuni dritti sono essenziali allo svolgimento della natura umana, nascono coll'uomo e formano la condizione vitale della sua personalità. Altri all' incontro sono un effetto della · libertà e della spontaneità, e si acquistano con atti liberi della volontà in determinati tempi, ed in determinate circostanze, e diconsi derivati, contingenti, ipotetici, acquisiti. I primi costituendo la natura dell'essere morale sono indipendenti dalla volontà umana, e non possono in nessun caso venire alterati nè dall'individuo che n'è investito, nè dalla società che deve tutelarli. Se l'individuo non può sottrarsi dal dovere di tendere al suo fine, se per poterlo raggiungere vi sono condizioni indispensabili, le quali costituiscono per lui il principio di un dritto, apparisce chiaro che questi dritti sono intangibili ed inalienabili, perche sono originati da Dio stesso e costituiscono il corredo inseparabile della personalità. La seconda categoria di dritti, quelli cioè che si acquistano colla liberta e spontaneità, possono modificarsi o cessare per consenso di chi li possiede, e sono per loro natura contingenti e mutabili.

FIORE

Esi sono ne effetto della attività umana, ed il loro acquisto suppone senpre un atto per parte dell' nomo, ed alcune deforminate circossempre un atto per parte dell' nomo, ed alcune deforminate circossempre, esi perciò sono soggetti alle variaziopi del progresso, e si differenziano coll'età, cei gradi di coltura, coi costumi, coll'ordinamento fisico, intellettuale e morale degl'individui e delle nazioni. A nuno a mano che la vita si perfezione a si spiega sempre più nella riceltezza dei suoi elementi, e nella varietà delle sue forze e facilità, si estende la sfera dei dritti perché si moltiplicamo i mezzi coltà, si estano de la fera dei dritti perché si moltiplicamo i mezzi colta, si estano del fine generale. Il progresso e di perfezionamento sociale creano nuori bisogni o nuovi dritti, e l'esercizio e lo sviluppo dei muori dritti è uma leva potente del progresso e di perfezionamento sociale in modo che il dritto e la vita sociale si trovano in un raporto continuo di aizone e di rezzione e di re

Nell'acquisto e nelle modificazioni dei suoi dritti l'nome può congiungere il principio della giustizia con l'ntilità; la giustizia costituisce l'etemento assoluto del dritto, l'utile l'elemento variabile e

mutabile.

Infatt l'uomo per ragginugere il fine assoluto cui è ordinato può proporsi diversi fini parziali ordinandoi al fine genebale, e poictiè i tini parziali sono mezzi rispetto al fine utltino, l'uomo essendo libero nella loro socila, può tra i diversi mezzi secgliere quello che a lui sia più utile. L'utilità per vero è un rapporto di mezzi edi fine, e perciò il concetto dell'utilità è un concetto relativo ad un fine prestabilito; e quantunque non possa essere il fondamento ed il principi del dritto, può dirigere la scotta dei mezzi potendo l'uomo seggiere fini diversi mezzi quello più accomodato alla sua natura, alla sua indole, alla sua inclinazione ed alla sua vocazione.

La dottrina da noi esposta è perfetamente conforme alle massime della religione cristiana, la quale collocaudo l'individuo in faceia a Dio e facendolo suddito del dorere, lo creò sovrano nella scelta dei mezzi che ne procaceiano l'ossevranza. Ed à in questo sopratuto che la civiltà cristiana sopravanza impareggiabilmente la civiltà pagana, poichè in quella l' individuo non veniva altrimenti considerato che come un membro della società politica, alla quale era debitore di ogni sua preregativa, di ogni dignità personale, di ogni dritto, in ri-eambio del quale dovea tutto sè stesso; mentre la nostra civiltà cristiana non lo annulla, ma lo insulza, ed alla società enoceda guardia e la difesa dei dritti, ma ne pianta in altro terreno la radice proclamando che gli escretit, o la forza non possono conculcare i di-ritti dell'individuo, il quale rimane sempre signore non schiavo, fine non mezzo.

Il solo eristianesimo potè innalzare l'individuo al di sopra di tutte de forme variabili della società civile e politica, e stabilire la teoria dei dritti naturali ed assoluti, ed a noi piace notarlo per dimostrare come la teoria cristiana è altamente liberale, e la traccia più luminosa della eiviltà moderna; e che per sostenere l'emancipazione dell'individuo nou è necessario opporsi alla dottrina religiosa e ricorrere alle dottrine del naturalismo, come fecero i pubblicisti del secolo XVIII, i quali insistendo caldamente sul riconoscimento dei dritti primitivi dell'uomo, li fecero derivare dalla natura, o da uno stato di natura. Noi, lungi dall'ammettere le teorie del naturalismo, ci compiaciamo di poter mettere nell' Ente il fondamento del dritto e della morale per dare alla seienza del dritto un fondamento assoluto, che non potrebbe trovarsi fuori di Dio. Fin dalla più rimota antichità Platone annunziò come fondamento del dovere la tendenza alla divina perfezione e l'identificazione dell'uomo colla dirinità. L' immortale Vico, a gran torto sconosciuto e deriso da' nostri antenati, fu colui che non solo la morale ed il dritto, una le scienze tutte riportò a Dio, cioè al conoscere, al volere ed al potere infinito come al loro vero principio e fine, e nell'aureo suo libro dell'unico principio e fine del dritto universale, getto i semi fecondi di quasi tutte le traseendentali dottrine esposte negli ultimi tempi dagli scrittori tedeschi. Leibnitz pure riconobbe nell'esistenza di un Ente sapientissimo e potentissimo il fondamento ultimo della morale, e del dritto naturale. Il Gioberti pose Dio a base e fondamento di tutto l'edificio scientifico, riconoscendolo causa prima dell'essere e del conoseere, ed a noi piace potere con questi autori seguire la dottrina cattolica, piuttostoche accettare le teorie dei naturalisti che sconoseendo il fondamento assoluto del dritto, arrivano ad edificare un edificio che erolla per difetto di fondamento.

Dalle cose dette finora risulta evidentemente la differenza tra la morale ed il dritto. La morale dirige le azioni dell'individuo rispetto al suo fine assoluto, e giudica le azioni secondochè le azioni dell'operante concordano col fine. Il dritto regola l'atto nei suoi effetti esteriori, ed esamina se offenda la libertà delle altre esistenze. La morale esisterebbe anche se vi fosse un uomo solo, mentre il dritto suppone la coesistenza di più uomini. Tutte le azioni che hanno valore in sè medesime ed il cui merito o demerito vuol essere valutato dalla coscienza, spettano all'ordine morale, quelle poi che sono condizioni di esistenza e di sviluppo per la vita umana, spettano all'ordine giuridico. La morale è perció più estesa del dritto e tutto ciò ch'è comandato e proibito dal dritto è pure comandato e proibito dalla morale, poichè la morale prescrive a ciascheduno come dovere generale l'adempimento delle sue obbligazioni giuridiche, e sotto questo rispetto la morale impronta di novella sanzione i precetti del dritto. Ma d'altro lato tutto eiò che è comandato e proibito dalla morale, non è comandato e proibito dal dritto, poichè la nuda libertà interna, e gli atti esterni nè utili, nè dannosi alla società degli atti uomini ontrano nel dominio esclusivo della morale. Il dritto non può vietare ciò che ordina la morale, o prescrivere quanto essa probisse; ma siccome la merale è più ampia del dritto, questo non comprende tutte le obbligazioni morali. Da ciò risulta chiaramente come tra la morale del di dritto vi sono intimi rapporti, non può esistere una morale ingiusta, come non può esistere un dritto imporale. Entrambi concorrono allo stesso scopo, al perfezionamento ciò dell'uomo e della società, ma con diversi mezzi: l'una intende a migliorare l'uomo interno ed esercita la sua azione sulla volontà, l'altra provvede al regolare esercizio della libertà nella società. La distinzione da noi fatta è della massima importanza per distinguere l'ordine giuridico dall'ordine morale, l'obbligazione giuridica dall'obbliszazione etto.

Le cose dette fin ora erano necessarie per stabilire il fondamento del dritto fra le nazioni, poichè noi non possiamo discorrere altrimenti dell'individualità morale, che come abbiamo parlato dell'individualità fisica, ed applicando gli stessi principii ci sarà facilissimo di determinare il fondamento del dritto fra le nazioni che non è

diverso da quello tra gl'individui.

L'umanità ci presenta una riunione di personalità così individuali che collettive, una varietà di schiatte, di nazioni, di popoli, che operano simultaneamente ed ordinatamente per un fine comune, come vi è una legge che regola lo svolgimento dell'individuo, e modara la libertà ordinandone l'esercizio ad un fine razionale, la stessa legge deve regolare lo svolgimento delle personalità collettive, le quali duvendo coesistere ed operare simultaneamente, non potrebbero svolgersi ordinatamente se non fossero sottoposte ad una legge, e subordinate ad un fine comune. Dio come essere vivente di inteliguetti interviene nella vita universale, per conservare l'ordine, o l'armonia nel mondo, e avendo dato a ciascum essere sia fisico, sia spirituale una sfera d'azione, ed i mezzi di operare, che consistono in forze e facoltà, lega e concatena tutti gli esseri siffattamente che dalla loro azione armonica nel ristili l'armonia universale.

Come l'individuo nou può, isolatamente considerato, raggiungere il fine cui è ordinato, così nessana nazione può da sè sola raggiungere il fine dell'esistenza umana. Ciascuna possiede un carattere proprio, un genio, un indole, ed ha alcumi bisogni predominant che costituiscono la sua propria vocazione, e che sono necessari allo sviluppo della sua sociale natura. I popoli adunque si dividono la destinazione umanitaria; ognuno ha una speciale missione, la quale sentita prima per una specie d'istinto, seguita con interruzioni e dimenticanze, si sviluppa nel sentimento, e a poco a poco diventa coscienza sociale. Siltatia coscienza può momentaneamente (canebrarsi, i popoli possibilato con interruza può momentaneamente (canebrarsi, i popoli poss-

sono per qualche tempo cadere nel letargo e divenire infedeli a si stessi, ma la providenza la quale veglia e guida l'umanità al conseguimento di sua destinazione, scuote i popoli e li fa risorgere dal letargo, aviandoli a compiere il loro destino. L'umanità è dunque un organismo vario ed armonico, e siccome nell'organismo corporeo ciaccun membro adempie una propria funzione, edil perferionamento fisiologico dell' uomo non può essere conseguito che dallo sviluppo e dall'azione di tutti gli organi: così nell'organismo umanitario calporfezione del tutto non si otterrà che mediante il progressivo sviluppo dello diverse membra.

Il principio della divisione del lavoro vale per le nazioni, come vale per gli ndividui; la vita dell'umanità non si può perfezionare, nè si può accrescere in potenza se non a condizione che il lavoro umano sia distribuito tra le diverse individualità morali, che diconsi nazioni, ciascuna delle quali deve avere quella parte conveniente alle sue speciali attitudini. Tale compartimento del comune lavoro non deve farsi per via di esclusione o separazione; l'umanità non è un meccanismo, ma un organismo, tutte le parti devono dunque restare intimamente connesse, tutti i popoli devono coltivare le lor facoltà, ma ciascuno concentra le sue forze e la sua attuità allo sviluppo di quell'attitudine predominante sortita da natura, dal che risulta la perfecione e l'equilibrio dell'organismo umanitaria.

Da quanto abbiamo detto ne siegne: f.º Che l'umanità è come un uomo solo che si svilupa nelle sue membra quasi un corpo organico, di cui ogni parte adempiendo un fine speciale mira al consequimento dello scopo generale; g.º Che ciascuu membro dell'umanità essendo un essere vivente e sostanziale dotato di spontaneltà e di personalità non può considerarsi come un puro strumento nellorganismo umanitario, dovendo contemporaneamente operarse consequimento del compositiono del consequimento del propositiono del consequimento del propositiono del consequimento del propositiono del consequimento del propositiono del consequimento del consequimento del membra del propositiono del consequimento del propositiono del consequimento del propositiono del consequimento del propositiono del consequimento del c

In guerratic rincipii si deduce, che come l'individuo ha biso, no di Dunadia questi fino in estorio i per siriuppari e perfaionari, soa l'umanità e citema nazione ha bisogno di alcune condizioni necessarie per tendere al suo fine. E come il complesso delle condizioni
necessarie al perficionamento individuale costituisce i dritti proprii dell'umo, così il complesso delle condizioni necessarie allo sviluppo e perfecionamento delle nazioni costituisce i dritti delle nazioni. Vi sono dunque per le nazioni dei dritti primitivi naturali inalienabili, come per l'individuo, e questi sono quelli che formano la
condizione vitale della personalità nazionale, quelli cicè indispensa-

bili ed essenziali allo svolgimento della nazione rispetto al suo fine, i quali sono etemi, primitivi e divini, perchè hanno la loro sorgente in Dio stesso, e perciò sacri ed involabili. E poichè la nazione è un essere vivente, dotato di libertà, di spontaneità e di attività, potendo, mediante l'esercizio della sua operosità, acquistare altri diritti ne crete cirosstance, vi sono altres! per le nazioni dritti piotetici, contingenti mutabili ed eventuali, i quali sono modificabili, secondo il progresso. I uso della libertà, e l'utilità annora delle nazioni. I dritti naturali sono il corredo indivisibilo della personalità nazionale ri altri della personalità nazionale ri altri della personalità nazionale ri altri della personalità nazionale cirosstance.

La legge adunque che regola i rapporti delle nazioni è eterna civina, ed è anteriore alla legge internazionale che non può escre altro che il riconoscimento sociale, e la formulazione della legge eterna, e la sua specificazione in armonia coi bisogni delle nazioni. La consuetudine, se è la manifestazione di un bisogno, ed il risultato della spontaneità, può essere considerata come una legge nello stato di formazione; ma se fu introduta colla forza e collà violenza non può avere valore di legge, quando sopratuta contradicie i detinicale legge eterna. Le nazioni hamos solamente la facolo di nerio della forza con considerato della forza con considerato della forza con considerato della forza con con più avera con con contradicio della forza con considerato della forza con contradicio della forza contradicio della forza con contradicio della forza con contradicio della forza co

La scienza del dritto internazionale dovendo studiare i rapporti delle nazioni colla legge eterna, e delle nazioni tra loro, deve non solo considerare il principio razionale, ed il fondamento dei dritti e dei doveri reciproci, ma deve valutare altevis le modificazioni apportate ai principii assoluti dalla libertà, dalla consuctudine e dai bi-sogni dei popoli. Sotto questo rispetto, noi stimiamo che vada errata si la scuola storica che la scuola filosofica, delle quali la prima pre-tende studiare lo svolgimento storico del dritto, senza tener conto del fondamento dello stesso: lo considera come il risultato della coscenza popolare in una data epoca, ed in un data luggia della contario si contenta di studiare il fondamento filosofico del dritto, e la rottato i principii universali stima doversi quesui applicare invariabilmente a tutti i popoli ca tutte le copole.

SI l'una che l'altra scuola volendo essere esclusiva, cade nell'esagerazione. La scienna deve ricercare il fondamento del dritto, e devo tener conto del suo svolgimento storico secondo si manifesta nelle consuctudiria, nelle convenzioni e negli usi, perciò noi stimiamo definire la scienza del dritto internazionale. Quella che ricerca le re-

Journal Google

gole di condutta che la ragione deduce dai principii della giustizia assoluta applicati a regolare i rapporti delle nazioni, colle modificazioni introdotte dalla consuetutine, dall' uso e dalla convenzione.

Secondo questa definizione noi dividiamo il dritto internazionale in due grandi partizioni, dritto primitivo cioè, e dritto secondario. Tutte quelle regole che sono un'immediata deduzione de' principii delle giustizia assoluta costituiscono il dritto primitivo delle nazioni; quelle poi che sono un effetto delle specificazioni introdotte dall'uso, dalla consuetudine e dalle convenzioni costituiscono il dritto secondario. Il dritto primit vo è la base, e l'unico fondamento del dritto internazionale; esso costituisce la legge naturale delle nazioni, la quale esisteva prima di essere riconosciuta formulata e scritta, come la legge naturale degl'individui che è anteriore a qualunque legislazione. Col lume del dritto primitivo si possono regolare tutti i rapporti delle nazioni, perchè questo dritto ch'esiste innanzi a qualunque istituzione umana è comune a tutti i popoli, e contiene tutte le regole della giustizia internazionale. Esso regola la pace e la guerra, stabilisce i dritti ed i doveri in qualunque condizione, coordina con perfetta armonia i dritti ed i doveri reciproci, e segnando il camino che le nazioni devono seguire, assicura a tutti i popoli il tranquillo godimento di tutti i loro dritti.

Il dritto primitivo però non determina tutte le particolarità, ma segna, per dir così, le sommità del dritto, e come per regolare il consorzio sociale vi abbisogna la legge civile che specifica i principii del diritto naturale, e determina come devonsi applicare ai casi particolari, così oltre il dritto primitivo bisogna ammettere il dritto secondario il quale costituisce il dritto civile delle nazioni. Esso o specifica i principii del dritto primitivo applicandoli ai casi particolari, o regola gl'interessi secondari e particolari delle nazioni contraenti. Esso è perciò facoltativo, libero e volontario, e può essere variabile secondo l'interesse delle parti. Il dritto secondario dovrebb'essere sempre basato sul dritto primitivo. nè potrebbe mai contraddirlo, come la legge civile non può contraddire la legge naturale. Nel fatto però la passione e l'interesse, accecaudo le nazioni, le ha spinte a sconoscere i loro doveri ed i dritti correlativi, conculcando il dritto primitivo per sostenere ingiuste pretenzioni. Ma il fatto non costituisce un principio di dritto, ed ogni volta che il dritto secondario stabilisce una massima che con-

traddice il dritto primitivo non ha nessun valore.

Noi dunque in tutto il trattaco i studiereno di esaninare e criticare
i principii del dritto secondario col lume del dritto primitivo, edistinguereno nelle leggi accetate dalle nazioni quelle che possono
dirsi veramente tali, e quelle che devossi considerare come arbitrarie e senza fondamento.

Questa distinzione è del massimo interesse per confutare la scuola-

empirica che sconoscendo l'esistenza di una legge naturale delle nationi, ha stimot studiare solamente il diritto secondario, accettando come legittimo qualunque principio consacrato nei trattati, negli usi e nella consustentidine. Noi non possiuno accordarci con questa scuola, e come nel dritto traturale troviamo il limite del potere legislativo che non può mai contraddire la legge di natura, così nel dritto prinitivo troviamo il limite del dritto secondario, il quale der'esserniterpretato ed accettato solamente quando si trova in armonia col dritto primitivo. Ed esaminando con questi principii il dritto interce della forsa, e eleternimeremo in qual modo devono modificarsi i principii accettati nel dritto secondario, riformando su migliori basi il dritto positivo stabilito fra le nazioni.

Con questo proponimento divideremo tutta l'opera in tre parti:

1. Dritto internazionale di pace. 2º Drito internazionale di guerra.

3.º Dritto diplomatico. Giascuna parte la suddivereno in tre sezioni. Nella prima parte parlereno delle persone, delle cose e delle obbligazioni, trattando dei dritti delle nazioni, della proprietà internazionale e della facottà di conchinudre tuttatii. Nela seconda parleremo prima dei mezzi per rivendicare i dritti fra le nazioni, poscia
cella guerra e di ni fine della pentratità. Nella seconda parledella guerra e di ni fine della pentratità Nell'ultima tratteremo degli
agenti diplomatici, delle negoziazioni ed altre funzioni diplomatiche,
dei consoli e loro funzioni.

# CAPO QUARTO.

Delle fonti da cui dere attingersi la scienza del dritto internazionale (1).

Poiché il fondamento di tutto il dritto internazionale è la legge naturale delle nazioni, si comprende chiararmente che la prima fonte diretta dev'essere la ragione. La legge naturale infatti non è scritta, nè fu mai formulata in alcuna lingua umana o promulgata da alcun legislatore (2); essa si rivela inimediatamente alla nostra ragione,

(2) Cicer, De repub. Lib. III, § 17.

Wheaton, Droit international. Cha. 1. — H\(\text{H\text{\text{\text{Bibliogra-phie.}}}\) — Heffter, Droit international. Introduction, 11.

la quale riflettendo sui principii primitivi della giustizia appresi immediatamente dalla nostra intelligenza, deduce le regole assolute che regolano i rapporti delle nazioni fra loro. Così noi potremmo rispondere al Moser, il quale parlando della legge primitiva scriveva: Qual'è questa legge primitiva e dove la trovcremo? Dobbiamo riconoscerla nei principii dell'Ilobbes, o In quelli del Grozio? (1). Noi diciamo che la legge primitiva non è scritta in nessun codice. Riflettete colla vostra ragione sui principii etcrni della giustizia che si rivelano alla vostra intelligenza e ritroverete la legge primitiva. Nella stessa guisa che per determinare il dritto naturale degl'individui è necessario studiare i principii assoluti universali ed immutabili della giustizia, e l'applicazione loro immediata alle principali istituzioni, così per determinare il dritto primitivo delle nazioni è necessario studiare i principii generali della giustizia, prescindendo dalla loro particolare applicazione. Acciò può ben servire la filosofia del dritto che determina i sommi principii che regolano tutti i rapporti si privati che pubblici.

Qualora l'applicazione dei principii primitivi non fosse per sè stessa chiara, è utilissimo servirsi di tutti gli aiuti che può somministrare la scienza, avvalendosi dei risultati del dritto positivo che alcuna volta è necessario per risolvere le quistioni di dritto internazionale. Così il dritto delle genti si trova in relazione col dritto civile in quanto regola la capacità giuridica degli stranieri, e il loro dritto di possedere, di contrattare e simili. Col dritto commerciale in quanto regola la capacità agli atti di commercio, e specialmente a quelli che si riferiscono al commercio di mare. Col dritto di proccdura civile e commerciale, perciò che spetta all'esecuzione delle sentenze pronunziate in estero Stato. Col dritto e procedura ncuale per la punibilità degli stranicri, c per l'estradizione dei delinquenti. Col dritto costituzionale per quello che riguarda la facoltà di conchiudere i trattati; col dritto amministrativo per l'emigrazione ed immigrazione e le norme finanziarie relative al commercio estero. Ed è necessario tener conto dei risultati dell'economia politica nelle questioni relative ad interessi meramente economici, e considerare i principii con cui deve prodursi e distribuirsi la ricchezza pubblica in tutte le quistioni in ordine al commercio, alle leghe doganali, ai trattati commerciali, al sistema finanziario. Da tutti questi aiuti corredata la ragione, può risolvere tutte le quistioni che possono sorgere tra nazione e nazione nel reciproco esercizio dei loro dritti.

La seconda fonte da cui deve attingere la nostra scienza sono gli scritti dei pubblicisti che insegnano in qual modo i principii della giustizia si applicano a regolare i rapporti delle nazioni, e le modi-

<sup>(1)</sup> Grotius, De jure belli et pacis, prelimi.

ficazioni apportate a questi principii dall'uso, dalle convenzioni e dalla consuctudine. Notiamo però che dell'autorità dei pubblicisti è necessario usarne con criterio, scnza pretendere di dare tanto peso alle opinioni degli scrittori da sostituire la loro autorità ai principii della ragione. Noi troviamo alcuna volta che la stessa scienza, sconoscendo la sua indipendenza ed imparzialità, si è resa partigiana, ed accettando i fatti compiuti li ha sostenuti con principii di ragione malamente applicati. È necessario dunque studiare i pubblicisti ma con quella saggia critica che distingue la verità dagli errori ed in ciò deve sempre prevalcre la ragione illuminata dai supremi principii del dritto.

Per studiare poi lo svolgimento storico del dritto sono opportuni i trattati di commercio, di alleanza, di pace, ecc. I trattati debbono esserc studiati e criticati, e la loro autorità non deve valere assolutamente, come pretende la scuola empirica, poichè tutte le più enormi ingiustizie sociali sono state consacrate nei trattati. Noi possiam distinguere tutti i trattati in due categorie, alcuni affermano i principii del dritto primitivo e li applicano ai casi particolari, altri sono esplicativi di quei principii il cui senso è oscuro o dubbioso, e stabiliscono un'eccezione nell'interesse delle parti contraenti.

Noi parleremo del valore dei trattati quando ce ne occuperemo di proposito, per ora ci basti notare che non potendo essi contraddire i principii del dritto primitivo, non hanno alcun valore quando vi si trovano in contraddizione, e non possono essere invocati in appoggio di pretesi dritti, che non sono altro che usurpazioni arbitrarie.

Le sentenze dei tribunali internazionali possono avere molto valore ma è necessario che nel giudizio i giudici avessero seguito i principii della legge naturale o del dritto internazionale accettato, e non quelli della legislazione particolare del paese in cui pronunciarono il giudizio; nel qual caso la loro opinione non costituirebbe un principio di dritto. Fra tutti i tribunali è importante gnello delle prede marittime perchè tratta e risolve moltissimo quistioni che possono sorgere nel tempo di guerra, ma spesse volte questi tribunali invece di decidere secondo i principii del dritto comune hanno deciso secondo i principii di dritto internazionale accettati nel loro paese, e secondo le ordinanze pubblicate dai loro sovrani. Rifletteva bene un magistrato inglese, quando Luigi XIV pubblicava la sua famosa ordinanza sulla marina: « Nessuno suppose che egli avesse avuta la pretensione di dettar legge all' Europa. Egli ordinò i principii del dritto marittimo internazionale come erano ricevuti nella Francia, ma come nessun sovrano può pretendere di dettar leggi al mondo, niuno considerò i principii esposti nell'ordinanza francese come principii comuni applicabili a tutti i popoli ed a tutte le nazioni».

Appartengono altresi alle fonti indirette le risposte dei giurisperiti

date agli Stati per chiarire e determinare un dritto controverso. Ordinariamente quando fra gli Stati sorge una controversia, i sovrani prima di fare formale reclamo consultano i giurisperiti, i quali esaminando la quistione coi principii di dritto, pronunciano il loro avviso. Gli archivi del Ministero degli affari esteri sono forniti di una collezione di simili documenti, che possono utilmente consultarsi nelle circostanez. Finalmente annoveriamo tra le fonti indirette la storia delle guerre, delle negoziazioni e dei trattati di pace, le note diplomatiche e i dispacei canabilati fra Stato e Stato.

## PARTE PRIMA

# DIRITTO DI PACE

#### SEZIONE I.º

Delle persone e dei loro dritti.

Il dritto secondo abbiamo dimostrato nel capitolo precedente, ha la sua ragione nella necessità dello sviluppo ordinato delle nazioni, in quanto sono esseri morali, e collettivi, dotate di libertà e di attività: cd il solo fine a cui il dritto si riferisce è il conseguimento del fine razionale, cui le nazioni sono ordinate. L'Essere che ha la coscienza di sè medesimo, c che opera liberamente per un fine ragionevole è una personalità. Il dritto dunque sì nel suo fondamento che nel suo fine si riferisce alle persone, ossia ha un carattere essenzialmente personale. Per questa ragione noi stimiamo che la divisione ordinariamente stabilita di dritti personali e dritti reali non è esatta. Ogni dritto è personale, e se alcune volte si attribuisce il dritto alle cose, ciò si è in quanto queste sono condizioni fisiche necessarie allo sviluppo delle persone, e perciò il dritto concernente le cose non forma che una parte subordinata del dritto personale.

La prima cosa che dobbiamo dunque determinare prima di parlare dei dritti si è di stabilire qual' è il soggetto, ossia quali sono le persone a cui il dritto si riferisce. Fin ofa noi abbiamo ammesso che le nazioni sono i naturali soggetti del dritto, immodochè abbiamo stabilito che il dritto internazionale determina i rapporti giuridici fra le nazioni. Quest'asserzione però vuol essere dimostrata e precisata, e prima dobbiamo investigare che cosa sia la nazione, e poscia determinare se il soggetto del dritto sia la nazione o lo Stato.

#### CAPO PRIMO.

### Della nazione e del dritto di nazionalità.

Nel determinare che cosa sia una nazione, e quali sono gli elementi ehe la costituiseono, noi troviamo due opposte scuole ehe volendo essere esclusive stimiamo false ed esagerate (1). La prima di queste scuole sostiene che la nazione sia un fatto necessario e fatale di diversi elementi appartenenti all'ordine geografico, etnologieo, fisico e morale. Secondo i seguaci di questa seuola i confini naturali designati dalla mano stessa del Supremo Fattore, l'affinità di razza, la medesimezza di lingua, di abitudini, di costumi, di religione sono gli elementi da eui risulta la nazione. Questa, secondo loro, si definirebbe un' associazione di uomini della medesima razza, della medesima lingua, della medesima religione ed abitanti nella stessa parte del globo eireondata da naturali eonfini. L'altra scuola, senza tener conto dell'affinità delle razze o dei naturali confini, sconosce del tutto la personalità nazionale, e considerando i fatti compiuti, come poggiati sulla ragione di dritto, sostiene che la nazione sia l'assoeiazione degli uomiui abitanti il medesimo territorio sottoposti alla stessa legislazione e governati dalla stessa accolorità. Ouesta scuola confonde la nazione collo Stato, e neppure collo Stato quale dovrebbe essere, ma collo Stato come è inteso dai sostenitori della teoria del dritto divino e dei fatti compiuti. Noi riteniamo che la verità sta nel giusto mezzo; da una parte non è vero che la distinzione delle nazioni sia una meecanica divisione ed un fatto assolutamente primordiale, d'altra parte non possiamo accettare che una qualunque associazione d'uomini, di schiatta, di lingua, di religione diversi riuniti o volontariamente, o colla forza sotto la stessa autorità costituisca una nazione. In altre parole noi riteniamo che l'affinità di razza, di lingua, di costumi, nè sia tutto nè che non debba per nulla consi-

<sup>(1)</sup> Maximi Détoche, Du principe de sationalité. — Durando, Delle sationalité liaisaa. — Louis toly, Du principe des sationalité. — Stuart Mill, De le sationalité dans ses resports aresé gouverneuxes représentély. — Eng. XVI dell'opera, Le propose de la compartie de l

derarsi, e per precisare il nostro concetto esaminiamo bene le due opposte teoriche per determinare quanta parte ciaccuna di quegli elementi abbia nella formazione di una nazione.

Non v'ha dubbio che esaminando la forma del nostro pianeta, c la sua svariata conformazione chiaro ci apparisce il disegno della provvidenza di dividere l'umanità in grandi famiglie, ciascuna delle quali avesse una speciale missione ed una vocazione predominante. determinata dalla natura stessa del luogo, dalla sua positura geografica e da moltiplici circostanze fisiche, le quali cose tutte influenti non solo sul temperamento ma sullo sviluppo stesso delle facoltà. dei sentimenti, delle forze attive di un popolo, lo spingono ad occuparsi di un genere speciale di vita. Da ciò noi possiamo dire che il complesso di moltiplici circostauze fisiche rende un popolo o industriale, o commerciale, o agricoltore, o speculatore, ed imprime nelle condizioni dello sviluppo fisico e morale degli abitanti una maggiore o minore capacità di associarsi e di stringersi con scambievoli legami giuridici. Ma nou perciò si può dire che le nazioni siano fatte da Dio stesso, c che i fiumi, o una montagna, o il mare dividano i popoli siffattamente da obbligarli ad associarsi fra loro. senza poter stabilire legami giuridici con quelli che abitano oltre quei fiumi o quei monti. Il dritto di sociabilità è un dritto primitivo ed illimitato; tutti gli esseri che hanno ragione e libertà possono associarsi, e gli ostacoli materiali non possono limitare questo dritto primitivo e naturale. Se le frontiere naturali fossero dichiarate necessarie alle nazioni, tutti quei popoli che non avrebbero frontiere, non potrebbero acquistare la personalità nazionale, e se il marc o i fiumi stabilissero una divisione nella grande famiglia umana, tutte le isole sarebbero tante nazioni di dritto. Ma si risponde che i limiti naturali non formano l'elemento unico ed esclusivo da cui risulti la nazione, ma che vi bisogna aggiungere un altro elemento, quello della medesimezza di razza. Vediamo dunque se tutti gl'individui che appartengono alla medesima razza, e che abitano fra gli stessi confini naturali costituiscano una nazione

Quelli che sostengono che la nazione sia un risultato naturale di elementi etnologici. Sisci e morali poggiati sull'ordine di natura, esagerano tanto l'importanza della razza che per essi nazionalità è sinouimo di razza, e si può l'un concetto all' altro sostituire senza cambiare il senso ch' essi annettono alle parole; e si potrebbe ben dire la razza scandinava, a razza alemanna per significare la nazione scandinava o il alemanna. Ma secondo noi la razza non divide il genere umano il alemanna. Ma secondo noi la razza non divide il genere umano il alemanna. Ma secondo noi la razza non divide sociabilità. Infatti è vero che studiando la storia naturale dell' nono si è arrivato a conoscere che ra gli uomini vi è un evidonte più-

ralità di razze, con caratteri più o meno distinti, di cui le più visibilimente discoste sono la bianca e la nera. Ma la scienza che ha dovuto riconoscere il fatto delle differenze che passano tra gli uomini appartenenti a differenti razze, e la loro influenza sull'i indole e sulla civiltà dei popoli, ha dovuto pure confutare l'errore sostenuto mell'antichità da Aristotile, e tra i più moderni dal Desmouliu, della moltiplicità cioè della specie umana: nel quale errore vi fu chi pretese fondare razionalmente la vergogna umana della schiavità. Ormai l'unità naturale della specie umana è dimostrata con argomenti inlutabili, e coi soli sofismi si può sostenere che la differenza del colore, o dell'angolo faciale, o della confornazione fisica del cranio, stabilica delle differenze di specie nella famiglia unanaz.

Quantunque noi ammettiamo che la medesimezza di razza stabilisca un vincolo di affinità tra gli uomini, perchè la medesimezza di razza importa medesimezza di temperamento, d'indole, d'inclinazione, di genio civile, pure non possiamo assolutamente ammettere che si debba stabilire il principio dell'autonomia e dell'unità politica delle razze, come pretendono alcuni riformatori della geografia politica di Europa. Vedemmo in qual modo la razza può influire a determinare la nazionalità: ma non possiamo ammettere come un fatto l'opposizione e l'antagonismo delle razze, sostenendo che tutte le razze debbono avere un'autonomia, e che ogni razza deve costituire una nazione: perchè questo principio distruggerebbe quello dell'uguaglianza e della fraternità delle razze, che è una conseguenza della unità primigenia della specie umana. Uomini appartenenti a razze diverse possono senza dubbio associarsi pel medesimo fine sociale, e la diversità di colore non può limitare il dritto di sociabilità, ch' è illimitato ed assoluto. Il volere subordinare il dritto di sociabilità a ragioni secondarie contingenti, e perfettamente estranee alla giustizia, menerebbe a distruggere questo dritto sacro ed inviolabile. Noi possiamo ammettere che un popolo possa essere una persona giuridica, e vedremo in qual modo un popolo può acquistare la personalità; ma non possiamo estendere questo principio, ed ammettere che ogni razza deve essere una persona giuridica: perchè lo stabilire come principio, che le razze debbono essere divise, e che l'unione delle razze sia una cosa ingiusta, è lo stesso che stabilire essere le razze naturalmente ostili, e collocarle in una situazione antagonista. Se più uomini appartenenti a razze diverse sono volontariamente riuniti, noi non troviamo in questo fatto una violazione dei principii di giustizia, giacchè in nessun codice è scritto che le razze debbono essere divise. Noi dunque concludiamo, che la razza non costituisce la nazione, e che il riconoscimento del principio dell'unità individuale delle razze e conseguentemente la necessità della loro separazione, sanzionerebbe un pregiudizio crudele, ammettendo una differenza sostanziale poggiata su differenze aecidentali, contro l'unità naturale del genere

La lingua poi benchè sia uno dei più importanti elementi della nazionale unità, benehè sia una condizione indispensabile per facilitare l'associazione e la comunanza, non stabilisce un vincolo essenziale in modo da obbligare tutti quelli che parlano la stessa lingua a formare una nazione, e dividere quelli che parlano lingua diversa. È un fatto incontrastabile che il gran numero delle lingue accenni alla destinazione provvidenziale della società umana di comporsi di tante nazionalità distinte, e ehe l'analogia, e con più ragione l'identità della lingua, sia stato un potente legame tra le popolazioni; ma non possiamo però ammettere che la lingua abbia un'importanza politica tanto deeisiva come guella ehe da alcuni le si vuole attribuire. Si può eon facilità ammettere ehe l'unità primigenia della lingua fosse stata alterata dalle invasioni e dalle oecupazioni straniere, e non perciò si può ritenere che le provincie conquistate, sol perchè impararono a parlare la lingua dei conquistatori, siano unite a questi da formare una nazione sola. Noi abbiamo dei gruppi nel territorio della Francia moderna in eui si parla un idioma inintelligibile per gli altri? Il dialetto bretone, per esempio, non si comprende dalle popolazioni impregnate di latinismo al mezzogiorno, e di germanismo al nord della Francia. Il dialetto guascone, russiglionese e provenzale è incomprensibile per gli abitanti della Lorena. Nell'Alsazia una gran parte di cittadini parla il tedesco tanto, che gli atti amministrativi devono pubblicarsi in tutte due le lingue; eppure nessuna provincia francese sente più attaceamento ed un sentimento più fervente per l'onore francese che Strasburgo. Si potrà dire dunque che la Francia nou è una nazione, sol perchè vi è qualche aecidentale differenza nell' unità della lingua?

Della religione, del costume, delle abitudini non vogliamo occuparene, perchè questi sono elementi accessorii anche per quelli che voginon scientificamente, ed a priori delineare i limiti delle nazioni. La religione è un fatto tutto individuale che non ha nessuna relazione coi rapporti politici e civili dei cittaduit. Essa lega gli uomini rispetto a l'io, e nella società morale; che la nessuna indimenza nei rapporti sociali, essendo ben distinto! roriune giuridico dall'oriune pri delineare per delle abitudini, allo indiremento delle principa delle abitudini, allo indiremento principa delle abitudini, allo indiremento principa delle controli de

Si rende inapplicabile nella praticia perchè importerebbe i più gratii disordini ed i più violenti sumembramenti di popoli. Le frontiere naturali inprima, possono essere sostituite dalle frontiere artificiali, en essauno può violentare un popolo associato e difeso da comuni frontiere erette dalla mano dell' uomo ad unirsi ad un altro popolo per avere le sue frontiere unaturali; es se popoli appartenenti alla stessa razza si trovassero volontariamente associati con popoli di razza diversa, nessuno potrebbe obbligari ad unirsi contro loro volontà. Così i Pirenet hanno obbligato alcune diraxazioni della razza diversa, nessuno potrebbe obbligari ad unirsi contro loro volontà. Così i Pirenet hanno obbligato alcune diraxazioni della razza diversa, tendenti della contra di producto di li fondamento su cui si formano le aggregazioni, che di consi nazioni, non appartengono assolutamente alla scienza, ed è necessario ricertarne altrove il fondamento.

Se la scienza non può a priori determinare che cosa sia una nazione, molto meno lo potrà la politica. Secondo i seguaci della scuola dei fatti compiuti, la nazione non è altro che un'aggregazione di nomini riuniti nel medesimo territorio, difesi dalle stesse frontiere, o naturali o artificiali, e sottoposti alla stessa autorità costituita. Ma questa scuola non intende il concetto di nazione più che l'altra da noi esaminata. La violenza e la forza se può obbligare una moltitudine di uomini a riconoscere lo stesso potere, ed ubbidire alla stessa legislazione, non potrà giammai formare di essi una nazione. Secondo questa scuola la nazione non è altro che una personalità collettiva, politicamente riconosciuta, che protegge e difende i cittadini associati, e loro assicura il godimento dei loro dritti. Secondo questi principii l'accozzaglia delle provincie soggette all'Imperatore d'Austria formerebbe una nazione: la Polonia e la Russia sarebbe una nazione sol perchè tutti ubbidiscono allo stesso potere costituito, e sono politicamente riconosciuti come personalità politica. Ma questi principii si possono sostenere da quelli che ammettono il dritto della forza, ma chi riconosce solo la forza del dritto, non può ammettere che le carceri, gli esilii e gli eserciti, che obbligano un numero di abitanti a riconoscere lo stesso potere costituito, stabiliscano un vincolo morale tra quegli uomini in modo da poterli considerare come una nazione. La nazione non è nè un fatto primitivo, nè un fatto politico, ma un fatto umano secondo l'ordine di natura, e per comprendere meglio gli errori delle due opposte scuole, determiniamo quello che noi intendiamo per nazione.

L'umanità per essenza una, si manifesta in una varietà indefinita d'individualità di schiatte, di popoli, dei quali nessuno può effettuare compiutamente ed isolatamente lo scopo di sua creatione. L'individuo sente il bisogno di associarsi al suo simile per potersi svi-

luppare in ordine al suo fine; e come il principio di affinità e di attrazione riunisce gli atomi e li unifica, così la naturale tendenza alla sociabilità riunisce gli uomini. L'associazione dunque è un fatto ed una legge naturale per l'uomo, come la gravitazione e l'attra-

zione è una legge naturale nei corpi.

Quantunque tutti gl' individui abbiano sortiti da natura le stesse facoltà, pure ciascuno si trova naturalmente inclinato a sviluppare a preferenza una determinata facoltà, e per questa sua naturale attitudine trova maggiore inclinazione ad associarsi con altri esseri a lui sintili, in cui, essendo predominante lo sviluppo di quella sociale attitudine, forza, o facoltà, trova un elemento di affinità e di omogeneità. Ecco un primo principio che divide la società in diverse sfere o associazioni, ciascuna delle quali si propone uno scopo determinato e riunisce tutti gl'individui ordinati allo stesso fine speciale. Da ciò le associazioni agricole, industriali, commerciali, scientifiche, politiche, morali, ecc. Lo stesso principio che spinge gl'individui all'associazione, spinge pure i popoli, i quali avendo bisogno di associarsi, trovano maggior facilità di riunirsi con quelli, che avendo gli stessi bisogni, le stesse attitudini, le stesse tendenze, si propongono lo stesso fine sociale, immodochè l'umanità si trova divisa in moltiplice sfere e si sviluppa secondo due principii, quello cioè dell' unità fondamentale e della varietà. Ogni associazione formata col principio dell'affinità, dell'omogeneità e della spontaneità, meutre tende al fine generale, ha una speciale missione determinata dallo sviluppo predominante delle sue naturali attitudini, che stabilisce la sua civile vocazione. Questo principio di affinità e di omogeneità stabilisce dei legami morali tra gli associati, i quali allargandosi e sviluppandosi penetrano nella coscienza della società, la quale in quanto si propone un'idea predominante, ed intende la sua unità morale per raggiungerla, costituisce quello che dicesi nazione. La nazione dunque non è l'effetto di circostanze fisiche o naturali, ma del naturale dritto di sociabilità. Gli uomini hanno dritto di associarsi, e quando associandosi si propongono un fine comune, ed acquistano coscienza della loro personalità per raggiungerla diventano una nazione. La nazione è dunque una libera e spontanea aggregazione di uomini.

La vera nazione secondo noi, non esiste se non supponendo il principio della gonotaneità e dolla libertà. Nella stessa guisa, mi si permetta l'esempio, che le materie depositate nei vasi di un chimico si riuniscono in cristalli regolari, pel principio di affinità che raduna lo sostanze omogenee, e qualora v'intervenga alcun impulso settroire mai si otterrobbe il regolare cristallo, nella stessa guisa l'affinità morale, la spontaneità e la libertà possono formare legamenti os olegamenti di popoli e costituire le vere nazioni; e qualora il mo-

vimento spontaneo ad associarsi fosse diretto da qualunque principio esteriore, non si otterrebbe la vera nazione. Il lavorio secreto adunque con cui si formano le agglomerazioni umane è un fatto spontaneo il cui risultato non può attribuirsi esclusivamente a circostanze esteriori ma alla coscienza ed alla libera volontà degli uomini. Non è il governo, i diplomatici o i pubblicisti, ne gli Etnologi, i filosofi o gli storici che possono delineare i confini delle nazioni, poiche questi sono determinati da certi istinti primitivi, da certe aspirazioni misteriose, dalla naturale tendenza che hanno alcuni popoli a riunirsi a tali altri. Alcuna volta la violenza e la forza ha potuto conculcare la legge di affinità e ha diviso i popoli che erano destinati ad essere uniti; ma non perció la tendenza all'unità si è spenta, e benchè momentaneamente soffocata, si è manifestata con tutti gli organi, coi giornali, colle petizioni, colle rivoluzioni, finchè il voto della maggior parte divenendo coscienza universale, è stato legalmente consacrato e definitivamente riconosciuto, come è accaduto in Italia.

I fisiologi, gli etnologi ed i filosofi hanno voluto spiegare il misterioso ed invisibile legame che affratella, e riunisce i popoli come nu effetto delle influenze della razza, della natura, del suolo e della uniformità della lingua. Se noi possiamo ammettere queste circostanze esteriori come interessanti, e di grande influenza per stabilire elementi di affinità e di omogeneità tra gl'individui, non le possiamo ritenere come le uniche, o le sole condizioni da cui risulta la nazione. Come tra gli uomini particolari la congiunzione del sangue non costringe un fratello a convivere ed a coabitare con l'altro fratello, così nessun obbligo può imporsi ai popoli fra cui corrono molti legami di fratellanza ad unirsi, quando si ostinino a voler essere separati. Chi può giuridicamente costringere gli Spagunoli ad unirsi ai Portoghesi, benchè parlino la stessa lingua, appartengano alla stessa razza, abitino la medesima penisola, e da lungo tempo conservino le stesse leggi e le stesse usanze? Come per contrario se gli Svizzeri diversi di lingua, di schiatta, di religione e di usanze, si sono costituiti in nazione mediante una grande e meravigliosa unità morale, che turbata e rotta alcuna volta nell'interno, è riunita sempre rispetto agli stranieri, chi potrebbe dividerli?

Alcuni novatori male interpretando il principio della nazionalità, hanno preteso a priori costriure la carta politica d'Europa, e determinare le vere nazioni che secondo essi sarebbero le seguenti: nacione Slava che comprenderebbe la riunione di molte provincic attualmente divise fra la Prussia, l'Austria, la Russia e l'impero Ottomano. Natione l'innica che comprenderebbe gran parte delle provincie appartenenti alla Russia. La nazione Ellenica che comprenderebbe l'impero Bisantino colla metropoli, Costantinopoli: la nazione Tede-l'impero Bisantino colla metropoli, Costantinopoli: la nazione Tede-

sca, la nazione Scandinava in cui si fonderebbero Dauimarca, Svezia e Norvegia. Nazione Anglo-Sassone: nazione Iberica, che unirebbe Spagna e Portogallo: nazione Italiana, nazione Francese con i suoi confini naturali. Ma questa riforma della divisione politica d'Europa a noi sembra tanto arbitraria, quanto quella fatta nel 1815 dalla Santa Alleanza. Chi pnò arrogarsi una giurisdizione sui popoli, e determinare a priori in qual modo debbono essi unirsi e legarsi? Noi ammettiamo che la natura e la provvidenza concorrono mirabilmente nella formazione delle nazioni, perchè quando gli uomini vivono gli uni vicini agli altri, e soggiacciono alla stessa condizione di cielo e di terra, e sono dagli altri separati da fiumi e da monti, tutto ciò deve influire a stringerli con vincoli reciproci, e formare un componimento dotato di vera unità costituzionale: ma l'opera grandiosa della ricostituzione delle nazioni deve compiersi per virtù interna e colla spontancità e libertà degli associati. Solamente rimovendo gli ostacoli esteriori, e lasciando che l'organamento fosse compiuto colla spontaneità dei popoli, si può ottenere che le originali e bene spiccate nazioni si congiungano tenacemente mentre le incerte e mal definite a mano a mano si risolvano. La scienza potrà solamente illuminare l'intelletto ed eccitare i sentimenti, facendo conoscere in maniera generale le ragioni di convenienza per regolare le associazioni in una maniera più o meno estesa, poichè le condizioni geografiche ed etnologiche predispongono all'associazione i popoli, sviluppando fra essi alcuni principii di affinità e di omogeneità, ma i dati scientifici non sono incontrastabili onde stabilire una novella limitazione territoriale, la quale dev'essere sempre un effetto della spontancità.

Riepilogando dunque il già detto fin' ora in una formola sola, noi diciamo che per nazione intendiamo una libera e spontanea associazione di genti per medesimezza di sangue, di lingua e di attitudine, e per affinità di genio civile, di temperamento, di vocazione, atte

e preordinate alla mussima unione sociale.

Avendo determinato che cosa intendiamo per nazione ci è facili dimostrare il cirtto di nazionaliti contro usi sono mossi e si muovono tutto di tante obbiezioni dai politici della vecchia scuola. Cartamente il ditto di nazionalità cosi come l'ammettono i rifornatori che falsamente intendono il concetto di nazione, può essere condannato cal sorriso dello scheren nel novero delle utopie; ma come noi l'intendiamo è un dritto primitivo, sacro edi montrastabile, e spetta alla scienza rivendicare questo dritto dal villano dispregio, cui congliono condannare i seguaci di una scnola politica, che ammetendo solamente il dritto della forza, non può riconoscere il valore e la forza dei dritti.

Il dritto di nazionalità così come noi l'intendiamo non è poggiato-

a ragioni contingenti, particolari e fortuite, ma a ragioni eterne, generali ed assolute. Non è già per vero che un popolo abbia dritto alla nazionalità perche ha dei confini naturali, perche appartiene alla stessa razza e parla la stessa lingua; ma perchè da Dio stesso è stato ereato libero e sociale. Solamente considerando il dritto di na- zionalità, come una conseguenza della libertà se ne può comprendere la maestà e l'universalità, poichè esso è dimostrabile coi principii della giustizia assoluta, e non con quelli dell'etnologia, della frenologia e della linguistica. Infatti essendo l'uomo creato da Dio libero e ragionevole, e colla facoltà di servirsi di tutti i mezzi per provvedere al suo perfezionamento, non potendo isolatamente raggiungere il fine di sua ereazione, può spontaneamente associarsi agli esseri a lui simili, per cooperare colla concorrenza armonica degli sforzi a conseguire il massimo bene sociale. Questo dritto considerato nell'individuo isolato dieesi dritto di associazione : eonsiderato nell'individuo collettivo eostituisee il dritto di nazionalità. Ed in vero essendo l'umanità organizzata secondo il principio dell'unità e della varietà, e non potendo l'individuo isolato raggiungere il massimo bene soeiale, ha dritto di associarsi con gli altri esseri a lui simili, i quali avendo le stesse inclinazioni, le stesse tendenze e gli stessi bisogni, ed avendo applicato la loro attività allo sviluppo di una determinata facoltà predominante si trovano in certe relazioni per lo stesso fine parziale che si propongono di raggiungere, e perciò troviamo la società divisa in diverse sfere o associazioni quali sono la scientifica, l'industriale, la commerciale, l'agricola, la politica, la morale, ecc. Nella stessa guisa i popoli sentono il bisogno di agglomerarsi, e di unirsi per realizzare lo stesso fine, e quando questa forza morale elle riunisce le sparse membra si svolge, si amplia, e ottiene il suo compimento divenendo coseienza universale, la nazione, che n'è il risultato, ha dritto di essere unita e di avere una personalità, riconosecudosi destinata a formare lo stesso corpo morale, e ad adempiere mercè la cooperazione di tutte le membra a realizzare lo stesso fine sociale. Così inteso, il dritto di nazionalità è il primo dei dritti e dei doveri civili, ed il fondamento, e la condizione di tutti gli altri, è il primo bene dei popoli per essere il principio della loro vita e della loro potenza; è il dritto più saero, più incontrastabile, più inalienabile perche equivale al dritto di personalità. E come la massima ingiustizia eivile sarebbe distruggere, o mutilare la persona la quale deve conservarsi in tutta la sua perfezione, e con tutti i suoi organi per conseguire il massimo bene dell'esistenza; eosì è la massima ingiustizia internazionale, mutilare la nazione che ha dritto di essere compiuta è perfetta in tutte le sue membra per raggiungere il massimo bene sociale.

Il dritto di nazionalità adunque non è un effetto di condizioni

fortuite quali sono i confini, la razza, la lingua e simili, nè potrebbe un popolo pretendere di associarsi altro popolo per avere i suoi naturali confini, come la Francia che si arroga un dritto nativo sulle provincie Renane, e su Nizza e Savoja : nè potrebbe aggregarsi una provincia colla forza, sol perchè appartiene alla stessa razza, poichè le condizioni esteriori di origine, di territorio e simili specificano l'esercizio del dritto, ma non lo generano.

Lo specificano nel senso che hanno maggior interesse ad associarsi quei popoli, che vivendo nello stesso territorio, provenienti dalle stesse origini, e sentendo i medesimi bisogni, sentono ehe coll'unione ricaverebbero i migliori possibili vantaggi; ma il dritto è sempre divino pel suo fondamento, ed è l'effetto prossimo della coscienza, della loro morale unità, che comincia nel giorno in cui certi popoli dimoranti in certe terre contigue, e mescolati insieme, coi maritaggi hauno il sentimento della loro fratellanza civile. Allorebè questi popoli, per partecipare compiutamente mediante i loro peculiari attributi al vario ed incessante progredimento del genere umano, compresero di dover formare di essi tutti un ente collettivo perfetto, ed una sola persona morale, che si muovesse ed operasse con la mente, colla volontà e colle braccia dei cittadini unificati, ciascuna di queste genti essendo un membro ed un viscere di quella persona morale, ebbe il dritto di associarsi e di rimanere unito agli altri ele-

menti integranti della morale personalità.

Da questi principii ne siegue, che ogni popolo, sebbene per natura appartenga ad una nazione, ha il dritto inviolabile di congiungersi a questa; ma può anche rimauere separata, nè vi può essere costretto colla forza, e perciò ogni violenta incorporazione, o sottomissione di popoli è ingiusta ed arbitraria, quando non è consentita. Come d'altra parte, qualunque impedimento fatto ad un popolo, che, sentendosi parte naturale di una nazione, vuole, secondo l'impulso dell'indole propria e della spontaneità congiungersi ad essa, è ingiusto ed oppressivo. Da ciò apparisce chiaro quanto sia stato grande il delitto sociale dei potentati convenuti a Vienna, che si proposero dividere l'Europa secondo l'interesse dei principi, frazionando le naturali unità, creandone altre fattizie, senza tener conto delle naturali inclinazioni dei popoli. Questa fu la maggior colpa ed il maggior delitto dei tempi moderni perchè arrestò il progresso civile, ed infranse il germe fecondo della vita dei popoli. Ed in vero in che consiste la vita se non nell'accordo del vario coll' uno secondo il magistero, e la natura delle forze? Come nessun essere può vivere se la varietà dei suoi elementi non sia organizzata secondo la sua naturale unità, così la vita dei popoli non può prosperare se le genti che naturalmente sono ordinate ad essere unite non si accordano fra loro. Quando le parti si dividono e si separano violentemente, sorge un

conflitto che non solo turba la quiete, ma scema la patenza, e ferma i progressi dei popoli, ed arriverebbe a distruggere la loro naturale virtù le parti separate non tendessero a ricongiungersi novellamente, distruggendo gli ostacoli che le tengono divese. Come d'altra parte dere rigettarsi come sofistico il famoso ri-trovato della politica contemporauea di pretendere la cessione di alcune provincie limitrofe, sotto colore che le siano necessarie per arrotondare e completare i naturali confini, quasichè le genti umane fossero como creta informe da mettersi sulla routa del vascio per fogreno creta informe da mettersi sulla routa del vascio per fogreno completare.

mare quel lavoro ehe meglio riesce a proposito.

Una delle ragioni per cui la civiltà antica sottostette alla moderna, e fu spesso interrotta nei suoi progressi, fu l'ignoranza dell'idea e del dritto di nazionalità. Il difetto di personalità civile è la prima causa della debolezza dei popoli, ed i popoli antichi non ebbero vera personalità, perchè i popoli si agglonierarono col principio dell'invasione e della conquista, con cui non si poteva generare il coucetto della sociale unità. L'antica Grecia che fu pure il primo popolo del mondo per ingegno e felicità di natura, ebbe corta vita perchè non formò una vera nazione. In Roma il concetto della sociale unità uon si elcvò su quello di famiglia e di municipio. Il suo vasto impero non fu mai unificato, esso presentò un aggregato di municipii riuniti sotto lo stesso potere, e perciò quella vasta mole dell' Impero Romano si sgregò e s'infranse. Ma non vogliamo dilungarei con esempi storici per confermare i nostri principii, chè con molti fatti potremmo dimostrare come le aggregazioni umane non hanno avuto veramente vita, se non quando le genti spontaneamente associandosi si sono sentiti figli di una stessa madre, membri della stessa famiglia.

Il dritto di nazionalità è adunque il primo bene ed il fondamento di ogn'altro bene; esso è il fondamento di tutti gli altri dritti, come dimostreremo, ed è inalienabile ed imprescrittibile. Nè prescrizioni, nè trattati, nè cessioni, nè convenzioni di qualsiasi natura, possono scemare o distruggere l'inviolabilità di questo dritto, che essendo una conseguenza della libertà, è sotto il dominio esclusivo di Dio solo, e non si può nè donare, nè vendere, nè comperare, nè cedere, nè occupare in modo alcuno, e quand'anche la forza avesse rotta e frazionata una nazione, quand'anche un popolo fosse stato condannato alla schiavitù secolare, il tempo non può convalidare la follia e l'ingiustizia, e quando iu quel popolo risorge la coscienza della sua morale unità, nessuno può impedire che le membra divise secondo l'istinto e l'inclinazione di loro natura, tendano a riunirsi eon vincoli indissolubili ed indestruttibili. Il lavorio secreto con cui i popoli traditi riacquistano la coscienza della loro unità morale, è opera del tempo e del progresso, e si compie in epoche più o meno lunghe,

ma o presto o tardi ottiene il suo compimento, poichè i dritti sono eterni, e sorrastano le vicissitudini del tempo.

Con questi principii, esaminando il movimento dell' Europa coutemporanea, dobbiame convenire che i pensierii, lei idea, le opinioni che si vanno propalando in tutte le intelligenze e presso tutte le sociali convivenze, non sono utojne, ma legitiima conseguenza della razione progredita e della sviluppata coscienza dei popoli, e siamo certi che questo sordo fermento che attualmente agata e communoc tutta Europa, e che sotto varie forme si manifesta in diversi punti, uno potrà actaris se non quando le nazionalità potramo riccostituiris secondo il principio della libertà e della spontaneità. La tendeura del secolo e lo spirito che informa il rattude progresso è la conseguenza del successi os viliappo dell' numno pensioro: e i potenti seperanno ritardare, non potramo impedire questo impulso della raportamo ritardare, non potramo impedire questo impulso della racioni con la conseguenza del conseguenza della contaccioni, e con forza irrestitibile tendono al loro complen espicamento.

Il bisogno intimo dell'età presente è l'accentramento e l'unione della società in grandi comunanze civili, secondo il principio di libertà e spontaneità regolata dalle predisposizioni di regione e di gente, di razza, di lingua, e questo bisogno non è che la pratica attuazione di un dritto immuntabile, sacro ed eterno. La nuova energia, che sembra penetrare in ogni nazione, la sorda agitazione che muove tutte le membra dell' umanità, il ridestarsi spontaneo e per virtù interiore dei ponoli da tanti secoli caduti nel tornore, il ravvicinarsi dei continenti, l'indebolimento delle preponderanze esercitate dagli Stati potenti a danno dei deboli, tutto ci fa sperare che l'umanità tenda ad un equilibrio universale, in cui ciascuna nazione occupera la posizione sua, e adempirà quell'ufficio a cui fu predeterminata da natura, dal suo genio, dalla sua vocazione, senza aspirare ad un primato che sarebbe incompatibile colla dignità delle altre, e non arriveremo a questo equilibrio, se non dopo la solenne ricognizione del dritto di nazionalità. L'Italia esercitò compiutamente il sno dritto, e si costitui nazione, proclamando la sua morale unità, e noi speriamo che questo dritto non solo sarà compiutamente conosciuto per l'Italia allontanando gli ostacoli che tengono ancora divise dalla madre patria alcune delle nostre provincie, ma sarà riconoscinto per tutte le altre nazioni che si ricostituiranno secondo la forza morale che le spinge all'unità.

Quando questo dritto sarà solementente riconosciuto, noi potremo sperare che il dritto internazionale poggerà su solide basi e vedremo compiuta l'èra delle invasioni, delle conquiste e delle enormi ingiustizie sociali conscrate nel dritto antico, che sconoscendo i principii della giustizia assoluta, ammettera il solo dritto delle forza e dei trattati, riteuende come supremo principio la legittimità dei fatti compiuti. Dopochè l'era delle conquiste fia chiusa dal più gran genio militare dei tempi moderni, il principale movente delle insurrezioni e delle guerre, è stato ed è tuttora l'istintiva tendenza dei opopili ad acquistare la loro autonomia; quando dunque i popoli acquistare la loro autonomia; quando dunque i popoli es equistaren la loro integrità si organizera una situationo normale, e saranno allonianate le cause di conflitto. Quando tutte le nazioni d'Europa saranno soddisfatte nel più ardente e legitimo dei loro voti, la pace sarà assieurata, ciascuna uazione sarà potente perchè custodirà la sua unité come il principale dei beni civili: sarà florida poichè tutta l'attività sarà concentrata nei lavori della pace, alla prosprità delle scienze, delle lettere, dell'industria: sarà ricca perchè non sarà obbligata a spendere gran parte delle finanze per costruire nuovi mezzi di attacco e di difesa militare.

# CAPO SECONDO.

#### Dritto di sovranità interna.

Affinchè la nazione potesse completamente adempiere il fine generale della socialità, ed il particolare di essa congregazione, abbisogna di un potere che regoli e moderi l'esercizio della libertà di tutti ordinandoli ad operare concordemente. La necessità di questo potere è dimostrata dalla natura stessa delle forze sociali, le quali dovendosi svolgere liberamente, e potendosi sparpagliare in diverse direzioni, o collidersi ed urtarsi a vicenda, abbisognano di un centro che le agglomerasse, le ordinasse e le dirigesse allo scopo, formando il nucleo e il centro di esse. Non può immaginarsi aleun altro mezzo per rendere le ragunanze consistenti, e le operazioni esecutive della umanità regolari ed effettive; nessun altro mezzo esiste per reprimere la violenza ed assicurare a tutti il godimento dei loro dritti. Sia la società grande o piccola, è impossibile che potesse vivere e prosperare senza una norma, per cui scriveva il Montesquieu: « Ogni società a cominciare dalla società di famiglia a quella di tribù e nazione, non è possibile senza un potere, poieliè non essendo possibile la società senz'ordine, l'ordine suppone il potere che reprime il disordine e lo previene ». Che anzi ogni aggregazione suppone un eentro direttivo perchè, secondo scrive il Suarez; Come ogni corpo organizzato non può conservarsi senza un principio direttivo, locehé è una legge naturale rispetto ad ogni corpo fisico, cosl ogni corpo politico non può sussistere senza un centro di direzione. E senza dilungarci a dimostrare una verità per sè stessa incontrastabile che, cioè è necessario per conservare l'organismo nazionale di un potere, facciamoci ad esaminare se il dritto di organizzarsi e di stabilire un centro direttivo appartenga alla nazione, ovvero ad una parte di essa, e come questo dritto debba esercitarsi.

Il dritto di organizzarsi e di conservare l'organismo sociale si può considerare sotto duplice rapporto, la società non solo deve sussistere ed escreitare i dritti della sua personalità in tutta l'estensione del territorio nazionale, ma potendosi espandero ed operare al di fuori, può esigere che siano rimossi tutti gli ostacoli che potrebbero impedire la sua libera operazione all'estero. Il dritto di organizzarsi, di unificare lo svolgimento delle forze all'unità dello scopo, di rimuovere tutti gli ostacoli si interni che esteriori, e di provvedere alla conservazione ed al perfezionamento delle forze sociali dicesi dritto di sovranità. Questo dritto perciò si distingue nella sua applicazione in sovranità interna e sovranità esterna, e noi ne tratteremo in due distinti capitoli, esaminando prima se il dritto di sovranità interna appartiene alla nazione, c poscia se il dritto di sovranità esterna sia altresi uno dei suoi dritti esclusivi.

Nel determinare a chi appartiene il dritto di sovranità interna, noi ci troviamo contro diverse classi di avversarii, alcuni poggiati alla esperienza cd alla storia hanno osservato come il potere sovrano sia stato esercitato da chi riuscendo a mettersi a capo della società. ed avendo nelle sue mani la forza necessaria per farsi rispettare, ha disposto dei dritti sociali, conchiudono che il dritto di sovranità appartiene a quella persona che è a capo della società, e che ha la forza per farsi rispettare. Questa è la scuola della legittimità dei fatti compiuti, e secondo i loro principii, la conquista, l'usurpazione, l'audacia, gli artificii, l'astuzia, l'oppressione sarebbero i fondamenti di un dritto. Altri poi considerando che il dritto di sovranità è di ordine elevato e superiore, dissero questo dritto provenire direttamente da Dio, e confermarono la loro opinione coll'autorità della Bibbia: e confondendo ed identificando due cose distinte la sovranità e la monarchia, pervennero a stabilire pei monarchi un dritto assoluto ed indipendente di governare e sgovernare a modo loro come loro privilegio esclusivo ricevuto da Dio stesso. Un'altra scuola poi ammettendo uno stato di natura e di assoluta indipendenza individuale anteriore all'organizzazione della società, considera l'organizzazione sociale come un fatto umano compiutosi mercè la libera volontà dell'individuo, e riticne che fu per virtù di un contratto primitivo che si formarono le società, e dalla stessa origine fa provenire il dritto di sovranità che fu l'effetto di un patto tra i popoli

ed i loro reggitori. Un'altra scuola stabilisce che il dritto di sovranità è un dritto individuale che non può essere esercitato che dall'individuo esclusivamente, e secondo questi tutto il popolo dovrebbe reggere e governare sè stesso.

Noi esamineremo le diverse scuole - A confutare l'errore della prima scuola non si richiedono molti ragionamenti perchè essa altri non ne adduce che quelli desunti dell'esperienza e dalla storia: ma noi intendiamo ben distinguere la quistione storica dalla quistione di dritto per essere essenzialmente distinte. Non vi ha dubbio che esaminando la forma con cui fin dalla più remota antichità si è stabilito il potere sovrano, dovremmo ammettere come vera la dottrina della prima scuola. Infatti quando le famiglie ingrossandosi si formarono le tribù, queste altro fine sociale non avevano se non la caccia, la pesca o la pastorizia, e spesso si avventuravano ad ardite imprese per provvedere alle proprie necessità. In queste imprese il più ardito guerriero, o il più strenuo cacciatore si metteva a capo, e dirigeva la tribù, ed obbligando tutti ad ubbidire ai suoi cenni, acquistava il potere supremo in mezzo ad essi. A poco a poco, questi capi non solo conservarono il potere per loro, ma lo trasmisero pure ai loro figli, e crescendo la loro autorità si circondarono di armati per obbligare il cieco popolo ad ubbidire. L'ignoranza del popolo, l'influenza del sacerdozio per mezzo della religione pervertita dagli interessi temporali, il timore militare, ed altre cause particolari privarono il popolo della facoltà di conoscere che le cose potevano essere ordinate diversamente. Quando il regime di questi principi divenne più mite, la moltitudine si accontentò ed ubbidì ai loro comandi, ed in questa guisa sorsero tutte le antiche monarchie. Poscia l'ambizione d'ingrandirsi spinse questi principi alle ardite imprese di guerra, e i popoli conquistati furono soggetti al loro impero, ed ubbidirono ai loro cenni, in modochè il potere sovrano s'ingrandì e si allargò coi felici esiti della guerra e delle intraprese militari.

Ma la verità di questo fatto non risolve la questione di dritto, poichè se un capo, un condottiero, un monarca abbila forza per obbligare tutti a rispettare la sua volontà, ne seguirà che egli ne abbia pure il dritto? No certamente, perchè la forza e la violenza non possono essere principio di un dritto. Nè si dica che se i popoli si accontentano e riconoscono il loro conquistore il suo dritto addiventa legittimo, perchè se la nazione è impotente a resistere, e per on essere distrutta si acquetta sotto l'imponenza di una forza su-non essere distrutta si acquetta sotto l'imponenza di una forza su-no essere distrutta si acquetta sotto l'imponenza di una forza su-no essere distrutta si acquetta sotto l'imponenza di una forza su-no essere distrutta si acquetta sotto l'imponenza di una forza su-no essere discono un'ampliazione della teoria dell'Elsezio, dell'Itolbes e dello Spinoza, che come chiamò Dio la sua sostanza estesa e pensante sottoposta ad un fatto inesorabile, negò il dritto ed il

Direct Louis

dovere assoluto, e chiamò dritto la forza. Ma la forza non è meglio un dritto, che l'esteso ed il fato siano un Dio: e noi senza occuparci a confutare più amplamente questa falsa dottrina, passiamo ad esaminare la seconda scuola che sembra documentare le sue asserzioni coll'autorità della Bibbia.

Nel nassato secolo, allorchè il dritto romano più non bastava all'ordinamento politico, il dritto feudale riteneva solo gli abusi senza compensi e vacillava, bisognava creare un dritto nuovo in armonia col grande avvenimento sociale, del trionfo cioè della monarchia sulla aristocrazia feudale. A legittimare il fatto si fece ricorso ai principii, e come il paganesimo avea giustificata la schiavitù, ed il feudalismo la gerarchia arbitraria dei privilegi territoriali, così altorchè il dispotismo imperversò in Europa trionfando del potere fendale si cercò divinizzarlo, e la scuola inglese capitanata da sir Roberto Filmer, confondendo due cose distinte, la sovranità e la monarchia, fece derivare la monarchia direttamente da Dio, ammettendo pei monarchi una divina investitura caduta dal cielo ed un potere indipendente ed assoluto (1). Non vi era migliore espediente per togliere la libertà di discussione, assoggettare il popolo ed obbligarlo all'ubbidienza passiva, se non divinizzando la tirannide, e facendo penetrare la massima che chiunque resiste ai monarchi resiste a Dio.

Fin dai primordii delle civili socieda gl' imperanti per eccitare nei governati un profondo sentimento di rispetto, si giorarono delle inpressioni religiose per accrescere il timore cagionato dalla forza fisica. Essi pretesero ad una missione divina, e coll' aiuto dei sacordoti fecro credere al popolo che la foro autorità era sanzionata dagli Dei da cui ripetevano la foro discendenza. I monarchi d' Oriente affertanorono di essere uniti con vincoli di pareutela cogli dei del paese: queste massime avvalorate e diffuse dai sacordoti facevano credento sopramaturale. Anche gi'imperatori romani pretesero al titolo di divini, e Romolo si ritenne improvisamente assunto in ciclo. Numa dievea di parlare con una dea la quale aminaestravalo, e non solo Augusto, ma Tiberio e Nerone, nomi che sono divenuti sinonimi dei più ninqui potenti e sanginiosi mostri che mai infamassero il genere umano, riceverono il titolo di Diro dal nonolo romano e dal degradato senato.

Nei tempi a noi più vicini le pretese dei sovrani di essere privilegiati con qualche cosa di divino non sparirono, ed i sovrani si dissero Re per grazia di Dio, e si fecero chiamare col vano titolo di Saera Maesta: immodochè non ostante il progresso e l'incivilimento

Bosuet, Politique tirée de l'écriture, liv. V1 art. 2 propos. 1, 2, 5, 6. — Domat, Droit public.; liv. 1, tit. 1, sect. 11, ort 6. — De Bonald, Législation prissit. 1. 1, p. 113.

pretesero di essere gli unti del Signore, e per avvalorare la loro vanità invoennon l'aiuto del clero che profanando la sacra parola della Bibbia, diffuse le false massime che i principi erano da Dio investiti, e che da lui avvenno l'autorità di reggere e governare in maniera che resistendo loro si resisteva a Dio stesso. In questo modo si giunse a deficare la tirnonide.

Üuesti stessi principii furono adottati da quella classe di pubblicisti riconosciuti col nome di sostenitori del drittu divino. Questi poggiati all' autorità dell' apostolo che dice — per me reges regnant; a non est potestas nisi a No — Qui restisti aucoritati Dev resistat, ecc. sostenuero che il dritto di sovranità è un dritto divino, e che i re hanno da Dio stesso riecvuto la suprema autorità di reggere e go-

vernare.

Se questa seuola avesse ben distinte le eose, e se avesse ben interpretate le parole della Bibbia sarebbe stata la più vera. Essa però confuse la sovranità e la monarchia, e sconvolse tutto l'ordine morale e politico, arrivando a sostenere la più orrenda bestemia, che cioè i tiranni sono inviati da Dio. Noi senza snaturare il eoneetto bibblieo, c senza pretendere d'interpetrarlo a modo nostro per confutarli, ci contentiamo di riferire quanto serive sul proposito s. Giovanni Crisostomo: « Mi si oppone, die' egli, che ogni re è nominato e costituito da Dio. No, tutto ciò che è detto su questo soggetto non si deve intendere di ogni re in particolare, ma della podestà regia in generale. Che in ogni società costituita debba essere un potere a eui tutti siano soggetti, eiò è stabilito dalla sapienza stessa di Dio, perehè l'ordine pubblico non si muti, secondo i capricci del caso e la volontà degli uomini. L'apostolo stesso non dice non evvi principe se non da Dio, ma non evvi potere se non da Dio. Con ciò ha fatto chiaramente eonoscere che non è Dio colui ehe destina la persona ma eolui che ha istituito la eosa ».

Noi comprenderemo meglio la confusione e l'errore dei pubblicisti di questa scuola, allorche i faremo ad esporre il vero fondamento della sovranità. Per ora ci basti notare che ammettendo il principio hei il dritto di governare viene immediatamente da Dio e che è fondato sopra un dritto primitiro, superiore ad ogni inmano riguardo de esente da ogni sindaeato e da ogni richiamo da parte dell'uomo, si giustificano errori pericolosi, assurdi, inevitabili, e si legitima quazuque serta di nequirai. Questi pubblicisti insegnano ai sudditi che cercano riparazione o rimedio ad un pessimo governo che aggrava sempre più il giogo della tirannide, che il resistere ai monarchi è ribellaria contro Dio chi a sorvani. che il toro dalla formo control bio coli al sorvani. che il toro dalla formo comunque riproverole e criminosa. È impossibile inventare un sistema più pericoloso per produrre un cattivo governo, ed una serie indefinitati disciagure nazionali.

Passiamo ad esaminare la terra scuola, che ricavà un utile correttivo alla periolosa toria del dritto divino coll'iptosi di un contratto primitivo. Questa senola suppone uno stato di natura anteriore a qualunque civile ordinamento in cui gli individui vievano nello stato di assoluta indipendenza e d'illimitata libertà (1). Noi possiamo mettere a capo di questa scuola P Hobbes che fece una esposizione filosofica della dottrina del contratto primitivo. I suoi principii furono poi seguiti dal Loke e da tutti quelli di parte repubblicana che spiegano il fondamento del dritto di sovranità colla teoria di un contratto primitivo.

Hobbes avendo ammesso nell'uomo un dritto indipendente ed illimitato, da questo principio dedusse a rigore di logica le seguenti conseguenze. Gli uomini, ei dice, dispersi sopra la terra e senza freno alla loro libertà, hanno egual dritto sopra ogni cosa, e perciò è facoltà in essi di ottenere con qualunque mezzo tutto ciò che vogliono, da ciò nasce un contrasto perenne di male passioni, e la guerra popolare si appalesa di ragion naturale. Gli uomini spaventati dallo stato di guerra continua spinti a porvi riparo, convengono insieme e formano la società. Questa abbisogna di unità, cioè di governo, e gli uomini per frenare l'anarchia eleggono un capo e lo investono di quell'illimitato potere che in loro risiede. Per ridurre a concordia le volontà ricalcitranti e ribelli, per assicurare la difesa dei loro dritti, per allontanare il flagello delle intestine battaglie, gli concedono l'onnipotenza, e lo armano della duplice spada della vendetta e della guerra. A lui il giudicare e punire i delitti, a lui il muovere le armi, a lui il comando del pensiero stesso perchè egli solo conosce e pronuncia in ciò che è giusto ed in ciò che convenga alla conservazione della società. Se il potere si divide fra molti si avrà la democrazia; se fra pochi l'aristocrazia se si riduce in un solo la monarchia, che secondo l' Hobbes è l'ideale del governo perchè importa l'onnipotenza di una sola volontà e di un solo braccio.

I principii dell'Hobbes sono seguiti da tutti quelli che anmettono la dottrina del contratto primitivo. Secondo essi gli uomini convenioro primitivamente collo scopo di formare una società, e stipularono un trattato coi loro reggitori che si elessero, specificando i dritti dei governanti ed i doveri del popolo. Questa dottrina ebbe molti seguaci perchè poneva un limite all'assoluto potere, che era una consequenza cella teoria del dritto divino, e divenne la teoria prediletta dei difensori della libertà. Essa non solo non ammetteva dritti in-

<sup>(1)</sup> Hobbes, De Ciec. Cap. 1. — Puffendorf, Courz du droit de la natur. liv. VII. Cap. 1. — Burlamaqui Princip. du droit de nature par. 1. C. IV. — Montenguieu, Esprit des tois, Liv. 1. Chap. II. — Bossnet, Die. sur l'orig. de liv.

contestabili da parte del sovrano, ma legittimava la resistenza da narte dei sudditi, nel caso che il sovrano violasse le condizioni del trattato, e perciò non solo fu arditamente difesa dal Loke, ma ebbe una solenne sanzione dal potere legislativo in Inghilterra dopo che la Camera de Comuni accettò la teoria del contratto primitivo per dichiarare vacante il trono, e cambiare la dinastia nel 1609. Infatti per deporre Giacomo II, la Camera dopo avere esaminati gli atti di tirannia del re, per dimostrare che aveva violato i patti, conchiuse che avendo violato il contratto primitivo s'intendeva decaduto dal dritto di regnare.

Le due ultime teoriche esposte sono state adottate dai due grandi partiti politici, Liberale e Conservatore in Inghilterra, Liberali e Servili in Ispagna, Arbitrarii e Costituzionali in Germania, Rivoluzionari e Controrivoluzionari in Francia, Clericuli e Liberali in Italia. L'idea concepita da questa scuola di uno stato di natura è una idea falsa e gratuita. In qualunque stato di decadenza noi vogliamo concepire l'uomo troviamo sempre costituita la famiglia, riconosciuta la proprietà, stabilito un governo, e la società preesistente. Credere che l'uomo abbia potuto esistere per un tempo più o meno lungo fuori della società è lo stesso che credere che egli avesse potuto vivere senza le facoltà fisiche necessarie alla sua vita animale. L'uomo è essenzialmente socievole e non è possibile concepire la sua esistenza fuori della società (1). La società umana non è un' opera fatta per convenzione degli uomini per uscire dallo stato di natura. Dio ha fatto l'uomo socievole come lo ha creato animale vertebrato, e tanto vale negare la potenza di questa legge morale, quanto cambiare i rapporti dei corpi fisici (2). Se è un'utopia la teoria della convenzione per formare la società, è gratuita quella del trattato per costituire il governo. Certamente la teoria del contratto è meno pericolosa della prima, ma non perciò si può dire vera; infatti questa teoria in prima suppone una convenzione generale di tutta la comunità per cui il volere dei più obbligherebbe i pochi; e in secondo luogo poggia su d'una congettura non documentata, poichè non troviamo in nessuna storia di paese antico o moderno, in nessun annale di comunità grande o piccola il più lieve vestigio e la più oscura traccia di simile convenzione. Quando dunque supporre che un tale contratto sia stato fatto?

Il Loke adduce un argomento molto vago e fallace per dimostrare non essere di molto interesse che nessuna storia ci tramandi la formazione del contratto che egli vuol supporre. Egli dice - noi non

<sup>(1)</sup> Niebur, Histoir., Roma. t. 1. pag. 5.

<sup>(2)</sup> Batbie, Traité teorique de droit public. t. 1. pag. 276. — Serviguy, t. 1. p. 2. — Hausel, Costitution Social, p. 71. — Eschac, p. 48.

possiamo supporre che gli armati di Serse non siano stati mai fanciulli sol perchè sappiamo poco di loro prima che fossero nomini atti a portare le armi. Nella stessa guisa non possiamo supporre che gli uomini non abbiano mai fatto usua convenzione sol perché la storia non ne parla. L'argomento è tanto frivolo che non vale la pena di conflutarlo. Certamento se noi non consocsosimo che gli nomini prima di essere atti a portari le armii debono essere stati fanciulti, non fanciulti, and anti proporto che gli armati di Serse saino stati fanciulti anciulti.

Il terzo inconveniente della teoria del contratto primitivo sì è chelegitima il disposimo. Infatti investio il monarca in forza della convenzione del drito di sovranità, il suo regno è assoluto ed il suo dritto inviolable, ed ammettendo che il popolo può liberamente spogliarsi del dritto di sovranità concedendolo ad un altro, la tirannia è legitimata. Serive bene sul proposito Benianino Constant (3).

« Il riconoscimento astratto della sovranita del popolo non accresce punto la somma della libertà degl'individui: e se si conferisce a questa sovranità una estensione che non debba avere la libertà, può andare perduta non ostante questo principio, ed anche in virtù di questo principio. Ne vale il dire che stando il trattato e la convenzione, il popolo ha dritto a resistere quando si violasse il trattato, poichè prima domandiamo ove si trova scritto questo trattato? Poi quali sono i casi in cui è lecito la resistenza? Il dottore Palev dice che allora solamente è lecito resistere quando l'interesse sociale lo richiede, quando cioè si può cambiare il governo senza grave pubblico detrimento. Secondo questo principio, nel caso speciale, la quistione della resistenza si riduce ad un calcolo della quantità del pericolo, e del danno per un lato e per l'altro della probabilità della spesa per ripararvi. La scuola dei contrattisti adunque non ha saputo risolvere la quistione, e determinare a chi appartiene il dritto di sovranità.

Esaminiano l'ultima scuola, che dal principio della sovranità individuale, ha dedotto che il dritto di sovranità sociale appartenga alla moltitudine, e che non può essere esercitata che dalla moltitudine collettiva.

A capo di questa scuola noi troviamo il Rousseau pensatore arditissimo e segunace della dottrina del Loke che la società emerge dalla forza di un contratto primitivo. Il Rousseau ammise coi principii dell'Ilobbes la sovranità assoluta ed illimitata dell'individuo, na noville dedurre le conesgenera dell'Hobbes spaventato dall'idea di legittimare la tirannia. Egli disse la sovranità non può esscre delegata, ne rappresentata, ne la tempo, aè per sempre. L'individuo è

<sup>(3)</sup> Constant, Politique costitutionel developpement, Chap. 1.

sovrano e considerato nella comunità, egli esercita il dritto di sovranità come membro del consorrio. Il dritto di sovranità appartione al popolo egli solo è sovrano, e poichè il sovrano non può nuocere a sè stesso, la sociatà sarà sempre libera dalla violenza de dall' oppressione. Da questi principii il Rousseau deduce che il governo dev'essere l'espressione del volere generale, e che la legge dave mu-

tarsi secondo la volontà della maggioranza.

Questo sistema del Rousseau contradice il senso comune e finisce collegittimare il dispotitismo che si proponeva di evitare. Infatti è contro il buon senso, poiche mentre egli ammette come principio che la sovranità non si può delegare, ritiene che l'individuo possa sacrificare parte della sua sovranità mettendola in comunità per vivere in consorzio. Se la sovranità sociale è l'aggregato della sovranità individuale, l'individuo in tal caso non si priva della sua sovranità delegandola alla società per esercitarne una parte come membro del consorzio? Se la sovranità dell'individuo non si può delegare, la sovranità del popolo è inpossibile; poichè in qualunque modo si voglia immaginare il governo, e necessario ammettere una delegazione del potere sovrano dell'individuo perchè il governo potesse operare. Oltraciò tutto deve farsi dietro il voto della maggioranza. Prima, com' è possibile in tutta l'estensione del territorio di ottenere il voto della maggioranza? Il Rousseau propone di dividere la nazione in piccoli territori, di riunire il popolo nell'assemblea. E sia pure possibile questo improvido provvedimento, In queste assemblee cento più uno avranno maggior dritto, che cento meno uno; la maggioranza vincerà sulla minoranza, e quale sarà in tal caso la sorte del partito minore? La volontà della maggioranza s'imporrà alla minoranza; le iniquità, le ingiustizie del maggior numero saranno legittimate; la loro volontà disporrà del giusto e dell'ingiusto, e l'individuo sovrano sarà annullato, e si troverà sotto il dispotismo dell'assemblea, finchè variando in diverso senso la somma delle cifre, la minoranza non giunga a prendere la rivincita. Ed ecco che invece di accrescere la libertà, essa è distrutta in virtà dello stesso principio, e si arriva nuovamente a legittimare il dispotismo non più di un solo, ma dell'assemblea.

Dall'esame fatto delle quattro scuole possiamo conehiudere che nessuna di esse ha saputo determinare il fondamento del dritto di sovranità, e senza trattenerci a confutare altre teorie scondarire, cerchiamo di stabilire la nostra dottrina per risolvere questia importante questione. Poichè tutti i dritti debbono poggiare sullo stesso fiondamento, dimostreremo il dritto di orazionalità, provando ch'esso è un dritto primitivo della nazione come lo stesso dritto di nazionalità, Indatti abbiamo dimostrato chi dritto assoluto di regolare lo svolgimento di tatte le force create, non puo appartenere che a Dio svolgimento di tatte le force create, non puo appartenere che a Dio

5

- Long Line glo

solo, che essendo l'autore dell'essere potè imporre le leggi alla sua fattura. Il dritto di sovranità assoluta appartiene dunque a Dio, la nazione però ha il dritto di sovranità relativa.

Gl'individui non solo hanno il dritto di associarsi per aiutarsi vicendevolmente a raggiungere il fine di loro creazione, ma possono organizzarsi nella maniera più propria per armonizzare le tendenze individuali col fine generale per cui sono associati : o in altre parole la committà degli iomini non solo la il diritto di prochamare la sua morale unità, ma quello altresi di preparare e trovare a sè stessa quelle condizioni, senza le quali il suo camino sarebbe o impedito, o eccessivamente ritardato. Sul primo principio poggia quello di nazionalità, sul secondo quello di sovranità nazionale.

La nazione infatti considerata come un componimento organico ha il dovere di svolgersi e perfezionarsi in ordine al suo fine, secondo i principii della giustizia assoluta, e poiche essa ha una personalità ed è ragionevole e libera, può modificare i principii assoluti del giusto, in armonia coi proprii bisogni, col suo genio civile, col suo stato di progresso e di perfezionamento. Ed in vero la legge assoluta del giusto, nel passare dal suo stato di apprensione mentale a quella di realizzazione pratica, si manifesta diversamente secondo il progresso ed il genio civile, poiche essa è norma direttiva, non natura degli esseri intelligenti, e dev' essere attuata spontaneamente e liberamente. Dio ha ordinato l'umanità ad un fine, ed a ciascuna nazione particolare ha affidato una missione speciale in armonia col fine generale, ma ha affidato agli esseri intelligenti di scegliere i mezzi per provvedere al singolo perfezionamento. La nazione perciò non solo ha il dritto di trovare una posizione tale nella quale possa sicuramente adagiarsi per compiere la sua via , loche vale determinare la forma del suo organismo, ma può determinare il complesso delle condizioni esteriori necessarie ed utili al suo perfezionamento, allontanando gli ostacoli esteriori e quelli provenienti dall' abuso della libertà, armonizzando i principii della giustizia assoluta col suo genio civile e eolla sua particolare destinazione.

Questo dritto supremo di specificare la forma dell'organismo, di porre i limiti alla libertà individuale di ordinare lo svolgimento ed il perfezionamento sociale all'unità dello scopo, dicesi dritto di sovranità il quale appartiene esclusivamente alla nazione ed è uno dei

suoi dritti primitivi.

A dimostrare colla massima evidenza la verità del principio, vediamone le conseguenze pratiche da cui risulterà vienmegilo la sua evidenza. Primieramente non potendo la società escretiare colletivamente il dritto di sovranità ne affida l'escretione ad un suo rappresentante, il quale personifica il sentimento nazionale che vuole l'attuzzione dei principii della giustizia in armonia con i biospini civili.

now I, Long

Il fondamento del dritto del monarea è dunque il dritto di sovranità nazionale, non sarà pereiò il fatto, nè la convenzione, nè l'intervento divino, quello per eni il monarca esereita i dritti di sovranità, na la libera e spontanca delegazione della nazione. La quale essendo sovrana di dritto, ha affidato l'esercizio dei dritti di sovranità al suo rappresentante.

Il dritto del monarca non può essere assoluto ed illimitato, che anzi è determinato e limitato, poichè la sovranità stessa della nazione non è assoluta ma relativa. In effetti noi abhiam stabilito che la nazione ha il dritto di scegliere i mezzi e le condizioni per raggiungere il suo fine, il quale non è arbitrario ma determinato da Dio stesso, e elie non può contradire i principii assoluti della ginstizia. Il potere politico adunque sotto qualunque forma si voglia concepire non può essere assolnto, perche in prima dovendosi esercitare su esseri intelligenti e liberi ehe hanno dei dritti primitivi, si trova limitato dal dritto naturale degl'individni, poiehè l'individuo nella società non perde la sua personalità e la sua individualità, non si fonde nella comunità come una goccia d'acqua nell' Oceano. Secondo, essendo la nazione ordinata ad un fine determinato dalla Provvidenza stessa e dalla legge assoluta, il sovrano non può invertire lo scopo scegliendone un altro secondo la sua filosofia o la sua passione, non potrà disporre di tutto a suo modo, stringere gli nomini in un faseio servendosene come cose mobili e rompere gli ostacoli che si frappongono all'eseeuzione del suo volere. Non potrà stabilire una morale ed una educazione a suo modo, non potrà permettere il furto come cosa lecita, o ordinare che il fanciullo infermo e malsano non avesse dritto di vivere; non potrà violare i dritti di umanità ed in una parola non potrà fare del suo arbitrio la legge, pereliè il suo potere è subordinato ad una legge superiore. Infine poiche il sovrano amministra il potere a nome della società se egli ne abusa servendosene contro la società, cessa dall'essere legittimo rappresentante dei dritti di sovranità, non già perchè violasse un patto o una convenzione, ma perchè lo stesso potere sovrano è un potere relativo, ed ogni qualvolta si trova in opposizione coi principii assoluti della giustizia, come si rivelano all'intelligenza sociale, cessa di essere poggiato al dritto e non ha altro sostegno che la forza.

Da quanto abbiamo detto risulta che la nazione ha il dritto di scegliere la forma del suo organismo, che può anehe mutarta qualora non corrispondesse ai bisogni civili, e che il principio della ubbidienza passiva è un vero ritrovato della politica sofistica degli adulatori e dei cortigiani dei principi.

Infatti secondo dice il Gersone (1), è un errore pretendere che

<sup>(1)</sup> De Remediis cont. adulat., t. 11. cap. 1V.

il principe in tutto il tempo, in cui dura il suo potere non sia obbligato a nulla verso i suoi sudditi, perchè secondo la legge divina, come secondo l'equità naturale, e quindi secondo il fine per cui il potere è stato istituito, come i sudditi debbono la fedeltà, il sussidio ed il servigio al loro sovrano, così pure il sovrano deve la fedelta e la protezione ai suoi sudditi. Se il sovrano opprime palesemente, e come di volontà deliberata i suoi sudditi, allora è applicabile quella regola naturale di respingere la forza colla forza, poiche secondo bellamente disse Seneca nella tragedia: Nessuna vittima è tanto cura a Dio quanto quella di un tiranno. Ed il Balmes così scrivo sul proposito (2): « Se il potere supremo facesse un abuso violento della sua autorità, se lo spinge al di la dei limiti stabiliti dalla legge, se calpesta la legge fondamentale del paese, se si opponga alla religione, alla civiltà, al progresso, se oltraggia l'onestà pubblica, se esige imposte illegali, se viola il dritto dei cittadini, se corrompe la morale, forse che la ragione e la religione preferiscono l'ubbidienza a tale potere? Forse il cattolicismo obbliga i cittadini a starsi tranquilli come pecore nelle branche delle belve feroci? Dopo di avere esauriti tutti i mezzi pacifici di rimostranze, di avvertimenti, di consigli e di preghiere, il popolo non avrebbe dritto di far resistenza? Forse in tali lacrimevoli casi la chiesa cattolica lascia i tiranni senza freno ed i popoli senza speranza? Quando si è giunti a tali casi estremi, i teologi i più gravi pensano che la resistenza è permessa, e S. Tommaso, il Bellarmino ed il Suarez se non comandano la resisteuza non la proibiscono. Essi non comandano la insurrezione e i disastri, ma la rassegnazione e l'ubbidienza: vi è però un punto in cui pure essi dicono basta! e permettono la resistenza. Nella Santa Scrittura è vero che è imposto ai servi l'obbligazione di ubbidire ai padroni pure cattivi, ma ciò significa che un principe la cui condotta non è regolare, non perde la sua autorità, poichè il potere sarebbe vacillante se si stabilisse che cessa tostoche chi lo amministra non è virtuoso. La dottrina che stabiliamo è diversa, non si tratta di vizii, ma di abuso di potere, e non è mettersi in opposizione col sacro Testo, opponendo una diga agli eccessi di un tiranno ».

Il Suarez sulle ormie di s. Tommaso dice: a Ogni repubblica può avere il dritto di deporre il sovrano a titolo di una difesa necessaria alla sua conservazione, per conseguenza, se il re legitimo governa da tiranno, e se non resta al regno altro mezzo per difiendersi contro i suoi eccessi che quello di deporto e di cacciarlo, la repubblica intera col consenso del consiglio di ditta dell'aristocrazia, può bene senza offendere alcun dritto disfarsi di un tale sovrano; dapprima in forza del suo dritto naturale, secondo cui è lecio sempre respinino rea dell'aristocrazia del contro dell'aristocrazia.

<sup>(2)</sup> Il protestantismo paragonato al cattolicismo, Vol. I.

gere la forza colla forza, e poi perchè il fatto fondamentale per cui la repubblica ha trasferito la sua autorità a questo principe racchiude la clausola, purchè il principe non si muti in tiranno ».

Il potere inoltre allora solamente potrà dirsi legittimo, quando è costituito col suffragio della maggioranza, poichè nè la conquista, nè il testamento, nè la prescrizione, nè i trattati possono legittimare il potere sovrano, essendo insufficienti come fondamenti di dritto. La conquista infatti essendo una violenza contro la volontà della nazione. è essenzialmente e radicalmente ingiusta, nè se il popolo impotente a resistere tollera l'oppressione, si può dire che il potere diventi legittimo, perchè il dritto di sovranità nazionale è inalienabile ed imprescrittibile, nè può essere diminuito e scemato col tempo. Alcuni pubblicisti hanno creduto di applicare la tcoria della prescrizione anche ai governi, sostenendo che un non interrotto possesso dei dritti di sovranità per un tempo lungo al di là di ogni ricordanza, sia un titolo per goderne legittimamente. Ma secondo i nostri principii se la maggior durata di un governo vale per provare la sua forza quando è poggiato all'opinione pubblica ed al libero suffragio, uon può valere quando l'autorità sovrana è poggiata alla violenza ed alla forza. Se la società non potendo resistere si rassegni a tollerare la oppressione per un tempo più o meno lungo, non perciò il dritto della nazione è prescritto, e quando il potrà, la nazione ha sempre il dritto di spodestare l'illegittimo sovrano ed cleggerne un altro.

Del testamento poi non vogliamo occuparcene, dal perchè se i popoli non sono cose, non possono trasmettersi per forza di un testamento. Ordinariamente quando la nazione ha eletto una dinastia affidandogli l'esercizio del potere sovrano, l'erede legittimo è quello che succede, non già che il potere passa a lui per virtù di un testamento, ma perchè la nazione tacitamente acconsente a riconoscere come rappresentante suo il successore legittimo designato dalla legge fondamentale. Ed è sempre per virtù di questo tacito consenso che il successore ha il dritto di regnarc, ed è perciò che innanzi all'esercizio del suo potere dimanda la solenne ricognizione per parte della società, richiamando tutti al giuramento di fedeltà. Ne i trattati internazionali possono valere più dei testamenti, poichè avendo noi ben distinto il dritto convenzionale dal dritto primitivo, ed avendo dimostrato come il primo trova il suo limite nel secondo, s'intende chiaramente che i trattati non possono distruggere o scemare i dritti primitivi della nazione, per lo che il dritto di sovranità non può essere tolto alla nazione per la forza di un trattato.

La teoria da noi adottata è ben diversa da quella delle varie scuole su accennate, e ritiene la parte vera di esse senza potersi confondere con aleuna. Tralasciando la prima scuola che colla legittimità dei fatti compiuti legittima il dritto della forza, le altre tre dottrine hanno una parte di vero che noi vogliamo notare per far meglio conoscere la differenza fra la nostra dottrina e quella degli avversarii. Noi riteniamo dunque colla scuola del dritto divino che la sovranità è di dritto divino, non nel senso che i re ed i monarchi ricevono da Dio l'iuvestitura e la facoltà di reggere e governare i popoli, ma nel senso che la nazione intanto è sovrana, in quanto ha il dovere assoluto di tendere al fine impostogli da Dio liberamente e ragionevolmente. L'istituzione o il dritto è divino come tutti gli altri dritti primitivi della nazione, e perciò è sacro ed inviolabile, ma l'esercizio di questo dritto è affidato all'uomo, perchè è alla nazione che spetta il determinare se deve reggersi a monarchia o a repubblica, e se l'esercizio del suo potere sovrano dev'essere affidato ad uno o a molti. În altre parole il dritto di sovranità nazionale è di dritto divino, ma lo specificare la persona a cui dev'essere affidato l'esercizio di questo dritto e di dritto umano, ed in ciò non entra per nulla Dio che avendo dato agli uomini la ragione ha voluto che essi stessi provvedessero al loro perfezionamento. La pretesa poi della convenzione o del trattato voluto supporre dall' Hobbes e dal Loke non ha mai esistito. È nella natura della cosa che il dritto di sovranità non è assoluto ma relativo; il suo esercizio è sottoposto ad una legge superiore, e se la nazione non ha che la sovranità relativa, non può dare al sovrano il dritto assoluto di governare a suo modo. Il Loke supponendo nell'individno la sovranità assoluta, e la facoltà di cederne l'esercizio ad uno, faceva di questi un despota perchè non poneva alcun limite al suo arbitrio. Neppure la nostra dottrina si accorda con quella del Rousseau perche noi ammettiamo che il dritto di sovranità appartiene alla nazione non già alla moltitudine. Secondo il Rousseau il giusto e l'ingiusto non avrebbero alcuna realtà obbiettiva, e dipenderebbero dall'arbitrio della maggioranza, inmodochè secondo i suoi principii, la moltitudine avrebbe la sovranità assoluta e potrebbe fare e disfare secondo l'arbitrio della maggioranza. Secondo noi il dritto di sovranità appartiene alla nazione in quanto intendendo i principii della ginstizia assoluta può scegliere i mezzi più opportuni per realizzare la legge assoluta ed il suo fine in armonia con i suoi bisogni e col suo genio civile. Il dritto di sovranità adunque appartiene veramente alla parte intelligente della nazione, immodochè possiam dire che è un dritto della personalità nazionale come intelligente, e perciò benchè tutti ne possano godere, non tutti possono esercitare questo dritto senza avere acquistato la capacità necessaria per ben esercitarlo: Il Rousseau dava, al popolo considerato come numero, un potere illimitato ed indipendente; noi al contrario diciamo che la nazione ha un potere limitato perchè è sottoposta all'assoluto morale ed alla legge assoluta, e con ciò conciliamo la teorica della sovranità nazionale con i principii cattolici.

بوتتينا بايت

La nostra dottrina finalmente legittimando la resistenza, non è rivoluzionaria poichè noi non vogliamo affidare alla balia tumultuosa. della moltitudine la facoltà di cambiare la forma del governo arbitrariamente, anzi accettiamo la massima di s. Paolo che chi resiste al potere resiste a Dio, ma nel suo vero senso. Infatti la rivoluzione è una violenta e tumultuosa ribellione contro il dritto, e secondo noi è sempre illecita. Ed in vero se la nazione avvalendosi del suo dritto di eleggere il suo rappresentante avesse costituito un notere, il potere costituito ha dritto di essere rispettato, e chiungue arbitrariamente offende il potere costituito, offende la nazione e può essere punito. Ma se il potere costituito, abusando del potere a danno. della società si convertisse in potere tirannico, dal momento che ne abusa cessa di ossere potere legittimo e rappresentante della nazione, e diventa un ingiusto aggressore della nazione, e come l'individuo per difendere la sua persona ha il dritto di resistere all'ingiusto aggressore, così la nazione ha il dritto di liberarsi dall'oppressore ingiusto che le toglie la vita surrogando il suo arbitrio in luogo della legge ch'è l'anima ed il fondamento della vita sociale. La resistenza adunque della nazione non si può dire una rivoluzione, ma l'esercizio di un dritto, e perciò la nostra dottrina non è rivoluzionaria.

Da quanto dicemno finora apparisce chiaramente dimostrato come i diritto di sovranisi nazionale sai necontrastibile, come il diritto di nazionalità; ma per soddisfare le menti pusillarimi che offuscate alle false massime dei ciercial ritengono che la nostra dottrina sia una dottrina di novatori, noi vogliamo confermarla con l'autorità dei padri e dei dottori della Chiesa ner convinceri che la nostra

opinione è quella stessa che i padri ci hanno insegnata.

San Tominaso in prima dice che tutte le dominazioni e tutte le superiorità esistenti nell'ordine politico sono state introdute dal dritto umano. Il Biluart svolgendo la dottrina Tomistica dice: « Il potere governativo non può essere facilmente esercitato da tutta molitudine, è dunque stabilito che essa trasferisca il suo dritto o il potere civile ad alcune persone seelle in tutte le classi del popolo; e da ciò la democrazia, oppure ad un piccolo numero di nobili, e da ciò l'arristocrazia, overo ad un solo individuo, o vita sua durante, sia per tutti i successori, e da ciò la monarchia (1)».

Molto opportuna riesce al nostro proposito, e meno asspetta l'opinione del Bellarmino che, benchè gesulta, siegue la dottrina Tonnistica. Dopo aver stabilito che il potere politico, come ogni altro potere, viene da Dio, si esprime così: « Notate dapprima che il potere politico non viene immediatamente da Dio che in modo generale ed indipendentemente dalle sue forme particolari di monarchia, di

<sup>(1)</sup> Tract. De Leg., art. XI.

aristocrazia e di democrazia. Osserrate in secondo luogo che il potere risiede immediatamente nella moltitudine, come nel suo soggetto, perchè essendo di dritto divino, ed il dritto divino non lo conferendo ad alcuno in particolare, non lo conferisce in conseguenza che alla moltitudine. In oltre, eccetto un dritto positivo, non vi ha ragione che tra eguali uno conandi piuttosto che un altro. Il potere adunque ausurcine alla moltitudine intera.

« Coissiderate in terzo luogo elue è in virtà del medesimo dritto naturale, rhe questo potere è devoluto dalla molitudine ad una o a più persone; dappoielle la molitudine nou potendo esercitare l'autorità da sè unedesima deven encessariamente conidiarne l'esercizio ad un sol uomo o ad un piccolo numero di uomini. In questo luogo bisogna ricordarsi, che le varie forme di governo non sono affatto di dritto naturale, ma di dritto delle genti; poiellè è evidententissiuno ele appartiene alla molitudine di stabilire di comune accordo, se un fle ereditario, oppure se i consoli o altri magistrat debbono se un fle ereditario, oppure se i consoli o altri magistrat debbono molitudine, o su propaguage qualche causa legitima per fario, la molitudine, de la monarchia in aristorazia, o in democrazia, e viceversa come è stato fatto nell'antica Roma.

« Finalmente si deve fare atteuzione alla conseguenza che ne deriva di quello che abbiamo poco innazzi detto, che questo potere pubbico conferito alla persona in particolare deriva indirettamente da Dio ecsas pure, ma per mezzo del consiglio e della elezione unana come tutto cio che appartiene al dritto delle genti, poichè il dritto delle genti ono è che l'insieme delle conclusioni che il ragionamento umano deduce dal dritto naturale. Da ciò risultano due differenza tra il potere politico e di lotore ecclesiastico, uno dalla parte del soggetto perchè il potere politico è nella molitudine, e di l'potere reclesiastico è in un unomo solo come nel suo soggetto immediato. L'altra differenza tra questi due poteri è annessa alla causa che li produce, poichè il potere politico considerato nella sua università deriva dal dritto delle genti, mentre il potere ecclesiastico è di dritto divino in tutte le maniere e procede da Dio (1).

Cornelio a Lapide conferma la stessa dottrina. « Notate, dic'egli, che il potere laico non è da Dio che mediatamente, perchè la natura e la retta ragione, di eni Dio è l'autore, dettero ed hanno persuaso gli uomini di scegliere dei capi e metterli alla testa della repubblica per governarla (2). »

"Il Suarez poi così si esprime: « La podestà suprema è conferita immediatamente da Dio agli uomini riuniti in città , o in comunità

<sup>(1)</sup> Bellarmino, De Laicis, lib. III.

<sup>(2)</sup> Corne. Lapi. In XIII ad Roma.

politica. Iddio però non ha fatto questa concessione per una istituzione particolare o positiva o per una donazione totalmente distinta dalla natura della società medesima, ma per una conseguenza naturale, ed in virtù della creazione primitiva della società umana, di cui egli è l'autore. Per una tale donazione il potere civile non risiede affatto in una sola persona particolare o in un consiglio di uomini, ma in ogni popolo perfetto, o pure in ogni corpo della comunità. E poi conchiude: questa sentenza è antichissima e comunemente ammessa dai teologi e dai pubblicisi (1).

Potremmo confermare la stessa dottrina con l'autorità di altri dotori (2). Ma per non allungarci instilimente, vogliamo conchiudere riferendo sul proposito l'opinione del Vattel. e Le conseguenze di una buona o cattiri costituzione sesendo d'una grande importanza, e la nazione trovandosi strettamente obbligata a procurrarsi per quanto è possibile la migliore e la più convenevole di tutte, essa ha dritto a tutte le cose, senza le quali non può adempiere questa obbligazione. Spetta dunque ad essa di formulare la sua costituzione, manteneria, perfezionaria, regolando tutto ciò che si riferisce al governo senza poterne essere impedita (3).

E altrove scrive lo stesso autore: « Il principe riceve la sua autorità dalla nazione. Egli ne ha precisamente quando essa ha voluto conferirgliene. Se la nazione gli ha trasmesso puramente e semplicemente la sovranità senza limiti e senza restrizione è considerato d'essere rivestito di tutti i dritti, senza i quali il supremo comando e l'imperio non possono essere essectiati in una maniera conveniente al bene pubblico. Questi dritti sono quelli che chiamiamo dritti di maestà. o dritti regali.

Dopo tanta uniformità di prove, di ragione e di autorità noi conchiudiamo che il dritto di sovranità è uno dei dritti primitivi della nazione.

### CAPO III.

# Dello Stato e della Federazione.

La nazione avendo il dritto esclusivo di sovranità, ossia il dritto di provvedere alla conservazione della sua morale unità, e all' ordinato svolgimento della libertà individuale in armonia col fine sociale,

<sup>(1)</sup> Suarez, Defentio fidei cattolica adversus Anglicana secta errores.
(2) Caetanus, De auctoritate Papa, p. 2 e 10 — Soto lib. 4 De justitia p. 2.
Navarro, De Judici, notab. 3 nni, 85, 94. Cuvarruvias in Praticis questionibus

<sup>(3)</sup> Vattel, Droit des gents, lib. 1, § 18, cap. III, § 32 e 23.

e dovendo provvedere alle condizioni necessarie per assicurare a tutti il pieno godimento dei proprii dritti non potendo collettivamente reggere e governare sè stessa, può affidare l'esercizio dei suoi dritti di sovranità ad uua o più persone e costituirsi civilmente e politicamente.

La nazione in quanto si costituisce politicamente determina la forma del governo, e stabilisce un potere cui affida l'esercizio dei dritti di sovranità, acquista la sua personalità politica e dicesi Stato, in modochè noi possiamo dire che la ricognizione pratica e l'attuazione del dritto di nazionalità genera la nazione, e l'attuazione pratica del dritto di sovranità genera lo Stato. La nazione come corpo politico nell'affidare l'esercizio del dritto di sovranità genera lo Stato. La nazione nel delegare il potere può stabilire alcune norme per l'esercizio del potere stesso, ossia determinaro la forma con cui deve esercitarsi, e questo dicesi costituzione dello Stato. Per costituzione generalmente s'intende il modo d'essere, ossia il principio secondo cui una cosa è organizzata, e nel seuso politico per costituzione s'iutende l'iusieme delle regole che determinano la maniera e l'ordine secondo eui una nazione vuol essere governata, per conseguire lo scopo per cui è stabilita la società politica. Queste regole possono essere non scritte, ed in tal easo si suppongono conformi alla natura stessa del potere politico, elle come dimostrammo è limitato dal dritto di natura e dal dritto sociale, e nossono essere seritte, nel qual caso formano quello che comunemente dicesi statuto o costituzione (1).

La costituzione dello Stato spetta esclusivamente alla nazione, la quale deve sceptiere la migliore e la più conforme alle sue circostanze, e può mutarla quando essa non corrisponda alle civili necessità. Le mutatzioni e le riforne però non si possono fare che col suffragio della maggioranza, e non possono in uessun caso essere in contraddizione col fine dell'associazione notitica.

E per vero in qualunque costituzione, è necessario distinguere una parte invariabile ed immutabile, e che forma la condizione indispensabile pel legittimo esercizio del potere politico. Questa è la ricognizione dei dritti dell'uomo, e su questo punto si arresta il potere sovrano della nazione che non può ne modificarta, nè sconoscerta. Un'altra parte poi èvariabile, e questa è formata da tutte quello regole de determinano la divisione dei potere i e lattribuzioni del diversi agenti o che regolano l'esercizio delle loro attribuzioni, e questa può essere soggetta a modificazioni ed a migliorioramenti.

- may bring

<sup>(1)</sup> Pradier-Fodéré, Précis de droit politique, pag. 42. — Berryer, Commentaire sur la carte constitutionnel, 1836. — Berriat-Saint-Prix, Théorie du Droit cost. franc, pag. 1 e seg.

Da quanto abbiam detto ne siegue che lo Stato nasce per legge di natura delle viscere stesse della comunità mediante le proprie forze e virtù: esso non dovrebb'essere distinto dalla nazione, ma invece dovrebb'essere la nazione stessa in quanto si pone come politica personalità. Da ciò apparisce chiaro quanto sia stato falso il principio accettato dai pubblicisti, che considerando lo Stato come una personalità distinta dalla nazione, sottoposero la nazione allo Stato, e fecero dello Stato un potere assoluto colla facoltà di disporre dei dritti della nazione. Il quale falso principio si rese più pericoloso per l'errore di confondere lo Stato colla persona del sovrano, in modo da sottoporre all'arbitrio d'un uomo i dritti sacrosanti ed inviolabili delle nazioni. Questo falso principio lo troviamo ammesso comunemente nel dritto internazionale, ed è contrario al dritto primitivo perchè sconosce la nazionalità e personifica lo Stato nella persona del Re, e lo possiamo considerare un'applicazione dei principii della legittimità dei fatti compiuti e del dritto della forza.

Il determinare con precisione il vero concetto dello Stato, è del massimo interesse perchè gran parte degli errori cousacrati nel dritto internazionale che regola tuttavia i dritti delle nazioni, provengono dalla strana distinizione della nazione dallo Stato e dalla immedesi-

mazione dello Stato colla persona del monarca.

Tutte le false dottrine sulla teorica dello Stato furono una conseguenza dello sconoscimento dell'autonomia individuale, e dell'affermazione del dispotico potere di un solo, o di una casta privilegiata, che l'intelletto abuiato dai sensi, facea considerare come una emanazione divina, e che la forza materialo obbligava a rispettare. Questo falso concetto dell'individualità, non solo falsò l'idea dello Stato e del monarca nel mondo orientale, ma anche nella Grecia. Il bene individuale fu considerato come una partecipazione all'utile della comunità, ed i suoi dritti furono considerati come una concessione dello Stato. Presso i Greci l'individualità fu sacrificata all'utile della comunità; l'uomo intanto ebbe un valore, in quanto prese parte all'indirizzo sociale. Lo Stato assorbì l'individuo, e lo Stato si personificò nel sovrano, il quale diresse la società secondo il fino politico da lui stabilito. Da ciò potè esser lecito di sacrificare i fanciulli infermi, di permettere il furto, di adottare come necessaria la schiavitù, poichè il legislatore si proponeva di fare del popolo Greco un popolo bellicoso e forte. Lo stesso Platone, che col suo sommo genio si elevò sui suoi contemporanei, ammise le stesse false dottrine, riteuendo che lo Stato è fine degl'individui; che l'utile dello Stato è quello che regola la vita del libero cittadino, fin nell'iuterno della sua vita privata; che nè corpi, nè poteri, nè cose appartengono a!l'individuo; che egli partecipa alla più vasta felicità umana colla prosperità della comunità; che la schiavitù fosse necessaria per realizzare lo scopo sociale. E poiehè lo Stato si personificava nel sovrano tutto è leeito al legislatore, quando è utile alla comunità.

Aristotile poi considerò la "politica dal punto di vista morale, e ritenne che lo seopo dello Stato fossa di procurare la felicità dei cittadini provvedendo alla loro educazione morale ed al loro miglio-ramento civile. Esso confuse la morale colla politica e, quatunque ei laseiasse utili ammaestramenti, non comprese il concetto dello Stato dal punto di vista del dritto.

Nel monido romano, presso cui il dritto si formulo con note precise, e si stampò nella ocsicina del genere umano, benebe ficerone
avesse scritto clie vi è una legge razional: ed eterna superiore agli
stitutti dei popoli, ed a cui soverni e nazioni sono tenuti ad obbedire; beneltè avesse determinato l'essenza giuridica dello Stato con
quella magnifica sentenza: Respublica ser res populi, pure i germi
della sana dottrina furono soffocati dal dispotismo imperiale, elne
ealpestò il dirtto pubblico, e lasció serito nelle pagini del Digesto
la funcata sontenza: Quod principi placuit, legis habet rigorem, di cui è
traduzione quel verso satirico:

# Sic volo sic jubeo, stat pro ratione voluntas.

Dopo le dottrine pubblicate da Cristo , essendosi chiarito il vero concetto dell'uonio, era possibile determinare giuridicamente l'idea dello Stato, ma le due primordialità sociali il Papa e l'Imperatore pretendendo all'esclusiva direzione delle cose, si attribuirono una missione divina e la teoria del dritto divino fu accettata dai despoti per illudere la moltitudine ed obbligarla a rispettare il loro dispotieo potere. Nei tempi del Medio Evo il signore si considerò come l'arbitro della società, e l' uomo riconobbe i suoi dritti come una concessione del signore. In suo nome fu resa la giustizia, dal suo arbitrio dipese il godimento dei dritti privati dei eittadini, e la stessa proprietà fu considerata eome una largizione del sovrano che esereita un alto dominio sui beni stessi del privato. La società non ebbe dritti, ed il sovrano dispose non solo dei dritti privati, ma ritenne la società a sè subordinata in modo da potere disporre del suo destino. La falsa dottrina dello Stato, sostenuta dai cortigiani dei Re colla teoria del dritto divino, fu adottata dai despoti contemporanei i quali si arrogarono un supremo dominio sulla società, e le imposero non solo la eostituzione regolando i principii dell'organismo civile secondo il fine politico del loro governo, ma colla forza domandarono rispetto ed obbedienza, e quando il loro braecio era impotente a frenare lo slancio dei popoli, ricorsero al braccio straniero. e eltiamarono le armate forestiere per sostenere il lero dispotico, ma divino potere. Non solo si eredettero in facoltà di assoggettare la società rendendola serva all'interno, chè parteggiarono la servitù della nazione all'estero, e fecero trattati e convenzioni sacrificando ed alienando secondo il loro interesse i dritti più sacri ed inviolabili della nazione, quasi che questa fosse una materia inerte e passiva che dovesse prendere quella forma che piaceva al suo reggiore.

Noi noteremo nel corso delle inaterie che anderemo svolgendo i strani abusi dell' autorità regia, ne vogliamo ora trattenerci più a lungo por non premettere dottrine premature che tratteremo a tempo più proprio. Per ora ci basti il notare chi è del massimo interesse ben determinare il vero concetto dello Stato e del sovrano. Stabiliti principi oi sarà facile conoscero l'errore dei pubblicisti regi che confondendo lo Stato colla persona del sovrano, riconobbero come fatti compiuti e della prescrizione per giustificare le più orrende fatti compiuti e della prescrizione per giustificare le più orrende ingiustizie sociali, commesse dai despoti, quasichè la nazione fosse una cosa per cui valessa il lungo possesso per legitimare il dritto.

Secondo le nostre dottrine non è la nazione che esiste per lo Stato, nè lo Stato si personifica nella persona del Re, ma lo Stato è la nazione stessa considerata come corpo politico, ed il sovrano esiste per la nazione ed è il suo rappresentante. Egli dunque non può considerare lo Stato come un suo patrimonio, non può considerare il popolo come un armento di bestiame da cui deve tirare le sue ricchezze, e di cui può disporre per attuare le sue viste e soddisfare le sue passioni, poiché la sua autorità è stabilita pel bene pubblico, e per procurare la prosperità e la salute della nazione. Infatti se la nazione si organizza a società politica e costituisce un potere per conseguire il suo fine, l'autorità sovrana necessaria per conservare la società politica, non può avere altro scopo che quello della stessa società politica, ossia di regolare lo svolgimento delle libertà individuali in armonia col fine sociale, e garantire il pieno possesso non solo dei dritti individuali, ma altresi dei dritti nazionali. Noi perció definiamo lo Stato, la politica società organizzata dalla volontà e libertà della nazione per conseguire il fine sociale. E il potere sovrano lo definiamo, il potere supremo creato dalla nazione liberamente e spontaneamente per realizzare la prevalenza del dritto nell'ordine civile ed umanitario.

Avendo dimostrato como: il dritto di conferire la suprema autorità spetta asclusivamente alla natione, notiano ne li modo e la forma con cui si può conferire il mandato di esercitare il dritto supremo di sovranità può essere vario. Circa il modo la nazione può eleggere il suo rappresentante col voto della maggioranza, odi ni tal caso la persona eletta del eserce sonsiderata come legitimo sorrano, senza che le potenze straniere possano invalidare la scelta, od opporsì per qualsiasi ragione. Molto menò poi le potenze, straniere possono pre-

tendere di proporre il candidato ad un trono vacante, o di discutere sulla legalità di una elezione che la nazione riconosce valida poichè la elezione dev' essere libera, e lasciata compintamento al suffragio della maggioranza. Nella storia contemporanea troviamo diversi esempii di sovrani eletti col suffragio della maggioranza, lo che ci conferma nella convinzione che il principio della sovranità nazionale non solo è ragionevolmente vero, ma a mano a mano si diffonde ed è accettato nella pratica. Tra i sovrani regnanti possiamo citare Napoleone III, eletto col libero suffragio di cinque milioni di voti il due dicembre. Il nostro re di Savoja eletto a re d'Italia e riconosciuto dalle grandi potenze nel 1860. Il 16 gennaio 1859 l'Assemblea di Moldavia ed il 5 febbraio l'Assemblea di Valachia elessero il colonnello Cuzza, e nello stesso anno la Servia elesse il principe Milosch. Nel 3 dicembre 1862 il geverno provisorio di Atenc decise che la elezione del nuovo Re di Grecia fosse sottomessa al suffragio universale. Nella quistione dei ducati per la successione allo Selewig ed Holstein Napoleone stesso propose che si riconoscesso il suffragio universale, immodochè noi speriamo che il nuovo principio sarà accettato generalmente nel dritto europeo.

Per non procedere tutte le volte ad una novella elezione, e per non abbandonare lo Stato agli inconvenienti che produrrebbe una frequente elezione, quasi tutte le monarchie d' Europa sono ereditarie ossia trasmissibili per ordine di successione. È però sempre la nazione quella che deve stabilire se la sovranità dev'essere clettiva o ereditaria, poichè la sola base legittima e ragionevole della successione al trono altro non può essere che il libero consentimento del popolo (1). La nazione può sempre però mutare l'ordine di successione perchè la revocabilità è un carattere essenziale del mandato, ne le nazioni straniere possono opporsi e sostenere i dritti del prentendente, poiche la nazione è sempre libera e non aliena giammai assolutamente i suoi dritti di sovranità. Gli autori che hanno riconosciuto come legittimo il dritto dell'erede a succedere al trono vacante hanno confuso il dritto di successione al trono, col dritto di successione alla proprietà, ma il principe non è giammai un proprietario, ed il dritto di governarsi appartiene essenzialmente alla nazione, benchè essa l'avesse confidato ad un monarca ed ai suoi eredi (2).

Il dritto di successione al trono non è come qualunque altro dritto civile nel vantaggio della persona che ne è investita, ma un dritto stabilito nel vantaggio della niazione. Esso consiste nel dritto che ha la nazione perche l'ordine di successione stabilito dalla legge sia rispettato inche un suo interesse maggiore non la consgli a dero-

<sup>(1)</sup> Burlamacchi, part. 2. lib. 11. Ch. 111. § 4. (2) Vattel, Droit des gents, liv. 1. cap. V. § 62.

garvi. Perciò noi crediamo superflue le formule con cui i monarchi rinnuciano ai dritti Sovani. Così nel trattato del 26 maggio 1757, il re di Prussia rinunciò per i suoi eredi e successori ai dritti Sovani. che l'art. 23 del trattato conchiuso ai ciennai là giugno 1845, gli attribuiva sul principate di Neuchatel e la contea di Valergia. Quante siano le contraddicioni di questa formula, è facile esaminarlo coi principii su esposit. Anche nel trattato conchiuso tra l'Italia e la Francia 124 marzo 1840 Viltorio Emmanuele rinuncia per lui, suoi successori e discendenti in favore dell'imperatore dei Francesi ai contradicione coi nostri principii, benche vitroviamo la sogniuda è li contradicione coi nostri principii, benche vitroviamo las osgiuda è E convenuto tra le LL. Masstà che la riunione si effettuera sena violentare la volontà delle nonolazioni ».

Coi principii stabiliti si possono risolvere tante quistioni secondarie. Cosi, per esempio, un Sovrano eletto dalla nazione a capo dello Stato, non può dividere questo tra i suoi figli, senza consultare la nazione. e se la divisione fosse fatta sarebbe illecita e nulla Molto meno poi un Sovrano può pretendero di conservare nella sua integrità le provincie ereditate per non smembrare i suoi dominii, poiche il dritto di eredità non valerebbe in questo caso. Tutte le volte poi che in uno Stato elettivo o ereditario si elevano difficoltà sull'ordine di successione, la decisione della controversia spetta esclusivamente alla nazione, la quale non deve riconoscere l'autorità di nessun'altra potenza per risolvere la quistione. Le altre potenze potranno coi consigli e colle influenze amichevoli prendere una parte nella controversia, ma non possono pronunziare un giudizio di giurisdizione sui dritti del pretendente, i quali non sussistono, dovendo la nazione sola decidere a chi spetta il potere Sovrano. Questo principio è stato violato nella pratica ed avvalorato dall'opinione de' pubblicisti, i quali hanno sostenuto che il pretendente potesse far valere i suoi dritti, domandando l'appoggio delle altre potenze per essere riconosciuto. Noi ritorneremo sulla quistione parlando della Sovranità esterna, e per ora notiamo che quando nasce una contestazione sulla persona a cui spetti l'autorità, questa ritorna naturalmente ai suoi soggetti, ossia alla nazione, la quale deve esaminare a chi tra i pretendenti è legittimamente devoluta l'autorità Sovrana.

Alla morte di Carlo il Bello la famosa contestazione per la successione al trono di Francia tra Filippo di Valois et Eduardo III re d'Inghilterra fu risoluta dagli Stati di Francia (1). In qualunque caso adunque il potere Sovrano si stabilisce per volonta della nazione, ed in un solo caso noi possiamo ammettere una eccezione, quando ciò il Sovrano costituito colla forza, avendo potuto col bung overno

<sup>(1)</sup> Guiceiardini, lib. XII.

attirarsi la benevolenza dei sudditi, avesse ottenuto il tacito consenso della nazione, comprovato dal prolungato e pacifico possesso dei driti di sovranità, nel qual caso il suo potere illegittimo e vizioso nella sua sorgente, diventerebbe legittimo pel tacito consenso della nazione.

Circa la forma con cui deve escrelarsi il potere sovrano, questa può essere varia secondo l'interesse della nazione, la quale, o può conferire il potere senza riserva al suo capo elettivo, ovvero può sorbarsene una parte dividendo col principe l'esercizio dei dritti di sovranità. Questa diversa forma con cui pio esercitarsi il potere sovrano distingue la natura dei governi, i quali possiamo dividere in due grandi categorie, governi monarchici e governi rappresentativi. Ma di ciò non intendiamo più a lungo occuparcene per non alicanarci dalla nostra materia.

Avendo stabilito some principio che il determinare la forma dell'organismo politico spetta esclasivamente alla nazione, notiamo che la nazione può organizzarsi in due modi, o tutte le parti della nazione possiono formare una sola unità politica ed elegere un loro rappresentante, overo ciascun membro della nazione può conservare una certa attonomia locale, e reggersi e governari separatamente, essendo però sottopesto al medesimo potere centrale che unitica le diverse membra e le dirige all'unità dello scopo nazionale. Quando la nazione è retta e governata da un solo potere senza che ciascun nembro serbi la sua autonomia, essa forna uno Stato. Quando poi ciascun membro della nazione, benché sottoposto ad un potere centrale, serba parte della sua autonomia, e si regge e si governa separatamente per quello che non è d'interesse nazionale, abbiamo lo Stato comosoto o la clederazione.

È necessario formarsi un'idea esatta della federazione per ben distinguerta dalla lega dei principi riconosciuta nel dritto antaco sotto il nome di confederazione. La federazione propriamente detta è una forma legitima di organizzazione politica, e noi possima oacordarla coi principii dinanzi esposti. Anzi siamo d'avviso che essa è una delle forme di organizzazione politica che può aduttarsi per l'interesse della nazione stessa, quando non fosse possibile l'assoluta unità politica, e la formazione di uno Stato solo. Essa non lede i dritti della nazione, ma è una preparazione ed una forma di trapasso alla combiuta unità nolitica.

Infatti noi possiamo dimostrare l' utilità della federazione con tutti quegli argomenti con cui si prova l'utilità del discentramento amministrativo. Ed invero la società naturalmente ed artificialmente si divide in diverse sezioni, ed in qualunque organizzazione politica troviamo il municipio ed un' altra qualunque divisione, che può essere o la provincia o il circondario o la regione. U'utilità di ammettere queste divisioni nell'unità dell'organismo politico viene giu-

stificata dal principio che l'unità nazionale non deve distruggere ed assorbire le varietà locali, e che la necessità di un potere unico per dirigere e tutelare gl'interessi comuni della nazione non importa l'estinzione completa delle minori associazioni, le quali dovendo conservare la loro personalità possono reggersi e governarsi indipendentemente per tutto quello che è d'interesse locale, ed essere sempre' subordinate al potere supremo nazionale per quello elte è d'interesse comune. Distinguendo dunque gli affari particolari dagli affari comuni. noi possiamo concepire l'organismo político come l'organamento di diverse associazioni minori, ciascuna delle quali ha una vita propria ner quello che è d'interesse particolare, e vive della vita dell'organismo politico per quello che è d'interesse comune. Da ciò ne siegne che ciascuna minore associazione può avere un potere speciale che la dirigga e la conserva, e da ciò l'autorità territoriale e la centrale. E poichè le sezioni e le divisioni possono essere più o meno vaste, pereiò noi possiamo concepire la nazione divisa in regioni, ciascuna delle quali conservi una certa autonomia, e si regga e si governi indipendentemente per tutto quello che è d'interesse particolare della regione stessa, ed in tal caso avremo che l'organismo politico della nazione si dirà propriamente federazione.

La legittimità della federazione così intesa è una conseguenza del priucipio di sovranità nazionale, poichè la nazione è sempre libera di affidare l'esercizio dei dritti di sovranità ad una suprema autorità, in modo da fondere l'interesse delle sezioni minori naturali o artificiali coll'interesse collettivo nazionale, ovvero senza rinunciare alla sovranità locale di ciascuna sezione minore, può affidare alla suprema autorità la cura di dirigere e governare la nazione per l'interesse comune. Che anzi l'unità e la federazione non sono sostanzialmente diverse, ma possono considerarsi come gradazione dello stesso sistema. Non è possibile l'unità assoluta senza federazione, nè federazione senza unità, nel senso cioè che dovendo il municipio avere una autonomia, secondo saranno più liberali i principii del governo e più larga l'autonomia dei comuni, lo Stato uno si accosterà alla federazione. Come d'altra parte non è possibile vera federazione, nel senso in cui noi l'intendiamo, senza un potere centrale, in modochè per distinguere le due forme di organismo politico, diremo che la nazione può formare uno Stato semplice o uno Stato com; osto, chiamando col nome di Stato composto il sistema federativo. Noi non vogliamo entrare nella quistione, se la federazione sia più utile dell'assoluta unità politica, ma notiamo solo ch'essa può servire come opportuna preparazione alla compiuta unità.

Dal concetto da noi dato della conf. derazione, ne siegue che impropriamento con tal nome si appellano le leghe dei principi, i quali per tutelare i loro privati interessi si associano per conservare la prose bro autorità all'interno, e difendersi dagli assalii esterni. Queste leghe nè sono federazioni, nel sono legittime, come dimostreremo a suo luogo, e peraiò impropriamente la lega dei principi della Germania dicesi confederazione Germanica, quasi elle fosse una lega di prolei uniti col vincolo federativo, mentre essa non è altro che una lega di principi until per il solo fine politico. Noi possiamo ben ammettere la confederazione delle nazioni, e, come dimostreremo a suo luogo, questa sarebbe non solo legittima, ma utilissima per tueltare gl'interesi delle nazioni deboli; ma la confederazione dei principi non può essere legittimata che da chi ammette il dritto della forza e l'assoluto potere di essi.

Esaminando con questi principii le eonfederazioni conosciute in Europa, dobbiamo convenire che di esse tutte, il nome proprio di confederazione, non può competere elic alla confederazione Americana ed in parte alla confederazione Svizzera. Infatti noi non possiamo eoncepire altre legittime confederazioni, che la federazione propriamente detta, o la confederazione di nazioni. Nella prima vi dev'essere un potere centrale che dirige e governa le minori associazioni nell'interesse nazionale. Nella seconda il principio dev'essere l'interesse comune delle nazioni confederate. La confederazione Germanica formata dall'imperatore d'Austria e dal re di Prussia, che entrano nella confederazione per gli Stati solamente che appartenevano una volta all' impero Germanico; dai principi degli Stati tedeschi; dalla Danimarca, che vi entrava per i ducati dell' Holstein: c dal re del Belgio per il ducato del Lussemburgo, è costituita in virtù di un trattato di lega offensiva e difensiva, Ciasenna delle potenze che vi forma parte eonserva non solo la sua autonomia, ma la sua compiuta individualità, ed è rappresentata all'estero da agenti speciali. Lo scopo della confederazione è di difendere non solo la Germania, ma cia-scuno degli Stati confederati; e garantire reciprocamente i loro possedimenti compresi nell'unione (1). Per questo seopo tutti gli Stati si riuniscono nella Dieta Federale, per trattare gli affari comuni, ed hanno dritti eguali votando o individualmente, o per mezzo dei loro plenipotenziarii. Nel caso ehe la confederazione dichiarasse la guerra, ciascuno Stato deve dare un contingente determinato, e nessuno Stato può farc pace o armistizio, senza il consenso della eonfederazione. Il più interessante dei patti federali è che la Dieta può garentire la costituzione stabilita in uno Stato dell'unione sulla dimanda del sovrano di quello Stato, cd acquista il dritto di regolare le controversie che possono sorgere circa l'interpretazione della costituzione, o la sua esecuzione con una mediazione o un arbitrato. In caso poi

<sup>(1)</sup> Trattato di Parigi, 1814, nrt. 6. - Atto finale del Congresso di Vienna del 1815. - Atto della Dicta del 28 giugno 1832.

d'insurrezione in uno o in molti Stati della confederazione, la Dieta può intervenire per reprimerla quando possa compromettere la sicurezza generalo della confederazione. La Dieta può ancora intervenire sulla dimanda di uno Stato, per mettere termine ad una insurrezione, e se quel sovrano fosse impedito dai sudditi di farne formale dimanda alla Dieta, questa può intervenire sulla senuplice conoscenza del fatto.

Senza allunçarei ad esporre le particolarità della confederazione fermanica, che si possono minutamente leggere nella storia del Wheaton, il già detto ci è sufficiente per dimostrare che la confederazione Germanica è una negazione dei dritti di sovranità nazionale. Noi non possianno legittimare tale sistema federativo coi nostri princioji, essendo piutosto una leca di princinoi senza unità morale e a

danno dei popoli che una vera federazione.

La natura della confederazione Americana è del tutto diversa da quella della confederazione Germanica, si considerando l'organismo della sua politica costituzione, sì lo scopo stesso dell'unione. Noi troviamo infatti nella confederazione Americana un potere centralefederale, che dirige e governa tutta la confederazione per le cose d'interesse comune: questo potere è formato da un congresso o Senato, i cui membri sono scelti dalle legislature locali dei diversi Stati, e da una Camera di rappresentanti eletti dai popoli di ciascuno Stato della federazione. Questo congresso supremo ha la facoltà di stabilire le tasse, di contrarre e pagare i debiti, e provvedere alla conservazione ed alla difesa dell' unione. Esso batte la moneta, regola i pesi, e fa le leggi che interessano l'unione, come quelle che riguardano la naturalizzazione, la bancarotta, l'inviolabilità della proprietà, e tutte quelle leggi necessarie per esercitare il potere che la costituzione conferisce al governo costituzionale. Esso dichiara la guerra, fa trattati di pace e di commercio, e dispone dell'armata di terra e di mare autorizzando la leva e gli armamenti. Il potere esecutivo poi è affidato ad un presidente elettivo nominato dagli elettori dei singoli Stati. Il potere giudiziario da una Corte Suprema per quello che riguarda l'interpretazione delle leggi. Per applicare le leggi federali nei singoli Stati, e per quelle fatte dai rispettivi sovrani, sono deputati i tribunali federali. Il dritto di conchiudere i trattati appartiene esclusivamente al presidente ed al Senato.

Lo scopo poi dell'unione Americana non è solamente di provedere alla difesa comune si interna che esterna, ma com'è espresso nella costituzione stessa federale « la confederazione è stata stabibilità dal popolo degli Stati Uniti per formare una unione più perfetta, per stabilire la giustiria, per assicurare la tranquilità domestica, per provvedere alla difesa comune per contribuire al pubblico benessere ed assicurare ai citatdini degli Stati Uniti ed alla loro posterità il pieno godimento ed i vantaggi della libertà. Questa costituzione e le leggi fatte dal potere federale per eseguirla, sono considerate come leggi supreme dell'Unione a cui tutti gli Stati sono obbligati di uniformarsi. Il governo federale rappresenta all'estero la confederazione Americana.

Da quanto abbiam detto risulta chiaramente, che l'Unione Americana è una vera federazione, e che essa ci presenta uno Stato in cui ciascuna regiore conserva una certa autonomia per le cose di interesse locale. In modoché l'organismo politico di qualunque Stato non è diverso dall'Unione Americana, ed immaginando in uno Stato allargata l'autonomia e l'estensione dei municipii, noi avrenmo l'im-

magine dell'Unione Federale Americana.

La confederazione Svizzera poi si avvicina in gran parte alla confederazione Americana. Essa prima della rivoluzione francese era assolutame: te una lega per la difesa comune contro gli attacchi stranieri. Dopo il 1830, le costituzioni dei rispettivi Cantoni hanno subito molte modificazioni, e si è tentato di rivedere il patto federale e dare alla confederazione un potere supremo per regolare tutte le cose d'interesse commue. Nonostante i replicati sforzi, il patto federale del 1815 è stato conservato: ciascuno Stato esercità i dritti di sovranità interna completamente, ed il suo potere non è limitato che per i trattati di alleanza, di pace e di commercio. Lo scopo dell'Unione federale Svizzera è di provvedere alla conservazione ed all'indipendenza dei 22 Cantoni che vi fanno parte, e a custodire l'ordine e la tranquillità pul blica all'interno. La confederazione ha un'armata, una finanza, ed il potere esclusivo di dichiarare la guerra spetta alla Dieta, che è composta da un deputato per ciascun Cantone. La Dicta garantisce a ciascuno Stato la sua costituzione ed il suo territorio, e prende tutte le misure per la sicurezza interna ed esterna della federazione.

Dall'esposizione tata della federazione Svizzera apparisce chiaramente che non presenta tutti i caratteri della vera federazione, poichè in essa non è costituito un potere centrale per regolare gli affari d'interesse comuni. Il vincolo dell'unione è la conservazione della sicurezza e l'indipendenza del territorio: essa però non si può assomigliare alla gonfederazione Germanica, perchè non è una lega di principi, ma una lega dei Cantoni per difendere la loro libertia radicata nelle abitudini e nelle tradizioni dei nopoli della Svizzera.

Tra tutte le diverse forme dell'organismo politico, quelle solamente souo buone e legittime che rispondono alla natura, quelle cioè in cui il governo, le leggi e le istituzioni hanno il fondamento nella nazionalità.

and should

#### CAPO QUARTO.

Dritto di autonomia ed indipendenza — Sorranità esterna delle nazioni.

False teoriche sul principio d'intervento.

La nazione possiamo considerarla rispetto a sè stessa, ed abbiamo dimostrato che ad essa spettano due dritti essenziali, quello di nazionalità e quello di sovranità interna, ossia il dritto di formare una morale unità, ed il dritto di custodire l'unità morale, ed organizzarsi politicamente in conformità ai propri bisogni civili. Possiamo considerare la nazione come un membro della gran società che dicesi umanità, e sotto questo rispetto noi la troviamo in relazione con le altre nazioni, che come esse, hanno una personalità ed alcuni dritti primitivi. Poichè tutte le nazioni sono giuridicamente eguali, nessuna di esse può vantare un dritto di superiorità sulle altre, e ciascuna può svolgersi e perfezionarsi indipendentemente, ed ha il dritto di rimuovere tutti gli ostacoli esterni che le potrebbero impedire il compiuto esercizio dei dritti primitivi. Tutte le nazioni sono dunque in uno stato di assoluta reciproca indipendenza, ciascuna conserva la propria autonomia, la quale non può essere ne sconosciuta, nè scennata d'ille altre. Questo dritto di autonomia e d'indipendenza rispetto alle altre nazioni, noi lo diciamo dritto di sovranità esterna.

Il dritto di sovranità esterna si dimostra con gli stessi principio on cui abbiamo dinnostrato il dritto di sovranità interna. Infatti formata un'associazione di uomini col principio di libertà e di spontanità, e secondo i vincoli di affinità predeterminati dalla natura, essa ha dritto di vivere indipendente, di stringere coi popoli vicini que vincoli di lega e d'amicitai che le torna meglio, è di operare liberamente senza poter essere impedità nei suoi progressi civili, purche non ol'epassi il limite giuridico stabiliti dalla legge suprema del diritto. Nessuna nazione sia più gegiarda, sia più forunata, più che tutte sono eguali e sottoposte alla stessa legge, la quale è divina pel suo fondamento. Come ogni cittadino ha il dritto di godere compiutamente la sua libertà personale e civile, così ogni popolo ha il dritto di godere compiutamente la sua autonomia e la sua indipendenza adei popoli rie-

sce più estesa e supremamente più gelosa, e più inviolabile della stessa libertà civile, perche in certi casi rimane sottoposta alla maggioranza morale di coloro che reggono lo Stato, ed in certi estremi eziandio all'autorità elettiva di quelli, mentre i popoli sono esenti dall'uno e dall'altro, e non riconoscono alcun superiore legittimo, nè trovano altro limite nell'esercizio della loro autonomia che la suprema legge del dritto cui tutti sono sottoposti. Il dritto di sovranità esterna e di autonomia è una specificazione del dritto d'individualità, o di personalità che vogliasi dire, e poichè è un dritto primitivo sacro ed inviolabile, non può essere nè alienato, nè mercanteggiato, nè scemato, nè per qualsiasi ragione sconosciuto, e se alcuna volta fosse conculcato, non si estingue mai perché è un dritto sacro e divino non può estinguersi coll'arbitrio e colla forza.

Nessun popolo adunque può soggiacere alla servitù straniera, nè può spontaneamente vendere o regalare la sua autonomia, perchè non possono alienarsi i dritti iualienabili, e benchè un popolo sia libero d'incorporarsi ad un altro, non può mai, rimanendo da esso separato avere una personalità politica ed assoggettarsi ad una reale servitù o temporanea, o permanente in favore di un'altra na-

zione, perchè nessuna può vantare una prevalenza di dritto.

Dal già detto, chiaro apparisce quanto sieno false le distinzioni ammesse comunemente dai pubblicisti che ritenendo possibile la dipendenza fra le nazioni, hanno distinte queste in ragione della loro dipendenza in Stati sovrani e semi-sovrani. Stati tributarii, e sotto il protettorato. Queste distinzioni dimostrano che le più solenni ingiustizie sono state sancite nel dritto internazionale, e che la scienza ha spesso ritenute pure come legittime alcune condizioni create solo dall'arbitrio e dalla forza. Come è mai possibile e conciliabile la dipendenza e la nazionalità? E chi non vede che quando una nazione ubbidisce ad un'altra, questa se non vuol perdere il suo dominio deve di necessità combattere la nazionalità naturale della nazione dipendente? E per non uscire dai nostri tempi e dalla nostra storia non era questo che l'Austria faceva in Italia per conservare la sua dominazione nella penisola vilmente assoggettata alla sua protezione dai principati de' diversi Stati? L'Austria se non petè distruggere la lingua, confondere le famiglie, turbare i confini, mirò continuamente ad atterrare lo spirito di tutte queste cose sforzandosi di distruggere il genio della nazione.

Ma per non alienarci dal nostro proposito, diciamo che mai una nazione può essere e conservarsi tale accettando di buon grado il giogo forestiere, non solo perchè qualunque servitù allo straniero è contraria alla prosperità ed alla grandezza della nazione, ma anche perchè è contraria alla legge primitiva la quale ha lasciato la nazione arbritra del suo destino, stabilendo la giuridica eguaglianza di esse,

come la giuridica eguaglianza degl' individui. Secondo i pubblicisti antichi le nazioni deboli potrebbero mettersi sotto la protezione della più forte, e da ciò i trattati di protettorato che hanno consacrate 'enorme ingiustizia della servitù civile di alcuni popoli. Noi non neghiamo alla nazione il dritto di unirsi con un'altra più forte mettendosi sotto la sua tutela, anzi riteniamo la federazione essere il mezzo più utile per garantire i dritti delle nazioni minori, ma non possiamo ritenere come legittimo il dritto di protettorato come s' intende nel dritto antico, secondo cui la nazione protetta rimane civilmente serva, e compra la protezione col sacrificio della sua autonomia. Molto meno possiamo ammettere qualunque altra forma di dipendenza come sono quelle delle leghe ineguali, in modochè riteniamo perfettamente falsa l'opinione di alcuni pubblicisti i quali sostengono, che purchè una nazione si regga e si governi da sè, deve considerarsi come indipendente, benchè sia legata con un'altra con trattati di lega ineguali: il dritto di indipendenza è un dritto geloso, ed in qualunque modo la nazione riconosca una reale servità in favoro di una potenza straniera, cessa dall'essere autonoma é perde la sua indipendenza (1). Nè possono le nazioni sacrificare la loro dignità assoggettandosi a pagare un tributo, uso molto frequente una volta, ner liberarsi dalla vessazione di uno Stato potente comprando la sua protezione. Il dritto di esigere tributi non può esistere fra nazione, e se una nazione si fosse obbligata a pagare, non perciò deve mantenere l'obbligazione perchè essa non può, nè deve riconoscere alcun superiore legittimo. Possiamo citare tra gli Stati tributarrii il Pachalik d'Egitto dipendente della Porta Ottomana secondo la convenzione segnata li 15 luglio 1840, tra l'Austra, la Prussia. l'Inghilterra e la Russia a cui si uniformò la Porta (2).

Qualunque altra forma di servitù internazionale è una violazione di dritto, e così dobbiamo ritenere l'uso introdotto dalle nazioni Germaniche di esigere un omaggio qualunque dallo Stato vinto ò niù debolt, lo che rendeva lo Stato soggetto federativo dell'altro.

Tutte queste diminuzioni dell' indipendenza di una uazione distruggiono la sun sovranità esterna la quale noi definiano; il dritto che ha ciascuna nazione di essere indipendente rispetto alle altre, e di godere di un'individualità politicà trattando con le altre a some proprio e senza limitazioni. Così inteso, il dritto di sovranità esterna è più largo e ripi estesso di quello inteso dai pubblicità matchi, i quali intendevano per sovranità esterna il dritto solamente di trattare con gli altri Stati e di avere una rappresentana all' estero. Noi conve-

<sup>(1)</sup> Vedi Martens, Droit des gens, t. 1. p. 175, Kluber, § 24, 25. - Wehaton, Bléments du droit international, t. 1 p. 43.

<sup>(2)</sup> Wehaton, Storia del dritto internazionale, p. 257.

niamo che la sovranità esterna si manifesta colla rappresentanza all'Estero, ma non riteniamo che essa si limitasse solo alla rappresentanza perchè noi ne abbiamo un concetto più esteso e più vasto.

Il dritto di farsi rappresentare all'estero e di conservare le relazioni con le altre nazioni è una conseguenza del dritto di sovranità esterna, poichè dovendo ciascuna nazione difendere i suoi dritti che possono collidersi con quelli delle altre, e potendo stabilire rapporti e relazioni, deve avere una rappresentanza all'estero ed essere riconosciuta come corpo politico costituito. Da ciò la necessità di una rappresentanza per tutelare i dritti e conservare nella sua integrità la propria autonomia; ma non perciò può dirsi che qualunque nazione goda picnamente della sovranità esterna, sol perchè entra nelle relazioni diplomatiche con le altre, perchè secondo noi si richiede

la sua compiuta indipendenza ed autonomia.

I pubblicisti antichi avendo frainteso il concetto di sovranità esterna hanno potuto conciliare la sovranità e la servitù agli stranieri; e da ciò il falso principio sostenuto dalle nazioni più potenti di assoggettare le nazioni più deboli, e non pure pretendere da esse l'osseguio della sudditanza, ed il tributo della riconoscenza, ma dominarle civilmente, vantando su di esse un supremo dominio, in forza del quale si credevano autorizzate d'intervenire anche negli affari interni delle nazioni deboli pretendendo di dirigere e regolare la loro vita civile secondo il fine politico da esse proposto. La questione dell'intervento è tra le più delicate e le più interessanti quistioni, e noi cercheremo di esporre brevemente i principii falsi adottati dai pubblicisti antichi e confutarli, stabilendo in questa materia quelle regole che più si accordano col dritto primitivo (1).

Essendo il dritto di sovranità interna ed esterna il principio di ogni bene civile e la condizione essenziale dell'autorità perfettiva della nazione, questa deve avere il pieno godimento senza riconoscere alcuna superiorità all'estero. Questo è un principio incontrastabile. Perciò ogni nazione può operare indipendentemente dall'influenza straniera finchè con le sue azioni non offenda le altre personalità politiche. Dal momento che nell'esercizio de' suoi dritti oltrepassi i confini giuridici ed offenda le altre personalità, queste hanno dritto di quelerarsi e possono giustamente limitare l'esercizio di quei dritti da cui possono temere danno. Questi due principii egualmente veri e poggiati sulla legge primitiva, sono stati falsati nella loro applicazione per legittimare il preteso dritto d'intervenire nelle faccende in-

<sup>(1)</sup> Vedi Sulla quistione dell' intercento. — Gericke, De jure intercentionis — O.tolan, Deplomatic de la ser, t. l. pag. 103. — Eschback, Introd. — Serrigay, Latrod. à l'étute du droit; pag. 68. — Vergà, Note al Morteus, t. l. liv. III. Cap. II. — Wehnton, t. l par. II. Cha. I. — Vattel, liv. II. ch. IV. — Maminai, Del dritto pubblico europeo, C. XI.

terne dello Stato, e regolarle con la minaccia, con la forza e con qualunque mezzo di violenza, quando vi fosse giusta ragione di ti-

more per le altre potenze.

Questo preteso dritto fu dogmaticamente sostenuto dopo la rivoluzione francese del 1789; altora sul pretesto de danni passibili che la rivoluzione poteva cagionare all'ordinamento politico dell'Europa colla propagazione de suoi principii le tre grandi potenze Austria, Russia e Prussia si credettero autorizzate d'intervenire contro la Francia, ed avendo pe f'avori della fortuna vinta la rivoluzione, ebbero la pretessione e l'orgoglio di arrogarsi un supremo arbitrato sul mondo intero, e dopo avers affazzonata a loro modo l'Europa crivile, violando i dritti de popil, dividendo le nazioni e costituenzione una vigilanza ed una consura suprema per impedire qualunque agitazione, e qualunque modificazione all'ordinamento politico da esse stabilito.

Ad attuare questo proponimento fatale ai popoli, le potenze convenute a Vienna ritenendo la sovranità dei monarchi come assoluta, piena ed irrevocabile, in modo che nessuna parte ne restasse pel corpo intero della nazione; considerando le guarentigie tutte civili e le libertà pubbliche, e le carte costituzionali come una concessione e largizione dell'autorità regia, e tutti i poteri della sovranità riuniti nella persona del Capo, in modo che in nessun caso la volontà del popolo, o dei suoi legittimi rappresentanti dovesse prevalere alla volonta del principe; e considerando i principi come persone privilegiate costituite per dritto divino e feudale, credettero fare un' opera santa consacrando l'aristocrazia dei principi, anzi convertendola in una stretta oligarchia, e stabilirono come principio di dritto pubblico che fosse lecito alle grandi potenze d'intervenire nelle faccende interne dei singoli Stati d'Europa, per impedire tutti i cambiamenti possibili nella forma interna del governo, qualora quei cambiamenti potessero arr care motivi di timore alle istituzioni monarchiche, che aveano stabilite sotto le dinastie regnanti in Europa.

Con questi principii fu organizzata la Santa Alleanza, fatale nemica delle libertà politiche tra l'Austria, la Russiae la Prussia, a cui aderi anche l'Inghilterra e la Spagna, e dopo la convenzione di Aquigarnaa vi fa ammessa anche la Francia. Il suo scopo era di mantenere la loro dominazione assoluta e conservaria sempre illesa, e farà a
parree venerabile, e come aveno imparato dallo stasso Gesta e convolontà inesorebile, pensarono di unire le loro forre per dominare il
mondo, arrogandosi un'egenonia generale non pure transitoria, ma
permanente e giuridica su' popoli e sugli stessi principi minori, i
quali dovettoro accettare la legge formulasta da Sinedrio di Vienna

che ammise come principio che l'autonomia e sovravità esteriore degli Stati non ha parità, e che ai più grandi e forti compete il maneggiare ed il decidere della sorte dei deboli (1).

Con queste nuove massime introdotte nel dritto pubblico Europeo, la santa alleanza esercitò una polizia generale, secreta ed arcana, e le arti più vili e più fraudolenti per tenere a freno i popoli, e l'Austria vigilò sui minori governi dell'Italia e colla Prussia tenne a frenoi popoli della Germania e la Russia vegliò sulle genti Slave spandendo sul resto le sue autocratiche influenze. Ogni qualvolta sorgeva un movimento ponolare, la Santa Alleanza si credeva autorizzata d'intervenire e di sedarlo con la forza, e con tale proponimento si riuni il congresso di Carlsbad per sedare la rivoluzione di Germania. Si convenne poi a Tropavia, Lubiana e Verona per reprimere le rivoluzioni d'Italia, di Spagna e di Portogallo. Mai vide il mondo simile eccesso dell'autorità regia, e mai l'autonomia dei popoli fu conculcata con maggiore ardimento e con più vasta e meglio congegnata cospirazione di forza. Ed è strano veramente che mentre in tutto il continente signoreggiava la forza dei battaglioni, le penne degli scrittori restavano inoperose, nè rivendicavano i principii della ragione per confutare i principii esagerati del monarchismo, che anzi dopo il 1789, dopoche l'Austria, la Prussia e la Russia pubblicarono il manifesto di guerra per prevenire i danni possibili che la rivoluzione poteva cagionare all' ordinamento sociale di Europa, colla propagazione dei suoi principii, il dritto d'intervenire su ritenuto generalmente come norma e regola generale, accettato dalla scienza e dai pubblicisti.

Conviene rendere giustizia all' Inghilterra, la quale fra le potenze alleate fu la sola che non si uniformò sempre alle norme dispotiche delle altre tre potenze, e reggendosi con governo liberale, non ammise come principio generale di dritto la facoltà d'intervenire nelle faccende interne degli altri Stati. In occasione della rivoluzione di Nauplia nel 1820 l'Inghilterra si rifiutò di aderire alle massime adottate ne' famosi protocolli di Tropavia e Lubiana, con cui era riconosciuta legittima l'oppressione dei Turchi, e duramente biasimata la rivoluzione di Grecia, animata da uno spirito di sovvertimento e di ribellione, come essi dicevano. Nei dispacci diretti in quell'occasione a tutti gli agenti diplomat ci il gabinetto Inglese protestava contro il preteso dritto d'intervenire nelle faccende interne degli Stati come contrario ai principii fondamentali del suo governo, ed alle massime generali del dritto internazionale, e dichiarava che, benchè il governo Inglese riconosceva il dritto delle altre potenze d'intervenire quando la loro sicurezza ed i loro interessi essenziali potessero es-

<sup>(1)</sup> Mamiani, oper. cit.

sere seriamente ed immediatamente minacciati dagli avvenimenti interni di un altro Stato, considera ul l'escrizio di questo divito giustificabile solamente per l'urgente nocessità, e limitato perciò dalla innocessità essea. Il gabinetto Inglese perciò riteneva che il dritto d'intervento dovea considerarsi più come un'occezione, che come una regola generale, e perciù non potera ammettere che dovese ricevere un'applicazione generale ed illimitata per qualunque movimento ponolare. (1).

Il governo Inglese rifiutò pure d'associarsi alle misure prese nel congresso di Verona nel 1882 allorchè la Francia con la snazione dell'Austria, della Prussia e della Russia intervenno per sedare la ricoluzione della Spagna, e rovesciò la costituzione del 1812. In quell'occasione il governo Inglese dichiarò che la sua alleanza con e altre potenze couvenute a Vienna avea lo scopo di conservare la integrità del trattato stipulato per arrestare la dominazione militare della Francia sul conimente, non già di governane l'universo, e di eserciare una vigilanta suprema e perpetua nelle faccende interne degli altri Stati, e perciò il governo Inglese non avendo nessuna prova delle intenzioni della Spagna d'invadere il territorio Francese, supporre che la Francia pottosse temere un danno imminente dalla rivoluzione di Spagna, non trovava nessuna ragione per giustificare l'intervento della Francia pottose temere un danno imminente dalla rivoluzione di Spagna, non trovava nessuna ragione per giustificare l'intervento della Francia potto.

Anche gli Stati Uniti d'America protestarone contro il dritto che si arrogavano le potenza alleste d'intervenire a mano armata per risolvere la contesa tra la Spagna e le colonic ribellate, e dichiararone che arrebbero considerato come damoso alla pace de alla sicurezza degli Stati Uniti qualunque tentativo si fosse fatto dalle politica accettati nel continente Europeo. Non ostante questo oppositioni la Santa Alleanza esercitara una polizia generale, arrana e secreta su tutta l'Europa, e si credeva autorizzata ad intervenire ovunque succedeva un movimento popolare, per prevenire qualunque cambiamento nella forma del governo, che potesse recare motivo di timore alle istituzioni monarchiche costituite in Europa.

Che direme noi di questo principio di dritto púbblico sostenuto dagli orgogliosi monarchi delle cinque grandi potenze a danno dei popoli, e contro la lore sovranità interna ed esterna? Sarà giusto e lecito l'interporsi di una o più potenze infra due popoli, ovvero fra le parti del medesimo popolo per risolvere colla violenza e colla

<sup>(1)</sup> Dispaccio di lord Castlercagh, segretario di Stato per g'i affari esteri del 19 gennaio 1821.

<sup>(2)</sup> Letters di M. Canting & M. Stuart, 14 genn. e 31 marzo 1823.

forza una quistione di dritto che si agita nei limiti territoriali di uno Stato ?

Noi in prima ammetitamo che il sistema preventivo può divenire alcuna volla (egittimo per accidentalità, e ciò lo sosteniamo così nel dritto pubblico interno, che nell' esterno, ma il volerlo ammettere come sistema generale e ritemere che gli Stati possano vigilaris reciprocamente per prevenire i possibili danni, è un principio periodoso che può legitimare l'arbitino. Noi possiamo ammettere che in alcuni casì le nazioni possono aver dritto di provenire i danni possibili di una rivoluzione, nei quali casi, che deterninoreremo in seguito, sarebbe lecito l'intervenire; ma l'uso voluto ammettere generalmente dalla politica dispolica d'intromettersi inelle faccende interne degli Stati, col pretesto che potrebbero arrecare pregiudizii agli altri, non possiamo conciliardo coi nostri principii di dritto, anzi lo rifinitamo assolutamente come sovversivo dei principi di giustizia sociale, quando la guerra si agita nel limiti del territorio nazionale.

Infatti noi abbiamo stabilito come principio che il sovrano è quello a cui la nazione ha confidato il supremo potere e la cura del governo investendolo dei suoi dritti, e che la nazione sola può avere interesse di modificare la sua costituzione, e d'impedire gli abusi del potere costituito. Ora, noi possiamo supporre che dei due partiti contendenti l'uno era legittimamente costituito, e l'altro sorse per combatterlo, ed in questo caso, se tra il potere costituito ed il partito si agita una quistione sulla legittimità del potere stesso, le potenze estere debbono astenersi rigorosamente dal prender parte nella controversia, perchè sono incompetenti per risolvere la quistione di dritto. Se esse soccorressero o direttamente o indirettamente una delle due parti contendenti offenderebbero il dritto dell'altra, anzi le oltraggerebbero entrambe, perchè entrambe, sul rispetto dovuto alla loro patria comune, hanno dritto che l'autonomia della patria loro sia rispettata, e che le quistioni interne siano decise dal volere dei cittadini. È se il furore e la passione non accecas e gli animi, sarelibe ragionevole che le due parti contendenti unissero insieme le loro armi per rivendicare l'autonomia della patria loro, e respingere lo straniero che vuole portarvi in mezzo il giudizio della sua spada.

Che se pur avvenga che il forestiere sia sollecitato e pregato di accorrere per sedare una sedizione, e presti le sue armi per asstenere il principe che si dichiara offeso nei suoi dritti, non perciò possiamo legittimare l'intervento, poiche nessuno più giudicare del viane del dritto del principe, se non la maggioranza della nasione, e se la nazione si trovasse divisa dalla guerra civile, e corresse alle armi, alla pugna, alla zufla, so il suo fatto non è lodevole, non perciò le la perdere i suoi dritti di sovranità, perchè una divisione abcidentale non distrugge l'unità dello Stato. In modo che noi non

possiamo neppure ammettere l'opinione del Vattel il quale sostiene, che è lecito intervenire in favore di quel partito che sembra fondato sulla giustizia (1), perchè si ammetterebbe un largo campo all'arbitrio. Infatti con qual dritto la potenza straniera si arrogherebbe la facoltà di esaminare la quistione, e giudicare quale de' due partiti è appoggiato alla giustizia? Chi le avrebbe dato questo mandato? Cou qual criterio pronuncierebbe il suo giudizio? Chi non sa che la giustizia pe'monarchi è subordinata alla politica? La potenza straniera dunque assumerebbe un'autorità che non ha, e pronuncierebbe

un giudizio che potrebb'essere falso.

Non ignoriamo che vi sia chi grida pateticamente essere un dovere di umanità e di giustizia di frammettersi nelle guerre civili per far cessare il disordine e le stragi e risparmiare lo sperpero del sangue umano: ma noi rispondiamo a questi sedicenti filantropi che non vogliamo negare alle potenze straniere, la mediazione e tutte le vie pacifiche per comporre i partiti contendenti, e questo giudichiamo ufficio di civile e sociale filantropia, ma non così quello d'intervenire con la forza e con le armi, e per risparmiare ad un popolo le lagrime ed il sangue di pochi anni, obbligarlo poi a versare a larga copia le iufinite fagrime che l'ingiustizia e la violenza hanno fatto sempre versare nel mondo.

Le potenze convenute a Lubiana ed a Verona ritennero essere lecito l'intervenire per conservare l'ordine e la tranquillità dei proprii Stati. Esse dicevano, se è lecito intervenire quando la proprietà dello Stato può temere un danno, come non lo sarà egualmente quando i beni morali dei sudditi, la pace e l'osseguio alla legge e la quiete e l'ordine pubblico sono minacciati e perturbati ? E se la causa del turbaniento fosse la rivoluzione dello Stato vicino, dovendo ripararsi alla cagione, finchè questa sussiste, è lecito, necessario e legittimo l'intervenire ed usare le armi, se altro espediente non fosse bastevole per sedare la rivolta ed impedire un cambiamento politico.

Noi ammettiamo che uno Stato non può considerarsi del tutto isolato e che l'ordinamento sociale e politico di un popolo può, sebbene raccolto nei limiti del proprio territorio, esercitare una morale influenza sui popoli limitrofi, perchè è tale la natura delle potenze spirituali e la vita naturale delle idee, che la loro espansione è impossibile ad impedire. Noi ammettiamo che un popolo che si organizza a governo liberale eserciti un'influenza su i sentimenti dei popoli vicini retti a governo monarchico, e sarebbe impossibile di restringere la naturale espansione delle idee nei limiti del territorio nazionale. Ma potrà forse impedirsi ad un popolo di governarsi liberamente, sol perchè le modificazioni avvenute nella sua costituzione politica potrebbero influire

<sup>(1)</sup> Vattel. Lib. II. Cap. IV, § 56, 2013

sugli Stati limitrofi ? Essendo le nazioni eguali ne'loro dritti, perchè l'interdizione fosse fondata, dovrebbe essere reciproca, e se lo Stato retto a monarchia assoluta potesse menar lamento per avere troppo vicino un popolo agitato dai tumulti popolari, perchè tenie di soccombere sotto l'azione invisibile ma quotidiana e potente delle idee dette democraticlie, quel popolo, presso cui fervono quelle idee popolari, potrebbe pure dolersi che vicino a lui vi sia un popolo, presso cui dominano le idee retrive e feudali, e che si regge a monarchia assoluta; ed in tal caso anche il popolo retto da governo liberale avrebbe dritto d'intervenire per obbligare lo Stato retto a monarchia a cambiare la forma del suo governo. La società dunque sarebbe in continua guerra, e si ammetterebbe come legittima la propaganda a mano armata dei principii politici che ciascuno vuole seguire, ed allora a che si ridurrebbe l'autonomia e la sovranità della nazione, se non ad una vana parola? E chi potrebbe ritenersi competente per giudicare le convinzioni politiche di un popolo? Tutto ritornerebbe sotto il predominio assoluto della forza.

I pubblicisti che ammettono il dritto d'intervenire, ritengono che questo dritto non debba esercitarsi per eguagiare le condizioni politiche di tutti i governi, perchè i governi possono variare secondo le condizioni sociali e l'interesse dei popoli, ma per reprimere la rivoluzione scapestrata, la infrazione della legge, la ribellione all'autorità dei principi. La rivoluzione, dicono essa, è come il fuoco detrollare, de la rivoluzione di uno Stato potrebbe compromettere gli inferessi generali.

Noi rispondiamo che la rivoluzione è un male, ed un male deplorabile, di cui molte volte gli stessi popoli pagano il fio, ma essa è minor male della servitù politica. Finchè la rivoluzione non esce dai limiti del territorio nazionale, mancano i titoli per legittimare l'intervento armato e straniero. Se il partito rivoluzionario di uno Stato facesse una propaganda dei suoi principii, e con libri, con stampe, con emissari occulti cercasse di fomentare la rivoluzione nelle provincie limitrofe, ed inviasse armi e denaro per sostenerla, in tal caso la rivoluzione avendo oltrepassato il confine giuridico della sua inviolabilità, potrebb'essere repressa e lo Stato limitrofo avrebbe dritto d'intervenire per togliere una causa di disordine, e potrebbe adoperare tutti i mezzi proporzionati al fine. Nè la nazione avrebbe dritto di querelarsi perchè con la propaganda di principii rivoluzionari avrebbe rotta la fede reciproca tra le nazioni. Ma se tutto ciò succede nei limiti del territorio nazionale, se il danno e la colpa ricade sopra lo stesso popolo, se i confini giuridici non sono oltrepassati, nessuno Stato ha dritto d'intervenire. I possibili timori di vedere turbato l'ordine del proprio Stato non valgono nulla, perchè governi ottimi e fondati sulla giustiria, e sulla coscienza nazionale nou hanno ragione di sgomentarsi, ed alle idee false e soverveire possono opporre
le idee giuste, sane e preservatrici. Certamente l'Inquiliterra, benchè divisa dalla Francia da un piccolo strutto, non ismarri la sua
ordinaria quiete, nè perdette la sna tranquillità per la rivoluzione
del 1848. Nè sofferse l'Olanda ed il Belgio perchè i loro governi
erano poggiati alla coscienza sociale. O le massime ed i principi
del tuo vicino, scrive il Mamiani (1), sono travolti e funesti, e basterà scovrirne la reità e la brutteza per essere rigettati, o sono
giusti e legittimi ed il tuo intervento sarà nigusto, anzi illectio ed
infruttuoso, poichè un dogma della giustiria può dippiù che tutte le
polizie, i gendarmi e tutti gli esereiti. Una prova di questo principio
l'abbiamo considerando lo stato dell' Europa moderna, non ostante
gli'unterventi armati e la politica della Santa Alleanza.

Conchiudiamo dunque che il principio d'intervento è falso e contrario al dritto primitivo ed al dritto di sovranità nazionale : esso è uno sforzo inutile per legittimare la propaganda armata di certi principii, e per sostenere con la forza le false dottrine del dritto

divino.

Bisogna però riflettere che quantunque le potenze stranicre non debbono intervenire nelle faccende interne degli Stati per non offendere la loro sovranità nazionale, questa proibizione può soffrire in alcuni casi un' eccezione, quando cioè sono certi ed inevitabili i tristi effetti che un avvenimento può produrre su i popoli circonvicini, in questo caso vi è dritto d'intervenire per arrestare la rivoluzione nei limiti del territorio nazionale. Nel 1830 l'intervento delle cinque grandi potenze rappresentate alla conferenza di Londra per sedare la rivoluzione del Belgio, ci offre un esempio di questo caso da noi accennato. In quel tempo, mentre la Francia era ancora in fermento ed agitazione, perchè usciva dalla rivoluzione del luglio, e mentre il governo era mal fermo, ardeva la rivoluzione nel Belgio ehe si dividea dall' Olanda. Per la stretta relazione tra le provincie Belghe e la Francia, vi era pericolo imminente che la Francia ancora agitata dalla rivoluzione interna avesse potuto unirsi a quelle provincie, e suscitare una guerra di principii, in cui tutte le potenze si sarebbero coalizzate contro la Francia, mentre questa sarebbe stata costretta di ridestare i malcontenti di tutti i paesi per combattere coll'appoggio de' popoli, e colla face della rivoluzione. Per impedire dunque la guerra generale inevitabile, le cinque grandi potenze intervennero nel Belgio, riconobbero la rivoluzione Belga come un fatto compiuto, ma restrinsero le conseguenze della rivoluzione ne' più stretti limiti, e riconobbero la separazione del Belgio dall'Olanda, e dichiararono il

<sup>(1)</sup> Del nuoro dritto pubblico curopeo, Cap. XI.

Belgio uno Stato indipendente, ma con certe condizioni che furono poscia rieonosciute da un trattato definitivo segnato nel 1839, nel quale il Belgio e l'Olanda riconobbero la loro indipendenza recipruca, e così fu arrestata la rivoluzione.

Vi può essere altresì il caso in cui i partiti contendenti siano tanto deboli da rendersi impossibile all' uno di prendere la rivincita sull' altro, e stabilire un governo; in questa situazione, durando l'aurarelina e la rivoluzione, e mancando un partitio nazionale rappresentato dalla maggioranza, qualora questo stato di cose duri senta che mai si arrivi ad un termine per far essare una intulie carne-ficina, le potenze possono intervenire, ma non per voler conquistare o per voler reoglare le faccarde interne dello Stato, ma solo per far oper voler goglare le faccarde interne dello Stato, ma solo per far opinione colla protezione delle potenze intervenute, e ricomporre l'armonia secondo il volo della nazioriazza.

Così nel 1826 la Francia, la Russia e l'Inghilterra intervennero uella lotta impegnatasi tra la Grecia e l'impero Turco, lotta che durava da einque anni senza che si venisse ad una composizione pacifica, e mentre i due partiti contendenti non erano capaci di ristabilire un governo, l'anarchia pregiudicava gl'interessi commerciali d'Europa per la pirateria che impunemente si esercitava nell'Areipelago. Le tre summentovate potenze per porre un termine ad uno stato di eose che offendeva i dritti di umanità e di sociabilità, stabilirono di offrire una mediazione alla Turchia proponendo un armistizio, e secretamente stabilirono, che qualora una delle due parti non avesse voluto accettare, le tre potenze contraenti avrebbero dichiarato a quella delle due parti ehe si fosse rifiutata, e che avesse ricominciato le ostilità, che erano pronte ad adoperare tutti i mezzi per costringerla con la forza. La Grecia infatti accettò la mediazione delle potenze, mentre la Porta si rifiutò e ricominciò le ostilità. Allora le truppe Francesi oecuparono la Morea, e la sconfitta di Navarino obligó la Porta a riconoscere l'indipendenza della Greeia.

Oltre à questi casi accennati noi possiamo ammettere l'intervento come legitimo, quando è provocato da una nazione: in sostegno di un dritto elte da sè soft sarebbe inespace di sostenere. Così si esprimeva sir J. Makintosh su tal proposto. Tutti i dritti elte una nazione può difendere per sè stessa, lo può altresi per mezzo di un'altra nazione distamando ad intervente. Così, se per regolare le faceende interme di uno Stato si fosse verificato un intervento mato, ed avesse ingenerato una condizione di cose intaturale e violate della di distanti di una nazione può distanti di una nazione può di controle della collegato di diretti di una nazione può di una contino della controle della collegato di diretti di una nazione di così intaturale e violate di controle di distanti di una sono favore, e questa a buon dritto può intervento.

Nel 1826 non potendo don Pedro ritenere per sè le due corone del Brasile e del Portogallo, rinunciò questa in favore della sua figlia Donna Maria, e nominò una reggenza durante la minorennità della figlia. Il governo Spagnuolo ristaurato nella pienezza del suo potere assoluto, non potea tollerare che fosse stabilito nel Portogallo un governo costituzionale, e favoriva le pretenzioni di don Miguel alla corona Portogliese, e gli dava armi e denaro per sostenere la guerra contro il fratello. Furono stabilite delle incursioni ostili nel territorio Portoghese per rovesciare la Carta costituzionale, ed il partito del pretendente si organizzava nella Spagna colla connivenza delle autorità Spagnuole. In tali circostanze la reggenza del Portogallo reclamò al governo Inglese, e dimandò il suo appoggio per respingere l'aggressione ostile della Spagna. Il ministro Inglese dichiarò, che essendo stata la costituzione Portoghese legittimamente stabilita ed accettata da tutte le classi della nazione, e che la Spagna offendendo con la sua aggressione ostile i dritti della nazione, e dando mano per favorire il partito opposto alla costituzione Portoghese, le dava giusto dritto d'intervenire, non per imporre al Portogallo la costituzione, ma per distruggero tutte le intraprese che ostacolavano lo stabilimento della costituzione. L'intervento dell'Inghilterra in questo caso fu legittimo e conforme al nostro principio.

Lo stesso può dirsi qualora uno Stato calpesti violentemente le leggi d'umanità e di giustizia; in questo caso lo stesso Grozio non dubitò di affermare, che se vi è motivo legittimo di far guerra ad uno Stato, tale deve considerarsi il proposito di castigare uno Stato che calpesti le leggi di umanità e di sociabilità. E ciò perchè è lecito all'autorità costituita di punire i colpevoli, e poichè tra le nazioni non vi è autorità costituita, e tutti sono sotto la garanzia della leggo sociale, gli Stati che debbono avere interesse perchè la legge sociale sia rispettata, possono punire a buon dritto chi violentemente la viola. Questo principio però potrebbe nella pratica essere male interpretato ed esagerato, ma certo vi ha de casi in cui non vi può cader dubbio sulla sua applicazione, e tale per esempio sarebbe l'intervento delle potenze civili di Europa per liberare quella parte della Grecia manomessa, che è ancora in potere del Turco, il quale, nel seno dell' Europa civile, conscrva un governo barbaro, violando i dritti di umanità, e perpetua il disdoro di esercitare un governo tirannico su di una parte di provincie cattoliche.

Abbiamo detto che questo principio può essere esagerato, poiche sesendo certa l'indipendenza degli Stati, quand'anche uno Stato fosse corrotto internamente, questo non può dare mai motivo legitimo ad intervenire, quando i tristi effetti della corruzione non oltrepassino i limiti territoriali. Che so la civiltà ed il progresso debuo cipatarsi miglior bene che la corruzione e le barbarci, divolere

FIORE

arrecare la civiltà si barbari sulla punta delle daghe, come faceano il Romani, è barbaro ed incivile, e se la civiltà è un ode principali beni dei popoli, è altresi miglior bene la libertà e l'autonomia, poiché sessendo la libertà al principoli cella civiltà e del progresso, non può riputarsi migliorato un popolo che fosse privato della libertà. Che set agl'individui nessuno vi ha che affermi essere nel dritto di avere innanzi agli occli esempii buoni, lodevoli e virusosi, e la legge siociabilità ci obbliga alla tolleranza, non ostarte che non ignoriamo la vita corrotta e niproverole del nostro vicino, la stessa tolleranza deve aversi ira gli Stati che sono gl'individui della granda società. Il principio da noi esposto, il quale se è applicabile, lo è solamente in certi casi esagrentissimi, cone quello da noi acconnato, ma non può servire di pretesto alla diplomazia per dar luogo ad una guerra. Ollre questi pochi casi esposti, in qualnone maniera e sotto qua-

lunque forma vogliamo considerare l'intervento armato, non troviamo del tutto ragione per legittimarlo, e per elidere un ultimo argomento degli avversarii vi aggiungiamo, che nemmeno i trattati possono legittimare l'intervento armato che sarebbe sempre ingiusto, benchè noggiato sulle convenzioni secrete. Noi possiamo avere, o che uno Stato si fosse obbligato di conservare una forma di governo colla condizione di dar luogo a'l' intervento se mancasse alla condizione, o che le potenze hanno promesso ad un sovrano di assicurare la sua monarchia dall' eventualità di una rivoluzione e d'intervenire in suo favore. In tutti e due i casi il trattato è ingiusto, e come tale non induce obbligazione, nè legittima l'intervento. Infatti i dritti delle nazioni sono imprescrittibili ed inalienabili, e se i trattati possono modificare questi dritti, non hanno uessun valore quando tendono a distruggerli, poichè dovendo essere i trattati conforme alla volontà della nazione, non può un sovrano abdicare i dritti della nazione. senza commettere un ingiusto abuso di potere: ma il regolare la forma del governo è uno dei principali dritti della sovranità di un popolo, ed il sottoporre il dritto di regolare questa forma al volere di un altro Stato, sarebbe una solenne abdicazione della sovranità ed un oltraggio ai dritti della nazione, dunque il trattato non può avere nessuu valore, e non può ingenerare nessun dritto. Che se le potenze hanno garantito ad un sovrano l'integrità della sua monarchia colla promessa d'intervenire in suo favore, obbligandosi con trattato, questo non può legittimare l'intervento, perchè le potenze non possono obbligarsi a conculcare i dritti delle nazioni, e se si obbligano, la loro convenzione sarà una violenza ingiusta e non potrà giammai ingenerare un dritto.

Per completare l'esame della teoria dell'autononia delle nazioni è necessario considerare la nazione come corpo politico nelle sue relazioni colla Chiesa come società religiosa per risolvere un' ultima inpotesi d'interento, ció quello per causa di religione. Aleuni hanno voluto sostenere che essendo la religione d'interesse cosmopolità qualora voluto sostenere che essendo la religione d'interesse cosmopolità qualora coffendendo la sua indipendenza e la sua compiuta libertà, a tutte le nazioni è lecito intervenire per impedire le offsee contro la religione. Per risolvere la quistione con principii razionali è necessario ben esamiare i rapporti tra lo Stato e la Chiesa per determinare se l'interesse religioso possa confondersi con l'interesse politico, lo che faremo nel capitolo seguente.

## CAPO QUINTO

Dell'autonomia della nazione come corpo politico nelle sue relazioni colla Chiesa come società religiosa.

Per completare l'esame dell'autonomia delle nazioni stimiamo opportuno di considerare la nazione come corpo politico nelle suc relazioni col potere religioso per determinare se nell'esercizio dei suoi dritti civili deve esere soggetta all'autorità della Chiesa o se invece rimane da essa del tutto indipendente. La quisitone che noi ci proponiamo di risolvere è tanto malagevole in teoria ed in pratiac che in molte parti non si giunge tanto di legieri ad una soluzione soddisfacente. La gracere della quisitone per la completa della propositione della conpositione della quisitone della considera della propositione della propositione della congidi si agitano nella vita politica e sociale, richiamono l'attenzione del pubbliciste dei si fa a studiare il movo dritto pubblico Europeo che a mano a mano si svolge in mezzo a questo cataclisma sociale che tende al suo finale compimento.

So noi ci facciamo a studiare nella storia le relazioni dello Stato e della Chiesa possiamo distinguere tre epoehe diverse secondo serive il Carutti (1). Nella prima epoca troviamo la Chiesa soggetta allo Stato che conservava l'assoluto primato morale e civile e non permettera che altri sorgesse per contrastare la sua autoriàl. In quel primo periodo la Chiesa dimandava per sè l'indipenderza della fede, unoceava per mezzo dei suoi apologisti quella libertà che si conce-

(1) Del gorerno Libero, Lib. 1, Cap. VI.

deva amplissima alle scuole ed alle sette pagane e non l'otteneva, e perseguitata col ferro e eol fuoco era obbligata a rifuggirsi nelle cacanombe per evitare gli effetti più atroei dell'ira dei Cesari. Questa supr mazia dello Stato sulla Chiesa fiul ai tempi di Costantino.

La seconda epoca segua il trionfo della Chiesa sulle rovine del gentilesimo e sullo Stato. In questo essa acquista la padronanza sul mondo barbaro e regna non pure sopra gli spiriti ma sopra i regni e le potenze della terra. In mezzo al vivere sciolto e rotto dei bassi tempi, fra le colpe degli uomini e le scelleranze dei governi che tutto definivano colla forza e che avevano smarrito la parola del dritto. la Chiesa regnò sulla società come seconda provvidenza pietosa verso gli oppressi, terribile coi forti. Giudieò a sè devoluta la signoria dei comuni e delle repubbliche con quella delle anime, e eoi privilegi che ottenne ed usurpò in nome del Cielo s'arrogò il dominio eminente sopra l'Universo. In quest'epoca avendo stabilito il principio di dritto che l'impero deve essere soggetto al saeerdozio, la Chiesa dispose dei troni e delle corone e si servi del braceio secolare per assicurare la sua superiorità assoluta non solo sul mondo morale ma sul civile e politico. Avendo affermato l'enorme e formidabile pretesa che il dritto e la morale sono la stessa eosa, pensò servirsi del sussidio della coazione per ottenere l'osservanza dei precetti morali, e i governi divennero strumenti ed esecutori delle ecclesiastiche censure. Epoca nefanda in cui il cattolicismo trionfante vinse in ferocia le persecuzioni dei Neroni e dei Decii!....

Nella terza epoca troviamo la lotta continua tra lo Stato e la Chicsa. Lo Stato da una parte cerea di emaneparsi dal potere di Roma e di seuotere il giogo che gli avea imposto; la Chiesa talla sua volta si affatica a riteuere con paralitica mano la padronauza del mondo che avea usurpato. Da ciò le invasioni del potere politico sull'indi-poudenza della Chiesa e le condiscendenze e le sconfitte del papato che è obbligato a venire agli accordi e a riunueiare parte di quello che avea proelamato di diritto divino por conservare un'ombra di dominio sul governo civile. Questa è l'epoca dei concordati, la quale non è ancora compiuta perchè la completa separazione non fu mai voluta nè da una parte nè dall'altra. In questa lotta che ancora continua la Chiesa si mestrà alcua volta partigiana e dissonorò la gioria del pontificato. Miserabile cond zione che ucciderebbe la religione se poggiata inon fosse su basi sopranaturali el imperiurerte...

Che se noi lasciando la storia prendiamo ad esaminare la dottrina della Chiesa, mentre da una parte troviamo che il suo fondatore stabiliva come principio che il suo regno non tra di questo mondo e disingueva l'ordina giuridico dall'ordine morale — Regnum meum non est de hoc mundo — Redute que sunt Ceuris Cesari, que sunt Dei De, si suoi successori professano una dottrina contaria, e Grego-

rio VII che mori schiacciato dallo smisurato concetto di assoggettarsi tutto il mondo civile, egli che pretese la ricognizione della sua sovranità sull'universo, obbligando l'Ungheria, la Russia, la Dalmazia, la Spagna e la Corsica a pagargli l'annuo tributo, egli che citò Enrico IV a comparire innanzi a lui per rendere conto delle accuse che gli erano fatte dai suoi sudditi, e che sulla sua disobbedienza lo depose: nel concilio radunato a Roma per tale scopo, così formulava la dottrina della Chiesa - Agite nunc queso patres et principes sanctissimi ut omnis mundus intelligat, quiu si potestis in calo ligare et solvere, potestis in terra imperia, regna, principatus, ducatus, marchias, comitatus et omnium hominum possessiones pro meritis tollere unicuique et concedere (1). Il dritto canonico poi stabilisce indubitatamente che l'impero è sottomesso al sacerdozio. Imperium non præest sed subest sucerdotio et ei obedire tenetur (2). Fu in forza di questa falsa dottrina che si vide il Papa Sisto V intraprendere di violare la legge fondamentale del reame dichiarando il legittimo erede inabile a portare la corona e che in Inghilterra sotto Enrico VIII fu resa incerta la successione al trono per la mancanza di una dispensa di cui si contestava la validità. Fu in seguito di questa dottrina che l'assassino di Enrico III e di Enrico IV fu giustificato dal fanatismo che si serviva Dio e la Chiesa pugnalando i sovrani che profe savano una dottrina detestabile, e che Enrico IV non fu riconosciuto da molti cattolici della Francia prima che non avesse avuto l'assoluzione dal Papa. Fu in fine per questa falsa dottrina che Bonifacio VIII considerava tutta la cristianità cattolica come un solo Stato di cui il pontefice dovea essere il capo, ed i re come amministratori subordinati del temporale, ciascuno nelle sue provincie quasi come i Sultani sotto l'impero dei Califfi. Fu perciò che egli osò scrivere a Filippo il Bello re di Francia « Sappi che tu sei a noi soggetto e nello spirituale e nel temporale ». Scire te volumus quod in spiritualibus et temporalibus nobis subes (3), e che nella sua sovrana bolla Unum Sanctum attribui alla Chiesa una doppia potenza, l'una spirituale l'altra temporale e che condannava quelli che pensavano diversamente come i manichei che animettevano due principii, e conchiudeva essere un articolo di fede che ogni creatura umana è sottoposta al romano Pontefice (4).

Che se noi ci facciamo a consultare i pubblicisti troviamo che opposti sistemi si fanno essi a professare e gli uni dicono che es-

<sup>(1)</sup> Natal Alex. Diss. histor. Eccl. Secti. XI e XII. N. 384. - Gregor, Epis. conci. Tomo VI.

<sup>(2)</sup> Rubrica. Cap. VI. De majoritate et obedientia. [3] Torretin. Histor. Ecclesiast. Compendium, pag. 182.

<sup>(4)</sup> Extravag., Comm. Lib. 1, tit. De majoritate et abedientia.

sendo la Chiesa la società primitiva superiore ed eterna, ed essendo la società civile un'applicazione ed una conseguenza delle sue massime lo Stato dev'essere alla Chiesa subordinato e che il potere temporale deve essere allo spirituale soggetto. Altri sostengono che dovendo lo Stato provvedere allo svolgimento completo della società spetta ad esso regolare la forma della religione e stabilire le istituzioni sccondo l'interesse della società stessa, perchè la Chicsa nella sua forma esteriore è un'associazione, e si trova sotto il potere dello Stato che deve provvedere all'esistenza di tutte le associazioni. Altri poi riconoscendo una differenza sostanziale tra l'ordine spirituale c l'ordine temporale stabiliscono l'assoluta indipendenza della Chiesa c dello Stato, e sostengono che la Chicsa deve vivere nello Stato inosservata e che lo Stato non ha nessun drit'o di regolare il scritmento religioso. Altri infine ritenendo che il dritto e la morale sono inscrarabili sostengono che lo Stato e la Chiesa devono procedere d'accordo ed aiutarsi reciprocamente per conseguire lo scopo cui sono ordinati.

In tanta discrepanza di fatti, di autorità, di sistemi, quale sarà l'opinione che noi stabiliremo? Sempre consoni ai nostri principii noi esamineremo la quistione coi principii razionali attingendo dalla Filosofia del dritto gli argomenti per risolverla e stabiliremo che la Chiesa e lo Stato sono duc società distinte ma armoniche si per i fini cui tendono, sl per i mezzi di cui possono disporre. Infatti noi possiamo considerare l'uomo sotto doppio rispetto come essere morale e come essere sociale e civile; secondo il primo rispetto l'uomo è ordinato all'eternità, al soprannaturale, alla palingenesia; pel secondo è ordinato alla vita temporanea e sociale per svolgersi in tutte le sue potenze spirituali e corporee, e provvedere al suo perfezionamento. Lo svolgi nento dell' nomo nell' ordine soprannaturale è affidato alla Chiesa, il suo svolgimento nell'ordine temporaneo e civile è affidato allo Stato; ma l'ordine sovrannaturale è distinto dal naturale così come l'infinito è distinto dal finito, il necessario dal contingente, il cielo dalla terra, dunque la Chicsa e lo Stato sono essenzialmente distinti per i fini cui debbono tendere che sono oggettivamente e sostanzialmente diversi.

Essendo il fine della Chiesa morale e soprannaturale ed il fine dello Stato giuridico e naturale diversi debbono essere i mezzi di cui possono disporre, ed invero la Chiesa esercita la sua azione sull'interno dell'individuo e regola i suoi rapporti invisibili con Dio e quantunque possieda un imperativo autorevole, pure non può disporre che della sovranità della parola perchè il suo magistero è sottanto di direzione e di insegnamento. Essa può dare precetti per dirigere la azioni degl'individui e se può dichiarare ribelli i colpcvoli e rigetatri dal suo seno, non può costringerii colla forza all'osservanza.

dei suoi precetti, perchè deve lasciare a Dio il definitivo giudizio. La Chiesa ha un'azione di governo e di autorità per ottenere l'efficacia della sua parola, ma la sua podestà è solamente direttrice e disciplinare ed è del tutto spirituale e morale. Lo Stato al contrario non dirige l'interno dell'individuo ma giudica degli atti esterni senza considerare l'intenzione. Quando l'individuo nega colla sua mente i principii del dritto lo Stato non lo punisce, ma quando con un atto esterno viola il dritto altrui lo Stato non solo condanna l'azione ma usa la forza per arrestarla e reprimerla e toglie agl' individui la libertà quando di essa si abusa contro l'ordinamento sociale. La Chiesa e lo Stato dunque sono essenzialmente distinti per i mezzi di cui possono disporre per conseguire i loro fini. La Chiesa e lo Stato però benchè. sicno due società distinte così come l'ordine morale è distinto dall'ordine giuridico sono due società armoniche e per i soggetti su cui operano e nel fine e pei mezzi a ciascuno assegnati. Infatti la Chiesa e lo Stato operano contemporaneamente nello spazio e nel tempo sugli stessi soggetti, ma gl'individui non sono essenzialmente distinti come esseri morali ed esseri civili ed il loro compiuto perfezionamento non può ottenersi senza il loro compiuto svolgimento morale e civile, dunque la Chiesa e lo Stato devono essere in armonia. Inoltre la Chiesa si propone di promuovere la religione, lo Stato di promuovere la civiltà : ma religione e civiltà sono indivisibili perchè la religione si fonda sulla civiltà e la civiltà, sulla moralità dunque la Chiesa e lo Stato devono procedere armonicamente perchè si completano a vicenda. Infine la Chiesa per esercitare il suo magistero direttivo e disciplinare ha bisogno di libertà d'azione, e lo Stato deve rimuovere tutti gli ostacoli che impedirebbero l'esercizio indipendente dell'autorità della Chiesa e oltreaciò essa abbisogna di essere giuridicamente riconosciuta come corpo morale visibile e visibilmente organizzato. D'altra parte lo Stato colla forza materiale non potrebbe condurre la società al suo fine civile e non solo i principii morali che sono la base del suo organismo sono quegli stessi che deve diffondere la Chiesa, ma perchè progredisca la civiltà è necessario che la società sia moralizzata ed è la Chiesa quella che diffondendo i sentimenti della giustizia e del dovere moralizza la società e rende più duraturo il progresso: dunque Chiesa e Stato debbono formare la dialettica sociale e benchè distinti tra loro non si possono considerare separati siffattamente da attuare quel sistema la cui formola è separazione assoluta dello Stato dalla Chiesa, perchè secondo noi la Chiesa e lo Stato non debbono insidiarsi a vicenda, non devono assorbirsi ma devono armonizzarsi.

Applicando i principi finora esposti a determinare le relazioni dello Stato e della Chiesa sia rispetto al dritto pubblico interno sia al. dritto pubblico esterno, noi possiamo stabilire come principio che la potestà ecclesiastica da una parte non può in nessuna guisa pretendere che l'autorità civile presti l'opera sua per diffondere e sostenere le credenze religiose, e la podestà civile alla sua volta non ha nessun obbligo d'immischiarsi nelle credenze religiose, nè di servirsi della credenza religiosa per porre un freno alle smoderatezze delle masse ed esercitare con sicurezza il potere perchè falserebbe la sua missione e confonderebbe l'ordine morale coll'ordine giuridico. Infatti avendo dimostrato che il fondamento della religione è la convinzione individuale e l'insieme dei rapporti che legano l'individuo a Dio, ne segue che la religione dev'essere libera e spontanca, nè può addivenire salutare se non quando è uno slancio spontaneo dell' anima piuttostochè un oggetto di terrore e di forza; e poichè per fondare la credenza sulla convinzione interna è necessario la libertà di discussione, il governo civile non può nè deve impedire la libera discussione perchè essendo la verità una ed immutabile e rivelandosi all' intelligenza per la sua naturale evidenza, colla discussione la verità apparirà agl' intelletti in tutta la sua naturale evidenza e produrrà la convinzione piena e coscienziosa (1). La libertà religiosa diceva l'abate Maury nella Camera Francese è la prima delle libertà sociali, e Clermont-Tonnerre così si esprimeva sul proposito:

« La religione di ciascuno è l'opinione che ciascuno ha delle sue « relazioni con Dio: essendo l'opinione di ciascuno libera, ognuno « può seguire e non seguire tale o tal altra religione. Neppure col e patto sociale può essere violata l'opinione religiosa degl'individui a perchè l'opinione della minoranza non può essere sacrificata a « quella della maggioranza, il santuario della religione è la coscienza « dell' individuo, e la coscienza dell'individuo è una facoltà che non

« può essere sacrificata dalla convenzione sociale (2) ».

Se la scelta della religione dev'essere abbandonata perfettamente ella libertà dell'individuo, ne siegue che le associazioni religiose hanno dritto di esistere e che il potere politico non potendo farsi giudice delle diverse credenze, deve a sicurare e garantire alle diverse asseciazioni l'esistenza e la libertà di azione. Sul qual proposito così scrive il Montesquieu: « Come tutte le religioni contengono utili precetti è buono che tutte sieno rispettate. Nulla è più capace di animare lo zelo quanto la moltiplicità delle confessioni religiose. Le associazioni diverse sono come rivali che nulla si perdonano e ciascuna temerà di fare alcuna cosa che disonori le sue credenze e che l'esporrebbe al disprezzo e alla censura dell'associazione contraria (3) ». 6373 THE TAX

<sup>(1)</sup> M. De Stael de l'Alémagne 4.º part. Chap. 2.º pag. 520. — Auguste Martin, Exprit morel du XIX Siècle pag. 420 e seg. (2) Sur la prepriété des biens du clorge 13 Nov. 1789. (3) Latires Persones let. 95. Amsterdam 1758 p. 173.

Mirabeau poi così si esprimeva all'assemblea costituente: « Ove vi sono più religioni clos i sorregiono tutte si purificano.... Nos i può tomere la corruzione che quando si stabilisce una religione dominante che non ha nulla a temere. La moltiplicità delle confessioni religiose giova dunque alla religione facendo, che essa non diventi una semplice forma ed un'abitudiue meccanica ma un sentimento interno ed una vera convinzione, giova alla morale perchè ciascuno si sforza di seguire i principii della vera morale ed inmatzare le altre per non sesubrare retrograda e perciò coll'opposizione del protestantesimo si perfezionarono e si riformarono i costumi del clero estitolico ».

Dal già detto risulta che la nazione non avendo alcuno impero sulle coscienze degli individui con può pretendere nè di dirigere le credeuze religiose, nè d'imporre alla minoranza la religione della maggioranza, nè d'impedire la libera discussione, nè di ostacolare

l'esistenza delle corporazioni religiose.

Ma per determinare con maggior chiarezza e maggiori particolarità i dritti e i doveri del potere politico rispetto alle associazioni religiose notiamo che in qualunque religione noi possiamo dist'nguere tre cose, il dogma cioè, il culto e la liturgia. Il dogma è l'elemento necessario di qualunque religione perchè stabilisce l'oggetto ed il fondamento della credenza; il culto poi è l'insieme degli atti destinati a manifestare esternamente questa credenza; la liturgia è la forma del culto. L'individuo non solo ha il dritto di scegliere il dogma della sua credenza, ma quello altresì di manifestarlo esternamente con una forma propria. Il potere politico non può regolare la credenza ed imporre il dogma, nè deve impedire il culto, sul quale se può avere un'azione indiretta, vedremo entro quali limiti può esercitarla. Ma dovendo lo Stato personificare i sentimenti della nazione che rappresenta può professare una religione scegliendo quella della maggioranza e considerarla come religione dello Stato? In altri termini deve lo Stato avere una religione? Noi troviamo sull'oggetto divise le opinioni e diversi i sistemi praticati nei varii tempi. Il Bossuet (1) sostiene che il principe deve adoperare tutta la sua autorità per distruggere nello Stato tutte le false religioni. Quelli, dice egli, che non vogliono soffrire che il principe usi di tutto il suo rigore in materia di religione perchè la religione dev'essere libera sono in un errore empio, perchè in tal caso bisognerebbe tollerare che nello Stato si stabilisca l'idolatria, il maomettismo, il giudaismo e qualunque falsa religione e che fosse impunita la bestemmia, l'ateismo e gli altri delitti. L'abate Duguet dice che il principale uso che il principe deve fare della sua autorità è di far servire il suo regno temporale per condurre gli uomini al regno celeste. Le sue grazie, le sue leggi, le sue opere di

<sup>(1)</sup> Politique tirée de l'Écriture, liv. VII, art. 3, prop. IX e X.

beneficenza devono essere ordinate a questo fine e se gli spiriti indocili rifiutano di cedere alle premure dello Stato, esso ha in suo potere la forza per farli rientrare nel suo dovere (1). Al contrario Fenelon scrive al suo principe: « Sopra ogn'altra cosa non obbligate mai i vostri sudditi a cambiare la religione. Nessuna forza umana può forzare il santuario impenetrabile della libertà del cuore. La forza non può mai persuadere gli uomini, essa non fa che gl'ipo-. criti. Quando i re si mescolano nelle faccende religiose in luogo di proteggerla la rendono serva. Accordate a tutti la tolleranza civile, non approvate tutto come indifferente, ma soffrite tutto come lo soffre Dio sforzandovi di richiamare i traviati con una dolce persuasione (2) ». E il Benjamin Constant dice sullo stesso proposito: L'autorità non deve mai proscrivere una religione anche quando la crede dannosa. Essa può punire le azioni colpevoli che una religione fa commettere non come azioni religiose ma come azioni colpevoli. Se essa volesse fare un dovere delle credenze religiose entrerebbe in un laberinto d'iniquità e di vessazioni scnza fine. Erronco o vero il pensiero dell'uomo è la sua proprietà più sacra, c i tiranni che l'attaccano sono sempre colpevoli. Quelli che proscrivono in nome della filosofia la superstizione innocente, e quelli che in nome di Dio proscrivono la filosofia meritano l'esecrazione degli nomini dabbene (3).

Considerando poi i sistemi praticati nei diversi tempi e presso i varii popoli noi li trovamo diversi, e possimo riduri in quattro categorie: 1.º ina religione dominante an on esclusivo; 3.º la protezione delle religione e dei culti professati dalle diverse parti dello Stato; 4.º la separazione completa della Chiesa e dello Stato, 6.4º la armissione indifferente di tutti i culti e di tutte le religioni senza alcuna protezione dello Stato. Questi quattro sistemi sono stati applicati in diversi tempi.

Il primo sistema è stato attivato negli Stali della Chiesa in cui gl'inividui crano sacrificati all'inmobilità del pensiero (A), e nella Spagna, presso cui secondo la legistazione chimque abbandonava la religione catolica era condamato ai lavori forzati, o all'esilio colla perdita dei dritti civili. Secondo la legislazione chimque la bando si obbliga a mantenere e proteggere il culto della religione cattolica che professano gli Spagnuolo i, nessun Spagnuolo o stranicro può essere perseguitato per le sue credenze religiose finchè non le manifesti con atti contrarii alla religione dello Stato. Ma presso nessun popolo l'inclleranza religiose è stata

<sup>(1)</sup> Istitution d'un prince, 4.º partie.

<sup>(2)</sup> Examen sur les devoirs de la royauté. Œuvres completes, T. III, p. 351.
(3) Essai sur la contre-révolution d'Angleterre, p. 133.

<sup>(4)</sup> Vedi Maurice-Pujos, De la législation civil, criminelle et administrative der États Postificaue.

più fortemente sostenuta che nella Svezia. Fino a pochi anni or sono non si poteva appartenere ad una comunione diversa dalla luterana, senza incorrere l'ammenda, la prigionia o l'esilio. La stessa costituzione di Norvegia, nonostante i principii liberali da cui è informata ritiene che nessun può ascendere alle cariche pubbliche se non professa il luteranismo il più puro. Due ordinanze del Re pubblicaje il 23 ottobre 1860 hanno abrogato le pene stabilite contro i dissidenti e disposto che qualunque culto autorizzato potesse essere liberamente professato. Però gli aderenti dei culti autorizzati non possono pubblicamente formulare e predicare massime contro la dottrina dello Stato, sotto pena dell'ammenda e della prigionia, nè possono cogli scritti corrompere le convinzioni di quelli che aderirono alla religione dello Stato (1).

Il secondo sistema noi lo troviamo adottato in Inghilterra, nella Germania, nel Belgio ed in altre parti d'Europa. In Inghilterra la religione dominante è l'Anglicanismo ma tutti i culti sono tollerati e si gode la compiuta libertà di coscienza. La costituzione Belga (2) proclama la libertà dei culti nel foro interno e nell'esercizio pubblico. În Germania gran parte delle costituzioni hanno riconosciuto il principio della libertà di coscienza accettando un culto predominante e non esclusivo (3). Il terzo sistema è adottato in Francia in cui la religione della maggioranza è la cattolica, ma tutte le religioni professate da un numero notabile di cattolici godono l'egual protezione, e lo Stato salaria i ministri di tre religioni ritenute come utili e non come vere il protestantismo, il mosaismo e il maomettanismo in Algeria (4). Il quarto sistema è attuato nell'America in cui è lasciata la compiuta libertà agl' individui e lo Stato non protegge ma vigila solamente i diversi culti nel loro esercizio esterno in quanto interessano l'ordine pubblico.

Dei varii sistemi quello che stabilisce una religione predominante ed esclusiva non possiamo accettarlo perchè esso sacrifica i dritti dell'individuo e lo assorbisce nello Stato e secondo i principii da noi esposti riteniamo che lo Stato non deve avere una religione officiale per non violentare in nulla il santuario della coscienza. Lo scopo dello Stato infatti è di mantenere il dritto e assicurare lo svolgimento ordinato dalla libertà assegnando a ciascuno i suoi confini giuridici. Nulla dunque può cadere sotto. l'azione dello Stato che non sia esterno e giuridico e perciò il culto sulamente può essere soggetto

<sup>(1)</sup> Revue de Deux Monde (1. Avril 1857). L'Eglise et la quéstion réligieuse en

Nuclei. (2) 7 Febb. 1831, art. 14, 15, 16.
(3) Cost. di Baviera, tit. IV, § 9 — di Badea (1818) § 18 — di Assia (1820) § 22 — di Sascoia (1831) § 32 — dell'impero Germanico, § 3.
(4) Serrigny, Droit public. t. 1, p. 504.

alla vigilanza dello Stato non come manifestazione del sentimento religioso ma come esercizio civile. Lo Stato dovendo conservare l'ordine pubblico e la legge costituzionale può avere una giurisdizione sul culto e impedire quelle pratiche dannose o alla morale civile o all'ordinamento interno della società. Quando le dottrine religiose conservassero pratiche dannose o al sistema del governo o al pubblico costume le vieterebbe come un delitto dichiarato tale dalle leggi. Lo Stato non s'ingerirebbe a cagion d'esempio nell'adorazione e nei riti di una famiglia musulmana ma condannerebbe la poligamia. Non distrarrebbe il seguace di Brama dalle sue mistiche contemplazioni ma proibirebbe che si alzasse il rogo su cui la vedova si precipita per raggiungere il suo sposo. In una parola il governo non proteggerebbe una religione esclusiva, ma assicurerebbe a tutti i cattolici la libertà di azione lasciando essi soli giudici dell'ossequio che vogliono prestare a Dio e vigilerebbe il culto in quello che interessa l'ordine sociale (1).

Il culto insomma non avrebbe bisogno di essere riconosciuto dal governo perchè la ricognizione e la protezione non è necessaria alla sua esistenza ma cadrebbe sotto la polizia governativa in quanto è organizzato, e diviene esteriore, come tutte le altre associazioni. Se lo Stato volesse proclamare la sua religione, se volesse far dipendere il godimento dei dritti civili della professione religiosa, se punisse colle carceri, coll'esilio, colla morte, le offese contro la rel gione ed i suoi ministri, si arrogherebbe un dritto che non gli spetta perchè egli non può punire se non vi è violazione di dritto e finchè le credenze non attentano alla libertà o alla giustizia non possono cadere sotto la ginrisdizione dello Stato.

Contro quelli che vogliono sostenere che lo Stato dev'essere il sostegno della religione noi citiamo una sentenza di un filosofo pagano - religiones non metu sed ea conjunctione quæ est homini cum Deo conservandos puto (2), - e ricercheremo poi nelle pagine insanguinate dell'inquisizione e del S. Ufficio i più atroci delitti commessi quando si è considerato il braccio secolare come sostegno della religione. Citeremo la giornata di S. Bartelemy che fu la più solenne violazione dei dritti dell' uomo, e l'applicazione del testo di Giustiniano - Ubicumque Manichei inveniantur capite damnandi sunt. Manichei undique expellantur et capite puniuntur (3). - Citeremo la dottrina della Chiesa fino al tempo della rivoluzione Francese in cui poteva disporre del braccio secolare, la quale si poteva ridurre alla se-

<sup>(1)</sup> Dufour, Traité de droit de la police extérieur des cultes, t. V. - Delaborde, Mémoires. Liberté réligieuse, p. 17. (2) Cic., De Leg., lib. 1. (3) Lib. I, tit. V.

guente formola: Pensite come me o si ucció. Quanto non sono memnchili le parole di Enrico IV al Parlamento che rifutava di approvare l'edito di Nantes — « Non bisogna distinguere tra catolici ed ugonoti; è necessario che tutti sieno buoni Francesi, e che i catolici convertino gli Ugonotti colla foro buona vita. » Noi dunque conchiudiamo che lo Stato non deve proteggere una religione esclusiva e che nou deve imporre una religione ufficiale prestando il suo braccio per imporre la credenza.

Da quanto abbiamo detto risulta chiaramente che le relazioni tra lo Stato e la Chiesa devono essere stabilite sul principio della compiuta indipendenza, e non solo lo Stato non deve riconoscersi subordinato dalla Chiesa, ma nemmeno deve pretendere di subordinare la Chiesa, e la formula delle loro relazione dev'essere Libera Chiesa in libero Stato. Noi non solo condanniamo le usurpazioni della Chiesa sullo Stato, ma quella altresì dello Stato a danni della Chiesa, e non possiamo certamente legittimare l'abuso di volere esaminare e censurare i rapporti delle società religiose coi loro superiori assoggettando le bolle, i rescritti e i brevi del romano Pontefice al regio placet prima di essere applicati, nè possiamo supporre altrimenti attuabile la formula se prima lo Stato non acquisti la sua libertà innanzi alla Chiesa, e questa non si mostri libera innanzi dello Stato secondo scrive il mio dotto collega Reali ai cui principii perfettamente mi associo (1). « Lo Stato da una parte deve smettere ogni gelosia ed annullare ogni legge vessatoria diretta a vigilare la Chiesa collo inframmettersi nella sua azione, e deve restituirle tutto ciò che nella condizione di conflitto le usurpò e che per transitorie convenzioni gli fu ceduto. La Chiesa alla sua volta deve cessare ogni ostilità alle libertà dello Stato e rinunciare all'uso della forza materiale edei poteri politici ».

Applicando i principii finora dimostrati per risolvere le molteplici quisioni che si possono elevare tra lo Stato e la Chiesa entrando nel dominio del dritto internazionale, tutte possono risolversi col criterio da noi stabilito. In prima non essendo necesario pella propagazione della fede l'uso dei mezzi materiali, ed essendo il magistero della Chiesa, un magistero di autorità morale non si può in nes-una gnisa dimostrare necessario il dominio temporale del capo dell'essa, e distinguendo il Papa-fite dal Papa vicario di Gristo dobdiesa, per principii con cui abbiamo parlato degli altri principi e sovrani. In modo che come la sovania temporale e un dritto della nazione e come la nazione e sempre libera di migliorare e modificare la forma dell' organismo politico e di eleggere e mutatra la persona del suo

<sup>(1)</sup> Argomenti di filosofia del dritto. Conchiusione.

rappresentante, le relazioni dei cittadini romani col Papa-Re, devono sesere risolute col sulfragio della maggioranza, nè devesere impedito ai Romani di unirsi al resto della nazione Italiana col pretesto dei il dominio temporale sia necessario della indipendenza della religione, perchè se il Papa ha alcune speciali prerogative come Capo della Chiesa, come principe non è diverso dagli altri e deve essere giudicato cogli stessi principii con cui si giudica degli altri. La supposizione che il sopprimere o il trasmutare la sovranità temporale del Papa recherebbe detrimento gravissimo alla religione non è che un ritrovato simplatre dei respirative pressionare nelle sumani uno scettro vacillante, facendo di una quistione civile una quistione riciosa e di una quistione altrionale una quistione internazionale.

Per confondere le loro dottrine facciamoci ad esaminare la forza delle loro argomentazioni. Essi partono da un principio vero che noi accettiamo. La Chiesa, dicono essi, per esercitare il suo ministero docente e la sua autorità disciplinare ha bisogno di libertà e d'indipendenza, ma l'indipendenza della Chiesa e del ministero docente non può ottenersi senza l'indipendenza del suo Capo, la quale non può ottenersi se non per la libertà politica ottenuta per mezzo di una temporale dominazione, dunque per la libertà della Chiesa è necessario conservare il dominio temporale del Pontefice. Nè qui si arrestano, poiche dono aver fatto di una quistione civile una quistione religiosa si rendono arditi e fanno di una quistione nazionale una quistione internazionale. Infatti dopo avere stabilita la necessità di un dominio temporale per l'indipendenza della religione così la ragionano: la religione è d'interesse umanitario e cattolico: tutti i popoli che appartengono al cattolicismo sono membri della gran società cosmopolita che dicesi Chiesa e hanno dritto perchè l'indipendenza della Chiesa sia rispettata; quindi i Romani da una parte devono immolare le loro libertà politiche al bene trionfante ed universale del mondo cattolico, come in qualunque organamento vitale, occorre che il bene della parte venga manomesso pel maggior bene del tutto. Le Potenze tutte dell'altra parte devono cooperare per assicurare l'indipendenza della Chiesa ed hanno dritto d'intervenire per garantire al Pontefice il suo temporale dominio.

Questi sono gli argomenti dei clericali, e noi abbiamo voluto rifriti con fedeltà per noto tegliere per sulla la loro forza. A mostrare la falsità dell'edificio che essi costruiscono noi scorriamo il difetto radicale che sta nella supposizione che l'indipendenza della Chiesa non può ottenersi senza l'indipendenza della Capo ottenuta per temporale dominazione. Tutto quello che abbiamo detto per dimostrare che la Chiesa non ha bisogno del braccio secolare e del dominio della forza, è sufficiente per confutare l'errore del clericali. Per confernare poi la nostra opinione con quella di un dottere della Chiesa notiamo che il Bellarmino, il quale considerando la malizia dei tempi si propone di dimostrare la necessità di un temporale dominio, si esprime nei seguenti termini : « Etsi absolute forte prestaret Pontifices tractare solum spiritualia et reges temporalia tamen propter malitiam temporum, etc. (1). Il Bellarmino dunque ritiene che il potere politico non è assolutamente necessario al Papa. Svanito questo argomento cade anche il ragionamento per rendere il dominio temporale del Papa una quistione d'interesse cosmopolita, perchè lo stesso Bellarmino distingue la quistione del dominio temporale del Papa da quella del dritto pubblico ecclesiastico; non dà al regno temporale veruna genesi sovrumana, e non modifica solo per esso la sua dottrina sulla sovranità che noi abbiamo esposta. Come dunque potrà violarsi il principio della libertà interna delle nazioni?

Noi dunque conchiudiamo che la quistione del dominio temporale del Papa è una quistione civile e nazionale e che dev'essere risolnta colla teoria del suffragio popolare che noi abbiamo esposto. Perchè poi il Papa potesse adempiere la sua missione, noi riteniamo che invece dell'indipendenza politica dovrebbe dimandare l'indipendenza morale e rinfrancarsi da quel partito che lo circonda che si noma partito cattolico, ma che è il partito dei gesuiti, dei paolotti e degli avidi curiali, che pel loro interesse hanno gittato nel fango il Papato (2).

## CAPO SESTO.

Dritto di perfezionare e di accrescere la potenza nazionale. Questione dell'equilibrio politico.

Come l'individuo ha il dovere di conservarsi e di perfezionarsi, ed il dritto di servirsi di tutti i mezzi necessarii al suo perfezionamento così la nazione ha il dritto di perfezionarsi. La morale delle nazioni scrive Berriat-de-Saint-Prix ha lo stesso fondamento e lo stesso

<sup>(1)</sup> Dr. Rouan. Paulifict. V., an. 13. (2) Salla quistion religious, religious (2) Enalamini Contant, Court de politique, t. 1.— Augusta Martin. Esprit Moral du XIX siècle, pag. 429.— Gratius. De lure belli, lh. 11., esp. 32, 54. — Pathondorf, Dr. Jure austree, 11b. VIII., cap. 1.— contemporian, de la libert religious en Augeleure, 1888, pag. 595. — Reus na-tional. De la supersion de l'Égliet et de l'État.

scopo che la morale degl'individui, e perciù le regole che ne risultano ed i dritti ed i doveri se non sono identici sono del certo molto analoghi (1). Come ciascun uomo in particolare ha il dritto di provedere al suo ben'essere, così la collezione degli uomini ha l'egual dritto, anzi la loro tendenza generale è più potente perchè si compone di tutto le tendenze individuali. In fatti, scrive il Laferrier, nella stessa guisa che l'individuo avendo una natura libera e ragionevole ha alcuni dritti primitivi che sono considerati inalienabili, così le nazioni che sono persone morali libere ed intelligenti hanno alcuni dritti fondamentali, fondati sulla loro stessa natura, e questi sono primitivi ed inviolabili (2). Fra i dritti primitivi delle nazioni i principali sono, quello di nazi nalità, e quello di sovranità interna cd esterna che noi già abbiamo esaminati, di essi sono conseguenze il dritto di svilupparsi, di perfezionarsi e di accrescere la propria potenza; il dritto di conservarsi; il dritto di eguaglianza giuridica; il dritto di rendere ed ottenere giustizia; il dritto di difesa ed altri dritti che noi a mano a mano esamineremo. Tut'i questi dritti hanno il loro fondamento sul dovere assoluto che hanno le nazioni di tendere al loro fine e sulla loro natura libera ed intelligente, per la quale debbono spontaneamente e liberamente realizzare il fine, dal che risulta così per l'individuo come per le nazioni, il dritto di servirsi di tutti i mezzi esterni per raggiungerlo. E poichè il fine sociale non si può raggiungere completamente se non mediante il progresso ed il perfezionamento della nazione stessa, essa ha il dritto di servirsi di tutti i mezzi necessari al sno perfezionamento, e può svilupparsi nella scienza, nell'industria, nel commercio, nell'arte e può in qualunque modo ingrandirsi, purchè non oltrepassi i confini giuridici offendendo le altre personalità collettive, che hanno l'egual dritto, e che debbono contemporaneamente operare pello spazio e nel tempo.

Nella stessa guisa che la perfettibilità individuale non trova alcun limite fuori dell'altrui personalità, in modo che l'individuo pui diberamente svilupparsi, purchè non offenda le altre individualità, così nessun limite prio segarari al perfezionamento nazionale, il quale può estendersi sempre ed allargarsi, purchè non offenda il drito delle altre personalità. Da ciò ne siegne cho ogni nazione può non solo esercitare compitatmente tutti suoi dritti così naturali come acquisiti, ma può acquistare tutti gli oggetti necessarii ed utili alla sua esistenza, ed accrescere le suo forze finanziarie, militari e federative, allargare i suo territorio, occupando terre non ancora occupate, stabilire alleanze e leghe con le altre nazioni, fare trattati di commercio, purchè nel suo sviluppo morale e nel suo ingrandimento

(2) Laferrier, Cours du Droit Public, T. 1, p. 292.

<sup>(1)</sup> Berrint-De-Saint-Prix, Droit Constitutionnel Française, T. 1, p. 163.

materiale nou usi mezzi illegittimi che sarebbero in contraddizione col dritto primitivo, o secondario.

Questo dritto è incontrastabile, ed essendo peggiato sulla legge prantitiva è un dritto auturale ed inviolabile. Però trutte len azioni nos solo hanno il dritto di perfezionarsi e d'ingrandirsi, ma quello altresi di conservazione la base fondamentale per assicurare il pregresso ed accrescere gli avanzi della civiltà. Il dritto di conservazione implica altri dritti secondari, tra i quali non solo vi è quello di respingere qualunque attacco superiore contro la fess, ma quello altresi d'i altochanare e respingere tutte quelle condizioni che potrebbero nuocere alla propria conservazione ed impedire il proprio perfezionamento.

I pubblicisti ponendo in correlazione questi due dritti egualmente incontrastabili, quello di perfezionarsi e quello di conservarsi, hanno

pensato che essi dovessero limitarsi reciprocamente.

Infatti tra potenze vicine, o aluneno abitanti la stessa parte del gobo, qualora una si sviluppasse smisuratamente ed acrescesses la sua potenza finanziaria, militare e federativa, questo sproporzionato acerescimento di forza sarche una contiuma minaccia all'indipendenza delle altre nazioni, le quali sarebbero assoggettato ad una soggezione formale e reale verso la potenza pui forte, e questa se volesse abusare della sua forza non troverebbe chi le potesse resistere. Ba ciò hanno dedotto la necessità di sabilire un contrapeso, e di limitare il dritto d'ingrandimento delle nazioni ritenendo che legga stessa naturale le autorizza a vigilaria rieciprocamente per mantenere tra loro un'equa ripartizione di forza, affitchè la conservazione e l'indipendenza delle une non fosse minacciata dalla sinisurata potenza delle altre. Questo sistema è riconosciuto sotto il mono di equilibrio politico.

Il sistema dell'equilibrio politico è un cuncettoso sofisma della policia moderna per legititianesi i predominio della forza, e per assicurare la porpetua servitù civile dei popoli. Nell'antichità quantunque i popoli diversi hanno guardato sempre con occhio geloso l'ingrandimento sproporzionato di uno fra loro, pure essi ebbero maggior cura d'impedire di essere soggiogati che di equilibrare le loro forza. L'accrescimento smisurato dell'Impero Romano, il fenomeno singolare dell'emignazione, l'indifferenza allorché molti Stati si riunivano sotto l'Impero di Carlo Magno ed il silenzio apatico allorché Enrico V d'Inglitterra fu designato Re di Francia, tutto ci mostrache solamente più tardi i popoli di Europa si sono occupati di equilibrare le loro forze (1).

Martens, Droit des gents, liv. IV, Ch. I, § 122.

FIORE

Nel medio evo ciascuno Stato era debole, oscuro ed isolato, le difficoltà delle comunicazioni, l'ignoranza medesima e la loro impotenza per prendere misure di precauzioni ed arrestare le ambiziose conquiste dei potenti, impedivano la formazione di forti leghe per controbilanciare reciprocamente le loro forze. La politica non avea ancora conecpita l'idea d'attuare una vasta impresa militare, e di organizzare una coalizzazione, perchè i mezzi di combinazione e e di associazione erano molto deboli (1).

Nel XV secolo una riunione di eircostanze produsse un notabile progresso in parecchi Stati d'Europa, si pel loro sviluppo territoriale si per la costituzione della loro sovranità. La cacciata degli Inglesi dal suolo della Francia, avea reso alle due corone la loro reciproca indipendenza, e la loro forza consumata si lungamente in vane e disastrose rivalità. La lotta degli Spagnuoli sostenuta con tanto coraggio e tanta fede toccava il suo termine, e i due matrimonii celebri ne'la storia politica del mondo, quello d'Isabella di Castiglia con Ferdinando d'Aragona, e di Maria di Borgogna con Massimiliano d'Austria preparavano la fortuna di Carlo V e la grandezza della Spagna. La scoverta della bussola, lo spirito sempre crescente di ricerca e di avventura che preparò la scoverta del nuovo mondo, lo sviluppo del commercio, tutto sviluppava i rapporti tra i popoli e ravvicinava la gran famiglia del genere umano, La politica dell'isolamento, che era quella della dominazione e della conquista, fu vinta da quella dell'associazione, che è il principio della moderazione e della pace, e lo sviluppo di tutte le forze vive della società ed il progresso dell'industria e del commercio sopratutto spinse gli Stati a formare associazioni niù o meno estese per impedire gl'ingrandimenti e le conquiste, e da ció sorse l'idea dell'equilibrio, ossia del contrapeso delle forze per impedire la preponderanza di un solo ed assicurare a tutti il godimento de' proprii dritti. Allorchè Carlo VIII tentò una spedizione in Italia nel 1495 l'interesse comune ed :l danno imminente riuni contro i Francesi, il Papa, l'Imperatore, i re d' Aragona, l' Inghilterra, i Veneziani ed i Milanesi, e questa prima prova fece comprendere come la confederazione degli Stati era il mezzo migliore per impedire le conquiste e le invasioni.

Nel secolo XVI allorche la potenza di casa d'Austria si era notabilmente accresciuta per le conquiste di Carlo V, la di cui potenza non poteva essere controbilanciata neppure dal re di Francia, e più ancora sotto Filippo II suo successore, che dopo avere acquistato il Portogallo intendeva impadronirsi dell'Inghilterra, allora l'Europa per prevenire i danni passibili di una monarchia universale, ricorse al sistema dell' equilibrio politico, e lo discusse scientificamente per di-

(1) Ancillon, Tableau des récolutions, T. I, p. 28.

mostrarlo fondato sul dritto 'maturale delle nazioni. Fenellon si face dequente e coscienzioso difensore di questo principlo, e in una sus opera esaminando il fatto di Filippo, che voleva impadranirsi dell'indilitari, dimostro che il Europa intena vace dritto di opporari al suo ingrandimento perche Filippo aggiungendo il potentissimo Stato d'Intelliterta quello che possedera nella Spagna, nella Fiandra, nel-Fitalia e nelle Indie si poneva nello stato di dettar legge all'Enopa civile. Il Fenellou spinse tant'oltre il suo principie da sostenere che quand'anche per legitimo dritto uno Stato s' ingrandisse, nella rangiali mali proposi della di altra delle di adura decendo ciscano Stato provvedere alla proprio del leggi di natura docando ciscano Stato provvedere alla proprio de fesa ed indipendenza, tutti gli Stati possono collegaria per impedire un concentramento di forza nelle mauri di uno che metterebbe in pericolo le loro libertà e la loro indipendenza.

Nelle discussioni scientifiche sui principii che regolar doveanni Pequilibrio politico si diviscre pli scrittori, cal euni, tra i quali il Ferrcira, l'Ortolan, il Gouchy ed il Klüber, dissero che la teoria dell'equilibrio politico è vaga, e mal sicura, perchè è impossibile fare una distribuzione uguale degli Stati in proporzione della loro importanza politica, altri poi, tra i quali vi è il Martens e lo Schmalz, assennero tale teoria, perche vi possono essere alcuni casi in cui fra nazioni situate nella s'essa parte del globo, la potenza di una fosse incompossibile colla vera indipendenza delle altre (1).

Il Wheaton altissimo ed erudito scrittore dice, che quando l'escritio del dritto d'ingrandiris' reca offesa alla sicurezza degli altri Stati e si trova in opposizione coi loro dritti sovrani, non è malagenede assegnargli precisi confini, ma se si l pericolo fosse solumente eventuale possono sorgere dificolta, le quali appartengono alta scienza della politica pir che a quella del dritto. Le occasioni, prosegne lo stesso scrittore, in cui può mascere il dritto di opporsi irrae, e non opsono sorgere principali con controli e della controli della risorse di un passe, l'aumento di ricchezze e delle forze navil ie terrestri, l'acquisto di celonie in regioni lontane, non furono mai considerati come legititino motivo di guerra. Spesso por impedire ad un sovrano più potette d'incorporare ai suoi domini ultre provincie spettantegli sia per conquista, sia per dote o successione, s'i mvocò il pruncipio dell' equilibrio politico e si ricorssectione, s'unvocò il pruncipio dell' equilibrio politico e si ricorsse

<sup>(1)</sup> Schmals, Droit des gess Europ. Ch. IV. — Martens, Droit des gess, § 121 e 125. — Klüber, Droit des gess, § 42. — Couchy, Droit meritine, f. I., p. 70 e 72 T. II., p. 127, 130 s seg. — Bellime, Philosophie du droit. — Heffter, Droit intera, § 3.

alle armi: ma in quali casi l'opposizione è fondata? A questa domanda in cui sta il nerbo della quistione di Wheaton non risponde

e passa a fare la storia degl'interventi armati (1).

In massima generale noi ammettiamo, che come è necessario un equilibrio di forze nel mondo fisico, così è necessario un equilibrio nel mondo morale; ma se possiamo intendere la possibilità di un equilibrio materiale nel mondo físico, non possiamo ritenere che materiale potesse essere pure l'equilibrio delle forze morali. Qualora l'equilibrio politico s'intendesse diretto unicamente a mantenere ciascuna nazione nei suoi contini giuridici, proteggendo e difendendo le meno forti dalle arbitrarie usurpazioni delle più potenti, sarebbe non solo legittimo, ma utile e necessario allo svolgimento e perfezionamento delle nazioni diverse; ma inteso nel senso in cui l'intende la diplomazia e la Santa Alleanza di essere cioè necessario di conservare l'organismo politico dell' Europa civile, così come ai principi ed ai despoti avea piaccinto stabilirlo, pel timore che ogni leggiera mutazione potesse offendere l'interesse generale, è un sofisma concettoso alimentato dall'ambizione e dalla gelosia degli Stati potenti per ginstificare con i motivi plausibili del mantenimento dell'ordine e dell'indipendenza generale le loro mire ambiziose, ed i loro gelosi sospetti, con cui si sono sempre opposti alla prosperità di qualunque nazione rivale. Le potenze dispotiche non sanno intendere l'equilibrio che secondo il proprio vantaggio, e l'Austria ritiene che sarebbe turbato l'equilibrio politico se essendo l'Italia costituita nazione perdesse i possedimenti del Veneto che le appartengono: la Russia, vede turbato l'equilibrio colla ricostituzione della nazionalità Polacca, e secondo l'Inghilterra, la cacciata dei Turchi di mezzo l'Europa civile distruggerebbe l'equilibrio delle forze politiche. Il principio dell'equilibrio politico adunque che ha dato pretesto a lunghe guerre, e che è stato invocato come un principio di alta saviezza e giustizia e come il fondamento e la guarentigia essenziale del dritto, è un vano pretesto per mascherare i fini politici e le mire ambiziose delle grandi notenze.

Scrive sul proposito l'Ortolan: — Se noi supponiamo che gli Stati si unissero e fornassero una vasta associazione el una lega potente per l'interesse comune, la quale tendesse nou solamente a stabilire per l'equili rio delle forze un impedianeto all'ambizione di una solo, ma a garantiris reciprocamente i loro possedimenti come pretese la Santa Alleuara nel congresso di Vienna, la teoria dell'equilibrio politico sarebbe contro il vero progresso, e riuscirebbe piuttosto danosa agl'interessi de' popoli. Egil è necessario adunque di ben de-

<sup>(1)</sup> Whenton, Elem. du droit des gens, p. 77. — Storia dei progressi del dritte internazionale, tom. I.

terminare in che cosa debba consistere l'equilibrio politico e come può ottenersi (1).

Quantunque il Klüber dica che il principio dell'equilibrio politico non può credersi fondato sal dritto delle genti, e che può essere valido solamente quando è stabilito dalle convenzioni e dai trattati (2), pure noi riteniamo che inteso nel senso in cui l'intendera la Santa Alleanza non può legittimarsi nè colle convenzioni, nè coi trattati, e solo può essere sostenuto dalla forza e dalla prepotenza. Quello che ha indotto in errore i pubblicisti si è stato il riconoscere il dritto delle nazioni di opporsi all'ingrandimento di un'altra che si proponesse la preponderanza, la dominazione o la monarchia universale e l'allargare questo dritto per qualunque sorta d'ingraudimente, senza dis inguere sulla natura e sulla legittimità dell'ingrandimento stesso, La quistione tante volte discussa non è stata mai decisa con soddisfazione, perchè essa non deve cadere sull'ingrandimento, ma sulla

natura e sulla legittimità dell' ingrandimento stesso.

Al certo nessuno pensò di sostenere esser lecito di dichiarare la guerra ad una nazione che facesse rapidi progressi nell'industria, nel commercio o nelle scienze, o che accrescesse la sua forza finanziaria e militare. Lo stesso Uzone Grozio lasciò scritto: « Non devesi in nessuna guisa concedere ciò che insegnano alcuni autori di essere lecito, giusto il dritto delle genti, di prendere le armi per infiacchire ed abbassare uno Stato la cui potenza cresca di giorno in giorno, e la quale lasciata salire troppo alta possa all'occasiono offend rei e sopraffarci » (3). Chi potrebbe impedire infatti che una nazione si rivendichi in libertà cacciando i forestieri che l'opprimevano, o unificando le sue sparte membra in guisa d'accrescere la sua prosperità e potenza interna? Chi avrebbe a buon dritto potuto impedire all' Italia di unificarsi e costituire una nazione forte e potente? Chi potrebbe impedire, sotto pretesto che si turberebbe l'equilibrio politico d'Europa, che la Germania, abolendo una volta le sue diete di principi, si ordinasse in un corpo polifico confederativo simile all'Amoricano ? Se gli Stati pessono accrescere la loro popolazione, come ha fatto l'America che in sessant'anni raddoppio cinque volte i suoi abitanti senza che nessuno avesse potuto impedire questo reale acc escimento di potenza, perchè si muterà il dritto inutate le circostanze? Selamente quando l'ingrandimento è illegittime e contro il dritto può impedirsi, e se uno Slato voltesse ingrandirsi estendendo le sue conquiste sulle provincie di un altro Stato, e pretendesse incorporarie senza la volontà delle popolazioni, contro queare artifolis I believed

<sup>(1)</sup> Ortolan, Des Moyens d'acquerir le domaine internationel, p. 206

<sup>2)</sup> Kluber, Droit des gens, § 6 c 42 (3) De jure belli et pacis, lib. II. C. I. § XVII.

sta specie d'ingrandimentor possono opporsi tutte le potenze, perché una violazione diretta ai dritti di umanità e delle genti, e meriterebbe applausi chiunque sorgesse a respingore l'oppressore. Il primo principio dunque che noi dobbiamo stabilire è en l'equilibrio degli Stati de "essere regolato dalla suprema legge del dritto, e che non ogni specie d'ingrandimento può impedirsi, ma quello-solamento che contraddice i principii della giustizia internazionale.

Passiamo ad esaminare una specie d'ingrandimento che dà luogo a varie difficoltà, a quello cioè ehe si opera per via di successione. La successione di un sovrano alla corona di un altro Stato può essere anche legittima e secondo il dritto, ma può ingenerare delle serie agitazioni in pratica. Noi abbiamo stabilito elle al governo dei popoli non si può pretendere per dritto di successione, perchè i popoli non sono proprietà, e non si trasmettono per virtà di testa-mento, e perciò in conformità do nostri principii dobbiamo fare una distinzione. O la successione di un principe ad un trono vacante succede in virtù di un comune aceordo fra i due popoli, o succede per la legge costituzionale del paes , e senza consultare il voto delle popolazioni. Nel primo caso i due popoli esereitano un dritto che nessuno quò contrastare senza offendere la loro indipendenza. Essi possono eleggersi un nuovo governo, e nuovi concittadini, possono convenire di formare un popolo solo, nè le altre potenze possono impedirli, quantunque la riunione tornasse, o direttamente, o indirettamente contraria ai loro interessi, perchè nulla vi è in questo fatto che potesse offenderle, ne arreca ingiuria ad altri ehi esereita un dritto proprio. Così se Spagna e Portogallo volossero riunirsi e formare un regno solo, potrebbero forse le nazioni d' Europa opporsi pel principio che si turberebbe l'equilibrio politico? No sieuramente, perchè la loro opposizione non sarebbe fondata sul dritto, ma sulla prepotenza e sulla forza.

Qualora poi la riunione suoceda senza la volontà delle popolazioni e solo in virti della legge costituzionale del pese, essendo l'unione contro il dritto de' popoli, e potendosi comparare ad una conquista la latre nazioni pessono sorgere per impediria. Infatti è impossibile che i dritti de' popoli sieno lesi dai cannoni di un conquistatore, o dall' aluso di 4 potere cestituzionale di un legislatore, e polichi dritti de' popoli sono, estita la sanzione delle nazioni civili, queste possono impedire-che un popole sia soggiogato, o donato ad un sorrano per testamento e, senza sua volonià. Nel qual caso il dritto d'impedire l'ingrandimento, non è rogginto sul principio di civitare i possibili danni dell' ingrandimento stesso, na sul dritto di respingere qualunque, violenta offesa alla Legge Internazionale. Nel 1481 le potenze confitientali ebbero ben ragione di fare una coalizzazione contro Buonaparte, perchè l'ingrandimento del suo immenso impero era

Syring Supply

fondete sul principio della conquista, principio ingiusto con cui violava i dritti dello nazioni e calpestava l'indipendenza de popoli. Dovevano esse, le potenze d'Europa ; attendere il tempo quando l' op-

posizione sarebbe stata impossibile?

È in questo senso che intende l'equitibrio politico lo stesse Heffler il quale insegna che l'equitibrio consiste in questo, che una solla nazione non possa dipartirisi dai principii di giustizia internazionale, sensa opporsi al contreste uno solo dello Stato ninacciono, ma di tutti gli altri che fanno parte dello stesso sistema politico; non già quando l'ingrandimento losse esseguito con mezzi conforni alla ragione ed al dritto, nel qual caso nessuna opposizione sarrebbe lecita solumente agli Stati il distito di cercara nell' esercizio regolegar del poteri, e nelle combinazioni legitime delle loro forze il modo di ovivare agl'incorreitenti che i cambiamenti potrebbero operare (1).

Da quanto abbiamo detto ne siegue, che il principio dell'equilibrio politico che ha dominato la storia moderna dell' Europa, e che si proponeva di stabilire una sistematica organizzazione degli Stati per mantenere ciascuno nella sfera della sua azione politica, è un principio falso e contrario al dritto ed inattuabile nella pratica. L'equilibrio stabilito coi trattati del 1815 non fu che una reazione orga-, nizzata contro la rivoluzione, a profitto dell'assolutismo. La Polonia fu divisa in tre parti e fu sacrificata al principio dell' equilibrio politico, e l'Austria giustificò agli occhi dell' Europa attonita, l'annientamento della Venezia, e l'incorporazione ai suoi Stati per la necessità di contrabilanciare la forza della Francia che avea allargato i suoi possedimenti sul Reno. Scriveva bene il Montesquieu che il princípio dell' equilibrio politico è uno sforzo di tutti contro tutti (2), perchè nel fatto che le forze politiche degli Stati trovino fra loro certa parità ed equipollenza, in modo che niuna sia sufficiente a sconfiggere da solo e soverchiare il suo vicino, è un'impresa inutile e non attuabile. Quale proporzione infatti può correre tra il popolo Rumeno e lo Slavo? Quale tra l'Olanda e la Francia, o tra questa e la Svizzera? Per istabilire l'equilibrio delle forze degli Stati sopra un solido fondamento, piuttosto che ridurlo ad un concerto prestabilito e ad un calcolo speculativo dell'accorta politica, bisognerebbe basarlo sul seguente pronunciato giuridico, che cioè ogni popolo autonomo, per inferiore che sia di territorio e di ricchezza, per tenui e deboli che sieno le sue difese, deve poter vivere sicuro di sè, e libero degli atti suoi accanto alle nazioni più forti e formidabili. Così inteso il principio dell'equilibrio politico sarebbe ordinato alla

Droit Internat. d'Europe.
 Esprit des lois, Liv. XIII. Ch. XVII.

uttla de popoli piccoli e deboli, e potrebbe ottenersi piuttosto collositua, che con calcoli artificiali. Ne avremo mai equithiori stabile o durevole finche i principii della giustizia non saranno accettati dalla coscienza universale (1).

Noi pensiamo che ora più che mai l'Europa tenta a riprendere un assetto finale, in cui ogni popole occuperà quel posto che gli spetta, e si troverà sotto la garanzia della suprema legge del dritto, e a ciò arriveremo quando sarà compiuto questo cataclisma politico che ci agita e ci commuove, e quando sarà universalmente riconosciuto il principio di nazionalità e di sovranità. Questi due principii surrogheranno al dispotico dominio della forza, la sovrana legge del dritto : i popoli inciviliti non comporteranno di essere patrimonio di alcuno, e faranno tutti gli sforzi per la conservazione del loro essere e della loro autonomia; gli Stati più deboli si collegheranno con i oiù forti, stabilendosi le naturali alleanze che, secondo dice Ancillon, sono quelle poggiate sull'identità degl'interessi reali e permanenti degli Stati (2). Come d'altra parte i despoti comprenderanno che la guerra anche fatta legittimamente non autorizza ad annullare l'autonomia dei popoli civili, e si persuaderanno che le conquiste sono più gravose che utili a chi le fa, e poichè sono difficilissime a mantenere, arrecano più debolezza e travaglio, che vigore e sicurezza, e così sarà per sempre tramontata l'età in cui si potevano disertare le terre conquistate per mandare colonie a ripopolarle, e costringere i debellati a confondere l'essere proprio con quello de vincitori.

Noi speriamo col Mamiani che quando le oneste aspirazioni che commuoroso i popoli civil di Guropa saranno riusitien el loro intento, sarà stabilito su migliori basi il vero equilibrio di Europa, perchè alcune potenze resterano indebolite per la perdita delle provincie alfrancate, altre sorgeranno a nazioni, e cesì saranno tolti motivi di guerra, perchè tutti sentiranno il bissono di conservare la tranquillità e la pace, di osservare i patti e le convenzioni, ci rispattare i dritti reciproci, e senza impedire ai popoli di prosperare e d'ingrandirai, s'impedire piuttosto che la prepeienza e la solenza continui a regnare, come fini ora ha regnato nel mondo.

The state of the s

<sup>(1)</sup> Mamiani, Dritto Enropeo, Cap. X., § II.

1-23 Tableau des récolutions, T. 111, § XVI.

#### CAPO SETTIMO.

Dell'equaglianza giuridica delle nazioni e dell'ordine di prevalenza.

La giuridica eguaglianza delle nazioni è una conseguenza dei principii finora esposti. Infatti essendo tutte le nazioni sottoposte alla stessa legge, ed essendo libere ed indipendenti ciascuna può svolgersi indipendentemente ed intraprendere tutto ciò che è compatibile coll'indipendenza delle altre. La maggiore o minore estensione del territorio della popolazione, delle forze della religione, della costituzione, dell'antichità del governo, non modificano per nulla l'escrcizio de' loro dritti, e nessuna nazione può arrogarsi ne' mutui rapporti giuridici un dritto più esteso delle altre, o dispensarsi da quelle obbligazioni comuni che la legge internazionale impone a tutte. Sotto questo rispetto nou vi sono popoli piccoli e grandi, poichè, come scriveva bene Vittor-Hugo s la grandezza di un popolo non si misura dal numero più che la grandezza di un uomo si misuri dalla statura. L'unica misura è la quantità d'intelligenza e di virtù. Chi darà un grande esempio è grande. Le piecole nazioni diventeranno grandi il giorno in cui vicino a popoli forti e grandi per numero e por territorio, che si ostinano nel fanatismo, nei pregiudizii, nella guerra, nel servaggio, e nella morte civile praticheranno dolcemente e fieramente i principii di fraternità, distruggeranno la servitù, glorificheranno il progresso. Le parole sono vane quando non esprimono un'idea. Non basta essere la repubblica, ma è necessario essere la libertà. Non basta essere la democrazia, ma bisogna essere l'umanità » (1).

Nella stessa guisa adunque che l'eguaglianza giuridica delg'i individui è poggiata al dritto di natura, così l'eguaglianza giuridica delle nazioni, è poggiata sulla stessa legge di natura, Però come. l'eguaglianza giuridica degl'i individui non include la loro eguaglianza sociale, così le nazioni non possono essere tutte nelle eguali condizioni. Ciaccuna ha una maniera speciale por tendere al fine generale, e si svolge secondo la propria attitudine, secondo l'indole, la potenza co i bissogni che crea na ès elsesa, dalle quatte disersità d'utilettic, di vocazione, di attitudine, di tendenze proprie di ciascun popolo, si stabiliscono della differenze tra le diverse nazioni. Le disuggaglianze

<sup>(1)</sup> Vittor-Hugo, Lettres à Mons. le pasteur de Genère, 17 Nov. 1862.

sociali delle nazioni sono una conseguenza della personalità e della libertà, nè potrebbero togliersi senza distruggere la loro libertà, inmodochè l'eguaglianza giuridica e la disuguaglianza di fatto sono entrambe poggiate sulla stessa legge naturale.

Sulla disuguaglianza di fatto è poggiato il dritto che ha ciascuna nazione alla prevalenza e agli onori reali, i quali sono regolati dalla dignità di ciascuna nazione secondo l'ordine della loro gerarchia. ed hanno una speciale applicazione nel cerimoniale diplomatico, ossia nelle formalità che si osservano tra le nazioni in tempo di pace e di guerra. La precedenza gerarchiea tra le nazioni ossia le distinzioni di onore sono fatti meramente esteriori che non scemano per nulla la loro eguaglianza nel dritto; essa non significa altro che una testimonianza di considerazione, una primalità d'ordine tra eguali tutte le volte che le nazioni sono rappresentate per mezzo de loro rappresentanti, come per esempio, in un congresso o nella firma di un trattato e simili, ne' quali casi dovendo i rappresentanti delle diverse nazioni prendere un posto, l'ordine di precedenza si regola secondo la dignità e l'importanza della nazione rappresentata, con-

cedendo la precedenza alla nazione più potente.

Alcuna volta si è data tanta importanza alla precedenza e al posto di onore, ehe si è dovuto regolare con appositi trattati la gerarchia delle nazioni, e nei concilii religiosi del medio-evo per porre termine alle contestazioni che si sollevarono tra i diversi rappresentanti delle nazioni Papa Giulio Il determino il posto d'onore delle diverse nazioni: ma quel regolamento e gli altri posteriori non furono mai generalmente riconosciuti. Nel congresso di Vienna si tentò di stabilire il posto d'onore de rappresentanti delle diverse nazioni, ma nulla si conchiuse, e la questione fu aggiornata (1). La questione per sè stessa è di pochissima importanza, e non occorre ehe noi ee ne oecupiamo più a lungo. Nell'attualità il posto di onore è regolato più dalla consuetudine e dall' uso che da regolamento speciale. In massima generale vale il principio che i re sono tutti eguali, che gl'imperatori hanno la precedenza su i re, il Papa finchè è stato sovrano ha avuto la precedenza su tutti i sovrani cattoliei, ma non su i sovrani protestanti, come la Russia e gli altri

Questo norme però sono per sè stesse insufficienti, e per evitare le quistioni alcuna volta si è ricorso all'alternativa, dando eioè il poste d'enore alternativamente ai diversi rappresentanti. Così nella firma di un trattato si è stabilito che segnasse al posto d'onore (che

<sup>(1)</sup> Gothofedrus, De jure praecedentiae. - Parodis, Tentro dell'uomo nobile. -Mu tens, Guide deplomatique, § 65. - Eschac, Introdution général à l'étude du droit international, § 51.

è la prima firma a dritto del sigillo una potenza, e che poi in ciascun esemplatre ognura delle potenze segonatrie prendesso il primo posto. Altra volta si è ricorso a determinare a sorte l'ordine di precedenza, come si praticio nel congresso di Vienua: altra volta si è seguito l'ordine alfabetico. Ma la quistione si riduce sempre ad una vanità senza avanta.

Un'applicazione delle quistioni sul dritto di preferenza, l'abbiamo nel determinare quale lingua deve preferirsi negli atti diplomatici, e ordinariamente ciascuno Stato scrive nella propria lingua, e traduce l'atto nella lingua del popolo a cui l'invia senza dare la preferenza a nessuna, come pretendeva la Spagna verso la fine del secolo XV, quando per la sua preponderanza politica volea che la lingua Spagnuola fosse la sola preferita per tutti gli atti diplomatici. Un' altra applicazione l'abbiamo nel cerimoniale marittimo, ossia nella formalità di ricevere il primo il saluto in alto mare (1): ma tutte le quistioni di simile natura devono regolarsi con l'uso e con la consuetudine, e se si volesse stabilire un principio razionale per determinare la primatità di ordine delle nazioni, noi altro non sapremino assegnarne che regolarla secondo la forza delle nazioni diverse, e poichè il principale elemento di forza e di potenza è la popolazione, secondo la proporzionale o numerica estensione delle popolazioni , sarebbe conveniente regolare la primalità d'ordine delle stesse. Noi ci occuperemo più a lungo di tale quistione nel dritto diplomatico.

Una derivazione della quistione della precedenza è quella dei titoli dei rappresentanti delle nazioni. In massima ciascuno deve conservare il titolo assegnato alla corona reale, o quantunque le nazioni hanno il dritto di dare al loro capo il titolo che meglio piaccia, per usare questo titolo nelle relazioni diplomatiche, è necessario che sia riconosciuto dalle altre potenze. Il potere predominante degli antichi imperatori romani, che avevano anche qualche re tra i loro sudditi, ha fatto considerare il titolo d'imperatore più elevato e più nobile di quello di sovrano, e se un sovrano volesse prendere il titolo di imperatore sarebbe necessario che tal titolo fosse riconosciuto dalle altre potenze. Ma nel fatto al titolo d'imperatore non si annette una reale superiorità a quello di re, e dopo l'imperatore di Germania si sono visti i sovrani di Russia nel 1721, di Francia nel 1804 e 1852, d'Austria nel 1805, del Brasile nel 1822 attribuirsi il titolo d'imperatori invece di quello di re (2). Del resto sono sempre quistioni di nomi e di vanità, e finche i sovrani non pretendono avere una reale superiorità, poco importa che abbiano titoli o nomi più o meno clamorosi per designare la loro dignità reale.

Ortolan, Diplomatie de la mer, T. 1., lib. II, Cap. XV.
 Flaman, Histoir, de la déplomatie française, T. VII, png. 329.

کا با رساوی \_\_\_\_

### CAPO OTTAVO.

Dritto di legislazione nelle sue relazioni con gli stranieri.

Il fine per cui esiste la società politica, elve noi abbiamo chiamato Stato si è la conservazione del dritto, ossia la conservazione dei limiti fra le libertà individuali, in guisa che ciascuno rimanendo liboro nell'esercizio delle sue molteplici facoltà fisiche e morali , non turbi e non invada l'altrui personalità. Per raggiungere questo fine lo Stato ha il dritto di esercitare liberamente il potere sovrano in tutta l'estensione del territorio, di vegliare assiduamente per prevenire le collisioni delle libertà individuali, di dirigere lo svolgimento delle stesse e stabilirne le norme, di punire i colpevoli e di prendere tutte le disposizioni opportune per conservare l'ordine e realizzare il dritto. E poiche in queste molteplici manifestazioni del potere sovrano lo Stato deve precedere sempre secondo i principii della giustizia assoluta, i quali non può giammai violare, nè contraddire, perciò ha il dritto di formulare e specificare i principii della giustizia assoluta secondo i bisogni speciali ed i casi particolari, il qual dritto dicesi dritto di legislazione.

Il dritto di legislazione essendo un'attribuzione del potere sovrano, appartiene alla nazione come società politica, essa ha il dritto di formulare le leggi, di farle eseguire e di punire i colpevoli, però l'esercizio di questo dritto è affidato al rappresentante del potere sovrano secondo i principii della costituzione è la forma dell'organi-

smo politico.

Qu'alunque sia la forma per escreitare il potere legislativo questo non può essere mai assoitto, perchè la legge non è arbitraria, nè la sun boutà e la sua malvagità dipende dall'arbitrio d'un solo o da quello della maggioranza; la legge ha il suo fondamento solido-e vero nella giustiza immutabile e nella verità eterna delle cose, e perchò il dritte di fare le l. ggi non si può intendere diversamente, che nella seise di dire del soli potere formutare i principii della glastizia assoluta secondo i bisogni della società. Perciò qualunque-sia fa forma con cui si essertia il potere legislativo, per ottenere bisose leggi è necessario anunettere una rappresentanza della oscietaza della ragion pubblica per fornire al legislatore un elemento necessario cul indisposabile per fornire al legislatore un elemento necessario cel indisposabile per fornire al legislatore un elemento necessario cel indisposabile per fornire al legislatore un elemento necessario cel indisposabile per fornire al tente della consenie del societa della consenie del societa della consenie della consenie della consenie anticone apprendiente della consenie della consen

scutativo, in eui le Camere dei rappresentanti del popolo personificano la ragion pubblica e la coscienza nazionale. Il complesso delle massime destinate a servire di norma costante all'esercizio dei poteri sociali, e allo svolgimento delle libertà individuali, costituiscono la legislazione di un posolo.

La legislazione di ciascun popolo ha per issopo di tutelare e paruntire i dritti attartali degli individui e l'osservanza della giustizia uell'estensione del territorio nazionale ed immediatamente si riferisce a tutti gli individui riunti in tella società politica. Ma essendo le nazioni in relazione reciproca, ed avendo cascun individuo il dritto di esercitre la sua libertà indipondentenente anche fuori dell'imiti del territorio nazionale, ciascuno Stato ha il dovere di tutelare e garantire i dritti naturali degli stranieri, che si tovano o accidentalmente o permanentemente nel territorio nazionale. I dritti dell'uomo infatti uno dipendono dalla patria, ma sono primitivi e poggiati sulla sua stessa natura, e poiche non vi può essere una morale o una ginstitui diversa fra le nazioni, tutte sentono il dovere di armentere nella legislazione i principii giuridici per garantire anelle i dritti degli stutuieri.

Tutti i rapporti che possono nascere tra la legislazione di un popolo ed i druti pivrati degli stranieri, sono determinati da una scienza
speciale che dicesi dritto internazionale privato; noi non ce ne occuper-mo di proposito, formando orgetto di uno studio particolare,
ma non possiamo trascurare però di dire quel tanto nevessario per
stabilire in qual modo debba esereitarsi il dritto di legislazione rapporto agli stranieri, e lo consideremo rispetto alle persone, rispetto
alle cose, rispetto alle azioni, ed in fine rispetto alle procedura, esaminando in quali maniere devono eseguirsi le sentenze civili e criminali in territorio straniero.

Prima di entrare nella disanima particolare, vogliamo esaminare generalmente quali sono i doveri di eiuscuna nazione rispetto agli strauieri, per determinare poi in qual modo deve modificarsi il dritto di legislazione a loro rispetto.

Se'vi fu un tempo in cui qualunque straniero era considerato come nemico, e quando la diffidenza patriottea animata dalla rivalità e dall'ambizione regolava i rapporti fra le mazioni, a mano a mano che si sono rotte le barriere che dividevano i diversi popoli, e che tutti si sono considerati come membri della gran famiglia che dicesi umunità, le differenze ria etitadino e straniero sono sparite, e questo nome non significa altro che suddito di nazione diversa. Se unieri ; se a Catagine malgardo la spiritio commerciale di quella repubblica, gli stranieri erano assongettati a pagare un tributo per po
tenvi diunocare, se a Roma vi erano leggi sopeciali per i forestieri, e

se la stessa Chiesa nel Medio Evo considerò gli accattolici come nemici, e scomunicò il commercio coi Turchi e Saraceni, ora che si è chiaramente compreso che tutti possono concorrere ad accrescere la prosperità nazionale, e che la libertà individuale non può restringersi nei limiti del territorio nazionale, nessuna differenza è posta tra cittadini e stranieri, e nessuna distinzione tra nazionali e forestieri. Se il governo di ciascuna nazione può prendere tutte le misure opportune per prevenire i possibili danni che potrebbero arrecare alla società gli stranieri, se pnò con regolamenti stabilire norme per la loro entrata e per la loro dimora, non perció può arbitrariamente proibire agli stranieri l'entrata nel territorio nazionale, perchè il governo non è signore e padrone del territorio, e se senza addurre motivi ragionevoli e conformi ai principii di giustizia, volesse proibire ad uno straniero di entrare nello Stato, lo straniero potrebbe ricorrere al potere giudiziario, ed invocare la sua assistenza in nome delle leggi, e specialmente in nome della Legge delle leggi che comanda il rispetto della libertà dell'uomo. Il dritto dell'uso innocno della propria libertà, è un dritto primitivo e universale, nè potrebbe essere sconosciuto senza offendere la legge naturale, e perció la garanzia giuridica degli stranieri non è un beneficio cd una largizione, ma il primo dovere di qualunque legislazione.

Da quanto abbiamo detto ne siegne, che una legislazione la quale conferisse al governo il potere discrezionale, e senza controllo di rinviare i forestieri, o di proibire l'entrata sarebbe imperfetta, perche legittimerebbe l'abuso e la flagrante violazione dei dritti imprescrittibili dell'uomo. Quasi tutte le legislazioni dell' Europa civile, non solo ammettono per gli stranieri il dritto di entrare e fermarsi liberamento nel territorio nazionale, ma quello di godere di tutti i dritti natuturali e dei dritti civili, salvo le modificazioni apportate dalla legge politica. In Francia il godimento dei dritti civili era accordato a condizione di reciprocità; dono la rivoluzione l'assemblea costituente fece un decreto il 6 agosto 1790 ed aboli qualunque differenza tra Francese e forestiere senza condizione di reciprocità, e quantunque nel codice di Napoleone fosse stato ammesso il principio della reciprocità, nel 1819 fu abrogato l'articolo del codice, e accordato agli stranieri il dritto di godere i dritti civili, senza condizione di reciprocità. In Olanda secondo l'articolo 9 della legge del 15 maggio 1829 il dritto civile del reame è lo stesso si per gli Olandesi che per i foresticri. L'articolo 33 del codice Austriaco contiene una disposizione simile, ritenendo che i forestieri godano gli slessi dritti che gli îndigeni quando non è richiesta la qualità di clttadino. In Ispagna secondo l'articolo 18 del codice di commercio gli stranieri che ottengono la naturalizzazione, possono esercitare liberamente il commercio; per gli altri è adottato il sistema delle reciprocità. In Russia gli stranieri possono esercitare liberamente il commercio a condizione che sieno iscritti nell'albo dei commercianti. In Inglilitera lo straniero non può avere gli stessi dritti che il suddi:o Inglilera non dopo avere ottenuto una specie di naturalizzazione imperfetta.

Per potere distinguere con chiarezza quali sono i dritti degli stranieri, il eui godimento può considerarsi come un beneficio ed una largizione del legislatore, e quali sono quelli il eui godimento è pieno ed assoluto e che non può essere impedito da nessuna legislazione, è necessario distinguere in prima i dritti politici dai dritti civili. I dritti politici appartengono all'individuo come membro della società politica, e l'esercizio di questi dritti non può essere conceduto agli stranieri, se non a condizione che fossero assimilati ai nazionali. poiehè essi si godono nella patria, nè potrebbero esercitarsi altrove, perchè non si possono avere due patrie. Dunque il legislatore può negare assolutamente ai forestieri l'esercizio dei dritti politici, o può loro concederli a condizione ehe siano prima naturalizzati. I dritti civili poi non possono tutti considerarsi come una eoneessione della legge, poiche benche la legge civile regoli tutti gli atti dell'individuo nella società, pure non tutti gli atti possono considerarsi come esercizii di dritti civili. L'uomo in fatti ha alcuni dritti primitivi in virtù dei quali può fare certi atti, e il loro fondamento è nella legge naturale, così la libertà personale, il dritto di proprietà, il dritto dell'incolumità della persona e simili, sono dritti primitivi i quali non essendo una concessione della legge civile, non possono essere negati agli stranieri dal legislatore, perchè sono fuori del suo potere. Il legislatore può avere solamente il dritto di regolare l'esercizio di questi dritti, assicurarne il godimento e garantirli, e sotto questo rispetto nessuna differenza deve fare fra nazionali e stranieri, perchè la legge naturale comanda a tutti i legislatori di rispettare i dritti primitivi degl'individui.

Vi è un'altra categoria di dritti che dovrebbero diris propriamente civili, i quali sono dovuti alle istituzioni sociali, è benchè fondati sul dritto di natura sono una conseguenza d.lla civil comunanza, e si possono considerare come Evroi concessi al cittadino, perebè potesse riturare i maggiori benefizii d-lla comunità sociale. Così i dritti annessi alla patria potestà ed alla mariatae, il dritto di succedere con certe norme prestabilite ed accomodate ai bisogni della società, il dritto d'inpetence a simili, i quali sesendo dritti civili, si devono godere da tutti i cittadini che fanno parte della civil comunanza, non già dagli stranieri. Danque il godimento dei dritti impropriamente detti civili, e che appartençono alla prima categoria, non deve negaris agli stranieri, quelli poi- cide dritti dilela seconda categoria, potendosi considerare come una largizione del legislatore, può essere negata agli stranieri.

Essendo ogni dritto correlativo ad un dovere, come gli stranieri hanno dritti anche in estero Stato, e debbono essere protetti dalle leggi, così debbono sentire il dovere di rispettare le leggi e di ubbidirvi. Sotto questo rispetto possiamo dire che tra il sovrano dello Stato e lo straniero intervenga un tacito contratto, col quale il sovrano da una parte si obbliga di concedere e di garantire allo straniero l'esercizio de suoi dritti, questi alla sua volta si mette sotto la giurisdizione del sovrano, e diventa sno suddito per tutto quello che si riferisce all'ordine interno dello Stato. Su questo principio è poggiata la regola del Dritto Pubblico Europeo che le leggi di polizia e di sicurezza obbligano tutti quelli che abitano nel territorio, e da eiò proviene il dritto della pubblica autorità di obbligare gli stranieri all' osservanza delle leggi, è di costringerli e punirli in caso che le violassero. Cum peregrini - dice il Wolfio - quando in territorio alieno versantur subsint legilus loci si in territorio delingunt juxta teges, loci puniendi (1). In qualunque modo fosso stato commesso il delitto, sia che l'offesa sia fatta da uno straniero contro un nazionale, sia contro un altro straniero, quando interessa l'ordine pubblico è punibile dal magistrato del luogo in cui il delitto fu commesso, che se il delitto interessasse solamente le persone private, in tal caso il ministero pubblico non agirebbe d'ufficio, sibbene dopo la richiesta delle parti, ma supposta la querela della parte lesa, deve rendersi giustizia a chi la dimanda.

Quantunque però lo straniero rimanga soggetto alla legge dello St. to in cui si trova, pure non si può dire che egli perda la sua nazionalità, e che addiventi suddito di quello Stato, perchè continuando egli ad appartence alla sua nazione, questa solamente ha una giurisdizione completa sulla sua persona e ne regola gli atti, mentre lo Stato straniero può avere giurisdizione, in quanto gli atti della persona possono essere in relazione con l'ordine pubblico ed interno. La persona dello straniero dunque si trova sottoposta all'autorità dello Stato in cui si trova, e a quella della sua nazione sotto diverso rispetto.

Biflettiano inoltre cho quantuaque alcuni dritti dell' individuo sono poggiati sulla legge di natura, il ricanoscimento e la granzia giuridica di essi dritti dipende dalla legge civile, la quale determina il tempo in cui comincia ad esistere la persona giuridica, ed il modo cui deve acquistare, alienare o trasmettere i suoi dritti; è la stessa legge civile, per csempio, la quale riconoscendo il dritto di staturo, determina in qual modo si acquista, e si trasmette la proprietà e che ne garantisce il possesso. Posiché la persona dello stratuiero è sotto certo rispetto sotto-

<sup>(1)</sup> Just. Jur. Natur. et Gent., p. 1132.

posto all' autorità dello Stato in cui si trora, e sotto altra a quella della sua nazione, con quale legislatione deve regolara il reservizio del suo diritti? Può succedere rie un cittadino avesse i sonò benì acal territorio di diverse nazioni, quantumque il dritto alla sua proprietà dev'essere da tutti riconosciuto, pure l'esercizio del suo dritto dovendo essere regolato dalla lerga ceite, quale legga deve applicarsi? Può nascere dunque un conflito fra diverse legislazioni, e molter quistioni si possono elevare per determinare con quale legga deve qui sittoni si possono elevare con quale legga deve con cui si risolorezano tutte le quistioni ricolorezano tutte le cuistioni relative?

Le quistioni di dritto internazionale privete launo oggidi moltissima importanza, perchè essendosi accresciute notabilmente le relazioni fra le diverse nazioni ed essendosi moltipileati i punti di contatto fra individui appartenenti a diverse nazioni, si sono moltipileate le cerasioni di conflitto.

La legge regola la capacità dell' individuo e determina quello che può fare, governa i suoi beni, la loro na ura, la loro trasmissione, e le modificazioni di cui sono suscettibili, infine da una forma agli atti, e stabilisce come l'uomo deve fare ciocchè può fare. L'individuo dunque è sottoposto alla legge sotto triplice rispetto, per la sua persona cioè, per i suoi beni e per i suoi atti. Benche le diverse legislazioni tendano a semplificarsi, manca tuttavia la perfetta uniformità tra le leggi civili e commerciali delle diverse nazioni. Ciascuna regola a suo modo la capacità personale secondo l'età, il sesso, la qualità e la natura degli atti: la trasmissione dei beni ed il loro regime: la forma degli atti e dei contratti ed i loro effetti. La legge della patria in cui l'individuo nasce lo assistono dal momento della nascita, e gli danno lo stato civile, ma queste possono trovarsi in conflitto colle leggi del luogo in cui l'individuo ha fi-sato il suo domicilio, e se l'indivisibilità della persona impedisce che sia applicata una legge diversa da quella che regola la persona stessa, la divisibilià de' beni che una persona può possedere, e la loro situazione in diversi territorii, pone l'individuo in relazione con leggi diverse da quelle del suo domicilio. Che se l'individuo vuole contrarre fuori della sua patria, si trova nella necessità di regolare la forma de'suoi atti con la legge del luogo in cui l'atto si compie e si eseguisce. Da ciò ne segue, che benchè la garanzia giuridica degli stranieri sia un dovere di tutte le nazioni, nel determinare il modo per assicurare agli stranieri la garanzia dei loro dritti, il consitto delle legislazioni è non solo possibile, ma inevitabile, e da ciò la necessità di stabilire alcune norme generali per risolvere le moltiplici quistioni.

Fru i varii sistemi il più antico e il più comuuemente accettato è quelo della reciprocità, secondo il quale le leggi di uno Stuto dovrebbero applicarsi agli stranieri, nella stessa guisa che le leggi dello Stato straniero si applicano ai nazionali colà residenti. Secondo questo sistema si ammetterebbe come lecita la rappresaglia giuridica. sostenendo che non solo l'esercizio dei dritti civili, ma quello altresl de' dritti naturali dovesse essere impedito agli stranieri, o regolato in un modo piuttosto elle nell'altro, qualora lo Stato forestiere proibisce ai nazionali l'esercizio di quei dritti. Questo sistema non è affatto razionale, perchè sottopone i principii del dritto alla ragione di utilità, e ci rineresee che lo stesso Roeco, dottissimo ed accurato scrittore, abbia voluto sostenerlo. Egli infatti scrive eosi: « quantunque benigne debbono essere le leggi verso l'estere genti, non debba eredersi che qualora lo Stato cui queste si appartengono niegasse a noi l'erercizio di alcuna di quelle facoltà che la natura stessa ei da, non fosse nel regno lecito per rappresaglia praticare la stessa cosa. Como pensare che si potesse dagli stranieri suecedere nel regno nostro e disporre dei beni se la stessa facoltà a noi non si concede nel paese loro? (1) ». Secondo questo sistema le leggi di uno Stato dovrebbero applicarsi all'estero nella stessa guisa che si applicano presso lo Stato estero le leggi dell'altro. Ma si comprende chiaramente che se l'uso e l'arbitrio non può legittimare l'ingiustizia, questo sistema non propone un criterio razionale, e noi lo rigettiamo assolutamente.

Altri autori, tra i quali vi è il celebre Foelix, sostengono che tutti gli effetti prodotti dalle leggi straniere nel territorio di una nazione dipendono dal suo consenso espresso o tacito. Infatti, dice egli, una uazione non essendo obbligata ad ammettere nel suo territorio gli effetti e l'applicazione delle leggi emanate in territorio straniero, può indubitatamente negar loro qualunque effetto, o può pronunciare questo divieto per alcune soltanto, perciò conchiude l'autore che bisogna tener conto o del suo conscuso espresso manifestato ne trattati, o del suo consenso tacito che si ha dalle decisioni rendute dall'antorità giudiziaria o amministrativa (2). Questo sistema è falso perchè non ammette alcun fondamento razionale di dritto e fa tutto dipendere dal consenso e noi lo rigettiamo. Altri fra i quali citiamo il Demalombe e il Macerdè hanno sostenuto il sistema degli statuti distinguendoli in personali e misti. Secondo questi autori le leggi si riferiscono alle persone o alle cose, e da ciò la differenza di statuto personale e statuto reale. Ezio definisce il primo nel seguente modo: In personam constituit lex quando personam afficit, et quidem primarie: nihit enim obstat si secundarie et per consequentiam vi legis jus aliquod rel acquirendi rem ve! disponendi de eadem tribuitur. Il Voet poi definisce il secondo nel seguente modo: Realia sunt quae remprincipaliter afficient et circa rem aliquid disponent sive personae men-

<sup>(1)</sup> Bocco, Dritte Civile Internationale, cap. VIII. p. 28, (2) Foolix, Drit. Inter, pric. prel. cap. 3, § 2,

tio focta sint sive non, ni modo primaria mens statuentis sit non de promonis ed de rebus disponi, etc. Dopo questa distinzione qui autori hanno stabilito il principio che nel regolare la capacità della persona deve applicarsi la legge della nazione cui ila persona appariene; mel determinare le relazioni giuridiche delle cose deve applicarsi la dege mella cose esistono. Ma nell'applicarsione di questi principii ind. terminati, non avendo potuto risolvere tutte le dificoltà, hanno dovuto ricorrere a distinzioni e suddivisioni, dando alcuna volta definizioni arbitrarie, ed animettendo gli statuti misti; in modo che la loro teoria non la potuto stabilire un principio generale. Il Savigny parlando di questa teoria dice: e non si potrebbe assolutamente rigettarla, perchè è suscettibile un principio generale. Il Savigny parlando di questa teoria dice: e non si potrebbe e assolutamente rigettarla, perchè è suscettibile di un'interpretazione, e di applicazioni alcuna volta giuste, ma essa è incompleta e dà luogo ad innumerevoli equivoci.

Un'attra dottrinu ammette la teoria del consenso presunto degli interessati, e secondo questa dottrina le relazioni civili internazionali dovrebbero essere regolate da quella legislazione che gl' interessati abbiano presuntivamente accettata; ma questo principio non definisce la quistione perchè bisegna ricercare le norme con l'aiuto delle quali si abbia a decidere secondo la varia natura dei fatti quale legislazione si debba presumere accettata dagl' interessati. Stabiliti i principii di razione secondo cui devono applicarsi le diverse leggi queste non obbligano perchè si presumono accettate perchè obbligano necessariamente, dunque la quistione non acettate perché obbligano necessariamente, dunque la quistione non à definita, ma spostata solamente, e noi senza trattenerci ad esaminare altre ipotesì conchitudiamo che nessumo dei sistemi è sufficente per stabilire il criterio con cui dovrebbero applicarsi le diverse leggi nel caso di conflitto.

Per sostituire alle teoriche vaghe, indeterminate ed incomplete un principio razionale che si trovi in armonia col sistema generale da noi adottato, lo attingeremo dai principii della filosofia del dritto, e stabiliamo i seguenti principii: 1.º Il dritto positivo risulta dal contemperamento dell'elemento morale e dell'elemento utile. 2.º In qualunque società ben ordinata l'economia sociale dello Stato risulta dal rapporto della legge fatta dalla pubblica autorità coi dritti individuali dei socii. 3.º L'azione dello Stato trova un limite nella libertà innocua degl' individui. 4.º Se dalla posizione individuale dell' uomo nel seno di una qualunque società civile ci eleviamo a considerare la posizione collettiva delle nazioni nella gran società che dicesi umanità, noi troviamo che la posizione di ciascuna nazione è analoga a quelia di ciascun individuo, perchè nella stessa guisa che l'individuo considerato nella società non perde la sua personalità e la sua individualità, non si confonde nella comunità come una goccia d'acqua nell' Oceano, così ciascuna nazione conserva la sua personalità e la sua individualità nella gran società universale, in modo che l'economia internazionale dev'essere l'armonia della legge internazionale col dritto di ciascuna nazione, e l'azione di ciascuno Stato e la sua ginrisdizione territoriale trova un limite nella libertà innocua degli altri Stati. Da ciò risulta un quarto principio che ciascuno Stato autonomo può esercitare i suoi dritti indipendentemente nella gran società universale, purche non offenda l'interesse pubblico economico morale e politico degli altri Stati. Ciò premesso osserviamo che in qualunque legislazione, noi possiano distinguere una doppia categoria di leggi, le une potrebbero dirsi comuni a tutti i tempi, a tutti i luoglii, a tutti i popoli, altre che dipendono dalle condizioni naturali di elima, di posizione geografica, di consnetudini, di temperamento, di genio civile del popolo; e queste sono speciali per ciasenna nazione, e dipendono dal vario modo con eni l'elemento utile, che è variabile, si trova contemperato coll'elemento morale. Sotto questo rispetto noi possiamo accettare come vera la sentenza del Montesquieu il quale diceva che le leggi nel più ampio significato sono i rapporti necessarii che derivano dalla natura delle cose, Egli investigando l'origine e la ragione delle leggi, esaminando le istituzioni civili e politiche in relazione alle diverse cause che le producono comprese che le leggi non sono una emanazione arbitraria, ma un' espressione dei rapporti essenziali che esistono tra gli uomini e le cose, e riconoscendo tra le diverse cause che le producono e le modificano il clima, il territorio, la religione, l'uso, le consuetudini, ecc., ecc. dette tanta importanza alle circostanze esteriori sull'organizzazione della società da mettere la società sotto il giogo della natura, lo che condusse alcuni pubblicisti a trattare la politica, ed ogni scienza sociale come un capitolo della fisiologia umana. Noi rigettiamo la teoria del Montesquien, perchè il dritto per noi è assoluto ed eterno, ma nondimeno nello sviluppo progressivo del principio eterno del dritto, noi troviamo molta verità nel sistema del Montesquieu. Infatti il dritto privato di ciascun popolo non è altro che lo sviluppo progressivo del principio eterno del dritto secondo gli usi, i costumi, i bisogni, le tendenze, le consuctudini della gran parte dei cittadini : inmodochè le legislazioni private di ciascuna nazione portano l'improuta dell'uso individuale.

Da ció ne siegue cine le leggi private non possono essere applicate che ai nazionali solamente. Ad uno stramiero residente in altro Stato non può applicarsi il dritto privato della nazione presso cui si trova, pocchè in qualungua terrisioni i individo non perde la sua nazionalità, e non cessa d'appartenere alla sua patria, e perciò le leggi private debbona accompagnare l'individuo come l'ombra il corpo-dovunque egli si trovi, e poicite il dritto di dirigere il cittadio nella sua vita privata apparticine esclusivamente allo Stato di

cui il cittadino è membro, l'uso innocuo di questo dritto dev'essere riconosciuto nella gran società universale. Così per esempio il termine della minorennità non può essere così precoce nei climi freddi come nei climi caldi, e se un cittadino nato nella Svezia si trovi accidentalmente in Italia, presso cui la minorennità cessa da prima, non cesserà perciò di essere minore. Consegue da ciò che nei rapporti di mero dritto privato la legittima ed inviolabile autonomia di ciascuno Stato è limitata dalla libertà innocua degli altri Stati come avviene del singolo individuo in qualunque società costituita. Il fondamento dunque dei rapporti di dritto internazionale privato non è la reciprocità, o il mutno consenso, ma i principii razionali del dritto.

Noi non possiamo discorrere del dritto pubblico di ciascuno Stato nella stessa guisa come abbiamo parlato del dritto privato. Il dritto pubblico infatti è ordinato alla conservazione dell'organismo sociale, e perciò tutte le persone e le cose le quali si trovano nel territorio nazionale devono osservare i principii di dritto pubblico di quello Stato. Da ciò ne siegue in prima che gli stranieri sono obbligati, finchè dimorano presso estero Stato, od osservare i principii di dritto pubblico di quello Stato, perchè non possono violar le leggi costitutive di quell'organismo sociale. Nella stessa guisa che il dritto individuale de' cittadini può essere limitato per l'interesse pubblico, così il dritto individuale degli Stati può essere limitato, e il dritto di ciascuno Stato a regolare la vita privata de' suoi sudditi può esercitarsi all' estero finchè il suo uso è innocuo ossia finchè non contrasta ai principii di dritto pubblico di quello Stato.

Da quanto abbiamo detto ne sicgue, che la condizione e la capacità delle persone in qualunque parte abbiano ad esercitare i loro dritti, la condizione civile delle famiglie; i dritti ed i doveri reciproci degl'individui che compongono le famiglie; e gli effetti di questi dritti e doveri solle proprietà che la famiglia o i membri individuali di essa posseggono nelle varie parti del mondo; le obbligazioni nascenti dai contratt in relazione alle cose tutte e simili devono essere regolate dalla legge dello Stato, ed il cittadino nelle sue relazioni giuridiche internazionali, può invocare giustamente in qualunque territorio l'apolicazione di quella legge particolare dello Stato che governa lo stato suo e della sua famiglia, anche in relazione ai beni dovunque situati: ed ha ragione d'invocare dovunque l'applicazione della legge ch'informò in origine le convenzioni da lui stipulate, purchè però l'applicazione della legge nello Stato da cui essa non emana, non offenda l'interesse politico ed economico dello Stato medesimo; e non contraddica a quei principii che il legislatore ha consacrati come leggi d'ordine pubblico morale e religioso. Si comprende da ciò, come la teoria degli Statuti è per sè stessa imperfetta, perchè lo Statuto personale accompagna il cittadino dovunque, ma quella parte di Statuto personale che viola

l'ordine pubblico della nazione in cui entra lo straniero, si ferma alle frontiere. Così le main morte siano pur capaci di acquistare e di possedere nello Stato che le la create, subiscono l'incapacità nel territorio straniero, la cui legislazione non ricousose l'esistenza giuridica dei corpi morali. Una convenzione apertamente usureia, benché dipendente da una legge che la permette, non avrà la sua applicazione in uno Stato la di cui legislazione condanna l'usura come immorale. Lo schiavo proveniente da pasee straniero, eserciterà i suoi dritti di uomo libero in un passe che condanna la solitati di uomo libero in un passe che condanna la solitati di quali quali sulla con leggi civili di qualinque Stato le lo Statuto personale accompagna lo straniero dovunque, noi pensiamo doversi sostituire quest' altro. Le leggi civili di qualinque Stato devono applicarsi ovunque alle persone ed alle cose dipendenti sempre che non contraddiono il dritto pubblico dello Stato presso cui devono applicarsi ovunque alle persone ed alle cose dipendenti sempre che non contraddiono il dritto pubblico dello Stato presso cui devono applicarsi ovunque alle persone

# CAPO NONO.

## Della legislazione di ciuscuno Stato

in rapporto alle persone, alle cose ed alle obbligazioni degli stranieri.

Dal momento in cui un individuo nasce è sotto la protezione della legge, la quale accoglie sotto la sua garantaia il fanciulto dal momento della sua generazione e lo accompagna sino alla morte. La legge dunque del domicili del padre, se il fanciulto nacque da giuste uozze, o quella del domicilio della madre, se il fanciulto nacque da illecito conutubi è applicabile al fanciulto, il quale conserva sempre il suo domicilio di origine finchè espressamente non vi abbia rinuncialo.

Si può rinunciare al domicilio di origine naturalizzandosi in paese straniero, ossia dichiarando di far parte di un altro Stato. La naturalizzazione è un effetto della libertà dell'individuo e dell'indipendo deuza dello Stato; l' individuo, benchè sia legato naturalmente alla patria può rinunciare e seeglierne un'altra, e lo Stato può accordare all'individuo che lo dimanda di essere considerato come se fosse nato in quel luogo. Dal momento che lo staniero è naturalizzato, secondo le leggi costituzionali dello Stato, acquista il privilegio di essere in tutto assimilato ai nazionali e di godere di tutti i dirtti civili di cui godono gli altri cittadini mettendosi sotto l'immediata

protezione di quella legge. In tal caso la legge dello Stato, presso cui si è naturnitzzato, si applicie compiutamente allo stranioren. La naturalizzazione però non può aver luogo prima che il cittudino sia giunto alla margiore età secondo la legge del luogo di nascita, e nel caso che uno avesse due domicili , la presunzione legale sta sempre per la conservazione della nationalità e del domicili di origine.

La legge del domicilio di origine è quella che regola sempre lo stato privato della persona e che determina se si gode dell'integrità dei dritti civili o no, se si è celibe, o maritato, se si è o no sottoposto alla podestà maritale, se vi è o no separazione fra i coniugi, se si è padre, o figliuolo legittimo o naturale, se si è maggiore o minore, se si è sottoposto alla podestà tutoria, o se si è interdetto, ecc. La legge di origine esercita la sua ginrisdizione sullo stato privato delle persone, ma gli elfetti che possono seguire da questa capacità o incapacità personale non sono riconosciuti altrove, che nel caso che non oll'endano l'ordine pubblico dello Stato. Così la legge di origine sottometterà il liglio alla patria podestà ovunque, ma il padre non potrà godere l'usufratto de beni sucttanti al figlio, se i beni esistono in territorio straniero, la di cui legislazione non riconosce l'usufrutto legale del pad e su i beni del figlio. Nella stessa guisa il minore sarà sempre sottoposto alla podesta tutoria, e la moglie alla podestà maritale secondo la propria legge, e questo rappo to di soggezione sarà riconosciuto ovunque, ma l'ipoteca legale della moglie o del minore su i beni del marito o del tutore non valerà per quei beni esistenti in territorio straniero, nel caso che l'ipoteca legale non fosse riconosciuta. Cosl, per esempio, il codice civile de Paesi Bassi non riconosce l'ipoteca legale su i beni del marito; quindi un cittadino che prendesse una moglie Francese non potrebbe essere colpito dall'ipoteca per quei beni esistenti ne Paesi Bassi. Infatti la legge che riconosce il dritto d'inoteca non solo riconosce una qualità nelle persone, ma dà loro un'azione immediata sulla cosa dando facoltà di ricercare la cosa ipotecata in soddisfazione di pagamento, e poiche questo dritto proviene dalla pubblica autorità, stante l'indipendenza degli Stati, l'autorità dell'uno non può dare facoltà di agire contro la cosa esistente nel territorio straniero, perchè violerebbe la giurisdizione territoriale dell'altro Stato ed eserciterebbe la sua autorità fuori de' limiti del territorio nazionale.

Considerando poi lo stato della persona nei rapporti colle cose, noi dobbiamo ammettere consequentemente che gli effetti sulle cose non possano valere nel territorio in cui le cose esistono, quando l'effetto sarebbe in contraddizione con la legge del luego in cui esistono le cose stesse (1). Noi possiano distinguere le cose sotto doppió

<sup>(1)</sup> Vedi Pescatore, Logica del dritto in cui discerre daltamente sulla quistione che, trattiamo.

rispetto, rispetto all'interesse personale e all'interesse territoriale. Le relazioni della proprie à colla persona del proprietario, e i dritti ed i doveri dello stesso verso la cosa e verso la famiglia cui appartiene sono d'interosse privato personale. Ogni nazione definisce e governa gl'interessi privati personali de' membri cho le appartengono e non può essere interes ala di applicare a famiglie straniere quello che essa stabilisce per definire e reggere gl'interessi delle famiglie proprie. Ma la proprietà considerata nel suo organismo, interessa il territorio e l'ordine pubblico, e sotto questo rispetto qualunque sia la persona del proprietario non può violare l'organismo territoriale della proprietà. Perciò mi possiamo stabilire il principio generale, che ogni cittadino può acquistare proprietà nei territorii delle singole nazioni e può goderne pien:mente secondo le leggi che regolano i suoi interessi personali, purchè non leda l'interesse della nazione presso cui esistono i beni. Per fare un' applicazione dei principii suesposti, esaminiame il caso che si aprisse una successione testamentaria o ab-intestato nell'università de' beni spettanti al defunto, ed esistenti in territorii diversi, in tal caso come deve regolarsi la successione colla legge della nazione cui appartiene il defunto o con quella della nazione presso cui esistono i beni?

Varie sono le opinioni de' pubblicisti sulla quistione proposta; alcuni sostengono doversi applicare la legge della nazione a cui appartieneil defunto per il principio che la legge di successione non fa che proteggero la volocità presunta del proprietario defunto, e sancire i doveri che lo legano alla famiglia stessa, o verso la parentela; o comunque una nazione interpreti i doveri ed i bisogni delle famiglie non ha il dritto, nè l'interesse d'imporre la sua volontà a famiglie straniero che nosseggono beni nel suo territorio. Le famiglie che succesiono, secondo la legge della loro nazione, non fanno altro che esercitare il dritto di proprietà, e godere secondo le leggi del loropersonale interesse, ed in ciò non essendo per nulla offeso il drittodella nazione presso cui esistono i beni, questa non può pretenderedi regolare colla sua legge gl'interessi di una famiglia straniera, solperchè i beni da essa posseduti, esistono nel suo territorio. A questo. argomento altri autori, tra i quali vi è il Mittermaier e l'Eichor aggiungono che l'universalità de beni della persona defunta formano un tutto inseparabile, e rappresentano in certa guisa la personastessa del defunto, e come la persona del defunto in qualunque territorio era settoposta alla loggo della sua nazione, per i suoi interessi privati e per le sue relazioni con la famiglia, così all'eredità deve applicarsi la legge della nazione cui appartiene il defunto. Oltre a ció quando la successione è ab-intestato si poggia sulla presunta volontà del defunto di uniformarsi alle disposizioni della legge civile, e poiche non si può presumere che il defunto avesse voluto uniformarsi ad altra legge diversa da quella della nazione sua, questa cortamente dovrebb esser applicata per regolare la successione. Altri autori, tra i quali vi è il Rocco ed il Poeirs, avendo ammesso come principio, che le cose devono essere regolate colla legge del luogo in cui esistono, stabiliscono che pri non violare la giurisdizione territoriale del sovranto, a ciascuma parte dell' erditi dovesse succedersi, secondo la legge del luogo in cui le cose stesse esistono, in modo che, socondo essi, comincerebbero tante successioni diverse secondo la diversità del luogo in cui esistono i beni. Il sig. Chassat appoggiando questa opinione, dice che essendo scopo della sovrantia di mantenere l' unità politica, e di disporre delle cose esistenti und suo territorio, non deve prevalere mella successione ab-intestato il principio del dritto romano dell' indivisibilità dell'erede e della rappresentazione della persona del defunto.

Nei per risolvere la quistione in conformità de' principii adottati, diciamo che esseudo la legge di successione nell'interese privato della famiglia del defanto, der' essere riconosciuta dovunque, perchè uessuna uzuione può pretendere di repolare g'interessi delle famiglie strauiere; ma se la legge di successione violasse l'interesse economico e pubblico della nazione presso cui esistono i beni, non dovrebbe essere eseguita perchè contraddirebbe l'organismo della propriettà. Come, per esempio, sarebbe, se una legge di successione ammettesse de viucoli fidecomnissarii, i quali non valrerobbero in passo straniero, se questi vincoli fossero abolti dalla legislazione.

Per completare l'applicazione del principio generale da noi stabilito, esaminiamo con quale legge devono essere regolate le obbli-

gazioni convenzionali.

Nou vi ha dubbio che secondo la legge di patura è permesso di contrattare in paese straniero, e può succedere che gli elementi delle couvenzioni che riuniti in un solo territorio ne fisserebbero indubitabilmente la giurisdizione, possono trovarsi dispersi in territorii di Stati diversi, e in un luogo potè essere stipulato il contratto, altrove può esistere il debitore, e in altro luogo può trovarsi domiciliato il creditore, e altrove potrà essere destinato l'eseguimento dell'obbligazione. Con quale legge devono essere fatte le convenzioni, quale sarà il criterio per determinare quale legislazione debba applicarsi ne' casi diversi? Noi confessiamo che l'entrare nell'esame minuto della quistione ci menerebbe in una lungheria, e ci obbligherebbe a sviarci dal nostro assunto, entrando nella complicata materia del dritto internazionale privato, nè d'altra parte possiamo stabilire un criterio generale applicabile a tutti i cari particolari, perché molte difficoltà s'incontrano, e la giurisprudenza non ancora ha saputo stabilire un principio generale per regolare le molteplici controversic che si elevano, si sei attendie dei mini vincipi, tiano

In qualunque obbligazione noi dobbiamo distinguere l'obbligazione stessa dalla forma dell'obbligazione. Per quello che si riferisce all'obbligazione, distinguiamo la capacità de contraenti e la garanzia sociale dell' obbligazione stessa. Per la capacità de' contraenti è indubitato che dev'essere valutata colla legislazione di quella nazione cui appartiene il contraente; circa pei la garanzia sociale dell'obbligazione stessa, la maggior parte de' pubblicisti ritiene, che per la garanzia sociale il contratto deve regolarsi secondo la legge del luogo in cui si può dire compiuto: lex loci contractus, in modo che l'interpretazione, l'ob ligazione e l'effetto del contratto dev'essere regolato dalla legge del luogo in cui il contratto è fatto, e il contratto valido secondo le leggi del luogo in cui fu fatto, è valido da per tutto. Dissentono però i pubblicisti nel determinare quale sia il luogo in cui deve intendersi fatto il contratto, ed alcuni dicono che per luogo del contratto deve intendersi quello in cui il contratto fu segnato e stipulato, e questi intendono il luogo del contratto nel senso grammaticale e letterale: altri poi intendono per luogo del contratto quello in cui il contratto deve eseguirsi, e si appoggiano alla legge 21: De obligationibus et actionilus - la quale si esprime cosi - Contraxisse unusquisque in eo loco intelligitur in quo ut solreret se obligarit. Infatti, dicono questi autori, il dritto di convenzione esiste sotto la garanzia dello Stato, il quale adempie codesto suo ufficio colle leggi e coi giudizii; se dunque ad attuare la garanzia sociale si richiedono le leggi ed i giudizii, l'obbligazione dipende necessariamente dal giudizio di quello Stato, che per la natura e necessità delle cose risulti chiamato a garantirne l'esecuzione; e poichè lo Stato che si trova in queste condizioni è quello in cui esiste la persona del debitore, perchè egli solo ha in sua giurisdizione la persona obbligata, esso che può forzare la persona all' adempimento della convenzione ha il dritto di regolare la convenzione stessa. Applicando questo principio alle obbligazioni relative ai beni certi e determinati, specialmente agl' immobili, dicono, che poichè qualunque obbligazione convenzionale relativa agl' immobili non può avere altro oggetto che il possesso, la detenzione o il godimento di essi; poichè il possesso ed il godimento degl'inmobili è regolato dall' antorità del luogo in cui esistono gl' immobili, questa deve regolare l'obbligazione stessa. Da ciò deducono l'altra formola les loci rei sitae, e ritengono che queste due formole si unificano sotto il principio che l'obbligazione è regolata dal luogo in cui s'intende compiuto il contratte.

Su questa opinione noi riflettiamo che il principio del dritto romano Contraziste unaquioppie presumituri ngo at solveret ser obligavit, è applicabile nel determinare la competenza, e le azioni alle quali può dar luogo un contratto tra le parti contraenti, e significa solo che sotto il rapporto della competenza il luogo dell'esecuzione o del pagamento dev'essere considerato come il luogo del contratto medesimo. In altri termini la pubblica autorità per garantire un'obbligazione convenzionale ha il dritto di regolare la convenzione stessa e può esigere che i contraenti nel contrarre l'obbligazione adempiano certe condizioni senza delle quali la loro convenzione sarebbe sfornita di valore legale, ma poichè la garanzia delle obbligazioni si deve dimandare a quell'autorità, nel cui territorio la convenzione deve esegnirsi, può questa dirigere l'obbligazione in modo che l'obbligazione non esista sol perchè manca di garanzia sociale? La legge per garantir gli effetti di un'obbligazione può esigere certe condizioni, ma quand'anche la convenzione non fosse eseguibile in uno Stato, non siegue che l'obbligazione non esiste. A comprendere meglio il nostro principio rillettiamo, che in qualunque convenzione bisogna distinguere due parti, quella cioè della volontà privata dei contraenti, e la parte della pubblica autorità che imprime all'atto l'autenticità, e che fa che da esso segnissero certi effetti. La volontà privata dev'essere regolata dalla ragion naturale, gli effetti che possono seguire dall'obbligazione devono essere regolati dalla pubblica autorità, la quale deve porre in armonia l'interesse privato con l'interesse pubblico. In qualunque luogo dunque si contragga l'obbligazione, essa per quello che rignarda la volontà de' contraenti e il loro privato interesse, dev'essere regolata dalla ragion naturale, ma per gli effetti e l'azione giuridica che può seguire dalla convenzione, ciascuno Stato ha il dritto di esaminare se sia, o no conforme al suo dritto pubblico e negare l'esecuzione all'obbligazione che si trova in contraddizione col dritto pubblico del territorio in cui si deve eseguire.

Immaginiamo che due persone faeciano un contratto di compra, vendita, secondo i principii della legge di natura e che uno di essi ipotecasse, nel caso di evizione, i suoi b ni esistenti in territorio straniero. Nel contratto d'ipoteca noi dobbiamo distinguere la volontà privata e la volontà del pubblico potere, la volontà privata assume l'obbligazione secondo il dritto di natura, la pubblica autorità riconosce do come autentica e legittima l'obbligazione, dà al contraente la facoltà di agire contro i beni in qualunque mani si trovino. Sc la cosa non fosse ipotecabile secondo la legge del luogo in cui esiste la cosa, il contratto di compra, vendita sarebbe valido anche presso quello Stato e il compratore potrà convenire il venditore innanzi al magistrato verificata l'evizione, ma non potrà agire contro la cosa ipotecata, perchè ciò si oppone al dritto pubblico dello Stato presso cni si trova la cosa ipotecata. Dunque conchiudiamo che la validità ed invalidità di una obbligazione ovunque contratta, dev'essere valutata secondo la ragione naturale, gli effetti e le azioni che possono seguire non potranno verificarsi se sono in contraddizione col dritto pubblico dello Stato presso cui devono eseguirsi.

Esaminiamo in fine con quale legge deve regolarsi la forma esterna dell'atto, la quale è una delle condizioni per la validità del eontratto stesso. Circa la forma estrinseca tutti sono d'accordo nel principio locus regit actus, ossia che l'atto in qualunque luogo dev'essere conforme a quelle norme ed a quei regolamenti stabiliti dalla legge del luogo per la tutela del puro interesse civile dei contraenti. Questo principio è accettato commemente per l'interesse comune, perchè, come ben rillette il Savigny, sarebbe difficilissimo conoscere sicuramente le forme legali di un altro luogo e di metterle in esecuzione esattamente quand'anche si conoscessero. Notiamo però che un atto stipulato in forma privata in un luogo in eni è dalla legge permesso, avrà valore anche in quei luoghi in cui le leggi prescrivono per quella forma di a ti le pubbliche solennità, quando la forma pubblica non è richiesta per un interesse pubblico di quello Stato. Înoltre se gl'individui si recassero in paese straniero per esentarsi dalla formalità prescritta dalla legge propria, in tal caso, provata la frode, potrebbe sconose rsi l'autenticità dell'atto; lo che vale eziandio quando la legge vieta espressamente di contrarre in paese straniero o con fo me diverse da quelle da essa prescritta.

Il principio però forsa regia ectus è obbligatorio, o facoltativo per le parti contraent? Alcuni anori sostetagono che l'uniformassi alle forpatti contraent? Alcuni anori sostetagono che l'uniformassi alle forpatti contraent? Alcuni anori sostetagono che l'uniformassi alle forpatti deiro ne sesi le salemnità degli uti ano solo sono imposte nell'interesse delle parti, ma formano una parte della polizia dello Stato, e cone tutti gli stranieri debbono uniformassi alle leggi del polizia dello Stato presso cui si trovano, devono eseguire altreal le leggi che regolano la solennità degli atti. Noi riteniamo che il principio è meramente facoltativo, essendo stabilito per utilità delle parti, e se le parti vegfono nuiformassi alla legge del luogo in cui l'atto deve eseguirsi, la pubblica autorità deve riconoscere legale il contrato, quanto è conchiuso con quelle furmalità stabilite dalla propria legge. Vi è però una differenza, che l'atto stipulato con le formalità dellogo in cui fu fatto è riconoscinto dovunque, mentre quelle fatto in un luogo con le formalità volute dalla legge di un altre luogo à valido solamente per l'altro luogo, e non dovunque, con con

#### CAPO DECIMO.

Essetti delte sentenze civili e criminali in territorio straniero. —

Dell'estradizione.

Ogni sentenza è destinata alla sua pratica attuazione e pronunciata dal giudice deve rendersi esecutoria a menochè le parti interessate non vi rinuncino. L'esecuzione di una sentenza è un atto ben distinto dalla sentenza stessa, e può ben succedere che una sentenza pronunciata in uno Stato non possa rendersi esecutoria che in uno Stato diverso. L'esecuzione della sentenza è un atto di autorità sovrana e per l'indipendenza degli Stati non può eseguirsi in paese straniero. Infatti, il magistrato pubblico intanto ha il dritto di applicare la legge ai fatti particolari in quanto lo riceve dalla pubblica autorità a cui compete di decidere e pronunciare quale sia il dritto fra due contendenti, perciò la sua giurisdizione non può estendersi fuori dei limiti fra cui è compresa l'autorità stessa del sovrano, e gli atti emanati dagli ufficiali pubblici perdono tutta la loro efficacia faori la frontiera nazionale. L'esecuzione delle sentenze dipende dal sovrano del luogo in cui la sentenza si eseguisce, ed è in nome suo che essa può rendersi esecutoria. L' esecuzione importa atti di giurisdizione come l'occupazione dei beni o il costringimento della persona i quali atti non possono compiersi in nome dell'altro sovrano, dunque nessuna sentenza può essere resa esecutoria senza l'autorizzazione del sovrano del luogo in cui essa deve eseguirsi (1).

Q.esto princípio è abbustanza chinrò, ma l'a difficoltà nasce nel determinare se i giudici che debbono autorizzare l'esecuzione di una sentenza debbono conoscere ed esaminare il mento della contestazione e la cosa giudiciata, ovvero debbono concedere l'exequitur puro e semplice sulla richiesta delle parti interessate? I trattati interna-

<sup>(</sup>I) Heftter, Liv. 1, Sect. 11 § 34 e seg. — Massè Liv. 11, tit. 11, chap. 1, sec. III, § 1., s. 639 — Faliv, jib. II, tit. VII, cap. 1, seg. 1, s. 281 e seg. — Mitternaire. Procedure cité conpart. 1, jap., 48 e seg. — Wreston, Ridward of erit goldic. Evi. 11, shap. 11, § 12 e seg. — Vaste, Dreit des gesti, state de la configuration de la confin

zionali determinano ordinariamente in pratica come deve decidersi la quistione di dritto, ma mancando questi noi dobbiamo tener conto delle diverse legislazioni e della consuetudine per risolvere la quistione.

Presso alcuni popoli come l'Inghilterra, gli Stati Uniti, l'Anstria, e qualche Stato di Germania si dichiara esecutoria qualunque sentenza civile emanata in territorio straniero. Altri richiedono la competenza del tribunale, la regolarità del processo e la giustizia della sentenza, ossia che non pecchi di munifesta ingiustizia. In Francia poi e in quei paesi modellati sulla legislazione Francese è stabilito che i giudizi resi in regni stranieri non abbiano nessuna escenzione, se non dopo essersi ripetuto il giudizio innanzi ai magistrati Francesi. La ragione a cui sembra siasi informata la legislazione Francese si è, che un sovrano dando appoggio, perchè sia esegnita una sentenza pronunciata in territorio straniero, in certo modo riconosce l'autorità del sovrano nel cui Stato fu pronunciata, e si rende esecutore degli atti emanati dal potere pubblico di quello Stato, ma ciò importerebbe una dipendenza fra Stato e Stato, ed una reale soggezione, dunque il sovrano non deve fare eseguire le sentenze emanate in estero Stato. Noi riflettiamo sul proposito che la legge benche possa essere modificata dalle esigenze locali, pure in quanto pronuncia sul dritto spettante a due che contendono è generale e non è limitata al luogo. Quando il magistrato dà il suo braccio per eseguire una sentenza pronunciata in territorio straniero non presta appoggio al sovrano, perchè non è in nome suo che è stata promuciata la sentenza ma in nome della legge. Supposto dunque che nel procedimento si sia segnitato il metodo più acconcio per scovrire la verità, e che si sia arrivato a determinare da qual parte stia il dritto essendo questo universale, il sovrano che esegue la sentenza non adempie il volere del funzionario pubblico, ma riconosce il dritto, già determinato da persone intelligenti a riconoscerlo. Oltració le relazioni di buon vicinato richiedono che gli Stati reciprocamente si appoggino per non creare ostacoli al commercio; e sarcbbe un vero ostacolo, se un regnicolo avendo relazioni con i sudditi degli altri Stati, e potendo sorgere contestazioni civili potesse dubitare che le sentenze ottenute in materia civile non fossero riconoscinte dagli altri Stati lo che renderebbe vacillante il suo dritto e accrescerebbe le diffidenze reciproche.

Questa opinione non è poi così assolutà da escludere gl'inconvenienti che nascono dal rendere esceutoria qualunque senteuza resa in territorio strani ro, specialmente poi quando ci sono ragioni per dubitare della composizione del tribunale da cui fu resa, e dei mezzi di prova ammessi a confronto della dimanda. Noi quantunque crediamo opportuno che sia reso l'exequatur alle sentenze civili sulla semplice dimanda delle parti, non vogitamo escludere qualunque critica sul valore della cosa giudicata, e riteniamo che l'exequatur debba essere negato anando la sentenza non riunisca le condizioni che sono necessarie per dirla tale, e quando l'esecuzione non avrebbe potuto aver luogo nemmeno secondo le leggi del luogo in cui fa reso, quando si trova in opposizione sia direttamente che indirettamente con l'ordine pubblico del paese in cui si richiede l'esecuzione. Un giudice a cui si richiede che renda esecutoria una sentenza non può farlo che sulla presunzione che fu ben resa, e che la causa fu giudicata da un tribunale competente, ma qualora un tribunale di commercio avesse giudicato in una causa civile, in tal caso stante l'incompetenza del tribunale, il giudice non può ritenere la sentenza come giustamente pronunciata. In secondo luogo qualora la sentenza notesse essere sospesa nel paese in cui fu emanata non deve peggiorare la condizione delle parti in territorio straniero, quindi se vi ha luogo ad eccezioni per impedire l'esecuzione, queste devono essere prese in considerazione dal giudice a cui si domanda l'esecuzione. Finalmente se l'esecuzione della sentenza è in opposizione coi principii di dritto pubblico vigenti in uno Stato, non può rend :rsi esecutoria: così se la sentenza supponesse il feudalismo non può essere esecutoria in un paese in cui il fendalismo fu abolito. Così l'arresto personale per debito non potrebbe essere richiesto in un paese in cui per tal ragione fu abolito. La sentenza in materia di matrimonio data da un tribunale ecclesiastico non può essere eseguita in uno Stato che ritiene il matrimonio civile, e non riconosce l'autorità del giudice erclesiastico.

Quello che abbiamo detto per l'escuzione delle sentenze piudiziarie non si può altresì applicare per le sentenze arbitramentali. Nota il Merlin le decisioni arbitramentali rese all'estero epiusi-gono ad una convenzione o ad un contralto. Esse non sextus:cono dal pubblico potere, ma dalla couvenzione dei privati, i quali dauno il mandato a persone di loro confidenza di definire nei termini stabiliti dal compromesso la controversia insorta. Le sentenze arbitramentali dunque sono effetto del compromesso: esse esistono in virtù del co promesso ed equivalgono 3d una transzione che le parti sottoseriono per le mani dei loro arbitri. Essendo danque pare convenzioni personali debbono essere riconosciute da per tutto sulla richiesta delle narti.

Si dere diversamente discorrere quando le sentenze arbitramentali invece di essere poggiate sul compromesso sono determinate dalla legge ossia quando il legislatore creò una giurisdizione per via di arbitri. Così secondo il codice francese le contestazioni fra socii in materia di società sono sottoposte al giudizio degli arbitri in questo caso la giurisdizione arbitramentale è un puro effetto della legge e dipende dalla pubblica autorità. Infatti, dice Fodis, la volontà delle

parti in tal caso non è contata per nulla, e benchè le parti abbiano il dritto di scegliere il loro arbitro, pure questa sorla vale a determinare la persona a cui si vuole affidare il giudizio, come nel giudizio si può scegliere il tribunate che deve giudicare, ma la giursdizione è sempre forzata perchè il legislatore c'impone l'arbitro lasciandori solo la scelta.

Passiamo ora a discorrere delle sentenze penali e prima diciamo qualche cosa per determinare in quale maniera le leggi penali possono apolicarsi agli stranieri. Dal momento in cui i forestieri entrano nel territorio di uno Stato si obbligano tacitamente di conservare l'ordine pubblico e riconoscere tutte quelle leggi di polizia e sicurezza interna ordinate a conservarle. Violando queste leggi essi sono sottoposti al giudizio dei magistrati di quel luogo ed ivi giudicati. Il foro competente per giudicare i delitti in materia penale è quello del luogo in cui sono stati comnessi. Il danno e lo scandalo pubblico, il pregiudizio privato che cagiona il misfatto, e la difficoltà di raccogliere altrove le prove suo tutte ragioni per dimostrare la necessità di questo provvedimento. Mi possono i tribunali di uno Stato punire un cittadino per un reato commesso in paese straniero? Gli autori non sono d'accordo su questo punto, alcuni ritengono l'affermativa e dicono che compiuto il reato si può giudicare colla legge del domicilio perchè il cittadino il quale commette un reato dovendo conoscere la legge del domicilio si suppone che operi contro di questa, e secondo questa, dovrebbe essere gindicato. Il Ferreira ammette questa opinione nel caso però che vi esista una querela. Il Mittermaier, il Klüber ed altri sostengono la negativa perchè nel luozo in cui si commise il delitto, la legge dello Stato di domicilio non avea nessun valore, e dall'altro lato la parte offesa non era sotto la protezione di quella legge. Altri distinguono tra i delitti che sono tali dappertutto e quelli che sono tali per una particolare legislazione e ammettono l'affermativa in quanto ai primi solamente. A noi pare in regola generale che la podestà di punire i delitti spetti a quello Stato in cui il delitto fu commesso eccetto il caso in cui il delinquente commise un delitto contro l'ordine pubblico e la sicurezza interna dello Stato cui appartiene, ovvero offese un suo connazionale dimorante con lui in territorio straniero.

Vi è un delitto speciale in cui conviene fare singolari considerazioni e questo è il delitto di pirateria che essendo contro il dritto delle genti, può essere da qualunque popolo punito. Il mare uon appariene a nessuma nazione ed è considerato come oggetto di proprietà comune. Quando si commette un furto nel territorio nazionale spetta al sovrano territoriale punifo ed ai magistrati giudicarlo, ma quando il furto è commesso nel mare, poichè il mare non può considerarsi come proprietta territorale di alcuno, nessum tribunate è chiamato di dritto a rendere giustinia, e nel difetto di legislazione positiva supplisce il dritto delle geuti che regola tutti i rapporti tra positiva supplisce il dritto delle geuti che regola tutti i rapporti tra le hazioni. Noi intendiamo per pirateria qualanque furto fatto sul la mare colla violenza da una nave senza autorizzazione del governo. Il pirata dunque è un hadro di mare, e pocche nel mare non evis un tronsea de positiva punire quel reo, il dritto delle geuti autorizza chiunque s'imbatte in un pirata a punirlo predando la nave e dichiarando prigioniero l'equipaggio, e lo sottomette talla giurisdizione di tutti i tribunali del mondo che possono punire questo destito cone un attentato control a sicurezza di tutte le nazioni.

Essendo il delitto di pirateria riconosciuto tale dal dritto delle genti, nessuna nazione può abrogarlo, estenderlo o restringerlo. Nell'applicare la prova, e nel determinare la forma del giudizio con cui deve essere giudicuta la pirateria, la legislazione può esser diversa secondo i luoghi, ed essere subordinata al dritto pubblico interno. Se un legislatore volesse caratterizzare sotto il nome di pirateria un delitto non considerato tale dal dritto delle genti, si espone a contradire il diritto delle genti, e a dar luogo a ginsti reclami delle altre nazioni. Così accadde quando l'Inghilterra e gli Stati Uniti pretesero di classificare col nome di pirateria la tratta dei Negri, la quale se è un'orrendo misfatto contro i dritti di umanità, non ha nulla per paragonarsi alla pirateria, e per essere giudicata tale. Infatti l'Inghijterra stessa che lo proponeva, fu obbligata ad appoggiarsi ai trattati ed alle convenzioni per far ammettere il dritto di visita per impedire la tratta dei Negri, ma l'America non accordo ai bastimenti Inglesi questo dritto, lo che prova che veramente non poteva considerarsi come una pirat ria, perchè, se tale fosse stato, non c'era bisogno dei truttati per reprimerla.

Abbiamo dimostrato che ciascimo Stato può punire qualunque particolare straniero che avesse commesso un delitto nel suo territorio che avrebbe il dovere di rispettare. Commesso il delitto e vennto in cognizione della giustizia, il magistrato, pronuncia la sentenza applicando le leggi del paese, e se il reo è nelle mani della giustizia, questa può operare su lui come su qualunque altro cittadino eseguendo la condanna. Ma se il reo fosse stato condannato dai tribunali di uno Stato, e si fosse rifiugiato in un territorio straniero potranno i triburali punirlo in vir ù della sentenza pronunziata in territorio altrui? Noi parlando delle sentenze in materia civile abbiamo detto che queste, verificate le condizioni che ne possono permettere l'esecuzione, debbono dichiarursi esecutorie sulla dimanda delle parti senza permettere che sia rinnovato il processo compiuto in territorio stranjero, quando non vi è ragione che stia contro la sua legalità. Diremo noi lo stesso delle sentenze criminali? Saranno esse esecutorie benchè pronuuciate presso estero Stato? Una sentenza crimi-

FIORE

nale, dice il Wehaton, pronunciata dai tribunali di uno Stato non può avere nessun effetto diretto in un altro Stato. Se è una sontenza di condanna, essa uou può essere eseguita fuori dei limiti territoriali dello Stato, in cui fu pronunciata, ne sulla persona, ne sui teni del colpevole non poteudosi operare su questi in virtà di un' autorità che non ha giuristidione nel luogo in cui si trovano. Se poi il reo è convinto di aver commesso un crimine che importi una pena infamnate o la perdita dei dritti civili del paese, questa sentenza non può avere nessun effetto in paese straniero, Volendo investigare la ragione di questa differenza tra le sentenze civili e le sentenze criminali noi non possiamo far meglio che seguir l'opinione del Ferreira che si sottiue così.

«L'autorità giudiziaria a cui si domanda l'esecuzione d'una sentenza deve innanzi tutto investigare se la causa è civile o criminale. Nel primo caso quando in paese straniero fu fatto il processo a cui il difensore prese parte, e che fu pronunciata la sentenza definitiva senza che la parte condannata abbia prodotto reclamo legale, o che avendolo prodotto non ebbe valore, e la cosa passo in causa giudicata, il tribunale deve condanuarlo dando esecuzione alla sentenza del tribinale straniero. Ma se la causa fosse criminale, la sentenza di cui si dimanda l'esecuzione non può avere agli occhi del tribunale il medesimo peso che presso il tribunale che la pronunziò, nè può discorrersi di essa come della sentenza civile. Per quanto possa essere la differenza esistente tra la legislazione civile di un paese e quella di un'altro, essendo le leggi civili le immediate conseguenze dei principii della giustizia sociale, non possono essere giuste presso una nazione ed ingiuste presso l'altra. Quantunque imperfetta possa essere l'organizzazione di uno Stato, le sentenze civili non possono essere contrario alla coscienza pubblica cd ai principii del giusto. Non è lo stesso delle sentenze criminali. Tutti lamentano l'imperfezione dei codici criminali, e quantunque l'uno possa essere meno imperfetto dell'altro, nessuno può dirsi conforme ai principii della giustizia siffattamente da escludere gli inconvenienti.

Ordinariamente i codici criminali sono informati dall'interesse partiale di ciascuno Stato, e dalla via che ciascuno intende seguire nella vita politica. Presso una nazione possono essere reputati delitti azioni, che presso altre sono azioni indiferenti, e nell' estimazione stessa dello stesso dellito il giudicio poli essere diverso pel diverso interesse politico. I giudici nel giudicare i delliti politici possono essere animati dall'odio di partito, e dalla devozione al potere. A ciò si aggiunga, che la valutazione del delitto non essendo sempre protronata alla reità del colpevole, non si può ritenere del tutto priva di errore. Le gradazioni stosse di un delitto possono essere tali da rendere difficile la giusta estimazione dell'intenzioni del reo, e della

sua colpabilità. Il tribunale dunque, a cui si dimanda, dal ministero publico del pasce in cui il delitto ebbe luog, l'esceuzione della sentenza pronunciata contro il reo, non può essere sicuro del giudizio dato in modo da dare esceuzione alla sentenza sulla semplice richiesta della parte interessata. In materia civile dagli esponendo e consid-rando le parti stesse possono convinercia della giustica della sentenza, ma in materia criminale essendo tutto poggiato sulla convinzione del giunite, poiche uno può farsi una dimostrazione dei motisi che hanno mosso il convinzionento, non si può valutare il valore cirindico della sentenza.

L'est to di una seutenza criminale dice il Martens, non si estende fiori dei limiti del territorio, talmente che uno che è dichirarto infame nel suo Stato uno incorre la pena d'infamia presso gli stranieri. Il bando decretato da uno Stato non impedisce un'altro Stato di accogliere il bandito, e la contisca dei beni pronun-iati in un paese non si estendo su quei beni che il condisnato possiede in territorio straniero. Sarebbe veramente un punire due volte il colperole voleto privare all'e-tero dell'ouvore e dei beni, senza sottoporto da una

novella procedura.

Da questi principii esposti ne si gue, che il potere criminale essendon ristruto nei limiti del territorio, qualnaque atto di giurisdizione criminale essercitato in territorio straniero deve considerarsi come una grande violazione del dritto delle gruti. La persecuzione armata di un delinquente e con più ragione il suo arresto o la catura in territorio straniero, come pure il suo trasporto armato pel territorio non può giustificarsi che in virtù di convenzioni speciali o di un permieso speciale o di una serviti di di convenzioni speciali o di un permieso speciale o di una serviti di di citto pubblico. Tutte le potenze di Europa si accordano a considerare come una grave inginira qualunque atto di tal genere gil Stati non accordano l'inseguimento armato dei rei se non in virtà di convenzioni e nei li-miti delle convenzioni stesse.

Da ciò non siegue che un reo condannato o confesso in uno Stato puis dutdere la pena inititagi. della legge emigrando dal proprio Stato in territorio straniero, e per impedire che il delitto portoses essere impunito o che i rei potessero bell'eggiaria die rigori delle leggi, il dritto delle genti ammette l'estradizione di cui ci facciano a discorrere. Il proporcionare la pena al delitto non solamente è un dritto della pubblica autorità ma in molte circostanze è pure un dovere sociale. Per conservare l'ordine pubblico ed impedire che possa essere distrutto dalle libertà eccedenti è necessario tenera a il mal'effetto del tristo esempio colla pena proportionata. Uno Stato non ha certamente il dovere di punire un reo che avendo commesso il delitto in un'altro Stato si si rifugiato poi nel suo territorio, poi-

chè non costa ad esso del delitto commesso, e non essendovi alcuna richiesta delle parti non può punire un cittadino che nel suo Stato non ha arrecato offesa alla pubblica autorità e all'ordine sociale. Ma qualora un reo fosse accusato da uno Stato straniero di avere offeso l'onore del Sovrano o dei suoi ministri, o di aver in generale attentato alla sicurezza delle persone private; qualora la requisitoria fosse legalmente fatta, lo Stato non deve accogliere sotto la sua protezione il colnevole rifintandosi di consegnarlo nelle mani dei snoi giudici, perchè sia giudirato e punito. L'atto con eni uno Stato fa arrestare nel suo territorio un'accusato, e lo consegna alla podestà competente perchè sia giudicato, dicesi estradizione (1).

Si dividono di oninione i pubblicisti nel determinare se l'estradizione delle persone accusate di crimini commes i in un'altro Stato è obligatoria per lo Stato, in eni si trova il rifugiato, ovvero essa è poggiata sulle convenzioni ed i trattati. In altre parole l'estradiz one è comandata dil dritto delle genti assoluto o dal dritto convenzionale degli Stati in modo che mancando i trattati non si ha dritto a domandare l'estradizione? Grozio, Burlamaqui, Vattel, Rocherfort, Schmelzing e Kent, considerano l'estradizione come assolutamente obbligatoria; Puffendorf, Voet, Kluber, Schmalz, Wheaton, Martens, Mittermaier sostengono che vi bisogna una convenzione speciale per-

chè uno Stato fosse ol bligato ad acrordare l'estradizione.

Se noi vogliamo consultare la storia troviamo che l'estradizione è stata sempre regolata da convenzioni diplomatiche. In Francia l'assemblea costituente volle fare una legge sull'estradizione, ma non l'ammise come poggiata sui principii del dritto ritenendola come conseguenza delle convenzioni illiplomatiche. Un decreto del 23 ottobre 1812 ammette come principio che uno Stato libero non può essere obbligato ad accordare l'estradizione, quando il reclamo viene da uno Stato straniero contro un soggetto di quello Stato, a cui si din ar da l'estradizione, o al servizio di quello Stato. In generale poi è ammisso che i trattati stessi hanno segnito certe regole, cioe, di non accordare l'estradizione dei nazionali nè degli stranieri quando si dimanda per un delitto politico o per un delitto legiera e di poco conto. Ordinariamente noi troviamo che i trattati stabiliscono il dritto di estradizione a reciptocità e determinimo quali sono i delitti per i quali deve accordarsi. Nel trattato tra la Grecia e la Sviz-

<sup>(1)</sup> Vedi Ortolan, Or. cit: T. 1. p. 340 e 341. - Martens, Precis da droit Ed. gast., T. I., S. [01]. — Mittermiere. Procedure crimicalle, § 199. — Feeding. Durito Inters grantal, Ish. II, Th. IX. Cap. M. I. — Ma teas, Received, T. IV. p. 187, T. VI. p. 182, T. VII. p. 1833. — Grolius, Dr. jure kelft, Ish. II, Cap. IX. S. 3, S. — Berdmann, sui. Presit natural, t. II, Pag. IV. — Wattel, Ish. II, Cap. IX. Diap. VI. § 76 c 77. — Patiendo f. Lib. VIII, Cap. III. § 23. — Woot, Dr. III. Pag. 434.

zera (19 agosto 1798) questi due Stati si garentirono l'estradizione reciproca solo per gl'individui condannati e persegnitati per assassinio, avvelenamento, incendio, falsificazione di scritture pubbliche o di commercio, falsificazione di monete, furti con violenza e con rottura o sulle pubbliche strade, bancarotte frandolenti, sottrazione di fondi appartenenti allo Stato. Pel trattato di pace d'Amiens del 27 marzo 1802 fra la Gran Bretagna, la Francia, la Spagna e la Repubblica di Baden, le parti contraenti convennero di accordire la estradizione reciproca degli accusati di omiciilio, di falsificazione e di bancarutta fraudolenta. Le convenzioni tra la Francia e la Gran Bretagna del 31 agosto 1787 e del 7 marzo 1815 contengono articoli relativi agl' individni persegnitati dalla giustizia per delitti commessi nelle loro possessioni nelle Indie orientali. Così le norme per l'estradizione tra la Francia e il Belgio furono stabilite da un trattato del 22 novembre 1834 e del 22 settembre 1855. E con trattati successivi fu regolata l'estradizione tra l'Inghilterra e gli Stati Umti, tra la Francia e la Sardegna, tra l'Inghilterra e la Prussia, ecc.

I principii adottati generalmente in materia di estradizione sono: 1.º L' estradizione non s'applica ai nazionali rifuggiti nel territorio della loro patria, così l'Italia non può dimandare che l'estradizione di un italiano o di uno straniero rifuggito in un paese diverso da

quello a eni appartiene.

2.º L'estradizione non può aver luogo che rignardo ad un prevenuto di un fatto soggetto ad una pena afflittiva o infamante, cioè per un crimine diverso da un crimine politico, ossia per un delitto. Perció se l'estradizione di un individuo fosse fatta per un crimine, e l'individuo si trova anche impatato di un crimine politico nun può essere gindicato su questo, essendo sotto la garanzia dello Stato presso cui si rifuggi.

3.º Per ottenere l'estradizione bisogna annunciare il fatto per motivarla, e su quel fatto solamente amuniciato può aver luogo il giudizio: in modo che se durante il processo sorgesse un altro crimine, non annunciato nella dimanda, bisogna domandare una novella estradizione.

4.º Il governo è solo competente per esaminare una dimanda di estradizione, e accordarla quando sono ragionevoli e legali i motivi. 5.º Il solo governo è competente per dimandare l'estradizione, ed il procuratore generale può solamente per mezzo dei magistrati fare le praticle per indurre l'accusato a rassegnarsi, ma non può dimandare l'estradizione

6.º Il procuratore generale deve trasmettere alla cancelleria con lettera esplicativa la richiesta di estradizione accompagnata dal mandato d'arresto, o la sentenza del tribunale di accusa, o la con-

danna in contumacia secondo lo stato del processo.

7 ° Se prima di accordarsi l'estradizione il fatto avesse perduto la specialità di crimine la dimanda deve essere ritirata.

8.º Il solo governo è competente per giudicare una dimanda di estra-

dizione ed il potere escentivo è quello che l'accorda.

9.º Se vi è un processo incominciato deve essere compiuto infranzi all'estradizione, senza che l'estradizione potesse essere impedita per interesse privato come se l'accusato fosse arrestato par debiti.

Queste sono generalmente le norme seguite e sanzionate nei trattati, ma noi dimandiamo, mancando i trattati, vi può esser·luogo ad estradizione. La storia ci rivela come vi è stato bisogno di trattuti per regolare l'estradizione, ma essa è poggiata solamente al dritto convenzionale in modo che non debba aver luogo mancando un trattato?

Secondo il dritto assoluto, la pena intanto è legittima in quanto serve a riparare il danno cagionato dall'azione colpevole; e l'antorità ha dritto di punire per rivendicare o il danno dei privati o il danno pubblico o l'offesa delle leggi. - Inoltre nessuno può esser soggetto alla pena se non abbia turbato l'ordine pubblico o il rispetto alle leggi; nè può essere privato della sua libertà se non abbia abusato della stessa. Ma nel lungo in cui il colpevole si rifuggi non commise alcuna azione contro le leggi, nè arrecò offesa ai privati e al pubblico, dunque nessun dritto ha l'antorità di agire contro di lui, nè può privarlo dellalibertà se non ne abusa per autorizzarne la privazione. Il delinquente che entra nel territorio di uno Stato è sottoposto alla legge del paese, ed è sotto la garanzia della stessa, la sua persona è inviolabile come quella dei cittadini, e finchè nulla commetta da offendere la legge, l'antorità non ha nessun dritto di agire contro di esso, nè può privarlo della libertà per un delitto commesso altrove, perchè se dopo commesso il delitto l'autorità ha dritto di punire il colpevole, qu'sto dritto le viene dal divere che ha di tutelare l'ordine pubblico : ma nessun danno proviene all'ordine sociale da un delitto commesso su altro territorio, dunque l'autorità non ha nessun dritto di offendere l'inviolabilità personale. Altri autori poi rillettono che quantunque il governo del territorio presso cui si rifuggi il reo non ha dritto a punire il delitto commesso in territorio strantero, pure essendo la pena un dovere sociale, ed essendo interesse di tutti gli Stati clie sieno puniti i colpevoli, non deve il sovrano proteggere il reo ed impedire che chi ha questo dritto punisce il colpevole.

Lo Stato în cui si commise il delitto ha dritto di perseguitare il roce d'inseguiri do duruque si trovi per seeguire la giustizia, però questo dritto essendo limitato dal dritto degli Stati a custodire la loro indipendenza impedisce che esso perseguiti il reo an mano armata in territorio straniero. Perché dunque non sia offesa la giurisdizione del sovrano e di Ireo non resti impunito il a ovrano è nel dovere o peris impunito il sovrano è nel dovere o peris di peris d

di espellere il reo o di eonsegnarlo nelle mani dei suoi giudici, non dovendo proteggere chi ha offeso i dritti della società.

Altri autori poi fanno una distinzione tra delitto e delitto. Vi sono, dicono essi, alcuni delitti ehe offendono le leggi di umanità, altri che offendono le leggi di una società costituita. I primi debbono punirsi per dovere di umanità, perchè scuotendo essi il fondamento di ogni civil comunanza, ed essendo interesse di tutti gli Stati di eonservare il rispetto della legge sociale, debbono con ragione eseguire il mandato di arresto di un sovrano straniero contro un reo, che avendo offeso i principii della legge assoluta, ha oltraggiato l'intera nmanità, ed anche lo Stato presso cui si è rifugiato, it quale è nel dovere di punirlo. Immaginiamo che un figlio snaturato avesse scellerate le sue mani nel sangue del padre suo, questo delitto orribile non si può dire che interessi solamente l'ordine pubblico dello Stato in cui fu commesso, ma l'intera umanità che ne è oltraggiata: nè si può sostenere che lo Stato presso eui si rifugiò il reo non sia egualmente interessato a punire quel mostro d'infamia, danque è nel dovere o di punirlo o di consegnarlo all'autorità cui spetta, e quand'anche non vi esistessero trattati per regolare l'estradizione è obbligato pel dritto delle genti assoluto ad accordarla. Ma per quei delitti ehe interessano solamente una società costituita, quantunque lo Stato che dimanda l'estradizione avesse legittime ragioni di farlo, per assicurare cioè la propria conservazione, e quantinque ragioni di convenienza dovrebbero indurre lo Stato a eui si dimanda di accordarla, per l'in'eresse eomune che possono avere gli Stati ad assicurarsi reciprocamente la loro esistenza, pure a stretto dritto noi non possiamo dire che lo Stato sia nel dovere di concedere l'estradizione perchè non essendo l'ordine pubblico turbato, non ha ragione di agire contro il reo.

Il Ferreira poi considerando che il dritto di ospitalità è sacro el inviolable ossiene che l'attadizione non deve essere accordata mai in mancanza di convenzioni qualunque sia la natura del delitto. Infatti, dice egli, il cittadino deve godere tutti dritti e tutti i doveri degli abitanti di uno Stato, e poiche egli ha il dritto all' ospitalità non può esserue privato sol perche si asseriese clus aun delinquente. Spetta al potere giudiziani conossere la reità dell'accusato, e finelè nessuna sentenza vi è contro l'imputato eon qual dritto il potere cutto può arrestardo o metterfo fioni del territorio? Il publico ministero avrà il dritto di perseguiare il reo, potrà accusardo innatzi ai tribunati i quali dovranno tener conto dell'accusa ed eseguire il giudizio, e qualora costi la reità dell'imputato condannardo o consegnardo ai soni guidici ma senza una sentenza giudiziaria in uno può essere

arrestato dal potere esecutivo di uno Stato. ,

Noi riflettiamo che l'opinione del Ferreira quantunque meriti tutta

la considerazione pure non si può ritenere abbastanza fondata. In prima il dritto di asilo e d'ospitalità essendo fondato sul dritto di natura deve essere regolato secondo la stessa legge naturale, la quale c'insegna che non devesi asilo e protezione, a chi ha offeso le leggi di umanità turbando con un misfatto la tranquillità della società. Il dritto di asilo è riconosciuto in favore degli sventurati, e tali io reputerei un imputato per un delitto politico, il quale non avrebbe avuto altra colpa che l'aver aspirato per la patria, ma non si può dire lo stesso per un reo il quale col suo delitto non ha offeso questo o quel paese ma l'intera umanità. Il volersi appoggiare al principio che il potere esecutivo non può arrestarlo, perchè non lo conosce reo mancando una sentenza giudiziaria, non è ragion sufficiente. perchè essendo stata esaminata la sua causa presso i tribunali competenti, e riconosciuta la sua reità sarebbe un'atto di sfiducia se gli Stati dovessero dubitare della giustizia di una sentenza in modo da credere che si condanni come reo uno che è innocente, lo che ripugna alla moralità dei giudici. Quantunque la sentenza penale è poggiata sulla convinzione dei gindici e sulla valutazione delle circostanze del fatto, questo se può influire sui gradi di colpabilità del reo, non può mutare, la natura del reato stesso. È certo che il rifugiato a cui si è accordato asilo è un reo; è certo che la legge stessa di natura, che comanda di dare ospitalità la niega in favore di un reo, dunque si deve consegnare il reo a chi lia dritto di domandarlo per punirlo.

Il voler conoscere la reità dell'imputato valerabbe quando l'esccuzione della sentenza si dimandasse a quello Stato in cui si rifuggi il reo, nou già quando si dimanda solamente il reo condannato secondo le leggi del paese. Oltracchè il mezzo proposto dal Ferreira riuscirebbe inopportuno, poichè in qual modo potrebbe farsi un processo sull'istanza del publico ministero in territorio straniero? Come si presenterebbero le prove e si esaminerebbero le circostanze locali? Noi dunque conclinidiamo, che valutando le diverse opinioni, siamo inclinati ad accettare quella che ritiene l'estradizione per i gravi deliti, che interessano l'unautià, poggista sul dritto delle genti.

#### CAPITOLO II.

Del dritto di necessità — False applicazioni di questo voluto dritto —
Sua confutazione.

Noi ci siamo trattenuti a discorrere dei dritti primitivi delle nazioni, ossia di quei dritti che sono immediate conseguenze della stessa legge suprema che regola i rapporti delle nazioni e che sotto certo aspetto costituiscono il corredo indivisibile della persona morale che abbiamo chiamata nazione. Noi ci siamo sforzati di dimostrare il fondamento razionale di questi dritti, e siamo arrivati a conchindere come questi dritti essendo necessarii alle nazioni per raggiungere il loro fine, sono per loro natura inalienabili ed imprescrittibili e fuori altresi del potere convenzionale che può solamente regolarne l'uso e l'esercizio. Vi è però una scuola di pubblicisti che si è sforzata di sostenere che al disopra del dritto primitivo vi è una forza irresistibile e fatale che distrugge e sospende qualunque dritto che risolve qualunque obbligazione che dispensa dall'esecuzione dei contratti e che interviene spesso spesso per legittima: e le più manifeste contradizioni alla legge del dritto. Questa forza fatale e irresistibile è la necessità; innanzi a cui cede qualunque dritto essendo il voluto dritto della necessità a tutti superiore (1). Per potere confutare compiutamente i falsi principii dei pubblicisti della vecchia scuola noi riteniamo necessario di esaminare se debba ammettersi questo voluto dritto della necessità, e se si può ricorrere a questo ingegnoso espediente per legittimare l'arbitrio con cui spesso si sono conculcuti i dritti delle nazioni che noi abbiamo dimostrato sacri ed inviolabili.

Quello che noi possiamo chiamare il padre del dritto della necessità è Alberio Gentile a cui per nostra gloria si conviene pure il titolo di padre della scienza del dritto internazionale, perchè fu il primo che seppe scrivera un trattato scientilos sul dritto della guerra, da cui poi Grozio prese l'ispirazione della sua grande opera. Queste sapiente pubblicista arendo trovato alenne contraddizioni incon-

<sup>(1)</sup> Vedi aul dritto di necessità, Hausseille, Droit e decoire des nations neutres V. 1.º Discours presiminaire. Vattel, Droit des gens, liv. 3, § 107. § 122 e 23.

- Grotius, De jure testiet j ocis., lib. 2, cap. 2, § 6, num. 2, cap. 6, § 5, lib.3, cap. 1, § 5, num. 3. Lampredi, Commercio dei popoli neutri in tempo di guerre.

ciliabili fra i dritti delle nazioni nello stato di guerra ricorse al dritto di necessità per risolverle ed ammise che l'una poteva anche conculcare il dritto dell'altra quando vi fosse costretto dalla necessità. Il Grozio che per la vastità della dottrina e dell'erudizione superò di molto il Gentile lo segul in questa parte, ed ammise anch'egli il dritto della necessità. Avendo stabilito per fondamento della proprietà la volontà umana, ed avendola poggiata su di un preteso contratto conchiuso nello stato di natura prima della formazione dei popoli, ammette che in certi casi il patto primitivo secondo cui la proprietà privata fu organizzata può risolversi, e verificatasi una necessità pressante, l'antico dritto di godere in comune può rivivere: Hinc sequitur in gravissima necessitate reviviscere jus illud pristinum rebus utendi tomquam si comunes mansissent, quia in omnibus legibus humanis, ac proind: et in lege dominii, summa illa necessitas videtur excepta (1). Si vede chiaramente che annuettendo il dritto di necessità secondo Grozio non vi ha più dritto permanente o ginstizia immutabile. Egli si sforza è vero di prevenire gl'inconvenienti che possono verifi arsi nella pratica ammettendo la sua dottrina, distingue egli la necessità certa dall'immaginaria, ma che perciò? Ammesso l'adito all'abuso chi può seguarne i limiti? E quale sarà il criterio per giudicare la vera nevessità e distinguerla dall'immaginaria? Chi sarà il gindice se non la parte stessa interessata? Chi potrà dunque impedire le false applicazioni di un falso principio?

Anche il Vattel benchè siegua nel suo trattato principii liberali e conformi ai veri dettami della ragione, pure ammette il dritto della necessità di cui fa soventi applicazioni che riescono false come è falso il principio. Avendo egli ammesso la teoria della comunione primitiva come l'ammette Grozio, e facendo d'pendere il dominio e la proprietà dalla volontà degli nomini, sostiene che la divisione della proprietà non può impedire che ciascuna non possa godere dei beni appartenenti alle altre quando vi è costretta dalla necessità (2). Definisce il citato auto e il dritto di necessità colle seguenti parole: il dritto che la necessità dà di fare alcuni atti per sè stessi illeciti quando senza di quegli atti è impossibile di soddisfare ad una obbligazione indispensabile. Bisogna ben rillettere, soggiunge, che la obbligazione sia reale, e che l'atto di cui si tratta sia l'unico mezzo per soddisfare quell'obbligazione (3).

Ammesso il principio di Vattel tutti i dritti diventano mal sicuri, e la giustizia si riduce ad una parola vana. Iufatti le applicazioni stesse che il Vattel fa tratto tratto del suo principio ci dimostrano più

<sup>(1)</sup> Lib. 2, c. 2, § 6. De jure belli ac pacis (2) Droit de gent, chap. 1X, (3) Luog., cit. § 119.

chiaramente quanto esso sia pericoloso nella pratica. Il citato autore infatti facendo l'applicazione del suo principio, diec che una nazione può impadrunirsi colla forza dei heni e dei viveri appartenenti ad altri nazione, perchè nel caso di necessità le cose nitornano nella comunione primitiva. Sostiene inoltre che sopravrennta la necessità una nazione più servirsi dei cavalli, dei carrii, dei vasselli, di un'altra nazione, ed anche del lavoro purchè l'altra non versi nell' egual, necessità, solo ammente l'obbligo d' indeniziera la nazione da cui si prendono dette cose. E spinge l'applicazione del suo principio fino a dire che essendo noce santo per la prospertità di un popolo la propagazione della specie, qualora un popelo non la un unnero sufficiente di danne, ed il popolo vicino non volosse consederne le donne del matrinonio quel popolo potrebbe colla forza impadronirsi delle contenta.

Ammésso una volta come legitimo il dritto di necessità le più orribbi inginistire e le più manifeste violazioni dell'antonomia e della indipendenza dei popoli posono essere sensate colto necessità. Infatti pel Vattel le obbligazioni posono tompersi quando si è costretti dalla necessità, i l'inviolabilità del territorio non dec'essere rispettato neti caso di estrema necessità, e perviò rgli sosione che l'armata nenica la il dritto di passare sul territorio neutrale nel caso di pressante necessità, ed arriva a sostenere che il beligerante può impadroniris di ma piazza forte di una potenza neutrale, e può metterri la guarnigione quando ciò è necessario alla sua difesa (2). Che cosa diventa il dritto imanzia questa forza fatale ed irresistibile?

Una vana parola ed una estimera garanzia.

Anche il Lampredi ha invocato il dritto della necessità per risolvere aleune apparenti rollisioni di dritto. Egli ne la fatto l'applicazione specialmente ai dritti dei belligeranti e dei neutrali, ed avendo osservato clie nel fatto possono verificaris casì in cui due dritti vengono a conflitto, e stabilisce come principio clie il rispetto simultane di din dritti oppositi è impossibile e che la forza delle cose obbliga a stabilire tra essi un ordine di preferenza o printotos serna definire seguence che ne provenebbero dalla violazione dell'uno o dell'altro dritto deve preferirsi di violare quel dritto, la cui violazione produce consegeneza neno damone, e in tal caso, econdo, lui la violazione produce principio. Lampredi si serve del seguente cesonipio: «Se un torrente impressando minaccia di rompere le sue dighe e i suoi ripari coll'innondare le fertili canpagne, io posso impadrominti dei unateriali

<sup>(1)</sup> Op. eit., § 122. (2) Liv. 3, § 107, § 122, e 231.

che si trovano lungo la riva senza consenso del proprietario per impedire un' inondazione, peretrò la violazione del dritto che lui il prapeteurio si snoì oggeti, può essere riparata da un'indennità, usi il danno che cagionerebbe la rottura dei ripari e l'inondazione delle campagne è sovente irreparati le. Nella stessa guissi in posso impadronirmi di un bastimento carico di viveri indeutizzandone il proprietario, quando un popolo fosse affitto dalla finne e non vi fosse altro mezzo per salvarlo da una certa rovina, perché il danno che ne seguirebbe dal riardo dell'arrivo della nave alla sna destinazione è minore del danno che ne verrebbe al popolo se non avesse modo per toglicosì la faune. >

L'argomenta da Lampredi è l'argomento più forte invocato dai sostenitori del dritto di necessità, e per esaminare la loro dottrina senza dilungarci a riferire le singole opinioni esaminiamo come razionalmente i pubblicisti di guesta senola si sforzano a dimostrare

l'esistenza di un tale dritto.

Il dritto della propria conservazione, dicono essi, è un dritto primitivo, sacro ed inviolabile, ed essendo noggiato nella stessa logge primitiva e sul dritto naturale la nazione può in virtù di questo dritto fare tutto quello che è necessario alla propria conservazione e sunza di cui la sua rovina è inevitabile. Se dunque per l'esercizio di questo dritto assoluto ed incontestabile fosse necessario di offendere il dritto altrai, la lesione del dritto sarebbe legittimata dall'esercizio di un dritto superiore e assoluto. Applicando questo principio, essi dicono, l'obbligazione contratta con un trattato obbliga senore, e la naziona che stipulò il trattato è tenuta ad osservarla, ma se l'esecuzione del trattato importerebbe una vera rovina, la nazione può violare il trattato e la violazione sarelibe legittimata dalla necessità. Nella guerra il belligerante deve rispettare il dritto del neutrale, ma se per la ligittima difesa non vi fosse altro mezzo che conculcare il dritto del neutro, la lesione del dritto sarebbe lecita e sarebbe giust ficata dalla necessità Gli stessi pubblicisti che sostengono questo voluto dritto confessano che nel fatto si rende malagevole e difficile di stabilire i limiti per l'esercizio, ma perchè potrebbe essere suscettibile delle più strane applicazioni e per prevenire gl'inconvenienti che potrebbero verificarsi nell'applicare si clastica dottrina, essi si sono sforzati di ben determinare che cosa debba intendersi per necessità, ma cost ambigne sono le definizioni, così diversi i limiti della sua estensione e della sua durata, così mutabile la base su cui appoggiano i loro ragionamenti che noi confessiamo di non potere ridurre ad una formola razionale la loro dottrina e determinare i caratteri con cui debba esercitarsi questo dritto.

Il Golliani dice che la necessità non può mai rendere giusta un'azione per sè stessa ingiusta, e al più renderà l'opera scusabile. La necessità il inque, dice egli, non genera dritti, ma solamente privilegi nella stessa gnisa che l'ignoranza, l'inavvertenza, il delirio, la follla e tutti gli stati in cui l'uomo opera senza avere la libertà della sua azione. Nel caso in cui perciò l'estrema necessità sia eguale da ambe le parti è sen-abile si chi colla forza vnole conenteare il dritto altrui, si chi colla violenza cerca difenderlo, e pereiò il citato antore conchinde el e questo dritto è un dritto imperfetto e che si direbbe meglio dritto di convenienza (1). Il Kluber dice che colni che per il favore della necessità vaole dispensarsi dalla stretta obbligazione della giustizia deve non solo mettere tutte le precauzioni possibili ma riparare tutti i danni che potrebbero cagionare alla parte uvversa (2). Belime poi dice che il dritto della necessità non pnò in nessuna gnisa ammettersi. Infatti il carattere della legge morale è che in gnalunque circostanza dev'essere eseguita anche a prezzo dei più grandi sterifizii. Se l'uomo, dice egli, non può giammai violare il ditto degli altri per evitare un male, come potrà per sottrarsi ad un da mo iminente dividerlo con altri? Le circostanze le più estreme non possono sospendere l'impero della legge (2). Il Jouff ois poi non giustifica la violazione del dritto altrui per la necessità che colle seguenti riserve. Quando, dice egli, nel caso di pressante necessità, alenno viola i dritti altrui colla credenza che non vi è altra risorsa per salvare i suoi dritti inuati, non opera male quando presume che l'altro avrebbe spontaneamente ceduto il suo dritto per salvarlo, la qual presunzione può valere: 1.º quando egli per salvare un dritto necessario alla dignità di uomo viola un dritto altrui meno essenziale, 2.º quando è possibile una riparazione dei danni che egli ragiona (3).

Per formulare la nostra opinione in questa interessante quistione noi diciamo che secondo noi il dritto di necessità non esiste puoto, e noi lo consideriamo come un ingegnoso ritrovato dei politici dell'ultimo secolo per legittimare le usurpazioni e gli arbitrii. Qualora questo dritto potesse ammettersi come legitti no la sna fatale influenza sni destini dei popoli distruggerebbe qualunque dritto ed annullerelibe la ginstizia. Che altro in futti sarebbe il dritto di necessità fra le nazioni se non un'applicazione del falso principio della ragione di Stato ammesso da altri nella società civile? e nella stessa gnisa che la ragion di Stato ha potuto legittimare la distruzione dell'individuo, il dritto della necessità ha pointo giustificare la violazione di qualunque legge fra nazioni. Il fondamento del sistema dei

<sup>(1)</sup> Gullioni, Doveri dei principii neutra'i verso i belligeranti, t. 1, p. 20, 21 e 22 e pag. 430 e seg.

<sup>(2)</sup> Kluber, Droit des gens, § 44, (3) Belime, Philosophie du droit, t. 1, pag. 219. — Jouffrois, Catechisms du droit naturel, § 107.

sostenitori di questo voluto dritto è la collisione ed il contrasto dei dritti per cui essi hanno risoluto la quistione facendo un' equazione dei danni che ne provengono dalla violazione. Ma esiste poi nel fatto questa collisione di dvitto in modo che non sia pos ibile soddisfire un'obbligazione senza violare il dritto altrui? Secondo la nostra dattrina la voluta collisione di dritto non potrebbe essere che elfimera ed apparente; infatti avendo noi stabilito a base e fondamento dei dritti relativi tra nazione e nazione la legge suprema che determina i rapporti reciproci, non possiamo concepire una vera collisione di dritti nerche tutti i dritti sono coordinati e limitati siffattamente che l'uno non può distruggere l'altro. E per vero se il fondamento obiettivo di ciascun dritto è la stessa legge assolnta della giustizia, come ammettere una reale collisione di fatto senza supporta nel fondamento stesso da cui tutti i dritti precedono? Se i pubblicisti hanno potuto sostenere che nel caso di guerra il belligerante può conculcare il dritto del nentrale quando vi è costretto dalla necessità, il principio del loro errore è stato l'avere considerato esageratamente il dritto del belligerante senza valutare il limite giuridico di esso drito, il qual limite essendo poggiato sulla stessa legga primitiva previone qualunque collisione. Il belligerante infatti come dim istreremo a suo luozo può servirsi di tutti i mezzi per nuocere al suo nemico, qua non può offendere il dritto delle altre nazioni sacrificando tutto al suo interesse; la collisione dunque sparisce quando il belligerante esercita il suo dritto nei suoi confini giuridici determinati dalla stessa legge primitiva.

Qual'è poi la base ed il fondamente obiettivo di questo voluto dritto? È la necessità in modo che, se necessità non vi esiste il dritto ritorna nel nulla. Ma in quali circostanze si verifica le necessità? quali regole, quali norme determinano positivamente quando vi esiste una necessità? Noi non troviamo ne nel dritto primitivo nè nei trattati nè nell'uso e nelle consuetudini regole fisse, nè questo punto dunque è la parte stessa che si trova nella necessità e che vuole esercitare il suo dritto quella che deve giudicarne. I dritti di tutte le nazioni saranno dunque sotto l'arbitrio di quella nazione interessata la quale pretende di versare nella necessità, senza che vi po-sa essere un controllo alle sue deliberazioni. Ogni dritto relativo, ossia ogni dritto che nel suo esercizio interessa due o più parti, e che può arrecare profitto dell'una parte e danno dell'altra deve presentare nel suo esercizio alcune garanzie alla parte che può essere pregiudicata circa il suo modo d'azione, e circa i limiti della sua azione. e al tempo e al luogo, ma quale garanzia darebbe la parte che volesse profittare del dritto di necessità alle altre parti che potrebbero essere pregiudicate dall'esercizio di questo dritto? Se è la parte stessa interessata quella che può giudicare la necessità e autoriz-

Lescoty Greg

zarsi a violare le leggi divine ed umane, se essa stessa misura l'estensione e la duraita della necessità e regola l'esercizio del dritta che da essa proviene tutto cadrebbe nell'abbitario, nell'indet-rminato e nello sfronato. Come dunque potrebbe esistere un dritto relativo sonza limite, senza freno e senza garanzie?

I pubblicisti che si sforzano di sostenere questo voluto dritto cercano di temperarne le fatali conseguenze obbligando la parte che cagiono un danno a ripararri indennizzando la parte offesa; na che perciò? Non basta diunostrare che il danno deve ripararsi, ma che si avea dritto a cagionare quel danno, e secondo noi essi non arrive-

ranno giamniai a fare questa dimostrazione.

Per confutare un ultimo argumento noi riflettiamo che il valersi dei fatti in cui questo voluto d'itto è stato riconosciuto per dimostrarne la validità e l'esistenza è un espediente futile che non merita considerazione. Noi ci siamo già pronuncati contrari alla scuola dei politici, dei fatti compinti, e ripetiamo che nulla ammettiamo che non sia pozgiato ai principii dell'eterna giustizia.

Il volere addurre una prova del fatto per provare l'esistenza di un dritto è un agomento che per noi non vale, perché tutte le ingiustizie sociali sono state amme-se nel fatto, perché imposte colla violenza e colla forza. Noi potremmo confutare fatti con fatti, essi ci dicono che nella convezione angle-o-landase del 1689 fu proclamato il dritto della necessità, noi potremmo rammentare come a Svezia e la Danimarca protestarono e noi vollero riconoscerlo, e che lo stesso pratiearono le potenze europee nel 1780 allorché si allerono per non riconoscere questo dritto di necessità.

Noi conchiudiamo dunque che il dritto di necessità non nuò ammettersi, c che è contrario alla legge primitiva ed alla legge secondaria. Se per poco questo dritto potesse legittimarsi quali sarebbero le conseguenze assurde e le false applicazioni che se ne farebbero si nel dritto pubblico interno che nel dritto pubblico esterno? Che cosa diventerebbero tutti i dritti primitivi delle nazioni che noi abbiamo dimostrati sacri ed inviolabili? Essi sarebbero tutti sacrificati a questa forza fatale ed irresistibile che dominerebbe i destini dei popoli, le invazioni potrebbero essere legittimate dalla necessità, gli interventi diventerebbero legittimi, le spogliazioni e le rapine sarebbero giuste e l'autonomia dei popoli sarebbe vacillante e mal sicura. Che altro infatti dicevano le potenze convenute a Vienna se non essere necessario per la tranquillità di Europa di porre un freno alla rivoluzione e stabilire l'organismo politico di Europa in modo da provvedere della tranquillità generale? Esse dunque avrebbero avuto ragione. E i sostenitori della teorica dell'equilibrio politico non vorrebbero impedire il progresso di un popolo e l'accrescimento delle sue forze industriali, commerciali e militari col pretesto che ciò è

\_\_\_\_L Gray

necessario per conservare tale equilibrio di forze che la potenza di una nazione non sia una continua minaccia all'indipendenza delle altre! Noi non vogliamo proseguire a fare l'applicazione del principio; se per poco si ammettesse come vero, ogunuo compronde facilmente come logicamente d'aducendo le conseguenze di si periodoso principio, sarebbe sconvolto tutto il dritto, sarebbe totta qualunque garanzia e tutto ritornerebbe sotto il predoninio della violenza e della forza.

## SEZIONE II.º

# DELLE COSE

#### CAPO PRIMO.

Della proprietà internazionale.

Nella stessa guisa che l'individuo ha dritto di provvedere alla sua sussistenza e di servirsi di tutte le condizioni esteriori per assicurarla, così la nazione ha un dritto di preminenza sulla natura inferiore, e può servirsi delle cose necessarie ai suoi bisogni in modo che nessuno possa impedirlene il possesso. Il complesso delle cose destinate all'uso ed al godimento esclusivo della nazione costituiscono la proprietà nazionale e il dritto di usarne e di goderne, ad esclusione delle altre, dicesi dritto di proprietà. Il fondamento del dritto di proprietà per le nazioni, è lo stesso che per gl'individui, nè noi ci allungheremo a dimostrarlo e a confutare le teoriche erronee perche tutti gli argomenti con cui si confutano le false dottrine del dritto di proprietà individuale possono applicarsi a dimostrare il dritto di proprietà nazionale. Notiamo solo che il dritto alla proprietà è un dritto primitivo poggiato sulla legge stessa di natura; esso però non diventa concreto e determinato se non in quanto si specifica negli oggetti esterni.

Come per l'individuo per stabilirsi un dritto reale di proprietà è necessario che, applicando la sua attività agli oggetti esterni e occupandoli loro dia la forma mediante il lavoro, così per le nazioni il dritto reale di proprietà dipende da un fatto esterno e libero. In altre parole if dritto alla proprietà è poggiato sulla legge stessa di natura, così per gl'individui come per le nazioni; ma il dritto ad FIORE

usare e godere di una proprietà determinata suppone il fatto esterno dell'occupazione dell'oggetto e della specificazione mediante il lavoro

per stabilire il vincolo morale tra la cosa e la persona.

Per determinare con principii generali quali sono gli oggetti che possono appartenere alla proprietà nazionale riflettiamo che delle cose destinate a provvedere all'esistenza degl' individui, alcune possono essere apprese dal potere individuale, e sono destinate a servire ai bisogni dell' individuo o isolatamente considerato o come facente parte della famiglia, e queste costituiscano la proprietà individuale o famigliare; altre sono destinate a servire all'individuo come membro di una società, e queste non possono essere apprese dal potere individuale ma servono ai bisogni della comunità, e queste costituiscono la proprietà nazionale; tali sono i fiumi, i ponti, i laghi, le spiaggie, le vie di comunicazioni e simili, delle quali cose tutte gl'individui possono goderne come facenti parte di una società. Altre cose poi sono destinate dalla stessa legge cosmica come condizioni indispensabili per l'esistenza dell'umanità, e queste non possono essere apprese dal potere nazionale, ma appartengono a tutto le nazioni e costituiscono la proprietà umanitaria; teli sono l'aria, il mare e simili che sono comuni, secondo diceva il dritto romano: Acr Aqua fluens et mure naturali jure comuniu sunt hac omnia (1).

Secondo il concetto da noi dato della proprietà nazionale noi comprendiamo sotto questo titolo l'insieme dei beni mobili ed immobili, corporali ed incorporali che non possono cadere sotto il potere individuale e che sono destinati per i bisogni dell'intera comunità, il quale concetto corrisponde a quello che espresse Gaio col domi-nium populi romani. Così intesa la proprietà nazionale comprende la proprietà pubblica, la proprietà dello stato e la proprietà della corona. Delle cose infatti destinate pei bisogni della umanità, alcune sono destinate all'uso comune, come i fiumi, le spiagge, i canali navigabili, i porti, ecc., e costituiscono la proprietà pubblica, altre sono destinate a fornire i mezzi di esistenza dello Stato considerato come corno politico; tali sono le foreste, alcuni beni rustici, i dritti d'imposta e simili, e costituiscono la proprietà dello Stato; altre infine sono destinate allo splendore del trono e della persona reale, e costituiscono la proprietà della corona. Noi troviamo nel dritto romano una distinzione che apporta molta chiarezza al nostro proposito. Quelle cose che naturalmente improduttive o rese tali per volontà della nazione sono destinate all'uso comune, in modo che tutti i cittadini possono goderne ut singuli, queste sono dette: res publicæ e costituiscono la proprietà pubblica. Quelle cose poi che sono destinate all'esistenza dello Stato come corpo politico, delle quali,i cit-

<sup>(1)</sup> Isti, De rer. div. et quod, 11, 1 priv.

tadini non passono godore ut singuli ma ut uninerzitos costituiscono la proprietà dello Stato. I beni appartenenti alla proprietà pubblica sono inalienabili ed imprescrittibili, quelli poi appartenenti alla proprietà dello Stato sono alienabili e prescrittibili. Sui primi lo Stato secretta un dritto di pura amministrazione di polizza, di sovergilanza e la sua azione sta nell'assicurarne a tutti il pacifico godimento, sui secondi lo Stato esercita i dritti di proprietà (f).

Avendo la nazione il dritto di proprietà, e coine persona norale e come corpo politico può disporre, amministrare e tueltare la sua proprietà, e questo dritto der essere riconosciuto dalle altre nazioni, dal che risulta il concetto di dominio internazionale. Per completare però il concetto di dominio internazionale è necessario aggiungre.

alcune altre considerazioni.

Ogni popolo che ha preso dimora fissa in un luogo e che con giusti titoli si è appropriato un'estensione di territorio per soddisfare i suoi bisogni, ha dritto di possedere quel territorio che ha fatto suo in modo da non essere dagli altri turbato del pacifico possesso. Questo dritto collettivo importa da parte delle altre nazioni un'inazione tale da non offendere in nessuna guisa i dritti di quel popolo e di non impedire che coi suoi lavori e coi suoi prodotti riceva tutti i possibili vantaggi dal territorio nazionale. Lo Stato come rappresentante della nazione che lo ha costituito, dovendo garantire ai sudditi le condizioni esterne, necessarie al loro perfezionamento, deve assicurare ad essi non solo il godimento di quegli oggetti destinati all'uso comune, ma il godimento altresi della proprietà complessiva ossia di tutto ciò che si contiene nei limiti del territorio nazionale. Da ciò ne siegue che lo Stato, non solo ha un dominio sulla proprietà pubblica, potestas in patrimonium rei si publicum, ma altresì sulla proprietà privata, non già nel senso attribuito a questa nozione del feudalismo che considerava la proprietà come una concessione dello Stato: ma sul senso più vero, cioè, di dominio di pura giurisdizione, di polizia, di garanzia, di legislazione, in quanto, cioè i beni dei particolari nella loro totalità si considerano come beni della nazione e devono essere garantiti e protetti dallo Stato come rappresentante della nazione. In questo senso solamente noi possiamo dire che lo Stato come rappresentante la nazione ha l'alto dominio in tutta l'estensione del territorio nazionale, perchè è esso che deve esercitare i dritti di sovranità e deve provvedere alla prosperità della nazione conservando e tutelando la totalità della proprietà nazionale, rego-

<sup>(1)</sup> Grotius, De jure belli et pacis, Lib. II. Cha. IV. §. 14. — Ortolan, Du domaise international dans la revue de législation, 1849 — Kluber, Du droit des geus, §. 123 o seg. — Martens, liv. II. Cha. I. — Puffendorf, De jure naturel, Lib IV. Cap. CCCCV. — Khrens, Cours du droit naturel, Part I.

Sando colle leggi la trasmissione, il possesso della proprietà stessa de coordinando la prosperità privata alla prosperità nazionale. Questo diritto supremo di giarisdinione, di legislazione, di tutela in tutto il territorio nazionale unito al ditto di possedre tutue le cosa appartenenti alla mazione come corpo morale e politico compie l'idea del ridoninio internazionale, ed obbliga le altre razioni e videa di cascun popolo nei limiti del suo territorio ed il compiuto esercivio dei suoi dritti di sovranità.

## CAPO SECONDO.

Oggetti che possono appartenere alla proprietà nazionale Fiumi - Canali - Golfi - Laghi - Porti - Rive.

Arendo determinato il fondamento della proprietà nazionale, stimiamo necessario fermarci a considerare alcuni oggetti parziali che possono appartenere alla proprietà nazionale per definire bene in quali limiti può esercitarsi su di essi il dritto i proprietà, possia esamineremo in qual modo si acquista il dritto reale di proprietà.

Arendo distinto fra gli oggetti, alcuni che appartengono all'urmanità, ed altri che possono essore destinati per l'uso della uziano, abbiamo annoverati fra gli oggetti che formano la proprietà dell'urmanità, l'acqua. L'acqua però può essere destinata a nutrimento de alla salubrità, può servire a procurare la fertilità del terreno, può essere destinata come motrice delle macchine industriali, può servire al trasporto della merce, può essere considerata come mezzo per metter in commiczioni repioni lontane, e quantuque considerata in sè stessa destinata dalla stessa legge cosmica a servire al bioggio castine della macchine industriali, può servire al diffuso individuale, e può essere destinata al mulgio esolusivo della nazione. In quali limiti può la nazione esercitare il suo dritto di proprietà sull'acqua?

Come principio generale uoi possiamo stabilire ole nella stessa guisa che la proprietà individuale è subordinata alla proprietà e prosperità nazionale; in modo che la neccssità cd il benessere della umanità può limitare il dritto individuale di proprietà, così la proprietà nazionale dev'essere subordinata alla proprietà umanitaria, in modo che il dritto della nazione può esercitarsi liberamente, finchè non offenda il dritto che ha l'umanità di servirsi degli oggetti naturali per i suoi bisogni. In modo che il dritto di propie a sull'acquapuò valere nei casi in cui non arrechi detrimento al dritto dell'umanità. Notiamo iroltre che il proprietario ha dritto di far sua la cosa in modo da goderne esclusivamente, impedendo agli altri di ritrarre vantaggio dalla cosa sua, e alla nazione spetta questo dritto, però: come l'interesse narticolare è subordinato all'interesse nazionale, così l'interesse nazionale è subordinato all'interesse umanitario, e la nazione se può per ragioni particolari appropriarsi una parte delle cosedestinate all'uso comune, non può escludere le altre nazioni dall'usarne quando in nulla è offeso il suo interesse; in una parola la nazione non può impedire alle altre l'uso innocuo di quelle cose destinate al vantaggio comune. Premessi questi due principii, vediamocome può esercitarsi il dritto di proprietà sui fiumi, sui laghi, sui

Ogni nazione è proprietaria del territorio che occupa. Il territorio così definito dal dritto romano: Territorium est universita agrormu intra fines cuisupue ciritatis: quod ab co dictium quidom cipint, quod magistriate cipis (cei intra confiere terrendi il cei submoreval; pue hobet (1). Se dunque per territorio nazionale s' intende tutto lo apazio in cui i depostario della pubblica autorità possono far eseguire la volontà del sovrano, ne siesue che tutte le cose comprese apparengeno al territorio nazionale. L'equa infatti per considera proprieta poto al territorio nazionale, L'equa infatti de cambina un un maniforma altraversa il territorio di una nazione, può servire alla sua interna prosperità pototodo essere destinata o a muovere gli apificii industriali, o adi irrigare i campi e agli usi dell'agricoltura, o la nazione ha il dritto di ritarre tutti i vantaggi della sua persione.

Il fiume però può considerarsi come mezzo di comunicazione peri popoli lontani, può servire per la navigazione, e può essere destinato al vantaggio comune delle nazioni; e poichè il dritto di proprietà nazionale è subordinato all'interese umanitario, cui non deve arrecare detrimento di sorta, la nazione, nel cui territorio pasdi fiume se può da esso ricavare tutto il vantaggio esclusivo, non può impodire alle altro nazioni: l'uso innocuo dello atesso. È certoche il dritto dell'uso innocuo non è un dritto perfetto, e spetta no proprietario della cosa di esaminare se l'uso che si vuol fare, sia o no veramente innocuo, ma se veramente la nazione non riceve ditrimento alcuno, impedendo l'uso della cosa mancheribibe ai diveri,

<sup>(1)</sup> Pig. de Verb. Figura, 239 § 7.

di umanità e di socialità. Per questo principio lo Stato potrà esercitare una vigilaura e una pulizia per regolare la navigazione del fiume e potrà stabilire gli opportuni regolamenti per conciliare l'interesse della sua sicurità col dritto delle altre nazioni di servirsi del fiume come mezzo di comunicazione, una non-potrà probbire assolutamente alle nazioni di navigare nel fiume. Il Nulser però sosticare che avendo ciascuna nazione il dritto esclusivo in tuta il esclusiva sun danno pussa teneren, nè in ciò può essere accussta d'inginistizia (1); ma noi riteniano piuttosto col Marteus essere iniquo di negare il passaggio innocuo perchè il dritto dell' uso innocuo lo tra-

viamo fondato nella stessa legge naturale (2).

Il dritto di navigazione nei fiumi è regolato ordinariamente dai trattati coi quali o chi ha dritto può rinunciare o può stabilirsi il modo per regolare l'esercizio del dritto. Casi nel trattato di Westfalia (1748) e nei trattati posteriori che l'hanno confermato, le provincie belghe rinunciarono alla navigazione dello Schelda in favore degli Olandesi, Nel trattato di Vienna (1815) la navigazione commerciale dei fiumi che dividono parecchi Stati e che attraversano i loro territorii, fu dichiarata libera a condizione che sarebbe stata osservata la polizia della navigazione, e nell'allegato XVI fu riconociuta la libera navigazione del Reno, e furono fatti i regolamenti apportuni per regolare la navigazione del Neker, del Meno, della Mosa, dello Schelda. Così per un atto stipulato a Dresda 1822, fu riconosciuta libera la navigazione dell'Elba, e nel 1831 col trattato che riconobbe la separazione del Belgio dall'Olanda fu stipulata la libera navigazione nello Schelda salvo alcuni dritti riservati a vantaggio dell'Olanda. Col trattato di Magonza (31 marzo 1831) furono stabifiti i principii per regolare la navigazione del Reno, e nel trattato di Parigi del 1856, art. 15, fii stabilito che il Danubio sarebbe soggetto alle prescrizioni stabilite coll'atto finale di Vienna per gli altri fiumi (3).

Appartengono altra al la propricià nazionale i laghi ed i canali d'acquin, e ullea Isseas guisa che il dirito vivile considera lo singno come un'adiacenza del territor o, così il dritto delle genti riconusce il lago come una vera parte del territorio nazionale in cui è compress. Nel caso che il lago fosse contenuto fira i limiti territoriali di diversi Stati tutti quelli che dimorano lingo la riva lanno il dominio

<sup>(1)</sup> Kluber, § 76, § 135. (2) Martens, t. 1, § 84.

<sup>(3)</sup> Welmion, Drait international, § 15, Histoire du droit des gent, t. II, p. 184. Maitens, § 38 e seg. — Heffter, § 130 a 136. — Ktuler, § 130 e 76. — Mosse, I. I. § 110.

utile dell'acqua e la proprietà potrà appartenere ad uno Stato esclusivamente, o potrà essere ripartita fra essi. I principii che noi potremino stabilire per determinare a chi appartiene il dominio delle acque, comprese fra i limiti di diversi Stati, sia che si tratti di fiumi che di laghi possono essere diversi, secondo i due diversi punti di vista sotto cui si considera la necessità di fissare la linea dei limiti. Noi possiamo considerare questo limite in relazione alla giurisdizione dell'autorità pubblica che esercita i dritti di sovranità fino ai limiti del territorio nazionale, e in relazione all'uso delle acque, ai bisogni dei proprietarii sulla riviera ed ai lavori pubblici relativi. Sotto il primo rispetto se uno Stato si fosse impadronito del dominio di quell'acqua esercitando i dritti di sovranità in tutta la sua estensione, in tal caso se non può impedire che gli Stati situati lungo la riviera godano tutti i vantaggi della loro posizione, è esso che escreita la giurisdizione sovrana sulle acque e regola la polizia e il dominio di essa. Se poi il possesso facile a contestarsi non determini in una maniera esclusiva la sovranità di uno degli Stati, essi avranno egual dritto, ed il loro dominio si estenderà fino alla metà del corso d'acqua o del lago. Per quello poi che si riferisce all'esercizio dei dritti dei proprietarii sulla riviera e all'uso delle acque pei lavori, nulla si può dire in generale e spetta ai governi rispettivi determinare con opportune convenzioni gl'interessi reciproci. Noi possiamo dire in massima generale, che lo Stato finche non sia pregiudicato nel libero escreizio dei suoi dritti, non deve impedire per gelosia che i popoli limitrofi godano i vantaggi delle acque.

Gli stessi principii sono applicabili agli stretti di mare quando la

loro larghezza non oltrepassi il doppio tiro del cannone.

L'escrezion del dritto di navigare ine flumi ingenera altri dritti relativi, fin i quali vi è quilo di servirsi dei meza necessari per godero il dritto principale, e di usare delle rive per approdare, caricare e scaricare le merci. Il dritto romano considerava le rive come appartenenti al dominio pubblico e i pubblicisti applicando gli stessi principii alle relazioni internazionali sostengono che il dritto di servirsi delle rive è una conseguenza necessaria del dritto di libera navigazione (f). Un dritto incidentale è quello, altrest di servirsi dei servisi dei con conseguenza necessaria del dritto di libera si con conseguenza necessaria del dritto di libera si conseguenza in conseguenza necessaria del dritto di libera si conseguenza in conseguenza necessaria del dritto di libera si conseguenza in conseguenza nazione che con disconseguenza si con attendi, appartengono sempre alla nazione che li ha costruiti o nel cui territorio si trovano, ma l'uso innocente di questi mezzi indispensabili pella navigazione on deve essere imperenza

to Cough

<sup>(1)</sup> Grotius, De jure belli, lib., 11, cap. 11 § 12 e 14 — Pu®erdorf, De Jura, gent, lib. 11, cap. 3 § 3-6. — Vattel, Droit des gens, liv. 11, ap. 1X § 126. — Webaton, t. 1, § 12, p. 180-181.

dito perchè il dovere di umanità e di socialità impone a ciascuna nazione di non creare ostacoli alla libertà del commercio e di non victaro per gelosia o per cogismo l'uso di quelle cose che possono giovare a facilitare il commercio senza pregiudicare gl'interessi della nazione stessa. Questi principi si renderanno più cliari quando si comprenderà come l'interesse stesso bene inteso della nazione consiglia a facilitare il commercio piuttostoche incagliara de restringerlo.

#### CAPO TERZO.

### Del Mare.

Libertà dell'Oceano - Mare territoriale - Mari chiusi.

Quantunque considerando la natura del mare e la sua destinazione siamo obbligati a convincerci che l'alto mare destinato agli usi di tutte le nazioni non può divenire proprietà esclusiva di alcuna, pure questo principio non è stato accettato dai pubblicisti senza contrasto, anzi è celebre nella storia del dritto delle genti la discussione agi-tatasi tra il Grozio ed il Seldeno, dei quali il primo volendo sostenere pei suoi concittadini il dritto di liberamente navigare nelle Indie Orientali, scrisse il famoso trattato col titolo di Mare liberum (1618), contro cui l'inglese Seldeno pubblicava nel 1635 il suo Mare clusum per giustificare le pretensioni del governo inglese di conservare il dominio esclusivo del mare che circonda le sue isole. Nè solamente questi scrittori hanno agitata e discussa tale quistione, chè altri ancora la trattarono e ne scrissero in diverso senso, ed alcuni come il Bôdev, il Groswinkel, il Wolf, il Günter, il Kout l'Hanker difesero la libertà del mare, ed altri come il Stranch, il Freitas, il Conrirg, il Bocuhand ed altri sostennero legittima la pretensione di alcune potenze marittime che vantavano un assoluto dominio in alcuni mari. Anche lo scrittore della storia del Concilio di Trento, il Sarpi, scrisse una dissertazione per difendere le pretensioni della Repubblica di Venezia alla sovranità del mare Adriatico, mentre il Pufferdorf difese la libertà dello stesso. La quistione non solo è stata discussa teoreticamente ma è stata sostenuta seriamente nella pratica e in diverse epoche le potenze maritime hanno preteso di sistenere colla forza il dirtito sclusivo che esse dicevano vantare sui certe parti dell'Oceano e sopratutto il Portogallo, la Spagna, pretesero un dominio esclusivo sul marci di Guinea, e poscia sul mare del Sud o Pacifico, l'Olanda e l'Inglillerra Inanno voluto sostenere i loro dittiti di esclusivo dominio sul mare delle Indie e la Russia in tempi a noi più vicini non pretese l'esclusivo dominio del mar Noro l' Inglillerra sopratutto adotto compinutamente le dottrine del Seldeno e ne volle fare un codice obbligatorio per tutte le mazioni. Con e la resista della discontine del mare resistante del sul resista della discontine del Cardo I la ratifico agli Stati generati e più ne futto commende di discontine del mario di la discontine del mario di la discontine di la contine di contine di contine di la contine di contine di la contine di contine di

Nell'epoca in cui scriviamo la quistione è passata nel puro dominio della storia, e non vi è governo o scrittore che sogni di rinnovellare ai nostri giorni le pretensioni di un'altra epoca. Le pretenzioni dell'Olanda, 'della Spegna e del Portogallo sono cadute colla-loro potenza marittima che le aven fatte sorgare, quelle pol dell'Inghilterra sono state assopite dai lumi della ragione, dalla forra del progresso e dalle idee che hanno modificato le antiche dottine sulle-relazioni internazionial. Le stazioni si sono sempre oppoate alle illegittime usurpazioni sostenendo la libertà dei mari, e le potenne preteindenti hanno douto reconoscere il dritto mari, can le potente preteindenti hanno douto reconoscere il dritto mari, can le potente preteindenti hanno douto reconoscere il dritto para la l'appara e l'Inghilterra nel 1783 e come fu obbligata sa fore la la Spagna e l'Inghilterra nel 1783 e come fu obbligata sa fore nel l'altimo trattato di Parigi dal 1856 in cui fu confermata la libertà dei mari di Europa.

Il mare è libro, non solo porchè essendo destinato all'uso comune de proprietà dell'amanità, ma perchè per la sua stessa natura è incapace di divonire proprietà eclusiva delle altre nazioni. Infati l'incapace di divonire proprietà dell'assi delle altre nazioni. Infati l'incapace di divonire proprietà dell'assi delle altre nazioni. Infati l'incapace di conservatore della sulle cose o farle une mettendo in opera la sua attività per renderla sulle cose o farle une mettendo in opera la sua attività per renderla produttive; e intanto le coso occupate e modificate col lavor devono servire esclusivamente agl'individur che se l'hanno appropriate perchè esse portano l'impronta della sua personalità o sotto cirto ri-spetto si può dire che esistono in quella forma per virtù dell'atti-rende che le ha trasformate col lavore. Ma il mire è ini-capace di conservare l'impronta della personalità, una flotta più potente non upo la faciare sul mare una traccia (aggitiva come una carovama che passa l'imprime per qualche giorno nel mòbile suolo di un deserto; come dunque un poodo portebble direi sovarità o del mare sit estro; come dunque un poodo portebble direi sovarità o del mare site.

con tutta la sua potenza non è capace nemmeno di piantare su di sesso una tenda per far consocere i segni -del suo dominio? Mare vastusa per se occupabile non ret, dice Voltio. Che se è fisicamente impossibile prendere possesso dell'ulto mare perchiè non gii si può imprimere la menoma traccia di un possesso continuo e di un dominio esclusivo, una rpesa di possesso tutta mentale sarrebis senza verun effetto. Infatti secondo serire il Savigny (1) ciascuno intende per possesso un suo Stato che permette non solo di esercitare disicamente sulla cosa un azione personale, ma anoora di altontaname un personale, un anoora di altontaname suo potere di una manistra permanente e coll' intenzione e di appropriarseta, e come il fatto senza l'intenzione sarebbe insufficiente, così l'intenzione e sarga il fatto senza l'intenzione sarebbe insufficiente, così l'intenzione espazi il fatto senza l'intenzione sarebbe insufficiente, così l'intenzione espazi il fatto senza l'intenzione sarebbe insufficiente, così l'intenzione espazi il fatto senza l'intenzione sarebbe insufficiente, così l'intenzione espazi il fatto senza l'intenzione sarebbe insufficiente, così l'intenzione espazi il fatto senza l'intenzione sarebbe insufficiente, così l'intenzione espazi il fatto senza l'intenzione sarebbe insufficiente, così l'intenzione espazio il altro senza l'intenzione espazione successione dell'intenzione espazione.

Finalmente le cose destinate all'uso comune che per loro natura sono inessuribili non possono divenire proprietà esclusiva di alcuno, tali sono l'aria e l'acqua. La terra può essere proprietà esclusiva perichè molti non possono godores simultancamente i vantaggi della produzione ma chi può esaurire il mare per gli usi cui può servire? Chi può
consumare i serbatoi delle sue acque o dinniunire l'abbondanza della
sua pesca? Le nazioni possono benissimo servirsi del mare seuza
sua pesca? Le nazioni possono benissimo servirsi del mare seuza
situate le nazioni siffattamente che molte di esse può vantare un
dominio esclusivo escludendene le altre (2). La providenza stessa ha
situate le nazioni siffattamente che molte di esse confinano col mare
o per mezzo dei grandi fiumi o per mezzo delle estese coste e tutte
sono nelle condizioni di poter essecilare i foro dritti sul mare.

Dimostrato e stabilito che il mare non può divenire proprietà escluvisu di alcuna nazione ne siegue che nessuna di esse può pretendere ad una giurisdizione, ad nna polizia e ad una sovramità esclusiva sul mare, e se la mancanza di una legge internazionale e di una sanzione alcuna volta ha reso possibile alle grandi potenze maritime esercitare sul mare un'infinenza monela violando spesse volte i priucipii della giustizia colla trapotente forza delle loro flotte, non può conventica in dritto questo lifegitimo albase e deve rienersi invece che tutte le pretese d'impaire alla Spagna il tendino alle l'ilipine dal Capo di Buona Speranza, quando la Spagna pretese di probitre alle altre nazioni il traffico nel mare Pacifico, e quando l'Inghilterra più tardi abusando della sua potenza sul mare ha preteso di stotoporre le minori potenze a leggi e regolamenti pel conmercio in tempo di guerra dettando la legge e formulando a suo mado il dritto maritimo que-

Traité de la possession, § I.
 Ortolan, Diplomatie de la mer, liv. II, Cha. VII — Klüben, § 132 — Puffendorf, De J. Natu., lib. IV., e. V., § 5 — Wehston, t. 1., Cha. IV.

sti fatti tutti devono considerarsi come un'abuso arbitrario della forza che queste potenze avevano per sostenere le loro dispotiche

pretensioni non già come un dritto legittimo.

Nemmeno la rinuncia all' esercizio di libera navigazione sul mare può essere legittimata dai trattati coi quali una nazione avesse rinunciato in favore di un'altra all'esercizio del dritto di liberamente navigare sul mare. Alcuni pubblicisti hanno stimato noter sostenere che come è lecito ad un privato di accettare una servitu, di non fare così, fosse lecito alle nazioni impursi la servitù di non navigare o non pescare in un mare. Questa opinione è sostenuta dal Grozio e dal Vattel il quale dice che data una convenzione questa sarebbe obbligatoria per le parti che vi hanno acconsentito (1). Ma riflette bene il Pinheiro Ferreira, il principio che ciascuna nazione sia obligata a rispettare i trattati conchiusi con un'altra per mezzo de'suoi agenti diplomatici è un principio vero ma non assoluto. Le convenzioni suppongono sempre una condizione sottintesa che non vi sia nulla d'iniquo nella convenzione stessa, perchè sarebbe un assurdo l'affermare che per quanto iniqua potesse essere una convenzione conchiusa fra due nazioni per l'inettitudine o pel tradimento degli agenti incaricati, questa debba essere eseguita dalla nazione lesa senza che sia lecito infrangerla. Il Vattel adiluce per esemnio il trattato conchiuso tra l'Austria e l'Inghilterra (1731) col quale l'Austria rinunció in favore dell'Inghilterra e dell'Olanda al dritto d'inviare i vascelli dei Paesi Bassi nelle Indie Orientali (2), ma il riferire il fatto non basta per stabilire un principio di dritto. L'Austria fu obbligata in quel trattato di cedere alla forza, ovvero volle sacrificare l'interesse dei Paesi Bassi al suo interesse accordando all'Inghilterra un vantaggio che non aveva nessun dritto a domandare. Comunque sia noi mentre riteniamo che la fede ai trattati deve rispettarsi come a suo luogo dimostreremo, nure sosteniamo che ciò debba valere quando i trattati sono poggiati sulla buona fede e sulla giustizia internazionale, non già quando sono effetto della perfid a dell' uno e della debolezza dell'altro. Nessuno può sostenere che quando l'assassino sotto minaccia della vita obliga a promettergli una somma e ne ottenga la promessa abbia dritto legittimo per dimandarne la osservanza, e nella stessa guisa adunque che le obbligazioni civili non possono essere valevoli quando violano i dritti primitivi dell'individuo, così i trattati non hanno valore quando contraddicono i dritti primitivi delle nazioni, e poichè una nazione non può rinunciare all'esercizio di un suo dritto primitivo, un trattato che consacras e la sua rinuncia non potrebbe aver valore. Perciò conchiudiamo che es-



<sup>(1)</sup> V. tt.', Droit des gens, p. I. Liv. I. chap. XXIII § 234. (2) Vedi Rousset. Supplem. au Corps Diplom. pur Du-Mont t. II. p. 285.

sendo il dritto di liberamente navigare sul mare poggiato sulla leggestessa primitiva, non si può rinnuciare neppure con un tatlato, il quale qualora fosse stipulato deve intenders: cagionato o dalla violenza o dal tradimento di chi abusava del potere sociale, e di nessun

Nemmeno il non uso può far perdere il dritto di liberamente navigare nel mare, perchè il dritto di pesca e di navigazione essendo meramente facoltativi non si perdono col non uso e sono per loro natura imprescrittibili. L' argomento principale su cui si poggiava il Seldeno per difendere il dritto esclusivo dell'Inghilterra nel mare delle ludie, era il tacito consenso delle nazioni, il quale lo desumeva dal non uso. È perciò che in tutto il suo libro, dopo avere lungamente dimostrato come il mare può divenire proprietà di un popolo servendosi della storia, dell'erudizione e della mitologia per provare il suo assunto, cita un numero ili fatti, di formole e di avvenimenti per dimostrare che le nazioni non si erano mai opposte al dominio esclusivo dell'Inghilterra. Ma noi riflettiamo che la prescrizione può valere per un soggetto che sia in commercio, non giàpel mare che è fuori di commercio, e se il mare non appartiene ad alcuno non si può credere che non usando di esso si suppone ceduto. Conchiudiamo dunque che la natura del mare lo rende proprietà comune, ed esclude qualunque dritto di proprietà e di dominio sullo stesso.

Le ragioni da noi addotte per dimostrare la libertà dell'alto mare non sono applicabili a quella parte di mare che bagna le coste e che distinguiamo col nome di mare territoriale, intendendo con questo nome quella parte di mare che serve di naturale frontiera dello Stato: chè anzi per le stesse ragioni che noi abbiamo dimostrato la libertà dell'alto mare, possiano dimostrare che il mare territoriale deve considerarsi come proprietà dello Stato di cui bagna le coste. Infatti come la terra è destinata a fornire agl' individui i mezzi per la loro sussistenza, e perciò addiviene loro proprietà esclusiva così il mare territoriale è destinato dalla natura stessa a provvedere ai bisogni dei popoli lungo le rive, pei quali non essendo sufficienti le ricchezze della produzione della terra, vi suppliscono i prodotti che ricevono dal mare. Ne si può dire che l'uso del mare territoriale siainnocuo ed inesancibile come quello del grande Oceano, perchè in essooltre alla pesca ordinaria può trovarsi il corallo, la perla, l'ambrat ed altre ricchezze sottomarine, le quali trovandosi lungo le coste nazionali bagnate dall'acqua devono considerarsi come un accessorio del suolo occupato dalla nazione e destinate perciò al suo uso esclusivo. Otració per l'interesse della difesa della nazione dalla parte di mare è necessario limitare il dritto di navigare nel mare e ritenere che non si può liberamente navigare nel mare territoriale av- ricinandosi in modo alle coste da poter offendere il populo che giace lungo la riva.

Dal già detto risulta che ciascuna nazione ha un dominio utile call mare che bagna le coste per l'interesse della sua conservazione, ed un dritto di egiurisdizione e di polizia per l'interesse della sua difesa. In quedo sà accordano tutti pubblicisti e i trattati e le convenzioni internazionali, haungo sempre rificienti di internazionali chaungo di interna

-come proprietà dello Stato (1).

Quello in cui non si accordono i pubblicisti si è nel determinare -quale sia l'estensione del mare territoriale e quali i limiti imposti al dominio utile che lo Stato vi può esercitare. Senza entrare -in una discussione minuziosa ed inutile, noi diciamo che la zona ma--rittima in cui si estende la giurisdizione del sovrano deve essere determinata dalla necessità e dalla natura dei dritti a cui pretende il rsovrano. Se si tratta del dritto di godere i vantaggi della produzione -raccogliendo i prodotti sottomarini, la zona deve circoscriversi in oquei limiti circoscritti dalla natura medesima, e perciò la pesca del corallo e simili, appartiene alla nazione in tutta quella parte di mare che bugna le coste, ed in cui si trova questo naturale prodotto. Se si tratta poi della pesca ordinaria bisogna esaminare a quale distanza s'incontrano dritti opposti, perchè non si può impedire ai popoli vicini di godere la liberalità della provvidenza. Se si tratta poi di certe condizioni particolari di ordine pubblico per quello che riguarda la esazione dei dritti piccoli che si possono imporre da un sovrano sulle navi straniere come indennità delle spese necessarie per procurare certi vantaggi alla navigazione è mestieri restringere la zona marittima. Per quello poi che riguarda la difesa e sicurezza dello Stato è necessario allargare la zona marittima fino a quel punto da cui lo Stato può temere di essere offeso, secondo dice il Binkersoek : terræ potestas finitur ubi finitur armorum vis. Alcuni hanno pensato di sostenere che la zona marittima dovesse estendersi fino a quel punto in cui lo Stato potrebbe difendere la parte di mare come cosa sua escludendone gli altri, e secondo questa opinione la zona marittima sarebbe più o meno estesa secondo la potenza dello Stato e il numero dei suoi vascelli, ma noi rigettianio questa opinione che stabilisce la forza come principio di dritto, e che accettata tenderebbe a distruggere o per lo meno a menomare la libertà dell'Occano.

Per quello poi che si riferisce alla giurisdizione del sovrano non troviamo nel dritto naturale principii per limitare con precisione a giurisdizione territoriale del sovrano, perchè nou possiamo deler-

<sup>(1)</sup> V. Pufferdorf, liv. lV, chap. V, § 8 — Grotius, lib. 11, chap. V, § 11 — Orloho, t. 1, liv. 11, chap. VIII — Azuni, Dritto maritimo, t. 1, cap. 11, art. 3, § 15 — Valin, Comment. sur l'ordin. de la marine, liv. V, tit. 1. — Martons, t. 1. nota a p. 136 e 37.

minare i limiti del dritto di proprietà marittima, e sarebbe necessario che tutte le nazioni si accordassero di stabilire una regola generale, la quale sarebbe almeno una soluzione temporanea delle molteplici questioni che si possono elevare in questa materia. La gran parte si accorda nel ritenere che la ginrisdizione si possa estendere in tuttu la zona di difesa marittima, perchè fino a questo limite lo Stato ha i mezzi per far rispettare la sua volontà, e far riconoscere i suoi dritti di sovranità, la quale opinione sarebbe conforme al principio del Digesto, secondo cui il territorio è definito: Territorium ab co dictam quidam ajunt quod magistratus ejus loci intra cos fines terrendi, id est su'movendi jus habet (1). Secondo questo principio la zona di ginrisdizione potrebbe allargarsi secondo la maggior perfezione dei mezzi di artiglicria (2). Noi riteniamo questa opinione come più logica delle altre, secondo le quali la zona di giurisdizione si estenderebbe fino a due giorni di cammino dalla riva o fino a mille miglia o a 60 perchè sarebbe inutile ammettere che il sovrano nossa comandare li dove non può farsi ubbidire. Nel fatto noi troviamo che alcuni Stati determinarono il loro mare territoriale nelle ordinanze della marina e esercitano la loro autorità in tutta quell'estensione designata col nome di mare territoriale e riconosciuta da tutti quelli che ammettono quella determinazione.

Comunque sia, il sovrano non potrà nell'esercizio dei suoi dritti di giurisdizione offendere il dritto altrui, e perciò non può proibire l'approdo delle navi di commercio, ne l'accesso a quei vascelli non sospetti da cui non può temere alcuna offesa per la sua sicurezza.

Tutto quello che abbiano detto del mare territoriale può applicarsi altresa is golfi, alle baie ed ai mari chiusi. Una nazione che possiede un territorio in cui si trova un seno o un porto naturale può considerarsi padrona di esso e può dichiarario ochiuso o aperto, e ammettere o escludere le navi straniere, o sottometterle ad alcuni dritti. Dichiarato un porto come porto aperto, tutte le nazioni possono farvi approdare le navi, e sarebbe un offendere il dritto di eguaglianza l'escludere l'una o il 'altra. Il sovenao del porto aperto può solo limitare il numero delle navi che possono entrare nel porto e ciò per l'interesse della sun difesa. Notamo che noi intendimo para delle baie di poca estensione come ha baia della Spezia, non già di quelle di meggiore estensione come quella di Hudson e di Biscaglia le quali uon si possono considerare come adiaceuze del territorio nazionale.

Digesto, De cerbor. signific., 1. 239, § 7.
 Binkersock, De domino moria, cap. 11, § 3 e 5 — Vattel, liv. 1., Chap. XXXIII, § 249 — Azuni, t. 1., pag. 252 — Heffter, § 75.

Per quello poi che si riferisce ai mari chiusi, noi riflettiamo che essi uno possono divenire propietà esclusiva di uno Stato se non nel craso che tutte le coste del mare sieno soggette alla nazione, la quale possega pure lo stretto che mette in commicazione quel mare chiuso coll' Occano in modo che non sia possibile entrare in sesso senza attraversare il mare territoriale dello Stato e desporsi al fucoc dei cannoni. Se lo stretto fosse tanto largo che la nazione che lo possiede non potesse dominarlo, il mare non può considerarsi mare chiuso. E se il mare entra nel territorio di diversi Stati la nazione che possiede lo stretto non pobi impedire il passeggio od esigere dritti dai popoli situati lungo la riva perchè si arrogherebbe una sovrantika che non le spetta.

uni sovianta che uno le specia. L'è percio che era ingiusta la pretensione della Danimarca, la L'è perciò che era ingiusta la pretensione della Danimarca, la quale in forza di pubblici trattati si credeva autorizzata coll'esi-gere alcuni dritti di passeggio nel Sund en el Belt (l). Come gere alcuni dritti di passeggio nel Sund en el Belt (l). Come della filassia sul mare Bianco e quelle della Turchia nel canada di Costantinopoli. La ricognizione del principio di liberta del mare ha assopite queste strane pretensioni, e noi seura entrare in discussioni inuiti conchiudiamo che tutti i golfi, tutti i moditerranei le cui rive sono abitate da diversi popoli, tutti gli stretti, non esclusi quelli di cui ambe le rive appartengono alla atsesa nazione, partecipano alla libertà del mare, e non possono divenire proprietà esclusiva della nazione quando i tentrata in essi sia abbastanza larga da poterli attraversare sena entrare nel mare territoriale, ossia senza esporsi al finoco del cannone (2).

## CAPO QUARTO.

Dell'Occupazione come mezzo per acquistare la proprietà internazionale.

Avendo determinato gli oggetti in cui può esercitarsi il dritto di proprietà internazionale è necessario stabilire con quali mezzi si può acquistare la proprietà degli stessi. Gli è certo che il dritto alla proprietà esiste indipendentemente da qualunque attuale possesso, ma

(2) Ortolan, liv. 11. Cha. VIII. — Kluber, §. 131. — Massé, Droit Commer. V. 1 n. 106. — Vattel, Cha. XXIII, 5290. — Heffler, §. 76.

<sup>(1)</sup> D'Hauterive et de Cussy. Receil de truités de navigation v. 1. Part. 1. — Wheathon, Élement, part. 2 Cha. 4, § 9 e Histoir des pragres du Dr. de Gr. t. 1 pag. 205 a 213.

la proprietà effettiva suppone una detenzione ed una occupazione attuale della cosa che ne forma l'oggetto e perciò si delinisce il dritto di possedere esclusi amente una cosa e di disporre della stessa. Perchè dunque una cosa potesse passare nel dominio di un individuo, sia fisico sia morale, si richiedono due condizioni che l'oggetto sia capace di essere attribuito all'uso esclusivo di un solo e che passi nel suo possesso coll'intenzione di usarne esclusivamente. Quando l'individuo occupa la cosa e col suo lavoro la specifica mettendo in essa l'impronta della sua personalità, la cosa ri-I mane legata alla persona siffattamente che, tra l'individuo e la cosa si stabilisce un vincolo giuridico indestruttibile.

Da questi principii che sono applicabilii così alla proprietà privata come alla proprietà internazionale ne siegue che l'occupazione è necessaria per acquistare il dritto di proprietà ma solo come mezzo per specificare il dritto, non già come fondamento del dritto come falsamente si è sostenuto dai pubblicisti (I), i quali applicando il principio del Digesto quod enim nullius est id rutione niturali occupanti conceditur, hanno ritenuto che l'occupazione fosse titolo sufficiente per acquistare la proprietà, e da ciò hanno conchiuso, che coll'occupazione si acquista la proprietà del bottino di guerra delle terre sconosciute e fino le provincie conquistate le hanno considerate passate nel dominio del vincitore dono il fatto materiale dell'occupazione. Noi non possianio accettare queste false dottrine perche avendo su altro fondamento stabilito il dritto di proprietà, non possiamo accettare che col fatto materiale dell'occupazione si acquisti il dritto di proprietà, perchè per occupare una cosa è necessario che essa sia capace di essere posseduta e che chi l'occupa abbia il dritto per farlo, senza di che, l'occupazione sarebbe un fatto illegittimo ed illegale, ne potrebbe considerarsi come fondamento di un dritto. Noi non vogliamo premettere dottrine che svolgeremo in seguito, nè vogliamo esaminare se si può acquistare la proprietà del bottino, nè se la conquista, dia il dritto d'impadronirsi delle cose conquistate perchè di ciò parleremo nella seconda sezione, e per ora basti l'avere stabilito che l'occupazione per sè stessa non è un titolo legittimo per acquistare la proprietà, perchè per occupare è necessario di · avere il dritto per farlo. I popoli dell'antichità riteuendo la conquista come fondamento del loro sistema politico non dubitarono di stabilire che l'occupazione fosse un legittimo titolo alla proprieta, I Romani sopratutto che si credevano i padroni predestinati del mondo e ché consideravano gli stranieri come nemici e che aveano la lancia come il simbolo più legittimo di qualunque acquisto, ammisero

<sup>(1)</sup> Grotius, De jure lel'i et paris, Lib. 11, c. 11. - Puffendorf, De jure natur. gent, tit. IV. Cha. IV. - Blackstone, Commentaire sur les lois anglaises.

idee ben diverse, ma secondo i nostri principii essendo le nazioni tutte eguali ed autonome, ed avendo l'egual dritto di sovranità nel loro territorio, non possono soggiacere al dritto della forza, nè le loro terre possono passare nel dominio del vincitore se questo ar-

bitrariamente e violentemente le avesse occupate.

Altri pubblicisti hanno ammesso che per acquistare la proprietà non basti la materiale occupazione ma si richiede altresì il lavoro. in modo che secondo essi la proprictà risulterebbe dal possesso della cosa coll' intenzione di farla sua, combinato coll' attività fisica ed intellettuale dell'uomo, cioè col lavoro (1). Applicando questo principio i pubblicisti ritenuero che qualora una nazione avesse occupato una contrada sconosciuta ed avesse eretto stabilimenti e migliorata la condizione del terreno divenisse la proprietaria di quella terra. Che anzi dopo che Vasco di Gama ebbe scoverto una nuova via per andare nelle Indie c sopratutto dopo la scoverta del Gran Genovese, le nazioni europee si precipitarono su quei paesi come sopra una preda, ne migliorarono le condizioni fisiche e morali, ma pretesero di divenime proprietarie. Le esagerazioni crebbero sempre più nella lotta degl'interessi, e per l'ambizione d'ingrandirsi si pretese che la scoverta di una terra desse un titolo alla proprietà della stessa, e i Portoghesi, avendo i primi oltrepassato il Capo di Buona Speranza e trovata una nuova via per andare nelle Indie, sostennero contro gli Olandesi il dritto esclusivo di erigere stabilimenti nelle Indie e quello del traffico esclusivo nella via da loro scoperta per trovare altre terre. Siffatte quistioni si sono rese ai giorni nostri inutili o per lo meno più rare perchè il tempo delle scoverte è cessato, e quella forza di espansione che metteva in movimento moltitudini di nomini per equilibrare sulla superficie del globo la popolazione collo spazio è assopito. Ma se pure fosse dato al genio di qualche navigatore ardito di penetrare in luoghi sconosciuti e scovrire nuove terre, ne diverra perciò proprietario piantando una bandiera o ergendo un qualunque titolo per documentarne il possesso? Noi in prima riflettiamo che l'uomo in qualunque grado di rozzezza vogliasi considerare non perde mai i dritti suoi naturali e non può mai assimilarsi alle cose, e perciò gli uomini non possono divenire proprietà di alcuno. Il territorio occupato da uomini selvaggi non può considerarsi come res nullius perchè il dritto della proprietà non dipende dal grado di civiltà e dalla coltura del proprietario. Certamente se un popolo selvaggio non sa ricevere profitto dalla terra che occupa, una nazione può occupare la terra deserta, piantarvi stabilimenti e ricevere tutti quei vantaggi che gli abitanti del suolo non sanno ritrarre, ma con ciò essa diventerà proprietaria dello stabilimento e del terreno occupato,

PIORE

12

<sup>(1)</sup> Cousin, Histoire de la philos. moral. au dix-huit siècl. VII.

on mai della nazione, perchè una presa di possesso nominale non basta per dare il dritto di proprietà. Essa dunque non può colla forza obbligare il popolo selvaggio a cedere i terreni che occupa ne poù escluderne le altre nazioni, le quali portanno pure occupare quelle terre deserte e ricavarne tutti i vantaggi. La nazione potrà nicivilire gli abitanti e questi per dovere di grattitudine potrebbero pure dichiarare di voler dipendere da quella nazione che loro dette la vita civile, ma secondo il dritto la scoverta di una terra non ne dà il possesso e la proprietà, e noi rigettiamo come falsa ed erronea la dottrina adottata dai pubblicisti in questo proposito.

Un'applicazione dei principii adottati dai pubblicisti l'abbiamo avuta nelle molteplici questioni che si sono eletate in diereze epoche nell'America. La Spagna per esempio nelle contestazioni con l'Inghilterra coutava un dritto esclusivo su tutte le coste nord-ovest lugio la baia di Noutha Soud, poggato sull'anteriorità della scoverta, e gli Stati Uniti appoggiavano le loro prefensioni sul territorio dell'Oregon sulla scoverta della Riviera Colombia fatta dal capitano Grej di Benston nel 1792, ma siffatte quistioni oggi non si riproducono perchè tutti riconoscono che nan presa di possesso nominale non

basta per dare il dritto di proprietà.

Altri pubblicisti applicarono alla proprietà internazionale quello stesso errore accettato da alcuni per la proprietà individuale. Alcuni giurisperiti partendo dall'ipotesi di uno stato di natura e della comunità perfetta dei beni dissero che la proprietà è una creazione della legge civile. Il Montesquieu scrive che come gli nomini hanno rinunciato alla loro indipendenza naturale per vivere sotto le leggi politiche, così rinuncieranno alla comunità naturale dei beni per vivere sotto le leggi civili. Le prime leggi loro acquistarono la libertà, le seconde la proprietà (1), e Mirabeau serive : « Una proprietà particolare è un bene acquisito in virtù della legge. La legge sola costituisce la proprietà perche la sola volontà politica può operare la rinuncia di tutti e dare uu titolo per il godimento esclusivo (2). Applicando questa stessa dottrina al dritto internazionale, i pubblicisti dissero che la proprietà si acquista mediante i trattati e che sopravvenuta una guerra col trattato di pace si regolano gl'interessi dei belligeranti, e che la proprietà riceve quelle modificazioni accettate col trattato di pace.

Noi accettiamo il principio, ma non già in tutta la sua estensione. Ammettiamo che una nazione possa cedere una parte del suo territorio in favore di un'altra, e quando la cessione fosse volontaria e sanzionata da un trattato, la riteniamo valida ed obbligatoria, ma poi-

<sup>(1)</sup> Esprit des Lois, liv. XXVI. cha. XV. (2) Histoir. parlam. § 3 25.

chè uon tutti i trattati possiamo considerarii validi ed obbligatorii, non possiamo ritenere legitime tutte le cessioni di proprieta stapulate coi trattati. Non possiamo svolgere compiutamente la dottrina, e pregiamo i lettori di studiare quello che diremo nella scione seguente; per ora notiamo solamente che se la cessione su fatta sotto la minaccia e la violeuza e colla forza non può ritenersi valida, perchè se un popolo per salvarsi da un'imminente ruina serba la sua esistenza civile col sacrifizio di una parte del suo territorio, non perciò il territorio ceduto passa nella proprietà del vincitore perchè il trattato è nullo nella radice come dimostreremo.

Con più ragione poi diremo ingiuste quelle cessioni fatte dal sovrano senza avere ottenuto il voto del popolo, perchè il sovrano non è padrone dei beni della nazione, e se abusando del suo potere ne cede una parte in vantaggio di un altro, questi non acquista la proprietà quand'i anche si trovasse nel possesso della parte ceduta.

Per determinare quale sia la teoria che noi intendiamo seguire diciamo che secondo noi l'occupazione è un mezzo per acquistare la proprietà quando però essa sia fisicamente reale e moralmente possibile. Dissi fisicamente reale perchè per stabilire tra la cosa e la persona quel viucolo che noi diciamo di proprietà è necessario prima un rapporto fisico tra la persona e la cosa, il quale si stabilisce col possesso e colla detenzione della cosa. Perciò è necessario una presa di possesso effettiva in modo che il proprietario acquisti un dominio permanente della cosa, nè basta un possesso nominale, o con semplici dichiarazioni verbali, o con segni incerti di un'appropriazione progettata, perchè ogniqualvolta i fatti rendono l'intenzione dubiosa non possono essere considerati come titolo valevole, benchè le nazioni abbiano nella pratica amniesso il contrario. Dissi inoltre che l'occupazione dev'essere moralmente possibile perchè essa non può valere per quegli oggetti che non sono suscettibili di possesso e perciò nessuna nazione può appropriarsi le isole e le contrade sconosciute considerando i popoli selvaggi come una loro proprietà. Secondo la legge naturale ciascuna nazione può proporsi la propaganda della civiltà, lo sviluppo degl' interessi commerciali ed industriali, e può mettere in attività i valori improduttivi, ma tutto ciò se autorizza le nazioni a trattare con gl'indigeni od aprire con loro relazioni commerciali e ad ottenere la cessione di quei terreni destinati ad essere colonizzati, non ha facoltà ad impadronirsi del territorio colla forza ed assoggettare gl'individui come se fossero belve che passano al dominio di chi senne mansuefarle.

L'occupazione allora solamente è valevole quaudo è secondo la legge del dritto e perciò ogni qualunque occupazione o fatta colla forza o poggiata ad una illecita convenzione è sempre insufficente perchè nessun fatto secondario vale a distruggere il dritto che sovrasta il tempo e lo spazio e prescinde dalle vicissitudini di tempo e di luogo. Da ció si vede quanto debba valere l'argomento di alcuni tirannetti i quali per provare il loro legittimo diritto di governare intere provincie, adducono il titolo dell'occupazione seguita o per vitti della conquista o di un testamento o di donazione e simili. I regni e le corone non possono evalitasi e donazi; e l' usurpazione di intere contrade non dà all'occupante un legittimo titolo di possederle, perchè i popoli non possono essere posseduti da alcuno nè possono passare nel suo dominio.

Il titolo dell'occupazione può essere valevole per determinare i confini di uno Stato e per derimere le molteplici quistioni che potrebbero elevarsi nel decidere a chi appartiene una catena di monti o un fiume che segna i confini di due Stati. Quando essa si vnol fare valere come titolo per le cose vacanti di padrone, essa potrà avere un valore solamente quando è secondo la legre del dritto, os-

sia quando è fisicamente reale e moralmente possibile.

Notiamo però che il principio dell'occupazione per determinare fin deve si estendano le frontiere di due popoli vicini può valere solamente quando esse non sono state segnate dalla stessa natura, quando cioè l'intervallo che divide i due popoli è tanto uniforme che non vi sia ragione di limitarlo ad un punto piuttosto che ad un altro. In questo caso si può tener conto dell'occupazione e ritenere che l'intervallo che divide i due popoli limitrofi appartenga a quello che lo ha occupato pel primo. Ma nel fatto è molto raro che l' intervallo che divide due popoli limitrofi sia assolutamente uniforme, spesso le naturali accidentalità come i fiumi, i laghi, i monti, le colline segnano esse stesse i naturali contini, in modo che per l'interesse dell'agricoltura, dell'industria e del commercio, e più ancora pel servizio dell'amministrazione e per la sicurezza interna ed esterna dello Stato non è possibile spostare le frontiere dal punto segnato dalla stessa natura senza compromettere seriamente la sicurezza pubblica. Le gole di una montagna contigua ad un paese non potrebbero essere possedute dal paese limitrofo il quale non ha alcun interesse a possederli, mentre l'altro Stato ha molto interesse di custodirle per impedire che diventino il rifugio dei malfattori; lo stesso può dirsi pei versanti che per la loro posizione geografica devono appartenere ad un popolo piuttosto che ad un altro.

In queste circostanze noi riteniamo che l'occupazione materiale non sia neppure sufficente a determinare le frontiere, perchè l'uomo non pnò distruggere quello che la stessa natura la fatto per tutelare

gl' interessi e la sicurezza di un popolo.

# CAPO QUINTO.

Del dritto di prescrizione come mezzo per acquistare la proprietà internazionale.

Il determinare se colla prescrizione si possono acquistare o perdere i dritti fra nazioni, e se essa è fondata sul dritto delle genti primitive o sul dritto convenzionale è una delle quistioni interessanti del dritto internazionale (1). Se noi ci facciamo a consultare l'opinioni degli scrittori le troviamo disparate, e mentre alcuni vogliono animettere il lungo possesso come titolo sufficiente per dimostrare la proprietà, altri negano che tra nazioni il lungo possesso possa valere come titolo per acquistare la proprietà. Per potere procedere in siffatta questione con quel metodo che ci siamo proposti di seguire in tutto il trattato, noi stabiliremo prima i principii razionali, noi esamineremo le opinioni degli scrittori, ed infine svolgeremo la nostra opinione.

Se noi ci facciamo a percorrere le diverse legislazioni dai tempi più antichi fino ai giorni nostri troviamo, che esse generalmente riten-gono il lungo possesso come titolo legittimo per provare la proprietà di un oggetto, e se tra esse vi ha diversità, questa consiste solamente nel determinare il tempo, perchè il possesso pacifico e non interrotto valesse come titolo per il possessore. Che anzi se noi volessimo risalire ai tempi più antichi quando s' ignorava quello che si chiama titolo di proprietà, dobbiamo convenire che il miglior titolo per acquistare la proprietà di un oggetto doven essere il prolungato possesso, perchè chi possedeva un oggetto senza contrasto e reclamo dovea presumersi proprietario dello stesso. Per cominciare da una legislazione più perfetta e più compiuta, e che si trova in

(1) Vedi su tale quintions Grotius, De inve belli et peste, Lib. 11, Cap. IV.—Platfindorf, De jure saine et pest, Lib. IV. Cha. XII. Chain, ad. Ag. 1 Dig. de preceptions.—Teoplong, Frailt de la prácripion.—Dellon, Juriser, glede, voca Perschylion, a. Se Poul de gran, B. S.—Ranyeral, Ist. de afried de la naver et des geat, p. 155.—Wacher, Dist. de prescripion at the library grante and Ray.—Grot.—De jure belli et peste, Lib. 11, Chain IV, § 1-9.

più stretta relazione colla legislazione moderna, notiamo come la legislazione romana ammise la prescrizione e gli dette una sanzione giuridica, che anzi essendo essa consacrata dalla legge delle dodici tavole, deve ritenersi che esisteva prima della legislazione romana e che fu importata dalla Grecia. E si noti come le modificazioni avvenute nella legislazione romana circa il tempo e le condizioni per prescrivere, manifestano evidentemente lo stato agricolo ed industriale di quel popolo. Infatti quando il territorio era ristretto e quando l'interesse agricolo spingeva tutti a conservare la proprietà, due anni solamente di possesso pacifico e non interrotto per gl'immobili ed un anno per i mobili furono riconosciuti sufficienti perchè il possessore divenisse proprietario, ma quando Roma divenne il mondo, quando si allargò il territorio, si accrebbe la ricchezza ed all' interesse agricolo fu sostituito l'interesse nazionale e bellicoso non più due anni furono riconosciuti sufficienti, ma in certi casi v'abbisognò il possesso di trent'anni per essere riconoscinto proprietario della cosa. Fu tanta l'importanza che si dette nella legislazione romana al prolungato possesso, che anche una riviera pubblica poteva passare nella proprietà del possessore dopo un possesso lungo ed immemoriale (1).

I harbari riprodussero la legislazione romana ed ammisero la prescrizione tremenaria e decenuale, e la Chiesa ricunolbie pure il dritto di prescrivere, quantunque secondo la sua dottrina la prescrizione nou potesse tulore in fore conscienta, e si il possesso non fosse stato accompagnato dalla, bunona fede (2). Nei tempi del fendalismo noi troviamo la massima che il signore non poteva prescrivere contro il suo vassallo, ne il vassallo contro il signore, ma questa regola valse solamente q audo i feudi cano concedui per un interesse politico ed erano regolati dalla legge politica, ma quando poi i feudi turnon considerati come beni patrimoniale fernon realmente in commercio, caddero a peco a poco sotto il dritto comune e si applicò pure ad essi la legge della prescrizione, e alla massima che il vassallo non poteva prescrivere contro il signore, si sostitui l'altra che tutti i dritti del signore erano prescritibili dal vassallo (3).

Leggendo nel repertorio di Merlin la storia della prescrizione nella legislazione moderna, noi troviamo essere state variamente determinate le condizioni per prescrivere, essere stato più o meno ristretto il tempo del possesso, ina in conchiusione, tutte ammettono la prescrizione come titolo per acquistare la proprietà, immodochè noi pos-

L. 2, 3, 23, Dig. De aqua estiva. — Dunod, Traité des prescriptions, part. L. Chap. 1.
 Troplong op. cit. n. 21, Hericourt, Analyse des decretales, liv.. 2, tit. 26.

<sup>(3)</sup> Henrion De Pansey, Repertoir du Guyot (Prescription) sec. 3. § 1.

siamo conchiudere che il possesso prolungato e non interrotto di un oggetto nel tempo determinato dalla legge è riconosejuto come titolo valevole per provare la proprietà in tutte le legislazioni antiche e moderne.

Ma la proscrizione è essa un effetto della legge? Noi troviano su tale soggetto divisi gli scrittori e varie le opinioni. Cujaceio sosteneva che la preserizione è poggiata solamente sul dritto civile e che è contraria al dritto naturale e al dritto delle genti; Grozio ammette quasi la stessa opinione quantunque egli inclinasse a sostenere che tra quelli che vivono sotto la legge naturale un lungo possesso è titolo sufficiente per provare la proprietà. - Puffendorf si pronuncia anche in questo senso e Ravneval dal principio che la prescrizione è un effetto della legge civile ha dedotto elle tra nazioni la prescrizione non può valere perehè non essendovi fra esse alcun legislatore mancherebbe il fondamento della prescrizione, e se si volesse invocare l'uso generalmente ricevuto, questo non valerebbe

L'equità e l'utilità, continua lo stesso autore, non sono titoli sufticienti, esse non impongono obbligazioni propriamente dette, nè danno alcun dritto, ma sono mere considerazioni che si possono aeeettare e rifiutare, e perciò egli conchiude che non essendo la prescrizione fondata sul dritto, la sola forza può decidere le contese che potrebbero elevarsi tra le diverse nazioni per motivo di prescrizione (1). Il Moser non adotta alcuna opinione e riferisce solamente i fatti che potè raceogliere per dimostrare che col lungo possesso si aequistò la proprietà. Il Merlin nel suo repertorio (2) confutando Rayneval, si esprime così: Dal principio ehe ciascun sovrano è libero di tener conto della prescrizione o di non riconoscerla e dalla necessità di ricorrere alla forza per decidere la controversia, non ne siegue che la prescrizione non sia fondata sul dritto naturale e che sia un effetto della legge civile, perchè il dritto naturale non è altro che l'immediata applicazione dei principii di equità naturale, e seun sovrano si rifiuta di riconoseere un principio di equità, non ne siegue che quel principio non esista, e perciò rimane sempre ad esaminarsi se la prescrizione è poggiata all'equità naturale o all'interesse civile degli Stati. Al contrario Pinheiro Ferreira si esprime cost. « Il dritto di proprietà su di un oggetto si perde aleuna volta nella società civile pel semplice fatto di avere abbandonato l'oggetto e di averlo fatto godere ad un altro per la durata di un determinato tempo, come se egli stesso ne fosse padrone. Qualora si è fatto passare un lungo tempo senza far valere il proprio dritto,

Vedi per gli autori citati le opere citate innauzi.
 Vedi Merlin, Reperiore vora prescription, sect. 1, § 13.

il dritto è prescritto e la legge con cui si determina il tempo perchè il dritto si prescritto dicesi legge di prescrizione ». Alcuni autori coulondendo la legge col dritto ha:no pensato essere necessaria una legge di prescrizione per esistere il dritto di prescrivere, e da ciò hanno conchiuso che, mancando una legge di prescrizione fra le nazioni, tra esse non vi sia dritto a prescrivere e lanno stabilito la regola che la proprietà nazionale non può mai essere prescritta. E necessario per no notare bene questo errore dei pubblicisti che derirebbe a convincerci che le leggi, mentre un poco di riflessione basterebbe a convincerci che le leggi al contrario non sono giusto se non quando assicurano a ciaseuno i proprii dritti, senza di che le leggi sarebbero sempre ingiuste, perchè esse non sono destinate da accordare dritti a quelli che non ne hanno, ma a dichiarare a chi i dritti apparelegono e a garantiri (f).

Secondo il principio del Ferreira adunque non vi potrebbe essere una legge di prescrizione se non vi fosse un dritto a prescrivere, e perciò la legge sarebbe fondata sul dritto njuttostochè il

dritto essere conseguenza della legge.

Quantunque l'esaminare i principii razionali su cui si fonda la prescrizione spetti più alla filosolia del ditto che alla scienza che noi trattiamo, pure per risolvere la quistione di fatto, se cioè, tra nazioni debba valere la prescrizione come mezzo per acquistare la proprietà, noi stamo obbligati a risalire ai principii i quali valgono casi pel dritto individuale come pel dritto interrazionale, percibi il dondamento dei dritti personali è lo tesso, sia che il dritto si consideri nella persona individua, sia cite si consideri nella persona morale.

Il fondamento del dritto di proprietà secondo abbiamo avuto occasique di spiegare innazi non è poggiato sul fatto materiale dell'occipazione o del lavoro, e quantituque l'atto esterno dell'occupazione sia nocessario per concretizare e specificare il drito e stabilire quel vincolo morale tra la persona e la cosa che noi diciumo dritti di proprietà, pure essi non sono il fondamento del dritto ma solo la forma con cui il dritto si manifesta. Noi stabilimmo il fondamento del dritto di proprietà sulla natura razionale della persona sia fisica che morale, e dicemmo che avendo l'individuo il dovero di categorio necessario per realizzardo e che può traformare la natura inferiore, dominaria, renderla produtiva mediante il lavoro per ricerere da essi gli clementi necessarii per la sua conservazione fisica e pel suo perfezionamento morale. Su questo principio razionale noi stabilimmo il dritto di proprietà individuale e di proprietà nationale,

<sup>(1)</sup> Pinheiro Ferreira, Cours de droit public, vol. 11, sed. 11, art. VI, § 25.

perchè come l'individuo abbisogna di alcune condizioni fisiche esteriori per provvedere alla sua esistenza, così la nazione ha il diritto di servirsi di quelle condizioni fisiche, necessarie per provvedere alla

sua esistenza ed alla sua prosperità.

Ogni oggetto che mediante il lavoro può rendersi produttivo è destinato ad accrescere la ricchezza pubblica, perchè ogni elemento di ricchezza messo in circolazione accresce la ricchezza pubblica e l'individuo che si appropria una cosa per ricavare da essa i prodotti necessarii per la sua esistenza non solo ha il dritto a possedere la cosa come proprietario, ma ha altresì il dovere di migliorare la cosa e di renderla produttiva, nel che l'interesse suo privato si trova in armonia con l'interesse generale. Da ciò ne siegue, che mentre per tutti gli altri corre un obbligo d'inazione pel proprietario, vi esiste un obbligo di azione sulla cosa, il qual principio è fondato sulla destinazione e sulla natura della proprietà stessu. Se per qualunque motivo il proprietario abbandona l'esercizio dei suoi dritti sulla cosa, rompe le sue relazioni colla stessa e rimane nell'assoluta inazione verso di cssa, egli manca al suo dovere e l'interesse generale ne soffre perchè un elemento di ricchezza viene a rendersi inutile se durante questo tempo un possessore surroghi all'inazione del proprietario la sua azione, e agisca pubblicamente e senza ostacolo sull'oggetto rendendolo produttivo col suo lavoro, egli ritorna la cosa alla sua destinazione e acquista un rapporto colla cosa che possiede ed in cui trasfonde parte della sua personalità rendendola produttiva col lavoro.

Quantunque i dritti acquisiti dal primitivo proprietario che col lavoro ant riore avea ridotta la cosa in quella forma, non possono essere distrutti dal minimo fatto di possesso, pure a mano a mano che il possesso si prolunga senza contrasto del vero proprietario, e come cresce il lavoro del secondo possessore, viene a diminuirsi il dritto del primiero proprietario, in modo che prolungando la durata del possesso arriveremo ad un punto in cui il dritto del primo proprietario rimane paralizzato da quello dell' attuale possessore, il quale diventa il vero proprietario della cosa posseduta. Il principio adunque su cui si fonda il dritto di prescrivere è quello stesso su cui si fonda il diritto di proprietà. Ciascuno ha il dritto di servirsi delle cose produttive per ricaverne i vantaggi della produzione, e deve rispettare le proprietà acquisite perchè sono destinate al vantaggio del proprietario; ma se il proprietario non vuole ricavar vantaggio della sua preprietà, se non vuole esercitare i suoi dritti sulla cosa, se trascura di renderla produttiva, quella cosa non può rimanere inutilizzata, e un altro col possesso e col lavoro, senza contrasto può acquistare un vero dritto sulla cosa. La legge dunque può determinare solamente le condizioni di tempo perchè il dritto possa dirsi giuridicamente stabilito, il legislatore non concede

Google Google

nè toglie ad alenno il dritto di proprietà, ma interviene come un arbitro per determinare il tempo in cui deve ritenersi il dritto perduto da uno, ed acquistato dall'altro. Non è dunque il dritto che cade sotto la sua giurisdizione, ma solamente l'epoca (1).

Avendo stabilito su quali principii si fonda il dritto di prescrizione fra i cittadini, noi possiamo applicare gli stessi principii alla proprietà nazionale e dimostrare che vi dev' essere un dritto di prescrizione fra le nazioni, e che esso è fondato sulla legge naturale. Notiamo solamente che sostenendo noi che tra le nazioni vi può essere un dritto di prescrizione, intendiamo restringere l'esercizio di questo dritto alla proprietà nazionale non già ai dritti primitivi delle nazioni contro i quali non vale alcuna prescrizione, come hanno voluto sostenere alcuni pubblicisti seguaci della dottrina dei fatti compiuti, pei quali il lungo e non interrotto possesso di uno Stato e di alcune provincie sarebbe sufficiente a legittimare il dritto del supremo imperante. I popoli non sono cose e contro i suoi dritti nessuna prescrizione può valere. Se un conquistatore per lungo tempo avesse tenuto soggetto alla sua podesta una o più provincie o un intero reame perchè mancava a quei popoli la forza e la potenza di scuotere il giogo dell'oppressore, non potrà ritenersi che egli avesse prescritti i dritti del popolo, e che potesse considerarsi loro legittimo sovrano, perchè l'usurpazione e la violenza anche sostenute colla forza per lunghissimo tempo non possono ingenerare un dritto, e quel popolo potrà bene, quando ne avrà la potenza, scuotere il giogo dell'oppressore.

Nè vale a contrastare il suo dritto il lungo tempo del possesso, perchè il popolo non è proprietà. Lo stesso deve dirsi degli altri dritti primitivi delle nazioni. Così se una nazione fu obbligata do dalla forza delle armi o da un trattato a riconoscere una soveranità esterna assoggettandosi a pegare un tributo annuo e simili e prolungò il suo doloroso sacrifizio di servitu allo straniero per lunghissimo tempo, non perciò sarà costretta a riconosceresi eternanente tributaria, mè potrà farsi valere la dottritia della prescrizione perchè il popolo può negare il tributo, non essendo alcun popolo condannato alla schia-vità nerpeta, non potendosi in alcuna guisa prescrivere i suoi dritti.

Restringendo dunque la dottrina d'ella prescrizione a quei casis solamente in cui è applicable seconda il dritto di natura noi diciamo che essa debba valere per le nazioni così come vale per gli inciduti, e deve considerarsi come giusto mezzo solamente per acquistare la proprietà; sicchè se una nazione avesse posseduto un territorio, un fiume, un monte che realmente apparteneva ad un'altra nazione esercitando su questi oggetti i dritti di proprietaria, dopochè il suo possosso durerà per un certo tempo acquisterà su quell'oggetto ma-

<sup>(1)</sup> Casanova, Lesioni di dritto internazionale, Vol. 1. Lez. XI.

teriale il vero dritto di proprietà e potrà respingere i reclami della nazione che volesse ripetere l'oggetto posseduto.

Quello che ha diviso di opinione i pubblicisti spingendo alcuni sino a negare il dritto di prescrizione fra le nazioni si è stato il falso punto di vista sotto di cui hanno considerato il fondamento del dritto a prescrivere. Alcuni autori infatti, tra i quali vi è Troplong, considerando i dritti nel loro ideale, hanno sostenuto che non potendo i dritti ricevere alcuna alterazione dal tempo, il tempo del possesso per quanto si prolunghi, non può distruggere il dritto del primitivo proprietario; altri hanno ammesso il dritto di prescrivere legittimandolo col principio dell'utilità e dell'interesse comune che esige che le proprietà sieno stabili e certe; altri si sono poggiati ad argomenti secondarii i quali sono la difficoltà delle prove e la convenienza di rispettare le nuove relazioni acquistate dal possessore. Nella stessa camera legislativa di Francia allorchè si votava il progetto del codice, il tribuno Goupil-Prefein incaricato di presentare il voto del tribunato sulla legge relativa alla prescrizione, così si esprimev.1:

« La prescrizione è il palladio delle proprietà, essa è una di quelli situizioni benefiche e sultari sulle quali riposa la tranquillità di tutti e di ciascuno, quella delle famiglie e dell'ordine sociale, essa de' essere consacrata dalle legislazioni di tutti i popoli civili, che riconoscono il dritto di proprietà, perelhè se il possesso colle condizioni determinate dalla legge non losse un mezzo per acquistare una proprietà o liberarsi da una servità, tutto sarebbe disordine e confusione, e la proprietà sarebbe senza salvaguardia. Se la mala fede ne abusa per cop-ire un'usurpazione o un furto, io dirò quello che diceva un altro oratore, la morale è per la virtù la legge per la poce (1) >.

Il migliore argomento è quello prodotto da aleuni che hanno veduto nel possesso uno cantrastato dalla parte del proprietario una rinuncia del diritto dello stesso. Ma come ognun vede questi argomenti tutti su cui si è voluto poggiare il diritto di prescrizione hanno dato ginste ragioni ad alcuni di negaria, specialmente quando si vogli amplicare atalia proprietà internazionale. Le ragioni di convenienza, di utile pubblico, di difficoltà d.lle prove e simili sono ragioni estriniche cine non possono assolitamente considerrazi come fondamento considerazioni più o meno valutabili, ma non possono costituire un titolo legittimo, e perviò alcuni autori dal principio che fra le nazioni non si può presumere un tacito consesso ed una rinuncia tacita del dritto e che il dritto non si potrebbe perdere se personal-

<sup>(1)</sup> Corp législatio, scance du 24 ventore au. 12.

mente al esso non si rinuncia, hanno dedotto che non si può ammettere prescrizione fra le nazioni. Il Marcens infatti dice che il non uso ed il silenzio non hanno la forza di una rinuncia o di un consenso. È vero che il vantaggio mutuo fra le nazioni dimostrerebbe la convenienza di riconoscere per esso il dritto di prescrizione, ma questo dittio in ta lacso sarebbe poggiato sul dritto nociale non sul dritto naturale (I). Ma dimostrando il fondamento del dritto di prescrizione proposito si divino di prescrizione, ma questo del prescrizione del dritto di prescrizione proposito si divino di fondamento del dritto di prescrizione proposito si divino di fondamento del dritto di prescrizione di prescrizio

Da quanto abbíano detto finora ne siegue che la prescrizione, è, secondo noi. Legittimo mezzo per acquisiare la proprietà fra le nazioni, o in altre parole, che vi esiste fra le nazioni un diritto per prescrivere. Però, come per la ricognizione giardica di questo diritto si richiede nella società civile l'intervento del legislatore, il quale, come arbitro, stabilisce le condizioni ed l'empo, perchè questo diritto potesse stabilirsi fra le nazioni è nocessario determinare le condizioni per far valere quosto dritto, e poictible fra esse non vi è un legislatore, altro mezzo non vi è che regolare coi truttati e colle convazioni le condizioni per far valere il dritto, e coi trattati si può regolare l'epoca, non già concedere il dritto, in modo che possiamo concluidere che vi esiste fra le nazioni un dritto di preserziaione fondato sul dritto primitivo, e che l'esercizio e la specificazione di questo dritto dev'esser regolato dad dritto scondario.

# CAPO SESTO.

# Dritto di accessione.

La proprietà nazionale, secondo abbiamo stabilito, si compone di tutte quelle parti di territorio che appartengono agl'individui da uti si compone la nazione, le quali, complessivamente considerate, cadono sotto il dominio e sotto la protezione della nazione o di tutta

(1) Martins, Droit des gen's, Liv. II. Chap. IV. § 70.

l'estensione del territiorio che la nazione occupa come corpo morale destinandolo ai suoi speciali bisogni, sia esso necessario alla prosperità ed al benessere interno della nazione, sia alla sua sicurezza o difesa esterna. Stabiliti i limiti del territorio nazionale la nazione esercita i suoi dritti di proprietà e di giurisdizione in quei limiti, e nessuno potrebbe offendere o menomare il dritto suo senza esporsi ai giusti reclami della nazione. Può succedere che i limiti che circoscrivono il territorio nazionale sieno mobili e variabili : tali sarebbero i limiti segnati dall'acqua di un fiume o dal mare, e gli stessi limiti invariabili possono subire modificazioni dalle vicende che modificano alcuna volta i terreni; in tal caso la proprietà nazionale può soffrire un aumento o una diminuzione e gli stessi principii che si applicano alla proprietà privata per regolare le possibili modificazioni che in esse possono essere prodotti dai fatti esterni, si applicano altresi per regolare le modificazioni che possono verificarsi nel territorio nazionale.

Il principio generale che noi possiamo stabilire, si è, che come l'individo ha it diritto di appropriaris tutti gli accessori della sua proprietà, così lo ha la nazione; in modo che, tra gli altri modi di acquistare la proprietà nazionale, noi possiamo aggiungere quello di appropriarsi certe cose che si uniscono a quello che la nazione gli appropriarsi certe cose che si uniscono a quello che la nazione gli appropriarsi certe cose che si uniscono a quello che la nazione gli oposedova, il qual dritto dicesi dritto di accessione, e troviamo le regole, secondo cui questo dritto deve applicarsi; e quegli tessi principii accettati dai giureconsulti per regolare il dritto di accessione e tro privato possono applicarsi tra nazione e nazione. Il principio stabilito dal dritto romano si e della considera di ordine dell'invierso e l'armonis generale, e che nel mondo fisico produce per l'attrazione delle grandi masse la gravitazione delle più piccole, dal che risula l'ordine e l'armonis de la pravitazione delle più piccole, dal che risula l'ordine e l'armonis delle privanti delle privanti della controlle delle risula l'ordine e l'armonis delle privanti de

Il dritto romano (2) stabilisce diversi modi di accessione, per i quali, colui che è proprietario della cosa principale lo diviene altresl della cosa accessoria che si aggiunge a quella che possedeva, ma non tutti i casi di accessione possono verificarsi tra le nazioni, e noi prendiamo a considerare solamente quei casi di accessione che pos-

Samuel Goog

Vedi Dallos, Jariagradeace générale, V. 2 (Accessoir-Propriété). — Merlin, Abreron, Liv., II., Chap. I., § 45. — Pinheire Ferritari, Accession). — Martena, Liv., II., Chap. I., § 45. — Pinheire Ferritari, § 19. — Vatale, Liv. I, Chap. XXII. § 268-275. — Harana, Cours de éreid.
 Istatiate, Lib. III, Tit. I, De acquirende erens dominium. § 25. — Digest. Dix XXII, Tit. — De acquirende erens dominium. § 25. — Digest. Dix XXII, Tit. — De acquirende erens dominium. § 25. — Digest. Dix XXII, Tit. — De acquirende erens dominium. § 25. — Digest. Dix XXII, Tit. II. — De acquirende erens dominium. § 25. — Digest. Dix XXII, Tit. II. — De acquirende erens. Lib. XXII, Tit. II. — De acquirende erens. Lib. XXII, Tit. II. — De acquirende erens. Exercise erens. § 27. — Penfendorf, Dominium de la Naisera de Gras, Lix. IV, Chap. VIII.

sono verificarsi tra nazione e nazione, senza curarsi delle minuziose discussioni tra i Gabiniani e i Proculiani. I casi in cui può applicarsi il dritto di accessione fra nazioni possono essere le alterazioni che si formano sulle rive o sulle coste per la diversa distribuzione delle acque; le isole che possono formarsi sulla frontiera marittima di una nazione, le parti di territorio che per causa di alluvione o di cataclisma possono essere spostate e mosse da un luogo ad un altro. Quando la nazione è proprietaria di una cosa che per sua natura può crescere o decrescere, fisicamente deve sopportare gli effetti di tali variazioni; perciò se l'acqua crescendo occupa una parte del territorio nazionale, questo viene naturalmente a restringersi, e la nazione non può arrestare il naturale movimento dell'acqua, come per contrario, se l'acqua diminuendo abbandona il suo letto e scovre una parte di terreno, la nazione può appropriarsi quella terra per-

chè diventa un accessorio della proprietà nazionale.

Qualora invece dell'acqua del mare si trattasse dell'acqua di un fiume che forma il confine territoriale di due nazioni, in tal caso, per regolare il dritto di accessione è necessario fare qualche distinzione. O il fiume è posseduto in comune dalle due nazioni, e in tal caso immaginandosi tirata una linea che divide il fiume in due parti eguali ciascuna estende la sua proprietà fino al limite segnato dalla linea di divisione, o una sola nazione possiede l'intero fiume. Nella prima ipotesi se le variazioni nate nel corso del fiume modificano il suo letto allargandolo o restringendolo, questo modificherà la linea di divisione la quale sarà spostata così come il letto cresce o decresce, e ciascuna nazione avrà la proprietà della metà del fiume. Nel secondo caso poi l'accrescimento o decrescimento sarà a vantaggio di quella nazione che è proprietaria del fiume. Notiamo però che questo principio vale quando il cambiamento del detto è insensibile e succede lentamente, che se per un fatto improvviso il fiume abbandona il letto primitivo e si apre un nuovo letto attraverso il territorio della nazione limitrofa, in tal caso non potrebbe sostenersi che il fiume debba appartenere ancora alla nazione che ne avea la proprietà, perchè questa potrà impadronirsi del letto abbandonato, perchè era suo, ma non potrà vantare dominio sull'acqua, che corre in un nuovo letto, perché l'acqua non le apparteneva: e se il nuovo letto si trovasse perfettamente nei limiti territoriali della nazione limitrofa, questa diventerebbe proprietaria del fiume perchè è proprietaria del suolo.

Circa poi le isole che si possono formare nei corsi d'acqua noi riflettiamo se le isole si formano nel mare territoriale di una nazione apparterranno alla nazione nelle cui frontiere marittime sono situate, se si formeranno in un fiume che appartiene ad una sola nazione diventeranno proprietà della nazione che è padrona del fiume,

se poi sorgono in un fiume appartenente a due diverse nazioni, in tal caso, supposto la linea di divisione, apparterranno all'una o all'altra nazione secondochè sono situate nelle frontiere dell'una o dell'altra. E qui notiamo che se una nazione diventerà proprietaria di un'isola, e per le modificazioni avvenute nel corso del fiume si trovasse spostuta la linea di divisione in modo che le isole si trovassero nelle frontiere della nazione limitrofa, non perciò la prima perderà la sua proprietà sulle stesse, essendo essa riconoscibile non ostante la modificazione avvenuta nel corso del fiume. Notiamo altresi che se l'isola sorgesse tra la linea di divisione in modo che parte è nelle frontiere di una nazione e parte in quella dell'altra, in tal caso non deve dirsi che essa debba dividersi per metà, essendo irragionevole che un'isola appartenga a due nazioni diverse, ma apparterrà completamente a quella delle due nazioni nelle cui frontière si trova la massima parte dell'isola formata, salvo però il dritto di domandare un'indennità.

Circa poi le modificazioni apportate per forza di alluvione o di cataclisma qualunque che avesse trasportato una parte di territorio o qualunque oggetto di proprietà, noi diciumo che qualora la parte di territorio è riconoscible, appartiene alla nazione che ne era proprietaria, e se per la nuova forma non potesse più da essa godera; in tal caso potrà passare nel dominio dell'altra mazione, ma questa dovrà pagare un'indennità da regolarsi con trattata e con correbto di controli. Lo stesso dovrebbe direi se una notabile quantità di egname con consocialite può essere richiesto e la nazione sarà dobliggia a restituiria.

Gli stessi principii possiamo applicarli ai laghi situati nei confini territoriali di due nazioni pei quali valeranno le stesse regole da noi stabilite

 le acque termali o simili fanno parte della proprietà nazionale. Lo stesso deve dirsi degli oggetti trasportati sul lido dal mare, quando non è riconoscibile il padrone. Secondo i principii del dritto pubblico antico, tutto ciò che era trasportato dal mare nelle frontiere marittime di una nazione, passava nella proprietà della stessa, in modo che gli avanzi di un naufragio divenivano proprietà di quella nazione, nelle cui frontiere marittime si trovavano. Ma i principii di giustizia e di equità lianno consigliato a modificare la legislazione anti-sociale ammessa dal dritto antico, e oggidi è comunemente accettato che gli avanzi del naufragio appartengono a quello cui apparteneva l'oggetto naufragato. Le persone elle cooperarono coi loro sforzi e colla loro opera a salvare quegli oggetti avranno un dritto di ricompensa proporzionata al loro pericolo ed al loro travaglio. La ricompensa potrebbe essere stata convenuta tra il pericolante e quegli che gli prestarono soccorso; ma qualora nessun patto intervenne spetta all'autorità giudiziaria derimere la controversia e determinare la quantità della ricompensa, oltre alla quale non vi è altro dritto da parte di quelli che prestarono soccorso. Quando non si presenta alcuno a dimandare gli oggetti trovati, essi devono depositarsi, e passato un certo tempo devono essere venduti coll'intervento del console o dell'agente consolare, il quale deve assistere per prendere nota del prezzo ricevuto e restituirlo nel caso che ricomparisca il padrone.

## CAPO SETTIMO.

Delle colonie e del regime coloniale.

Per completare lo studio della proprietà nazionale, stimiamo opportuno di trattenerci a discorrare delle colonie, le quali possono consideraris come adiacenze del territorio nazionale, e determinare i rapporti che intercedono tra le colonie e la madre patria. E poiché una falsa applicazione del dritto che ha ciascuna nazione di appropriaris gli oggetti esterni necessarii ai propri bisogni la l'atto ammettere il falso principio che non solo eiascuna nazione potesse formarsi le colonie, ina che per collutarle potesse pure impadronirsi dei negri condannadoli come bestie al lavoro-materiale della colti-

The most in Nacogly

vazione, perciò noi parleremo in due distinti capitoli delle colonie e dei negri considerando se il dritto di proprietà nazionale possa applicarsi alle colonie, e se i negri possono essere oggetti di proprietà (1).

Percorrendo la storia dei popoli marittimi, e gli annali della civiltà noi siamo obbligati a confessare che la civiltà si è sparsa e si è diffusa mediante il sistema coloniale. Nella stessa guisa che il deposito delle conoscenze acquisite si è trasmesso da uomo ad uomo, da generazione a generazione tra i popoli civili, nella stessa guisa la civiltà, questo complemento morale della natura umana si è trasmesso da popolo a popolo, da continente a continente, ed è stato lo spirito di emigrazione, e le colonie stabilite presso i popoli barbari che hanno diffuso i lumi della civiltà distruggendo la barbarie.

I primi semi della civiltà orientale furon diffusi nella Grecia dalle colonie degli Egizii e dei Fenici, e quando poi Cartagine e la Grecia divennero popoli civili lo spirito di emigrazione spinse il popolo greco a diffondere nell'universo i tesori della civiltà che avea ammassati per sè stesso (1), e si videro le colonie greche popolare ed incivilire terre barbare o deserte e ne sorsero Smirne, Eleso, Mileto, Rodi, Samo e l'altiera Bisanzio e la deliziosa Partenope (Napoli) e Taranto e Crotona e Messina, Catania, Siracusa ed innumerevoli città che accolsero nel loro seno le colonie coliche, joliche o doriche e con esse i tesori della civiltà - Cartagine alla sua volta diffondeva le sue relazioni all'interno dell'Africa, e colle sue colonie occupava la Sardegna e la Corsica con uno spirito però diverso dalla Grecia, perchè mentre la Grecia, custode gelosa della sua libertà, lasciava pur godere i vantaggi della libertà alle sue colonie, i Cartaginesi preferendo il lucro commerciale all'amore della libertà impedivano la libertà commerciale delle loro colonie, anzi le tenevano soggette e dipendenti, ed in uno stato di umiliante servitù. Secondo ci riferisce il Montesquieu, i Cartaginesi proibivano ai Côrsi ed ai Sardi di seminare e coltivare le loro terre per inviare dall'Africa i viveri di cui aveano bisogno. Per ciò le ricchezze dei Cartaginesi crebbero smisuratamente, e Cartagine divenne tanto potente da rivaleggiare con Roma, rivalità che fu la causa di un secolo e mezzo di guerre sanguinose e della sua rovina.

Esaminando dunque l'origine delle colonie, noi troviamo, che esse mentre sono state un mezzo efficacissimo per diffondere la civiltà, hanno stabilito pure un principio di subordinazione, e nel si-

Couchy, Droit maritime international, V. 1, p. 90 e seg. 381 e seg. 11, 367, 446.
 Heffter, Droit intelligational, Liv. 1. § 68.
 Guillaume Roscher, Les colonies, la oplitique colonial et l'émigration. — Scherer, Histoire du commerce de toutes les nations. - Rossi , Economia politica. Miscellanea, t. I, p. 68. FIORE

stema coloniale dei Cartaginesi, noi troviamo il principio del sistema coloniale moderno che stabilisce una dipendenza ed una subordinazione assoluta tra le colonie e la metropoli.

Presso i Romani, il sistema coloniale non cobe lo sviluppo che ebbe in Grecia, perchè in Roma tutto fu subordinato all'amore di gloria, all'ambizione ed all'interesse della conquista. Roma non ebbe l'ambizione di acqusitare una potenza commerciale, ma di estendere la sua dominazione, e di assicurare le sue conquiste, e se stabili le colonie, queste le valsero come presidii per assicurarle la dominazione dei popoli conquistati, ed assimilare i loro costumi, la loro lingua, la loro vita civile e politica a quella dei loro conqui-statori. Nel medio evo quando l'idea della libertà cristiana commosse i popoli, e quando l'entusiasmo religioso, esaltando e santificando il coraggio e le ardite imprese, spinse tutti alla conquista dei luoghi santi, essendosi nelle moltiplici relazioni stabilite fra i popoli svolto lo spirito commerciale, si moltiplicarono gli stabilimenti commerciali e coloniali, ma le colonie che i Veneziani, i Genovesi ed altri popoli marittimi dell'Europa, stabilirono specialmente lungo le rive del mar Nero, servirono o come luoghi di asilo o come scali per la navigazione o come porti e mercati pel commercio o come fortificazioni per difendersi (1). Il vero sistema coloniale non si stabili che più tardi quando si apri il commercio colle Indie orientali, e più ancora dopo la scoverta dell' America (2).

Se gli scritti di Marco-Polo e degli altri viaggiatori del secolo passato avano acceso nell'amino del Portophes il desiderio di visitare quei luoghi di cui udivano raccoutare tante meraviglie, dopode la viagna del coma ritorno di Calcutta con i suoi compagni, le ricchezze trasportate dall'Africa e i racconti delle meraviglie di quei luoghi eccitarono tale cutusismo nell'anino dei Portophesi che flotte numerose si mossero da Lisbona per cercare nell'India una fortuna. Non contenti di pretendere al traffico esclusivo per la via scoverta da Vasco de Gama, pretesero i Portophesi allargare il loro commercio e por assicurarsi al dominazione del mare Pacifico s'impadronirono di molte isole del gruppo delle Molucche e vi stabili-rono colonie, le quali divenuero adiaceuze del Portogallo, in modo che il Portogallo e l'India formarono un vasto impero congiunto dal mare.

Animati dallo spirito d'ingrandirsi colle ardite intraprese commerciali i Portoghesi pretesero considerare tutte le isole su cui stabilirono

Cicerone, De Repub. p. 4. — Montesquieu, Esprit des lois, liv. 21. Chn. 21.
 Foyage du june Anacharis. t. 11, p. 52 e 53.
 Michaud, Histoire des roisades, T. VI. — Raynal, Établissement des Kurregéens dans les deux Indes.

una loro colonia come un'adiacenza del territorio portoghese, e non pur del territorio si credettero padroni, ma depi stessi popoli a cui deltarono legge come se fossero loro dipendenti e loro schiavi, e per assicurare per loro tutto il profitto delle loro intraprese commerciali probitrono a quei popoli il commercio con altre nazioni, anzi petesero acquistare il dominio del mare stesso, quasichè ne fossero divenuti proprietarii sol perchè i primi lo avevano valicato. Benchè la pretensione dei Portoghesi fosse arbitraria, pure tanto era cresciuta in quei teupi la potenza marittina del Portogallo che veramente essi poternon diris padroni del mare delle Indie e del mare Pacifico, e l'India divenne quasi una colonia portoghese, e de ssenadosi di poi impadroniti dello stretto di Gibilterra e del mar di Gui-nea furuno i sovrani dell'Oceano, e imposero la loro volontà come legge suprema.

Quantunque noi abbiamo ammesso come principio che nessun limite può mettersi all'ingrandimento di un popolo ed al perfezionamento delle sue forze marittime e commerciali , pure abbiamo ristretto il dritto d'ingrandirsi nei suoi limiti giuridici, e secondo i nostri principii non possiamo giustificare la pretesa di considerare le colonie come adiacenze del territorio nazionale, perchè se i principii di umanità e di socialità consigliano i popoli civili a diffondere i lumi della civiltà presso i barbari, non si può credere che la civiltà possa solidamente stabilirsi rendendo schiavi i popoli, perchè il primo elemento di civiltà è la libertà - Noi abbiamo confutata l'opinione di quelli che ammettono essere la conquista o la scoverta un mezzo per acquistare la proprietà, e secondo i nostri principii adottati siamo obbligati a rigettare come erroneo il sistema coloniale voluto attuare dai Portoghesi perchè contrario ai principii del dritto primitivo. Il fatto stesso prova la falsità del sistema; diffatti la grandezza portoghese al XVI secolo decadde perchè l'abuso del potere, l'amore del guadagno, le male passioni con cui il popolo conquistatore volle trattare le terre conquistate fu la causa principale che indeboli la potenza portoghese e la sua grandezza disparve.

Non debba credersi che il Portogallo solamente avesse preteso al cominio esclusivo uelle Indie oriontali, perchè la storia delle guerre marlitime che hauno agitato l'Europa e l'America altro movente non hauno avuto che l'ambizione commerciale delle potenze maritime le quali hanno voluto assicurarsi l'esclusivo monopolio commerciale distruggendo il commercio delle potenze riviali. Da ciò la pretesa dominare sul tanare, e la cura di stabilire colonie in tutte !a parti del mondo per assicurare il commercio privilegiato colle pròprie conie e legiturare il monopolio commerciale. Le stesse preteso del Portogallo seppe farle valere la Spagna e l'Olanda; e l'Inghilterra roganazió un vasto monopolio commerciale colle Indie e lo difese

Special Control

con gelosia e con forza. Anche la Francia stabili le sue colonie sulle coste dell'Africa, e quando poi il genio del grande Genovese apriva agli Europei la via al nuovo mondo, i popoli marittimi di Europa invasero quel territorio vergine per ricavare profitto dai tesori raccolti in quelle nuove contrade, e la Spagna, l'Inghilterra, la Francia stabilirono le loro colonie in America, e ciascuna pretese al monopolio commerciale colle sue colonie, credendosi padrone del suolo e degli abitanti. Tutto il XVI e XVII secolo fu impiegato a conquistarc e colonizzare l'America per tenerla soggetta, ma il XVIII secolo iniziò l'emancipazione delle colonie, e il XIX ne compl l'affrancamento.

Il sistema coloniale infatti era poggiato sugli stessi principii falsi su cui poggiava la schiavitù, e poneva le colonie in una condizione che contraddiceva il dritto comune dell'umanità, e il dritto comune della società civile; esso nell'applicazione del dritto comune faceva un'eccezione per una categoria di persone e per una categoria di luoghi che per l'interesse della metropoli erano esclusi dai vantaggi della civiltà. Come nel dritto romano si era giunto a stabilire un dritto privilegiato per i cittadini di Roma e n'erano esclusi i forestieri che non potevano partecipare al dritto dei Romani, così si era arrivato a stabilire la falsa massima che i dritti degli abitanti della . metropoli non erano comunicabili agli abitanti delle colonie. I coloni non avevano alcuna traccia di libertà politica.

La proprietà del suolo era nelle loro mani, ma solamente a titolo precario. Nell'America spagnuola, secondo la bolla d'Alessandro VI, che era la base del dritto pubblico per quelle contrade, il re di Castiglia si considerava non solo come sovrano, ma come proprietario assoluto di tutte le terre scoverte o conquistate dai suoi sudditi, e la concessione che egli ne faceva come di cose appartenenti al suo dominio esclusivo, era revocabile e sottoposta a tutte le condizioni

con cui gli piaceva regolare il godimento delle terre.

Tutti i prodotti delle colonie non potevano essere venduti che nei porti della metropoli, e tutto ciò che consumavano i coloni dovea uscire dalla metropoli, e per assicurare questo monopolio esclusivo era proibito agli Americani di dare vascelli pel trasporto delle merci, ed era anche proibito di vendere nel proprio territorio i prodotti del suolo permutandoli con altre derrate. Nel caso di contravvenzione la pena a cui erano soggetti i contravventori era la confisca dei beni, e la morte che si applicava contro chiunque avesse osato commerciare cogli stranieri. La Spagna poi, quasi per allargare il monopolio ed aumentare la proibizione, avea riservato ad alcuni vascelli spagnuoli privilegiati il traffico con l'America spagnuola, ne avea limitato il numero, avea stabilito l'epoca e gli scali per ciascun viaggio, e designati i porti per l'arrivo e la partenza dei

navigli. Ognun vede che la dipendenza delle colonie dalla metropoli era ridotto ad una servilità e ad una schiavità civile e politica; la colonia era un popolo di schiavi che lavorava per arricchire la metropoli.

Poichè la schiavità non era compatibile colla civiltà e col progresso era ben ragionevole che il regime coloniale dova essere distrutto dall'emancipazione dei coloni; e infatti, non ostante le pre-cauzioni adoperate per perpettuare la schiaviti delle colonie, la influenza filosofica delle idee che i giovani apprendevano all'Università, le accresciute comunicazioni ed il notevole sviluppo del pensiero produssero le sanguinose crisi sociali che finirono colla separazione delle colonie dalle metropoli e colla loro emancipazione (1) ci allonta-neremno dal nostro proposito se volessimo esporre le cause che produssero in America le rivoluzioni coloniali, e rimandiamo gli studiosi agli storici che ne hanno scritto — Certo n'è che le colonie dalle nuova Bretagna, quello spagnuole, quelle Portoghesi, ecc. emancipandosi formarono gli Stati-Uniti d'America, l'impero del Brasile, a repubblica del Chilli, che vivono di vita propria ed indipendente.

Da quanto abbiamo detto possiamo conchiudere che il principio dei politici della vecchia scuola di considerare le colonie come adiacenze dello Stato, da cui dipendono, è un principio falso. Il principio della libertà e della spontaneità, secondo cui abbiamo dimostrato doversi formare le aggregazioni politiche, vale, sia per le grandi associazioni che diconsi nazioni che per le piccole. Una nazione può anche proporsi di diffondere la civiltà ai popoli barbari, ma non mai quei popoli o quelle contrade diventeranno una sua proprietà, essendo la libertà civile dei popoli sacra ed inviolabile in qualunque proporzione voglia considerarsi. Come d'altra parte, se un numero di cittadini vogliono separarsi dalla madre patria per abitare un suolo vergine e libero da qualunque autorità sovrana, nessuno può limitare la loro libertà. In qualunque modo poi si formi una colonia sia per l'iniziativa dello Stato sia per la spontaneità dei sudditi essa dovrà sempre considerarsi sotto la legge del dritto, nè può essere vilmente assoggettata o costretta alla servitù civile e politica, perchè il dritto di un piccolo numero di uomini vale tanto quanto quello di numeroso popolo, non essendo la forza il sostegno del dritto. Quando una colonia spontaneamente e liberamente rimane soggetta alla madre patria noi possiamo considerarla come un'adiacenza del territorio nazionale, e in tal caso sono ad essa applica-

Robertson, Histoire d'Amérique. — Botta, Storia dell'iudependeaza americana. — Guixot, Vie de Washington. — Correspondence et écrit de Washington. — Jocquerille, De l'Amérique. — Couchy, Histoire. V Epoche. — Indépendance américanse.

bili quegli stessi principii che abbiamo esposti per le altre parti del territorio, ma l'errore che noi abbiamo voluto confutare si è quello di considerare la colonia come una proprietà secondo si è sostenuto fino al secolo nostro, in cui l'emancipazione delle colonie è pressochè compiuta.

### CAPO OTTAVO.

Dei negri e della tratta come mezzo per acquisturne la proprietà.

Il sistema coloniale adottato nel XVI secolo per soddisfare la smodata cupidigia del lucro, e per organizare il monopolio commerciale portò come conseguenza la schiavitù dei negri, i quali furno considerati come mercio di traffico e messi in commercio come cose, divennero oggetti di proprietà Il grido unanime che sì è cleavato in tutto il mondo civile per condannare questo turpe mercato di carne umana, ci prova già come il sentimento morale dei popoli si atto offeco dalla strana e falsa applicazione di quel principii su fatto incescogliabile e per determinare in qual modo si sia pervenute da abolire la tratta ce ne occuperemo in questo capo confutando l'errore di quelli che assimilando gli uomini alle cose li hanno considerati come oggetti di proprietà (1).

Per potere sensare le violenze è le sventure che la schiavità ha prodotto nel mondo, gl'interesati a sostenere la tratta si sono sforzati a dimostraria lecita e necessaria. Per dimostraria lecita, essi dissero, l'individuo ha il dritto di vendere la sua libertà per procurasi col lavoro i mezzi per la propria sussistenza; il mercenario che lavora litta in certo modo la sua persona, pel tempo per cui lavora. Se dunque l'individuo può fittare a tempo la sua persona, chi può impedire a quegl' infelici, che per l'indigenza non hamonezzi per vivere, di vendessi per sempre ad un padrone il quale si obbliga pel prezzo del loro travaglio e della loro libertà, di dare loro il nutrimento per vivere? Quanno soorge la frivolezza di questo ar-

<sup>(1)</sup> Wallon, Histoire de l'eschwage dans l'antiquité. - Cochin, Abolition de l'eschwage. - Corlier, L'Eschwage dans ses rapports avec l'Union américaine.

gomento. Vi ha una differenza essenziale tra libertà ed esercizio della libertà come vi è tra persona ed attività: se l'individuo non è padrone delle sue facoltà ma dell'esercizio di esse, se potra destinare l'esercizio delle sue facoltà o la sua attività in favore di un altro, non potrà mai cedere quello che non gli appartiene perchè egli stesso non è padrone delle sue facoltà e della sua libertà.

Per dimostrare poi la necessità di trarre i negri dall'Africa essi valevano di argomeni informati dal principio dell' utilità che era l'idea predominante a cui si sacrificano tutti i dritti degl' individui. Infatti, dicovano essi, non ci è altro mezzo per coltivare le colonie che adoperare gli Africani, i quali dotati di una costituzione più robusta, possono resistere alla fatica ed al travaglio; siccomo e hoccessario per la prosperità della nazione coltivere nell'America lo successi per la prosperità della nazione coltivere nell'America lo successi per la prosperità della nazione coltivere nell'America lo successi per la prosperita della nazione coltivere nell'America lo successi per la prosperita della residenta della schiavità, e come l'ingegnosa, speculazione mercantile avea saputo scusare il più orribile attentato alla dienità dell'uono.

L'introduzione dei schiavi neri dell'Africa, nelle Indie e nell'America fu consigliata eziandio dalla necessità di alleggerire la condizione dei coloni, e quasichè fosse un vero dritto quello di adoperarli per coltivare le colonie, non si aspettò che essi spontaueamente costretti dall'indigenza venissero a domandar lavoro vendendo la loro libertà per la necessità di un lucro, ma s'inviarono emissarii nell'Africa, i quali con tutte le arti della seduzione e colla violenza e colla frode s'impadronivano degl'infelici nati in quelle contrade, i quali non avevano altra differenza che quella del colorito della pelle. e li trasportavano a forza a coltivare le colonie dell'India e dell'America. A mano a mano che l'introduzione degli schiavi negri dell'Africa per coltivare le colonie dell'America crebbe e prese più larghe proporzioni, i materiali vantaggi che se ne ottenevano per la coltivazione. valsero a reprimere il giusto risentimento che eccitava l'uso odioso della tratta; e la coscienza umana era appagata per avere sollevata la condizione degl'indigeni del Messico, del Perù e delle altre colonie americane, e per avere trovato modo come facilitare la produzione. E poscia, non solo si pretese di ricavare profitto dal lavoro dei negri, ma i negri stessi si considerarono come oggetti di traffico, come prodotti esotici e strumenti di lavoro, e s'aprirono mercati per la vendita di essi quasichè fossero animali bruti. Le nazioni pretesero di averne il monopolio privilegiato nella stessa guisa come aveano il monopolio delle altre derrate, e con trattati e convenzioni si determinò la parte che a ciascuna spettava di questo nefando bottino fatto sulle rive dell' Africa. La Guinea fu il centro di questo nuovo commercio e le potenze cristiane si disputarono colle armi alla mano il guadagno che traevano dai negri, e le quistioni che si

agitarono tra le potenze cristiane, non erano di conoscere se si dovea o no abolire la tratta come contraria alla dignità umana ed alla morale civile, ma di determinare quale delle potenze cristiane dovea avere il privilegio di comprare i neri sulle coste della Guinea per venderli nelle Antille.

Essendo arrivate le potenze commerciali d'Europa a considerare l'Africa come una miniera, da cui tutte potevano cavar profitto, considerarono il lucro che ciascuna poteva ritrarre dalla tratta come una proprietà nazionale, tanto che si fece di questo dritto un oggetto di convenzione, e la Spagna per pagare il debito che avea contratto sotto Filippo II (1595) per equipaggiare l'armata, cedette il dritto di trasportare i negri dall'Africa. Alcuna volta i governi cedettero i privilegi della tratta a compagnie speciali assicurandosi un lucro certo, come fece la Francia (nel 1701) che concesse il privilegio della tratta alla Compagnia francese, e nel trattato di Utrecht uno dei vantaggi che volle assicurarsi l'Inghilterra fu il mononolio della tratta dei negri per 30 anni (1).

Che cosa diremo noi di questa singolare aberrazione dello spirito umano e di questa falsa applicazione di principii di giustizia e di dritto? Il volerci trattenere a confutare questa pratica nefanda è affatto inutile, perchè è tanta la ripugnanza che questo uso trova coi sentimenti di umanità e di ginstizia che pinttostochè perdere tempo a confutario, noi ci contentiamo di esternare le più alte meraviglie considerando come per si lungo tempo un delitto così orribile, avesse potuto essere legittimato da ragioni di utilità e d'interesse. Forse la separazione dell'America dall'Europa per l'Oceano che la divide impedi che i lamenti e le lacrime di quella numerosa classe di gente giungessero a ferire il sentimento umanitario dell'Europa civile, e infatti quando le comunicazioni tra l'Europa e l'America si resero più facili lo spettacolo della miseria a cui era condannata una classe di gente che se avevano la differenza del colore, erano pure uomini come noi, eccitò tale giusto risentimento nella coscienza dei popoli civili che da per tutto si elevò un clamore per abolire la tratta e condannare il turpe mercato di carne umana.

I primi generosi tentativi per l'abolizione della tratta si manilestarono nelle stesse colonie americane verso la metà del secolo XVII: e quantunque l'Inghilterra avesse soffocato le voci di umanità alla ragion di Stato, pure lo sviluppo del sentimento civile, il progresso morale, i sentimenti riligiosi e la coscienza dell'umanità obligarono la politica a cedere a poco a poco alla corrente delle idee che dimandavano una riforma.

La necessità di abolire l'odioso waffico dei negri fu sostenuto in-

(1) V. la convenzione particolare detta dell'assiento del 16 marzo 1713.

nami alla Camera inglese da Wilberforce, che con tutto l'ardore si sforzò di dimostrare ai suoi amici, ai lord, al re e alle mazioni l'or-rore della tratta, e nel 1792 e poscia nel 1794 e 90 Wilberforce dimandò alla Camera dei Comuni la votazione del bill per l'aboltizione della tratta, il bill tre volte votato dalla Camera dei Comuni fu tre volte rigettato dalla Camera dei Lord: riprodotto nel 1806 fu adoitato dai Lord, e a sanzionato dalla Camera il 6 febbraio 1807 (fl).

L'abolizione della tratta non solo divenne una quistione di nolitica interna, ma se ne fece altresl una quistione di dritto internazionale, e nel 1814 nell'articolo aggiunto al trattato di Parigi l'Inghilterra e la Francia si obbligarono di sostenere l'abolizione della tratta, ed infatti sottoposero il loro assunto all'esame della giunta delle otto potenze soscrittrici del trattato generale di pace di Parigi, e tra i loro pleninotenziarii fu sottoscritto una convenzione con cui dicevano aver fatta considerazione al commercio conosciuto col nome di tratta dei negri di Africa, in ogni tempo riguardato dai più grandi e dotti uomini contrario ai principii del civile consorzio e della universale morale. Che le particolari condizioni da cui era surto un tal commercio, e le difficoltà di rapidamente interromperlo fino a un certo segno aveano potuto nascondere quanto era odioso il conservarlo, ma che finalmente la opinione pubblica di tutte le civili nazioni, fermamente ne domandava l' abolizione al più presto; che posteriormente meglio conosciuti l'indole e i particolari di siffatto commercio, molti governi europei aveano risoluto di farlo cessare e sucessivamente tutte le potenze posseditrici di colonie nelle diverse parti del mondo avevano conosciuto l'obbligo e la necessità di abolirlo, che i plenipotenziarii raccolti in congresso non potevano meglio adempiere il loro dovere e mantenere i principii dei quali i loro sovrani erano guidati che adoperandosi a mandare ad effetto un tale assunto. Per le quali cose essi dichiaravano all' Europa intiera che riguardando l'universale abolizione della tratta dei negri come un provvedimento particolarmente degno di fermare la loro attenzione e conforme ai progressi della civiltà ed ai generali principii dei loro sovrani, stava loro a cuore di operare con tutto lo zelo e con tutta la perseveranza che richiedeva si bella e magnanima impresa per aiutare la sollecita ed efficace esecuzione del provvedimento dell'abolizione della tratta.

Gli stessi plenipotenziarii componenti il Congresso riconoscevano che silfatta generale dichiarazione non poteva recar pregiudizio al termine che ciascuna nazione avrebbe stimato più conveniente per la totale abolizione della tratta e che sarebbe stato oggetto delle

<sup>(1)</sup> Koch e Schoell, Histoire des traités, t. X1, p. 173.

particolari convenzioni tra le potenze lo stabilire l'epoca in cui avrebbe dovuto finire del tutto questo ingiusto commercio (1).

Dopo questo atto solenne la causa dei negri fu giudicata innanzi all' Europa civile, e quantunque la tratta non fu prontamente abolita ed è continuata fino ai giorni nostri, pur tuttavia le potenze dichiararono di considerare il traffico dei negri come contrario ai principii di giustizia, lo che significava che il progresso e la civiltà aveano obligato i politici a confessare l'errore del nefando mercato ritenuto lecito e necessario (2). Alla totale abolizione della tratta non si è pervenuti ancora, e furtivamente s'introducono tuttora i negri nel-l'America, certo si è che l'abolizione della tratta ha formato oggetti di particolari convenzioni, e se si sono verificate moltiplici controversie nella scelta dei mezzi per attuare l'abolizione, nessuna ha avuto l'ardimento di negare che tale nefando traffico dovesse abolirsi. Noi ritorneremo sulla quistione allorchè parleremo del dritto di visita in tempo di pace che fu adoperato come mezzo per reprimere la tratta, e per ora conchiudiamo che una strana aberrazione ed una falsa applicazione del dritto di proprietà ha potuto far considerare anche l'uomo come oggetto di proprietà e materia commerciabile.

(1) Klüber, Atti del Congresso di Vienna. v. IV. § 531. (2) Boxton, De l'esclavage.

#### SEZIONE III."

## DELLE OBBLIGAZIONI

Le nazioni considerate come persone morali non solo hanno dritti ma doveri reciproci, chè anzi l'idea di dritto non potrebbe compreudersi senza quella di dovere correlativo, perchè tra persone che coesistono, e che devono liberamente svolgersi, non potendo supporsi un dritto illimitato, è necessario ammettere il dovere che è il limite giuridico del dritto, lo che è vero così per gl'individui fisici come per gl'individui morali. Dal dovere reciproco nasce l'obbligazione, che noi potremmo definire un legame giuridico in virtu del quale una persona è costretta a dare, a fare o non fare qualche cosa. Come i dritti sono o naturali o volontariamente acquisiti, così i doveri sono o naturali o volontari, e le obbligazioni eziandio in naturali e volontarie si dividono. Le prime sono una conseguenza immediata della legge stessa assoluta, la quale regolando i rapporti dei diversi soggetti genera in essi il dritto ed il dovere di dare o non dare, di fare o non fare qualche cosa, le seconde sono una conseguenza della libertà dei soggetti, i quali potendo armonizzare il principio della giustizia con quello dell'utilità, e le norme astratte della legge con i loro bisogni, possono volontariamente acquistare dritti ed assumere obbligazioni, purchè però non contraddiscono il principio eterno ed assoluto del giusto. Vi sono dunque per le nazioni obbligazioni naturali e obbligazioni volontarie, le prime appartengono al dritto primitivo e ne sono il complemento, le seconde costituiscono il dritto secondario o volontario.

Nel dritto civile noi abbiamo pure la distinzione di obbligazioni raturali e obbligazioni volontarie, ma con una differenza proveniente dall'organismo diverso della società civile. In essa vi è un potere costitutio, il quale non solo garantisce a ciascuno i proprii dritti, ma l'obbliga altresi all'osservanza dei doveri; in modochè il legislatore dando una sarzione ai doveri naturali, et dell'obbligazione naturale un obbligazione civile. Chè anzi quanto più è perfetta la legislazione, tanto minori sono i doveri naturali senza giuridica sanzone. Fra le nazioni al contrario non essendovi alcun superiore legitlame, non affidate per la loro osservanzio alla moratili di ciascuna natione. Come poi le obbligazioni volontarie degl'individui sono regolate dalla legge, ma si acquistano coi contratti e colle convenzioni, così le obbligazioni volontarie delle nazioni si determinarono colle convenzioni eco il trattati.

Noi ci occuperemo brevemente prima delle obbligazioni internazionali naturali, poi delle convenzionali.

#### CAPO PRIMO.

Delle obbligazioni internazionali, naturali e giuridiche.

Nello stabilire il fondamente dei dritti tra le nazioni noi dicemmo che il dritto per le persone morali, così come per le persone individue è un rapporto poggiato sulla libera attività della persona, ed il fine cui essa è ordinata. Tutti i rapporti tra la libera attività personale ed il fine cui essa è ordinata, essendo una conseguenza del dovere assoluto, im modochè secondo noi orne conseguenza del dovere assoluto, im modochè secondo noi seguire il loro fine, di cili percengono una conseguenza del dovere assoluto, im modochè secondo noi orne del persona del modochè secondo noi conseguenza del dovere assoluto, im modochè secondo noi orne del persona del modochè secondo noi della dispersona del dovere della libera attività della nazione stessa, la quale dovendosi liberamente svolgere in ordine al suo fine, ha la facoltà o autorità morale di segliere i mezzi per raggiungere il fine, lo che genera i dritti di cui abbiamo tenuto parola, nella prima e seconda sezione. La seconda categoria di dritti procede dalla facoltà che ha ciascuma nazione di non soffire che le altre pongano ossooli al-

l'esercizio della sua libera attività. Nell'idea di dritto dunque noi troviamo l'idea di limitazione del dritto stesso, la quale è una conseguenza del fine e della coessistenza delle persone, in modochè secondo la nostra dottrina non solo il dovere è anteriore al dritto, ma ogni dritto ha il suo limite nel dovere correlativo, nè potrebbe avere una realità esterna se non vi fosse il dovere che vi corrisponda (1).

Il dovere genera l'obbligazione, la quale si distingue in morale e giuridica secondo che obbliga le persone rispetto alla legge assoluta, o rispetto alle altre persone che devono coesistere. Le nazioni adunque hanno obbligazioni morali e obbligazioni giuridiche, le quali sono una conseguenza del fine cui sono ordinate, e della condizione della loro coesistenza. La principalissima delle naturali obbligazioni di ciascuna nazione è di svolgersi, svilupparsi, progredire per soddisfare la sua civile missione senza fare nulla che fosse contro il fine cui essa è ordinata. Non potendosi ottenere la perfezione di una cosa senza l'accordo e la perfetta armonia delle parti da cui risulta la cosa stessa, perciò è necessario per ottenere il perfetto conseguimento del fine sociale che ciascuna sfera speciale della moltitudine riunita cospiri al conseguimento del fine generale. La nazione deve essere un organismo vario ed uno, in essa ciascun elemento deve vivere di una vita propria ed indipendente, ma tutto dev'essere armonizzato all'unità dello scopo, perciò essa non solo deve aver cura di conservare l'organismo a ciascuno dei suoi membri, ma deve apprestare a ciascuno i mezzi e le condizioni esteriori per potersi sviluppare e perfezionare, e senza violentare e distruggere la libera attività individuale, o pretendere di regolarla o di assorbirla, deve armonizzarla ordinando tutto al fine generale ed al ben essere della umanità. Uno sviluppo più largo di questo principio ci obbligherebbe ad entrare in quistioni di dritto pubblico interno, e per non uscire dalla nostra materia noi ci contentiamo di accennare come la nazione deve provvedere allo svilungo del commercio, dell'industria e dell'agricoltura, e poichè il fondamento del benessere civile è l'istruzione e la educazione, essa deve a questa sopratutto rivolgere le sue cure per procurare il massimo perfezionamento civile.

Per entrare nella materia nostra tralasciando quello che appartiene ad un'altra scienza affine, notiamo che la principale obbligazione di ciascuna nazione verso le altre si è quella di non porre sotacoli al libero esercizio dell'attivia delle altre nazioni che devono operare e coesistere. Questa giuridica obbligazione impone a ciascuna nazione di rispettare l'autonomia delle altre, senza pretenderre di volere imporre colla forza e d'oltraggiare con la violenza la loro indipendenza: e ruantunque la diplomazia e i gabinetti non avessero

<sup>(1)</sup> V. Rosmini, Filosofia del dritto, v. 1, p. 145, e seg.

mai sentita la forza di tale obbligzazione, quantunque si fossero sempre sforzati di conculcare con gl' intighi e colla violenza l'indipendenza delle nazioni più deboli, misurando la ragione del dritto colla ragione dei cannoni, pure noi dobbiamo arditamente sostenere che la legge assoluta impone alle nazioni tale obbligazione, e che la dolorosa storia del passato non vale per negarane l'esistenza. Noi risponderemo ai sostenitori del dritto della forza, che vogliono sonoscere tuna legge assoluta del giusto per le nazioni, colle parole di un pagano: Nibil esse quod adhue de republica dictum putenus, aut quo possimus longius propredi, insi erit confirmatum nom molo falsum illud esse sine injuria non posse sed hoc verissimum esse sine SUMA JUSTITIA rempublicame grii nullo modo posse (1).

La somma giustizia di cui parla Cicerone, e senza della quale è impossibile l'esistenza della repubblica è la suprema legge del giusto di cui noi abbiamo parlato, la quale impone altresi alla nazione alcune obbligazioni morali che non sono di stretto dritto, e perciò non possono dirsi giuridiche ma si addimandono invece obbligazioni di umanità e di socialità, esse sono perciò obbligazioni facoltative, e spetta sempre alla nazione di esaminare se deve o no, e se può adempiere i doveri di umanità e di socialità. Così essendo il genere umano uno per la sua origine e pel suo fine, ed essendo ciascuna nazione un membro del grande organismo umanitario, ciascuna deve sentire il dovere di contribuire alla conservazione delle altre, e qualora un'altra nazione minacciata dalla sventura, corre grave pericolo, le altre devono concorrere per sottrarla da quel pericolo e soccorrerla secondo le loro forze. Così sarebbe se una nazione fosse afflitta da una carestia o da una peste o simili, nei quali casi le altre devono sentire il dovere morale di aiutarle. La forza di questa morale obbligazione è una conseguenza della civiltà e del progresso; certo si è che nei casi di pubbliche sventure nessuna nazione civile si rifiuta di prendere parte per diminuire la calamità di un'altra, e noi abbiamo nella storia contemporanea continuati esempli di carità internazionale. Per potere sentire i doveri di umanità e di socialità è necessario che le nazioni invece di guardarsi con occhio geloso e di tendere a dominarsi vicendevolmente, intendessero ad amarsi, desiderando la felicità comune, piuttostochè arricchirsi a danno delle altre.

L'egoismo come à la sorgente di tutte le male passioni nell'individuo, à pure la fonte di tutte le ingiustizie fra le nazioni, sarà impossibile che la forza delle obbligazioni morali possa sentirsi dalle nazioni finchè esse non vinceranno quello smisurato amore di loro stesse che le spinge a dominare le altre ergendosi sulle loro rovine.

<sup>(1)</sup> Cicero: De Repub., lib. 11, XLII.

Vi è un dovere di carità per le nazioni, come vi è per gl'individui, e benché sappiamo di parlare un linguaggio a molti incomprensibile, noi ritentamo che se la legge della civile carità si estendesso, e divenisse legge di carità internazionale, le nazioni invece d'invidiarsi procurrerabbero di accrescere il benessere reciproco, di allargare il commercio, di accrescere il traffico, di facilitare lo sambio, dal che ne conseguirebbe la prosperità generale. Ma nell'attualità che la dignità di ciascuna nazione si misura dalla sua fora e dalla sua potenza, noi confessiamo che ciascuna deve desiderare piuttosto l'indebolimento della potenza altrui, perchè benche in teoria il dritto non è la forza, pure nel fatto nella gran bilancia europea può più, chi ha più armate e mazgiori navi da guerra.

Comunque sia maggiore o minore la forza morale con cui si sentono le obbligazioni naturali, esse non creano un dritto correlativo, e perciò le altre nazioni non possono pretendere colla forza l'adempimento delle naturali obbligazioni, ed è sempre la nazione che deve giudicare se può e se deve adempiere le obbligazioni di umanità e di socalità. Per le obbligazioni giuridiche vi è un vero dritto correlativo dalla parte opposta e la nazione che le viola, vi può essere costretta colla forza.

### CAPO SECONDO.

### Delle obbligazioni convenzionali e dei trattati.

Come vi sono dritti acquisiti volontarii ed ipotetici, i quali dipendono dalla libra volontà dell' individuo e suppongono certe determinate condizioni, così vi possono essere obbligazioni volontarie, le quali ron sono immediatamente imposte dalla natura, ma dipendono dalla libertà dell' agente. La nazione come persona morale può aggiungera alle obbligazioni primitive, alcune obbligazioni volontarie assoggettandosi a fare o a non fare, ad operare o a soffrire qualche cosa in vantaggio di un' altra. La base dunque di queste obbligazioni positive è la volontà della nazione stessa. La nazione non può assumere qualunque sorta di obbligazione perchè il potere couvenzionale è limitato come dicemmo innanzi, nè potrà mai sostenersi che una convenzione possa mutare o distruggere il dritto primitivo, che per la sua natura è sacro ed inviolabile, pur tuttavia il potere convenzionale inteso nei già suoi limiti, i quali noi determineremo con precisione, è un vero potere della nazione, la quale può contrarre obbligazioni violutarie come può acquistare dritti positivi.

Generalmente tutti i pubblicisti, avendo aumessa la divisione di Stati sovrani e Stati semi-sovrani, non riconoscono la facoltà di contrarre obbligazioni che per gli Stati sovrani solamente, e lo negano agli Stati semi-sovrani, senza la facoltà della potenza di cui godono il protettorato. Questa distinzione è una conseguenza logica della differenza stabilità, am noi non avendo accettata la distinzione di Stati sovrani e semi-sovrani non possiamo accettare la conseguenza per quello che si riferisce alla facoltà di contrarre obbligazioni. Secondo i nostri principii qualunque nazione o grande o piccola che fosse è autonoma, libera el ndipendente, e potendo esercitare compitamente tutti i suoi dritti, può anche contrarre volontarie obbligazioni come qualunque nazione più potente, nè avvà altro limite che i principii della giustizia assoluta e del dritto primitivo, ai quali non potrà giammai contraddire.

Se noi vogliamo ricercare il fondamento di questo dritto, altro non ne possiamo assegnare, se non quello stesso su cui tutti gli altri dritti abbiamo stabiliti e sulla medesima base troviamo poggiata l' obbligazione che ne deriva. Il dritto di contrarre volontarie obbligazioni dipende dalla libertà e dall'autonomia delle nazioni stesse. le quali dovendo tendere al loro fine, potendo scegliere i mezzi più opportuni per poterlo raggiungere, e dovendo coesistere con le altre nazioni, hanno il dritto di regolare l'esercizio dei loro dritti. di modificarli e specificarli per prevenire le possibili collisioni, e conciliare nell'esercizio pratico il principio della giustizia assoluta col principio dell' utilità. Da ciò si comprende come il potere convenzionale è limitato, perchè esso non consiste in altro se non nel determinare e specificare i mezzi più opportuni per raggiungere il fine, il quale è sempre assoluto e fuori del potere convenzionale stesso. L' obbligazione che deriva dalla convenzione è poggiata sulla libertà e sulla volontà nel senso solamente, che senza la volontà l'obbligazione non ha principio, e perciò si può dire che la volontà crea l'obbligazione ed il dritto correlativo, il quale si dice volontario, libero ed ipotetico.

Alcuni facendosi a spiegare il fondamento dell' obbligazione convenzionale si sono serviti di falsi principii senza riuscire allo scopo. Gli uni hanno dedotto la forza obbligatoria della convenzione dal pregiudizio che ne verrebbe al terzo, se non orneseguisse il risultore di quello che gli si era promesso. Ma noi ornisettamo che se una nazione si fosse obbligata di fare qualche cosa per un'altra, questa non potrebbe attendere efficacemente l'adempimento dell' obbliga-

zione, se non fosse certa della forza obbligatoria della convenzione stessa, e perciò è una petizione di principio il far derivare la forza obbligatoria dal pregiudizio che ne seguirebbe dall'inademnimento, perche non vi sarebbe pregiudizio, se non vi fosse forza obbligatoria. Altri hanno preteso di spiegare il fatto dell'obbligazione giuridica col dritto di occupazione. Quando una nazione si è volontariamente obbligata a dare o a fare qualche cosa in vantaggio di un'altra, la promessa si può considerare come l'abdicazione della cosa e l'accettazione di chi deve ricevere come un'occupazione del dritto vacante. Ma per quanto sia ingegnoso questo sistema non si può accettare. Come mai si può ammettere l'occupazione di un dritto e di un' obbligazione? La scuola sensista ha voluto tutto materializzare, ma non tutto può assimilarsi alla materia sensibile. Se la nazione rinuncia una parte di territorio in vantaggio di un'altra, possiamo in certo modo applicare il principio, ma se una nazione si obbliga a ribassare le sue tariffe doganali, o a toglierle del tutto per facilitare lo scambio, quale sarà il fondamento della forza obbligatoria di tale convenzione? Come si applicherebbe il principio dell'abdicazione e dell'occupazione?

Il Bentham colla sua teorica utilitaria, dice che la forza obbligatoria delle convenzioni dipende dall'interesse stesso che si ha nell'eseguirle, perchè dice, egli, se le obbligazioni convenzionali si dichiarassero inefficaci, gli scambi, il commercio, la società sarebbero impossibili, perciò vi è più interesse reciproco ad eseguire le obbligazioni che a non eseguirle (1). Questo principio del Bentham rende l'obbligazione effimera: come si rendono tutti gli altri dritti a cui si vuol dare per fondamento l'interesse e l'utile. Se una nazione si persuaderà essere più utile il non eseguire l'obbligazione che eseguirla, la forza obbligatoria della convenzione sarebbe distrutta dallo stesso principio su cui il Bentham vorrebbe poggiarla. Alcuni scrittori valenti hanno veduta nella convenzione tra nazione e nazione una cessione di dritto da parte di chi si obbliga, e un acquisto da parte dell'altra; e perciò dal principio volenti non fit injuria hanno detto che una nazione poteva costringere l'altra ad eseguire l'obbligazione, perchè essa avea spontaneamente ceduto i suoi dritti e lovoleva (2). Ma noi diciamo che l'obbligazione una volta contratta obbliga anche quando la nazione avesse mutato volere. Il Kant non potendo dimostrare la forza obbligatoria delle convenzioni ne fa un postulato della ragione, cioè, qualche cosa di evidente e di assiomatico che non abbisogna di essere dimostrato.

FIGRE

Bentham. Traits de législation, t. 1, p. 298.
 Krug, Diccologie, N. 55.

Senza allargarci a citare altre opinioni annoveriamo quella del Belime, il quale diec, che il vincolo giuridio delle obbligazioni convenzionali dipende dall'obbligo della verità. Se una uazione ha manifestato di assumere un' obbligazione en non volesse effettivamente eseguirla, avrebbe mentito, ma pesa su tutti il dovere della verità, dunque la nazione deve sentire la forza dell' obbligazione contratta. Noi riflettiamo che l'obbligo di dire la verità è un dovere etico non un dovere giuridico, es eg l'individui privati sentono pochissimo questo dovere, molto meno o nulla del tutto lo sentono i governi, e perciò il volere appogifazia i questo argomento per costrangerii ad eseguire le obbligazioni, è un appoggio molto mal sicuro, che non potreble por in nessuna guiss mutarsi in dovere giuridico.

Noi riteniamo che il fondamento dei dritti e dei doveri non può essere che un solo, e che questo de' essere assoluto, senza di che la scienza del dritto si ridurrebbe od una chimera. La stessa legge del giusto su cui abbiano dimostrato poggiare tutti i dritti primitivi delle nazioni, è il fondamento altresi di tutti i dritti secondarii e delle obbligazioni volontari. Le nazioni ihanno il dritto di coesistere e di regolare l'esercizio dei loro dritti armonizzando l'utile proprio coi principii del giusto: cogniqualvolta due o più nazioni hanno stabilito il modo e la forma con cui voglinou repolare i loro raporti reciproci mi conformità del principio assoluto del giusto, ed vittà di quell' istesso principio della giustizia assoluta nel cui nome e stata contrata, e la nazione è obbligata ad eseguirla, perchè è obbligata ad attuare tutti quei mezzi necessarii per realizzare il fine cui è ordinata.

Così, per spiegarmi on un esempio, ciascuna nazione deve provedere alla sua prosperità, al suo henessere e al suo perfezionamento. Se essa, per regolare i suoi rapporti commerciali con un'altra mazione, stimó conveniente di facilitare gli acambi e di ribasare le tariffe dognali, e si obbligò con apposita convenzione, essa sarà obbligata ad eseguire la convenzione in virti di quello stesso principio di giustria assoluta per cui è obbligata di provvedere alla sua prosperita. Comprendo che le condizioni potrebber mutare, e che una convenzione fatta da una nazione in un'epoca potrebbe essere dannosa mutate le circostane, ma è perció che le obbligazioni convenzionali non sono perpetue. La nazione potrà modificare la primiera convenzione e fatre un'altra del tutto contraria, ma finchè non l'avrà mutata la convenzione l'obbligherà, ed essa dovrà sesquirla.

La forza obbligatoria delle convenzioni è dunque il principio assoluto della giustizia, e perciò noi dicemmo che esse dipendono dalla volontà nel senso solamente che hanno principio per la vo-

Garage

lontà e libertà delle nazioni stesse, ma contratte, obbligano, e la loro forza obbligatoria non può mutarsi arbitrariamente dalla volontà delle narti contraenti.

Avendo dimostrato che le nazioni hanno il dritto di contrarre obbligazioni volontarie; e che una volta contratte sono obbligate ad eseguirle, passiamo ad esaminare le diverse specie di obbligationi convenizionali. Tutte le obbligazioni convenizionali che le nazioni pôssono contrarre prendono diverso nome secondo è diverso l'oggetto della convenzione stessa; però, come esse suppongono, sempre un accordo o un patto tra due almeno o tra più nazioni, e questi patti o accordi si denominano trattati pubblici, perciò le obbligazioni stesse si chiamano trattati, e noi da ora innanzi dinoteremo con questo nome le obbligazioni convenzionali tra Stato e Stato.

La teorica dei trattati è tra le più interessanti del dritto internazionale, poichè, siccome diceva il Malily, i trattati sono gli archivii delle nazioni in cui sono depositati i titoli di tutti i popoli, le obbligazioni reciproche che li uniscono, le leggi che volontariamente si so io imposte, i dritti che hanno acquistati o che hanno perduti. Poche conoscenze sono così utili ai popoli ed agli uomini di Stato come quella dei trattati (1). Avendo l'empirismo presuntuoso distrutta qualunque legge primitiva per le nazioni, avendo sostituito ai principii della giustizia assoluta la dottrina dei fatti compiuti e il dritto della forza, non solo il dritto secondario è consacrato nei trattati, ma l'istesso dritto primitivo intanto ha avuto valore fra le nazioni, in quanto è stato riconosciuto e consacrato nei trattati, in modochè i trattati sono stati finora i codici internazionali, e spesso i potenti si sono appoggiati alla lettera morta di un trattato per contraddire e negare i principii dell'eterna giustizia. Non è stato forse il sacrilego trattato di Vienna, di cui non aurora è lacerata l'ultima pagina, quello che ha formato finora l'Evangelo dei principi e in cui era consacrato l'apoteosi del dispotismo e l'avvilimento dei popoli? È dunque nel massimo interesse bene studiare la dottrina dei trattati perchè è l'arme più potente di cui si servono tuttavia i despoti per sostenere e legittimare le loro ingiustizie, ed è necessario ben determinare i principii e sceverare la parte vera dalla falsa per stabilire bene il limite del potere convenzionale, e precisare quanto debba essere il valore di questi famosi codici in cui sono stati definiti i destini dei popoli.

Per procedere ordinatamente cominciamo prima dall'esaminare a chi appartiene il potere di conchindere trattati; parleremo poscia delle condizioni necessarie perchò un trattato possa essere valido;

<sup>(1)</sup> Mably, Droit public de l'Burope.

indi delle diverse specie di trattati, rifiutando quelle che sono in contraddizione coi principii del dritto primitivo. In ultimo ci occuperemo della fede dovuta a trattati, della loro interpretazione, della loro estinzione e delle garanzio per la loro osservanza.

## CAPO TERZO.

# A chi appartiene il potere di stipulare i trattati.

Stimiamo opportuno richiamare in questo capo quel tanto che dicemmo nella prima sezione parlando del potere sovrano e dello Stato. Il monarca non è il signore, come l'intendeva il feudalismo, ma il primo cittadino che rappresenta i poteri sociali dalla società affidatigli, perciò nulla può fare fuori dei limiti del mandato che ha ricevuto, il quale è formulato nella Carta o Statuto in cui è stabilita la divisione dei poteri e le norme pel loro esercizio. La falsa idea che la nazione s'identificasse con lo Stato e lo Stato con la persona del sovrano, ha fatto accettare la falsa massima, che il sovrano potesse disporre del destino dei suoi popoli, quasichè ne fosse assoluto padrone; e perciò tutte le obbligazioni stipulate dai sovrani, sono state dichiarate obbligatorie per le nazioni senza discutere sul loro valore e sulla loro legittimità. Era per questo falso principio che l'Austria pretendeva di esercitare una funesta dominazione nell'Italia nostra, ed impedire qualunque progresso che potesse por ostacolo all'assoluto dominio che essa avea stabilito nella più bella delle nostre provincie, e da cui estendeva la sua influenza sul resto della penisola; era pei trattati secreti che essa avea stipulati con i diversi principi regnanti in Italia che si riputava autorizzata ad esercitare una suprema vigilanza e una polizia perniciosa su tutta la nazione, e che riteneva l'Italia obbligata a soffrire questa perpetua servitù civile. Ma con qual diritto, dimanderemo noi, furono stipulati quei trattati? Chi dette ai principi la facoltà di sacrificare i destini della nostra patria? Chi vorrà sostenere che questo strano abuso di potere fosse obbligatorio per le nazioni?

Per trattati internazionali primieramente non vuolsi intendere ogni qualunque patto, ogni convenzione tra due principi di Stati diversi, ma le convenzioni tra nazioni e nazioni, le quali possono essere stipulate dal sovrano come rappresentante della nazione, ma non in nome proprio e di sua privata volontà. Il dritto di stipulare i trattati è uno dei dritti più gelosi della sovranità esterna di una nazione, esso non può appartenere che alla nazione, la quale è arbitra e padrona del suo destino, e della via che vuole seguire per soddisfare i bisogni della sociabilità. Le teste coronate, negli Stati monarchici, e i magistrati supremi negli Stati repubblicani, se hanno il dritto di stipulare trattati lo hanno come rappresentanti della na-

zione: ed in nome solo della nazione possono concliuderli.

Ordinariamente la costituzione o la legge fondamentale di ciascuno Stato determina a chi appartiene il potere di conchiudere i trattati e di ratificarli per renderli obbligatorii per la nazione. Nella monarchia assoluta il dritto di conchiudere trattati è una delle prerogative del sovrano stesso, il quale, non essendo obbligato a rendere ragione del suo operato, può impunemente sacrificare gl'interessi della sua nazione. Nella monarchia costituzionale il dritto di conchiudere trattati è una delle attribuzioni del potere esecutivo, e si è stimato necessario concedergli questa prerogativa, perchè è spesso necessaria per le trattative diplomatiche la massima riservatezza ed il secreto, che non si potrebbe ottenere se la facoltà fosse conceduta alle camere. Per salvare però gl'interessi della nazione il potere esecutivo è obbligato a dare avviso alle camere del trattato stipulato, ed il ministro che lo ha firmato, è quello che si rende responsabile innanzi ai rappresentanti della nazione se avesse abusato del mandato e sacrificati gl'interessi della patria. Nelle repubbliche questo dritto è escrcitato collettivamente dal capo del potere esecutivo e da certi consigli o assemblee a cui questo potere è sottoposto. Così nell'America il consenso del Senato è necessario per rendere valevole un trattato e per obbligare la nazione (1).

Veramente sarebbe desiderabile che anche nel governo monarchico costituzionale prima di rendere obbligatorio un trattato v'intervenisse la nazione per misurare la forza dell'obbligazione che deve assumere, e sarebbe più conforme ai veri principii, che il dritto di negoziare i trattati pubblici fosse attribuito alla nazione medesima rappresentata dalle camere. Se la nazione è quella che promette e stipula, che acquista dritti o diviene debitrice, essa dovrebbe ratificare i trattati: ed il potere esecutivo dovrebbe preparare le negoziazioni, finalizzare le trattative per sottoporre il trattato alla ratificazione delle camere. L'uso di far parlare nei trattati il capo del potere esecutivo non è comprensibile se non presso quei popoli che

<sup>(1)</sup> Wheaton, Elément du droit international, tom. I, chap. II, § 6. - Ortolan, Déplomatie de la mer, liv. I, chap. V.

ammettono la legittimità del dritto divino o che considerano lo Stato

come una proprietà feudale.

È ben sírano, dice Berriat-Saint-Prix, che il potere esoutivo incapace di gravare un solo citadino di un'obbligazione senza essere autorizzato dalla legge possa colla sua sola autorità gravare o spogliare tutta la nazione (1). Per prevenire i possibili abiusi sarebbe necessario che il potore esecutivo negoziaseo, ma che il trattato no tosse dichiarato obbligatorio senza la rutifica delle Camere, tanto più perche non si fanno trattati senza un utile, ed à difficile serbare ordinariamente ciascuna crede di avere ottenuto il maggiore vantaggio, ma delle due parti l'interesse dell'una è sacrificato all'astuzia ed all'abilità diplomatica dell'altres dell'una è sacrificato all'astuzia ed all'abilità diplomatica dell'altres.

Stabilito come principio che il potere di stipulare i trattati appartiene alla nazione solia, e concesso pure che nel governo costituzionale questa prerogativa spetti al Re, come capo del potere esecutivo, notiamo che il Re non può fare nessun atto senza che sia firmato dal ministro responsabile, e con ciò, in certo modo si pone un limite all'arbitrio del capo dello Stato. Egli certamente non potrà personalmente iniziare e conchiudere una trattativa, e ordinariamente ne affida l'incarico ad un ministro plenipotenziario, o ad un incarico speciale, il quale appre la trattativa come rappresentante della

persona del sovrano.

Affinchè un plenipotenziario possa entrare in negoziazione per conchiudere un trattato, è necessario, che oltre la credenziale fosse munito di un pieno potere speciale, e prima d'iniziare le trattative i ministri incaricati di stipulare l'accordo sono obbligati a mostrare il loro diploma o il pieno potere con cui sono autorizzati dal loro governo a conchiudere il trattato; essi però non sono obbligati a far conoscere le istruzioni secrete ricevute dal loro governo, nelle quali ordinariamente sono precisate le istruzioni ufficiali e determinata la maniera con cui deve compiersi la trattativa. Alcuni pubblicisti, tra i quali «i è il Vattel (2), hanno considerato il ministro munito del pieno potere come un mandatario, ed hanno perciò giudicato degli atti suoi colle stesse regole generali con cui si giudica degli atti del mandatario, e siccome le obbligazioni contratte dal mandatario nei limiti del suo mandato obbligano il mandante, così hanno sostenuto che le obbligazioni contratte dal plenipotenziario nei limiti del suo pieno potere obbligano la nazione in cui nome il trattato fu stipulato, e secondo essi neppure sarebbe necessaria la ratifica del sovrano

<sup>(1)</sup> Théorie du droit constitutionnel français, p. 488 e segg. (2) Vattel, Liv. 11. Chap. XII, § 156.

per rendere il trattato obbligatorio, come non è necessaria la ratifica del mandante. Il Martens sostiene la stessa opinione. Quello che promette, dice egli, un mandatario restando nei limiti del potere che gli è stato concesso, e sulla fede del quale l'altra parte ha iniziato la negoziazione obbliga lo Stato che lo ha autorizzato, quant' anche fosse fuori dei limiti delle sue istruzioni secrete. Il dritto delle genti universale non esige perció una ratificazione particolare (1). Grozio e l'uffendorf sieguono la stessa opinione e applicano le regole generali di giurisprudenza civile sul mandante (2).

L'opinione di questi pubblicisti fondata sulle analogie del dritto romano relative ai contratti fatti con mandato o per commissione è stata contrastata dagli scrittori più moderni, tra i quali citiamo il

Bynkershoek, lo Schmalz, il Pinheiro-Ferreira.

Lo Schmalz dice: in regola generale tutti i trattati conchiusi da un plenipotenziario devono essere ratificati dal sovrano. Non vi può essere eccezione che per quelli che devono rapidamente essere eseguiti e per i quali fu fatta dichiarazione non essere necessario di attendere la ratificazione per renderli esecutorii. Ordinariamente la ratificazione non manca mai dopo la segnatura, perchè raramente un plenipotenziario si azzarda ad allontanarsi di molto dalle sue istruzioni secrete, ma non perciò deve tirarsi la conseguenza assoluta che il sovrano sia obbligato di ratificare sempre, perchè se tale obbligazione esistesse la ratifica sarebbe superflua. In molti casi i sovrani hanno preteso di avere il dritto di negare la ratifica, nè questo dritto gli si può assolutamente negare; non vi potrebbe essere che una rinuncia espressa a questo dritto fatta precedentemente per obbligare un sovrano a tutte le obbligazioni contratte dal suo plenipotenziario (3).

Noi troviamo nella storia esempii che confermano questa dottrina. Nel 1840 (15 luglio) si stipulava una convenzione tra l'Austria, l'Inghilterra, la Prussia, la Russia e la Turchia. Nel protocollo secreto annesso a quel trattato fu dichiarato che considerando la distanza che separava le Corti rispettive, gl'interessi dell' umanità e le imponenti considerazioni della politica europea, i plenipotenziarii in virtù dei loro pieni poteri e col consenso dei loro governi aveano convenuto che le misure preliminari sarebbero state prontamente eseguite senza attendere lo scambio della ratificazione (4). Nella Francia invece nel

Martinn, Droit des gens, T. 1, § 48.
 Grotius, De jure belli, Lib. 11, cap. XI. § 12. Puffendorf, De jure natura,
 Lib. III, cap. IX, § 2.

<sup>(3)</sup> Schmalz, Droit des geus européens, Chap. III, p. 53, — Bynkershoek, Quaest Jaris Ped., Lib. II, Chap. VII. — Pinheiro-Ferreira, N. 28 delle note al Martens. (4) Murhard, Nouveau Récuil giardid, T. I, p. 163.

1843 fu negata la ratificazione ad un trattato conchiuso a Londra da M. de Sainte-Aulaire il 20 dicembre 1841 circa il dritto di visita per reprimere la tratta dei negri lo stesso anno, e nella discussione elevatasi alla Camera per tale incidente così si esprimeva M. Guizot ministro degli affari esteri. » Una discussione si era elevata in Europa tra il re di Prussia ed il re dei Paesi Bassi per la ratificazione di un trattato e si sosteneva che non si potesse negare la ratifica di un trattato quando il plenipotenziario non avesse ecceduto il mandato comunicatogli nel pieno potere. lo avea rifiutato tale dottrina benchè disinteressato nella quistione, ed avea appoggiato il re dei Paesi Bassi che la rigettava. Io sosteneva in quella circostanza che la ratificazione per parte del sovrano non è una pura formalità ma un vero dritto; e che è un dritto vero e reale. Nessun trattato si può dire completo prima che non sia ratificato, e se tra la conchiusione e la ratifica sopravenissero fatti gravi e nuovi avvenimenti che mutassero le relazioni fra i due Stati e le condizioni colle quali il trattato fu concliuso, il rifiuto della ratifica sarebbe un dritto. In conformità di questa dottrina io sostengo essere noi nel dritto di negare la ratifica del trattato del 1841 perchè niente si può dire fatto, niente si può dire conchiuso prima che da noi non sia ratificato (1).

Noi riteniamo la dottrina dello Schmalz essere più conforme ai principii di ragione e doversi preferire in teoria e nella pratica. Il volere applicare i principii di giurisprudenza generale ai contratti per mandato e per convenzione non è secondo giustizia, perché non sempre l'assimiliazione del dritto pubblico esterno al dritto privato è essatta. Quantunque, dice Tedosio Ortolan, i trattati sono sottoposti in generale alle regole sostanziali dei contratti, non si può assimilare, in una maniera troppo assoluta una convenzione internazionale ad una convenzione particolare. Gli Stati, grandi agglomerazioni collettive, diferiscono troppo dai particolari, semplici individui, eper la loro natura e per il modo di azione, e per i loro interessi e per gli oggetti stessi ces sono la materia delle convenzioni no sempre perciò i principii generali di giustizia possono applicarsi alle convenzioni internazionali senza qualche modificazione nella lora applicazione (2).

Nella pratica paramente succede che un plenipotenziario si allontanti dalle intruzioni secrete ircovate dal suo governo e più raro succede che le istruzioni secrete incoute dal suo governo e più raro succede che le istruzioni secrete utilicale. Però spesse volte il pieno potere che si concede al plenipotenziario non è speciale ma generale, e anche applicando le regole del mandante non si può mai credere

Yedi, Moniteur séance du mercredi feorier 1843.
 Ortolan, Regles internationales, T. I, Chap. V. — Belime, Philosophie du Droit, T. I, p. 303.

che l'operato del plenipotenziario dovesse giudicarsi col pieno potere generale, perchè s'intende che il pieno potere che un governo accorda al suo ministro è in quei limiti determinati dalle istruzioni secrete non potendosi intendere come pieno potere indeterminato ed assoluto. Se il pieno potere ostensibile fosse speciale, e le trattative fossero state conchiuse nei limiti del pieno potere speciale ostensibile, al certo mancherebbe almeno di buona fede un governo che si rifiutasse di ratificare il trattato conchiuso dal suo ministro, e potrebbe essere giustamente tenuto a rifare i danni che avrebbe potuto cagionare alla parte contraente. Comunque sia la ratifica è sempre necessaria e secondo i principii da noi esposti non solo sarebbe necessaria la ratifica del principe, ma quella altresì delle Camere, affinchè la nazione non assumesse obbligazioni contro i suoi veri interessi. Spesso può succedere che per menare a termine una trattativa passi molto tempo, e mutate le circostanze un'obbligazione che prima poteva essere consigliata pel bene della nazione potrebbe riuscirle dannosa; deve dunque sempre la nazione esaminare la forza e l'estensione dell'obbligazione che contrae, e noi perciò conchiudiamo essere necessaria la ratificazione della nazione perchè un trattato potesse avere il suo valore.

Alcune volte succede che alcune convenzioni sono conchiuse da alcuni agenti pubblici nell'esercizio delle loro funzioni ed in vista di un potere generale annesso ad una loro carica. Tali sono gli atti ufficiali con cui i generali o gli ammiragli sospendono o limitano l'esercizio delle ostilità nella sfera del loro comando rispettivo di terra e di mare, o permettino il commercio di certi generi, o stipulano lo scambio di prigionieri, o l'armistizio, o la capitolazione di una piazza forte e simili. Queste convenzioni generalmente non hanno bisogno della notificazione del sovrano, a meno che essa non sia riservata nell'atto stesso della convenzione (1). Se una persona pubblica fa un trattato o una convenzione senza essere autorizzata dal potere della sua carica, il trattato è nullo, e deve considerarsi piuttosto come una promessa che come una vera convenzione. Perché diveuti una convenzione dovrebbe essere autorizzato dal sovrano, e se il sovrano negasse di notificare una promessa fatta da un suo generale, in tal caso non potrebbe il generale essere costretto a fare egli stesso quello che avea promesso, perchè non lo potrebbe: ma se l'altra parte in buona fede fece qualche cosa nella fiducia della promessa avuta, ha il diritto di essere ripristinata nelle condizioni primiere (2).

FIORE

<sup>(1)</sup> Martens, Droit des gens, Liv. II, Chap. II, p. 48, — Grotius, De jure bells, Lib. III, Cap. XXII, p. 6, 8. (2) Vattel, Droit des gens, Liv. II, Chap XIV, § 207.

### CAPO OUARTO.

Condizioni essenziali e necessarie per la validità di un trattato.

La parte più interessante della materia di cui ci occupiamo al presente si è il ben determinare le condizioni essenziali perchè un trattato possa essere valido, e noi richiamiamo tutta l'attenzione su questo particolare, tanto più perchè rileggendo i pubblicisti troviamo che per essi nulla vi è di più essenziale per decidere se un trattato sia valido, che le formule e i contrassegni, e si dichiarano sodisfatti se all'ambasciatore o al commissario non manchi alcun privilegio, e se non si possa muovere dubbio sulla validità e sufficienza del suo mandato. Il Martens facendosi a determinare le condizioni richieste perchè un trattato possa dirsi valido si esprime così: La validità di un trattato dipende essenzialmente dal mutuo consenso delle parti contraenti e perciò è necessario che quegli che segna un trattato in nome di uno Stato, sia da esso sufficientemente autorizzato a contrattare (1). Nella stessa guisa si esprime il Vattel. Un trattato è valido se non vi è alcun vizio nella maniera con cui è stato conchiuso e perciò altro non si richiede che un potere sufficiente delle parti contraenti, e il loro consenso mutuo sufficientemente dichiarato (2).

Generalmente i pubblicisti nel valutare la validità dei trattati si sono fermati più a considerare le condizioni esteriori, perché queste speciali convenzioni polessero dirsi valide, anzi che ricercare nell'intuali con trattata le ragioni essenziali della loro validità, e mentre i trattati sono vere obligazioni tra nazioni e nazioni, essi sonza tener conto delle nazioni e dei popoli, ritenenendo come illimitata la podesta dei sovrani lanno stabilito come principio generale che qualunque specie di convenzione fosse valida, semprechè consentita dal sovrano dello Stato, e perciò si sono altungati a discorrere della forma con cui il sovrano poteva manifestare il consesso e del pieno potere degli ambassicatori e plemipotenziani. Noi al contrario vogliamo potere degli ambassicatori e plemipotenziani. Noi al contrario vogliamo

Rutherforth, Istit., Liv. II, Chap. IX, § 21: — Vattel, Luog. cit., § 211,
 Kluber, Droit des gens, § 142.
 Vattel, Droit des gens, Liv. II, Chap. XII, § 207.

nella natura stessa delle convenzioni internazionali ricercare le conditioni essenziali della lore validità, tanto più perchè nei trattati sono consacrate tutte le ingiustizie e le aberrazioni del diritto antico, e senza dimostrare la nullità di questi atti ,sarobbe impossibile la riforma del dritto e la formulazione del nuovo dritto internazionale (1).

Le condizioni essenziali per l'esistenza di un trattato sono quelle senza delle quali il trattato non può concepirsi esistente: le condizioni necessarie poi sono quelle senza delle quali il trattato può essere attaccato di nullità; le prime sono richieste dalla sostanza stessa del trattato, le seconde sono quelle che senza appartenere alla sua essenza sono indispensabili perché il trattato polesse essere

riconosciuto come valido.

La prima condizione essenziale per l'esistenza di un trattato si è che l'obbligazione sia fisicamente e moralmente possibile. Quando diciamo fisicamente possibile intendiamo dire che l'obbligazione potesse essere eseguita di fatto dalla nazione; quando poi diciamo moralmente possibile intendiamo dire che l'obbligazione non debba essere contraria ai principii eterni della giustizia, e che non debba contraddire il fine morale e sociale che la nazione è obbligata a conseguire. Questa seconda condizione è indispensabile ed essenziale alla validità di qualunque trattato; infatti secondo noi dicemmo il poter convenzionale o il dritto di contrarre obbligazioni non è assoluto ed illimitato, ma determinato da certi confini. La nazione è sottoposta alla legge morale ed è obbligata a svilupparsi secondo gli eterni principii di questa legge, nè quand'anche il volesse, potrebbe contraddire gli eterni principii della giustizia ed obbligarsi alla propria distruz one. Come l'arbitrio degl'individui nel contrarre obbligazioni non è illimitato, e qualora un individuo si fosse obbligato a fare un'azione disonesta, l'obbligazione è sostanzialmente nulla, così innanzi ai principii della giustizia e del diritto pubblico, l'arbitrio di un popolo nel contrarre obbligazioni e stringere patti gravosi e perpetui è infinitamente minore di ciò che puossi concedere agli uomini particolari, poichè di un popolo bisogna discorrere come di una persona immortale che deve conformare tutte le azioni non solo ai dettami rigorosi della ragione e del dritto, ma alle leggi perdurevoli e più salde della comune utilità.

Qualunque trattato contrario all'ordine morale, alla natura delle cose e al fine dello Stato deve essere considerato come moralmente impossibile ed è essenzialmente nullo. Lo Stato secondo il concetto

James B. Criogl

V. Mamiani, Dritto pubblico europeo, — Martens, Droit des gens, § 48, — Ortolan, Regles Internationales. Liv. I, Chap. V. — Belime, Philosophie du droit, p. 103, — Heffler, Droit des gens, Liv. I, § 83.

da noi svolto negli antecedenti capitoli non è quello della maggior parte delle monarchie di Oriente in cui la volontà dello Stato sembra esistere unicamente nell'arbitrio di un uomo; per noi esso è il risultato della volontà costante e comune di tutti i cittadini congregati in consorzio, i quali formano una morale personalità distunta dalle altre, ci uniscono le loro forze per compiere a sufficienza i fini della socialità universale e particolare. L'unità materiale del terriorio e la soggesione allo stesso potere non forma lo Stato secondo noi, e vi bisogna eziandio la sua unità morale e la sua intrinseca autonomia ed indipendenza. I cittadini congregati riconoscomo un'autorità che regge e governa, ma in realtà non sono sottoposti che alla morale e di nivisibile polenza della legge superma e del diritto, nel quale è poggiata la loro sociale unione e la loro esistenza civile.

Essendo l'autonomia, la personalità e l'indipendenza la prima condizione perchè lo Stato possa esistere, come ogni essere non può annullare e distruggere se stesso cosl lo Stato non può distruggere la sua autonomia, e molto meno lo potrà il capo dello Stato che regge e governa per applicare la suprema legge del dritto a quella particolare associazione. Lo Stato può risolvere la sua autonomia e la sua indipendenza in un' altra maggiore e migliore, unificandosi con uno o più popoli contermini ed amici, lo che non menoma, ma estende la propria libertà ed indipendenza, ma non può perdere e cancellare affatto la sua autonomia ponendosi nell'arbitrio di gente straniera, e patteggiando la sua servitù civile. E se costretto dalla violenza, dalla forza o dall'astuzia fosse stato obbligato a firmare un patto iniquo che lo rendesse tributario o servo, il patto è sostanzialmente e radicalmente nullo, perchè l'autonomia non è materia che si può donare o vendere o cedere in compromesso o in qualunque modo mercanteggiare, essendo di sua natura sacra ed inviolabile e fuori del potere convenzionale. Che se la nazione stessa non potrà stipulare un trattato di tale natura e se lo avesse fatto sarebbe invalido, molto meno lo potrà il capo dello Stato il quale non può considerare i suoi sudditi come un branco di pecore in sua proprietà colla facoltà di cederli a miglior padrone.

Ciascun popolo è libero di regolare l'esercizio dei suoi dritti, ma non può usare la libertà de red istruggere la libertà dessa, e per le stesse ragioni non può rinunciare all'esercizio di quei dritti che sono il principio di ogni bene. e le condizioni essenziali per lo sviluppo ed il perfezionamento della sua attività perfettiva e il mezzo assoluto per adempiere gli alti e stabili fini sociali. Nella stessa guisa che la legge cribi enon solo condanna la schiavità, ossia l'abolizione giurdica della personalità umana, ma riconosce come nullo qualunque courtexto di servità perpetua e non redimi-

bile fra uomo e uomo, così innanzi al tribunale della legge suprema che regola i dritti e i rapporti fin nazione e nazione, deve considerarsi come nulla qualunque convenzione che patteggi la servità di un popole e devesi considerare tale atto fuori dei limiti del lecito e del doveroso. Gian Vincenzo Gravina chiamò assai giustamente a libertà delle nazioni sacrossanta cosa e di giure divino, ci il dritto internazionale deve garantire la libertà innata ed impreseritibile de popoli, come il dritto ronano non intermise mai l'opera sua generava per riscattare il privato cittadino, opera gioriosamente compiuta dalla legislazione moderna. La libertà dell'indivito, e se il privato cittadino può nel servaggio con eroica rassegnazione il mirabile perfesionamento della sua parte interiore ed immortale, ciò è impossibile per un popolo condannato al sorvaggio, il quale di necessità si corrome e si abbietto per condannato.

Lo Stato possiede onninamente sà stesso e niuno fuori di lui può attribuirsene la padronanza. Quindi i popoli o vivnon in sò o in altri, cioè, a dire o provvedono ai proprii fini con leggi ed ordini proprii, e componendo un individuo vero e perfetto dell'universa famiglia umana, overo entrano a parte d'altra maggior comunanza come i rivi che si confondono e perdono il nome net fiumi. Iu quanque modo il popolo devessere autonomo e la sua autonomia non è merce contrattabile, e perciò la prima condizione essenziale perchè un trattato possa diris valido si è che non sia contrario all'orchè un trattato possa diris valido si è che non sia contrario all'orchè un trattato possa diris valido si è che non sia contrario all'or-

dine morale ed al fine sociale dello Stato.

Esaminando con questo principio i molteplici trattati conchiusi in Europa che cosa diventano essi, se non patti immorali, iniqui e senza valore? Il volerne fare un esame critico ragionato molto ci distrarrebbe dalla presente trattazione, obbligandoci ad entrare in discussioni storiche lunghissime, lo che potrebbe essere l'oggetto di un altro lavoro che ci proponiamo a miglior tempo di pubblicare. Per ora diciamo che nei trattati parziali conchiusi a Vienna ove furono stipulati i principii di dritto che hanno regolato l'Europa fino ai giorni nostri, noi troviamo adottato come principio la massima che tutti i poteri della sovranità permangono uniti nella persona del capo, il re è lo Stato e tutto ciò che vuole il re vuole lo Stato. Con questo principio furono stipulate le convenzioni per tenere soggetti i popoli, furono promessi soccorsi d'armi e di danari per assicurare l'assoluto dominio della regia autorità, fu rinunciata la stessa sovranità interna obbligandosi a non fare riforme e a conservare la costituzione di ciascuno Stato, dando dritto d'intervenire per reprimere le rivoluzioni interne che potevano sorgere, e mille altre ingiustizie furono stipulate in quegli accordi di principi i quali presero nome di trattati internazionali, quando neppur meritavano il nome di patti e di convenzioni essendo dettati dall'interesse ambizioso o dal timore di perdere quella parte di territorio, che ciascuno avea potuto carpire nelle rivoluzioni.

Contro le false massime stabilite a Vienna noi stabiliamo i seguenti principii incontrovertibili del nuovo dritto pubblico europeo:

- 1.º Il popolo solo ha dritto di fare trattati e di assumere obbliguzioni: che al potere escentivo spetta di negoziare e conchiudere la trattaliva, ma essa non può addivenire convenzione internazionale senza che sia ratificata dalle camere rappresentative delle porti contraenti.
- 2.º Che in qualunque convenzione la nazione può sciogliere spontaneamente l'autonomia propria in altra maggiore e migliore che gli offre un popolo amico, ma finché rimane divisa e separata non può rinunciare all'esercizio della sua libertà se non temporaneamente e con certe date limitazioni.
- 3.º Tutti quei trattati che in qualunque modo si oppongono allo isvituppo della libera attività di una nazione o che pongono ostacoti allo sviluppo dell' industria e del commercio, o che la impediazono l'esercizio di alcuno dei suoi dritti primitiri, o che in qualque modo contrastino i principii della giustizia assoluta o la legge suprema del dritto, devono consideraria assolutamente multi e come non avvenuti.
- 4.º Qualunque trattato che importi una mancanza di fede agli obblighi verso le erze potenze o che in qualunque modo pregiudichi i loro dritti incontestabili deve ritenersi come nullo.
- 5.º Il sovrano non ha alcun dritto di disporre del dritto dei suoi sudditi, e solo può regolare l'esercizio di questi dritti nei ropporti colle potenze stranière, ma colle norne subditite dalla costituzione dello Stato e sensa offendere i principii della morale e le necessarie garanzie verso i suoi sogotta.

Per maggiore intelligenza del nostro principio notamo che la nazione non solo ha dritti inalianabili ed impescrittibili, ma doveri verso le altre nazioni ai quali non può mancare e da cui non può dispensarsi; perciò se una nazione per ottenere un materiale vantaggio da una potenza, si obbligasse a fare qualche cosa a danno di un'altra, obligandosi a mancare ai ovore il moralità e di umanità, o offendendo I suoi dritti incontrovertibili, la convenzione sarebbe sostanzialmente nulla perchè nessuna nazione può obbligarsi a mancare ai suoi doveri, o a offendere i dritti altrui. Di questo principio ne farento l'applicatione nei capitoli seguenti, quando parferento di aduni trat-tura del controli delle della di carte della di controli datti per di struggere il commercio delle terre polenze e di cui dimostreremo la incinsatiria.

Avendo parlato delle condizioni essenziali perchè un trattato po-

tosse dirsi valido, passiamo a parlare delle condizioni necessarie alla validità le quali sono:

- 1.º Libertà del consenso.
- 2.º Accordo di volontà debitamente dichiarata.
- 3,º Esclusione della frode, del dolo e dell'errore.

Circa la libertà del consenso noi riteniamo falsa la dottrina accettata dai pubblicisti antichi e dalla gran parte dei moderni i quali sostengono non essere necessaria l'assoluta libertà del consenso per riconoscere come validi i trattati fra le nazioni essendo validi anche quelli fatti sotto l'impero della forza. Il Wheaton, facendosi a ricercare fino a qual punto la libertà del consenso è necessaria per la validità di un trattato, formola così la sua opinione (1). Nei principii della giurisprudenza civile riconosciuti dalla gran parte dei popoli inciviliti un contratto stipulato con violenza è nullo. La libertà del consenso è necessaria alla validità di qualunque obbligazione, e i contratti ottenuti colla forza sono nulli, perchè il benessere sociale lo esige per garantire i deboli dall' oppressione dei forti. Da un' altra parte il benessere della società stessa e la sua conservazione esige che le obbligazioni contratte sotto l'impero della forza, che implicasse la distruzione delle sue forze militari, la sconfitta del popolo, l'occupazione del suo territorio dal nemico, siano tenute come obbligatorie. In effetto se non fosse così, le guerre non potrebbero terminare che colla distruzione e colla rovina totale del partito più debole e l'imperfezione delle considerazioni, e l'ineguaglianza di condizioni che basterebbero per far rompere un contratto tra particolari sotto pretesto di grande ineguaglianza e di lesione enorme, non potrebbero considerarsi come ragione sufficente per rifiutarsi ad eseguire un trattato.

Il Martens siegue la stessa dottrina. Il consenso, dice egli, per essere valido deve essere libror, ossia che non deve adoperarsi la forza fisica per far segoare il trattato. Il timore e la necessità di evitare maggiori mali, che hanno potuto indurre una nazione a firmare un trattato, non possono essere ragioni per riflutarne l'osservanza, perchè benchè la forza non sia un mezzo per acquistare dritti, pure la forza legittimamente adoperata non toglie di godere i suoi frutti. Non essendovi giudici e tribunali per giudicare la condotta delle nazioni, la libertà e la sicurezza delle nazioni stesse esige, che nei casi dubbii esse considerino la forza adoperata per obbligarle a sottoscrivere un trattato come giusta per i suoi effetti esterni: e in conformità di questo principio esse non possono rifiuturari di eseguire un trattato che la supe-

(1) Wehaton, Blement du droit des gens, Part. 3, Chap. 11, § 8.

riorità di forze della parte avversa l'obbligò a firmare (1). La stessa opinione era stata sostenuta da Grozio.

Ecco con quali principii i pubblicisti dando mano ed appoggio all'ambizione dei potenti e dei despoti hanno legittimato le usurpazioni, le violazioni, le spogl'azioni a mano armata. A questa pericolosa dottrina aggiungete quella della prescrizione ammessa generalmente da tutti, che cioè il semplice fatto della signoria straniera mantenuta e protratta per assai lungo tempo con silenzio e tolleranza del popolo e con abbandono e ritiramento degli antichi dominatori generi il dritto nei novelli possessori di conservare la contrada occupata, e voi avrete legittimato la teorica della legittimità dei fatti compiuti e stabilito solidamente il dritto della forza. Ma come mai si strane aberrazioni si sono potute sostenere dai più insigni pubblicisti come il Grozio ed il Wattel, che hanno preteso parlare dei popoli con quegli stessi principii e con quelle stesse norme con cui si parla delle cose irrazionali e trafficabili? e come questi principii non solo si sono sostenuti nel dritto e nel fatto, ma non hanno irovato neppure oppositori, e lo stesso Kant che smaschera le menzogne le più empie della politica e della ragion di Stato, non abbia vituperato le inique ed immorali massime ammesse dai pubblicisti nella teorica dei trattati? Nella stessa guisa che la ragione e l'equità naturale rifugge dal considerare valide le obbligazioni promesse e giurate sotto il coltello del masnadiero, nella stessa guisa deve considerare come nulle quelle stipulate sotto la pressura di un conquistatore. Se una nazione violentemente oppressa da un conquistatore trovasi ridotta agli estremi, se minacciata dalla fame, dalla carestia vede imminente la totale rovina del popolo, e per non perdere quel poco che le avanza patteggia col suo vincitore o gli cede quella parte di terreno conquistato, chi vorrà sostenere che quell'obbligazione contratta fosse valida, se la nazione gemendo in istrette amarissime non avea più arbitrio per rifiutare i partiti che le si proponevano?

Con questo principio come giudicheremo noi tanti trattati di pace fatti sotto la minaccia del canuone ed in mezzo a campi di combattenti? potremo noi considerare queste obbligazioni come liberamente tenti? potremo noi considerare queste obbligazioni come liberamente consentite se furnon indotte o dalla stancheza del guerregiare, o dalla necessità di prevenire mali maggiori e campare dalla totale rovina? Così nel 14815 la Sassonia fu obbligata a fare un trattato colla Prussia cedendole una parte del suo territorio, e quale libertà ebbe al Sassonia nel l'immare quel patto, se dové decideris tra i due mali di perdere tutti i possedimenti o cederne una parte, e violentemente tu costretta a fare il doloroso sacrifizio di separare una parte di citi-

<sup>(1)</sup> Martens, Droits des gens, Liv. II, Chap. II, § 50, — Grotius, De jure bell's et pacis, Lib. II, Sect. XIV, § 4-12.

tadini dalla madre patria, facendoli passare sotto diversa dominazione? Questo sacrificio, se fu scusabile da parte di chi lo fece, non lo fu da parte della potenza che ce lo impose vendendo a troppo caro prezzo gli aiuti prestati alla Sassonia per liberaria dal giogo straniero. Queste e simili convenzioni non possono riteneris come valide essendo sfornite di una qualità essenziale, la libertà del consenso, esse durano quanto dura la forza e quando la nazione che le sottoscrise potesse essere nel caso di rompere le promesse convenzioni, bene il potrebbe, parzi lo dovrebbe, perchè se non fu errore e colpa ii sottoscriverle, lo sarebbe il non contraddirle e il non romperle, quando se ne senta la retià e l'enormezza.

L'altra condizione necessaria perchè un trattato potesse dirsi valido si è che nella stipulazione non vi sia intervenuta l'ignoranza, il dolo e la frode, che renderebbero nullo il consenso. Circa l'ignoranza noi riflettiamo che non si può supporre consenso senza la cognizione della cosa per cui il consenso si presta e della natura dell'obbligazione che si contrae. Non videtur qui errat consentire, è la massima comune del dritto romano, la quale noi possiamo bene applicare nel caso nostro, perchè, benchè fra nazioni non si possano verificare quelle moltiplici condizioni di errore che si possono avverare nei contratti privati, pure vi possono essere alcune combinazioni in cui il trattato sia nullo per l'ignoranza intervenuta, mentre l'obbligazione si contraeva in modo da renderla trovata sostanzialmente diversa da quello che credeva uno dei contraenti. L'individuo fisico dotato di libertà e di riflessione non assume un' obbligazione, se non dopo avere ben riflettuto alle conseguenze dell'obbligazione stessa ed essersi persuaso, che i vantaggi che può ricevere dalla sua obbligazione, sorpassano gl'inconvenienti che egli ne può temere. L'individuo può ingannarsi, ma gl'inconvenienti che possono seguire dal suo inganno, quando non oltrepassano certi limiti, non offendono l'ordine generale della società; ed è giusto per la stabilità dei contratti stessi che le obbligazioni valgono fra privati, quand'anche da esse seguisse uno svantaggio non considerato nel tempo in cui l'obbligazione si contraeva. L'identità personale dell'individuo che contratta, la limitata estensione deg'inconvenienti che potrebbero seguire dalla sua obbligazione, il suo svantaggio privato paragonato allo svantaggio generale che ne seguirebbe, se in tutti i casi d'imprevidenza fossero rescindibili i contratti, la facilità che lo stato sociale offre a ciascuno per ben ponderare i vantaggi e gl'inconvenienti di un contratto prima di conchiuderlo, tutto dimostra la convenienza di dare alle convenzioni private una stabilità certa.

Può dirsi altrettanto delle convenzioni internazionali ? In prima la massa della nazione non può conoscere la forza e l'estensione di un' obbligazione che assume, e sovente non può neppure apprezzare

17

la capacità di quelli a cui affida i suoi interessi; il numero delle persone capaci di giudicare è molto limitato, e paragonato al resto della nazione è tanto minimo che non può esercitare tale potere da impedire che sia concluso un trattato, tanto più perchè i trattati si stipulano dal capo del potere esecutivo, e la nazione appena ne conosce le condizioni, dopochè sono stati conchiusi e ratificati. Il silenzio dunque della nazione nel tempo in cui il trattato si stipulò, e il suo tacito consenso per l'osservanza dello stesso per un tempo più o meno lungo, non possono neppure essere ragioni per togliere qualunque dritto di reclamo. Una nazione non valuta le conseguenze di un'obbligazione, che quando essa si eseguisce; e se nell'esecuzione si verificassero tali inconvenienti e tali danni ad'interessi della nazione stessa da offendere i suoi dritti, noi riteniamo che la buona fede della nazione non può essere una giusta ragione per obbligarla all'osservanza di quel trattato dannoso, I trattati debbono essere sempre conformi alla legge del giusto e devono proporsi per iscopo di assicurare il maggior bene possibile delle due parti contraenti in generale, e di ciascuna in particolare; ora provato che la convenzione è dannosa per una delle due parti contraenti, non si può supporre che fosse consentita perchè nessuno può obbligarsi con suo danno, e noi riteniamo che il trattato è nullo per difetto di consenso, essendosi verificata un' ignoranza radicale sulla natura dell' obbligazione nell'enoca in cui il contratto si stipulava. Così sarebbe nullo un trattato di commercio che eseguito rovinerebbe le risorse della nazione per arricchire una nazione straniera. Nella stessa guisa la Boemia, Stato forte, libero ed indipendente si obbligò di concedere ai suoi principi il dritto di trasmettere la corona al discendente senza valutare quanto era pericolosa l'obbligazione che assumeva ed ignorando i giusti confini dell'autorità regia. Uno dei suoi discendenti concedè la corona ad Enrico di Lussemburgo e da ultimo passata sotto i duchi di casa d'Austria la Boemia perdette, le sue franchigie. Chi vorrà sostenere che la Boemia non aveva dritto di ribellarsi? Essa insorse, disdisse la corona agli Austriaci nel 1621, e pugnò per la sua indipendenza; nè la sua obbligazione poteva impedirla, perchè essa s' ingannò fidandosi dei principi, e ritenendo che le armi dell'impero non sarebbero state mai adoperate a suo danno.

Certo che qualche leggiero svantaggio che può seguire da una convenzione non rende nulla la convenzione stessa, e quello che noi abbiamo detto deve intendersi nei suoi giusti limiti, quando cioè gl'inconvenienti sono gravi e positivi in modochè la nazione non potrebbe eseguire il trattato senza rovinarsi o senza ledersi notabilmente nei suoi interessi, nel qual caso può supporsi benissimo i "ignoranza quando il trattato si stipulò, non potendosi immagniare che alcuno si obblighi

a suo danno e svantaggio.

Il dolo e la frode come annullano le convenzioni private potrebbero rendere invalide le convenzioni internazionali, quando il trattato fu stipulato per inganno e per frode in modo che non sarebbe stato conchiuso se fosse stato manifesto l'inganno. In ciò è necessario tutta l'accortezza e la prudenza degli uomini di Stato, perchè le armi con cui combatte la diplomazia sono appunto la simulazione, la frode e l'intrigo, e spesso i destini di un popolo sono sacrificati dall' abilità di un diplomatico. Le leggi romane definivano il dolo: Omnem calliditatem fallaciam machinationem ad circumveniendum, fallendum, decipiendum alterum addibitam (1).

L' ultima condizione necessaria, perchè un trattato possa dirsi valido, si è che il consenso sia effettivamente e puramente dichiarato. Il consenso deve essere mutuo e alla promessa di una delle due parti deve seguire l'accettazione, e si dice sufficentemente dichiarato quando una parte si obbliga a fare qualche cosa con l'intenzione di considerarsi legata dall'accettazione dell'altra, e che questa accettazione è sufficientemente constatata. Tutte le negoziazioni preliminari che precedono questa dichiarazione non hanno nulla di obbligatorio. Nella stessa guisa gli accordi presi su qualche articolo particolare della convenzione colla condizione espressa o tacita di convenire sugli altri non hanno nessun valore se non arriva a stipularsi l'intiera convenzione. Non è necessario per la validità di un trattato internazionale una determinata forma di parole. Il consenso delle parti potrebbe essere espresso o tacito, verbale o scritto, potrebbe essere manifestato per mezzo di una dichiarazione e contro-dichiarazione. per note diplomatiche, per mezzo di lettere scambiate fra le due parti e simili, ma l'uso ordinario e la prudenza consiglia a redigere la convenzione in iscritto per togliere le contestazioni che potrebbero sorgere e le false interpretazioni, qualora però alle due parti contraenti piacesse scegliere un'altra forma di redazione, non potrebbe il trattato attaccarsi di nullità (2). Quando il trattato fu conchiuso per mezzo di mandatarii, è necessaria la ratifica perchè potesse dirsi stipulata la convenzione; e l'uso comune ritiene che l'esecuzione del trattato conchiuso da due plenipotenziarii rimane sospesa fino al tempo della ratifica, verificatasi la quale il trattato è completo, ed ha una forza retroattiva come se fosse stato valido nel momento in cui fu conchiuso dai plenipotenziarii, a menochè non vi fosse stata una dichiarazione contraria.

Essendo i trattati convenzioni universali ed essendo necessario conoscerli per l'osservanza, per la scienza e per la gestione degli affari, l'utilità comune ha consigliato di redigere i trattati in una lin-

<sup>(1)</sup> Digesto L. I § 2, De delo malo (2) Heffter, § 235. — Martens, § 179.

gua universalmente conosciuta. Una volta la lingua diplomatica era la lingua latina. Dopo il secolo XIV e verso la fine del XV per la prevalenza politica della Spagna fu adoperata la lingua spagnuola. Ma dopo il regno di Luigi XIV l'espansione quasi cosmopolita della lingua francese conosciuta da tutte le persone consacrate agli affari di Stato ha fatto preferire la lingua francese che è divenuta la lingua diplomatica. Alcuna volta gli stessi governi che parlavano la stessa lingua si sono serviti della lingua francese per redigere i trattati. Ordinariamente la convenzione si suole tradurre nelle lingue parlate dalle potenze convenute ovvero si sceglie una lingua e si scrive in quella lingua la convenzione e poi si manda il testo e la traduzione nella lingua dello Stato a cui si manda il documento. Queste però sono quistioni accidentali e di nessuna importanza scientifica; il principio nazionale che noi possiamo stabilire secondo la legge del dritto si è che ciasuno Stato ha il dritto di esprimere la sua volontà in quella lingua che crede, e che può preferire quella usata nei suoi atti dalla pubblica autorità, ma non può obbligare l'altra parte contraente a servirsi dello stesso suo idioma, ma deve concedergli la facoltà di servirsi della sua lingua. Quello che ciascuna parte può pretendere dall'altra si è che le comunicazioni le sieno dirette in una maniera intelligibile, e facile a tradursi (1),

L'intervento di una terza potenza o di più per facilitare la stipulazione di un trattato non influisce nella validità e non altera per nulla i principii da noi stabiliti, quando la terza potenza presta i suoi ufficii per facilitare solamente la negoziazione tra le parti interessate. La mediazione può essere alcuna volta proposta per iniziativa delle due parti contraenti ed accettata dall'altra parte, dà il dritto alla potenza mediatrice d'intervenire in tutte le trattative fino alla conclusione finale del trattato. Qualora essa è regolarmente stabilita col consenso delle parti contraenti tutte le spiegazioni ed i nogoziati dovono compiersi alla presenza della potenza mediatrice e del suo intermediario, essa può regolare coi buoni ufficii le contestazioni che si possono elevare nel corso della stipulazione, può anche dare consigli per facilitarne la continuazione, ma i suoi buoni uffici e i suoi consigli non obbligano le parti contraentl, a meno che non vi sia stato fra esse un compromesso di assoggettarsi al giudizio della potenza mediatrice. In un sol caso l'intervento di una potenza mediatrice potrebbe rendere invalido il trattato e si è, quando essa oltre i buoni officii e i consigli volesse adoperare la forza per costringere una delle due parti contraenti. In tal caso la

Haffter, liv. I. § 87 — Wheaton, Droit des gens, Part. III. Chap. 2, § 2 — Martens, Droit des gess, Liv. II, Chap. II § 49. — Ortolan, Diplomatie de la mer, Liv. I, Chap. V.

convenzione sarebbe nulla quando la forza fosse stata tanto imponere da togliere la libertà del consenso, e sarebbero applicabili per invalidare la convenzione quelle stesse regole da noi stabilite innanzi.

Quando nella stipulazione di un trattato vi sono tali condizioni che modificano le relazioni internazionali di una delle parti contraenti con una terza potenza, questa ha dritto d'intervenire nella stipulazione come parte diretta, è la convenzione non sarebbe valida per quella parte che interessa la terza potenza che dopo il suo consenso, mancando il quale essa può eccepire per la nullità del trattato stesso.

Formulando tutto quello che abbiamo detto nelle condizioni necessarie per la validità di un trattato noi possiamo stabilire per completare le cinque massime stabilite innanzi come criterii per giudicare la validità di un trattato due altri criterii che sono i seguenti (1):

- 6.º Perchè un trattato sia valido, è necessario che il consenso delle parti contraenti sia libero, muoto e sufficientemente manifestato, e sono perciò nulli quei trattati in cui il consenso fu estorio per dolo, frode o con violenza tale, che la parte obbligata sens' arbitrio accettò le condizioni per estrema necessial.
- 7.º Allorchè un trattato include nella stipulazione una condizione che interessa una terza potenza non può essere valido senza il consenso espresso o tactio della parle interessata.
  - (1) Vedi pag. 222.

### CAPO OUINTO.

Classificazione dei trattati secondo il diritto antico e suo esame critico.

Non potendo fare l'applicazione dei nostri principii ai trattati stipulati fra le varie potenze, lo che ci obbligherebbe ad abbandonare la nostra materia per entrare nel campo della storia, vogliamo almeno esaminare le diverse categorie dei trattati e la classificazione fattane dai pubblicisti per escludere quelli che noi troviamo contraril ai principil del dritto primitivo ed ai criterii da noi stabiliti. Grozio divide l trattati in dne grandi categorie: nella prima pone quelli che versano sp cose a cui si è obbligato per dritto di natura, nella seconda pone quelli in virto dei quali una delle dne parti si obbliga a fare o non fare qualche cosa (1). Vattel accetta la stessa divisione e soggiunge: i primi servono a procurarsi un dritto perfetto su quelle cose sulle quali non si avea che un dritto imperfetto, in modo da poter pretendere quello che prima era fondato su di un dovere di umanità. I secondi sono vere obbligazioni volontarie contratte liberamente dalle parti interessate. I primi erano necessaril tra i popoli barbari, che non riconoscevano alcuna legge che regolasse i rapporti fra le nazioni, e sono ntili tra le nazioni civili per assicprarvi l'osservanza del dritto natprale (2). Martens li distingne in trattati pubblici diretti a conservare le obbligazioni perfette: in trattati che confermano le obbligazioni imperfette e le rinforzano senza poterle cambiare in perfette; in trattati finalmente col quali si promette ciocchè a parlare propriamente non si avea neppure il dritto imperfetto di esigere e d'ottenere (3)

Exhac classifica tutti i trattati in due grandi categorie, nella prima pone le innumerevoli convenzioni colle quali due Stati regolano fra loro certi interessi politici e particolari, come sono le convenzioni per regolare la proprietà artistica e letteraria, i trattati di estradizione, le convenzioni postali e le comunicazioni telegrafiche, i regolamenti sulla

Grotius, De jure belli, lib. 11, Chap. XV, § 5.
 Vattel, Droit des gens, liv. 11, Chap. XII, § 169.

<sup>(3)</sup> Martens, Droit des gens, t. 1, § 56.

pesca, sul transito per le strade ferrate ecc. Nella seconda categoria pone quei trattati che non hanno per oggetto il regolamento di nn punto speciale che interessa due Stati, ma la creazione di relazioni permanenti stabilite fra due o molti Stati associati per raggiungere uno scopo comune. Questi o possono stabilire un' alleanza, o possono stabilire l'organizzazione politica per l'interesse comque, o possono stabilire nna garanzia reciproca o assicurarsi certi vantaggi come sono i trattati di commercio, di navigazione, di pesi, misnre, monete e simili (1). Generalmente i pubblicisti non avendo stabilito alcun limite nel notere convenzionale degli Stati hanno ammesse tante categorie di trattati per quanti sono varii gl'interessi che ne possono essere l'oggetto. Noi, secondo i principii fondamentali stabiliti nel capitoli antecedenti, avendo dimostrato che il potere convenzionale è limitato, non possiamo riconoscere come legittime certe categorie di trattati fuori di quelle, che o producono il dritto e ne specificano, e ne determinano l'applicazione ai casi particolari, ovvero regolano l'esercizio dei dritti assumendo reciproche obbligazioni per assicurarne il rispetto e impedirne la violazione.

Applicando i nostri principil alle diverse categorie ammesse dai pubblicisti, noi dobiamo in prima rigettare come erronea la distinzione di trattati reali e trattati personali. Intendono essi per trattati reali quelli fatti dal capo dello Stato secondo le forme stabilite dalla costituzione nell'initeresse della nazione che governa. Essi sono vere convenzioni internazionali ed obbigano anche i snccessori del sovreno che il stipila. Per trattati personali poi intendono quelli fatti in favore della persona o della famiglia del sorrano contraente, e questi spirano colla morte del sovrano o della famiglia contraente (2).

Il diritto di fare il trattati appartiene alla nazione, e tale nome si conviene solamene alle convenenzioni tra nazione e nazione. Che significa dunque la distinizione di trattati personali e reali? I soggetti del dritto internazionale sono le mazioni non i sovrani, a meno che inon si vogila ammettere la massima che il sovrano è lo Stato e la nazione; si vogila ammettere la massima che il sovrano è lo Stato e la nazione; massima che il dritto moderno rifluta assolutamente. Le convenzioni dunque, che si riefrizone agl'interressi personali del sovrano, sono con-mazionale. Se la personale cil sovranio si pone in un cataltato er dinotare il termine della durata dell'obbligazione significando che l'obbligazione significando che l

 <sup>[1]</sup> Exhae, Introduction à l'étude du droit, pag. 72 e 73.
 [2] Martens, Liv. 11, Chap. 11, § 60. — Vattel, Liv. 11, Chap. XII, § 183.
 — Wheaton, t. 1, pag. 38.

convenzione stessa. Noi dunque conchiudiamo rigettando come falsa la distinzione di trattati personali e reali e riteniamo invece che le convenzioni personali fatte dai sovrani non possono meritare il nome di trattati. -

L'altra distinzione è quella di trattati temporanei e trattati perpetui. - I primi sono quelli che spirano naturalmente o per la loro stessa limitazione o quando non sono rinnovati per l'accordo espresso delle parti, o quando sono adempite le condizioni stipulate o quando un totale cambiamento di circostanze non li rende più obbligatorii, o quando cessano di dritto per una delle ragioni che esporremo nel capitolo, in cui parleremo dell'estinzione dei trattati. - Tali sono i trattati di commercio, di navigazione, di amicizia, di alleanza e simili. I trattati perpetui che alcuni pubblicisti chiamano convenzioni transitorie, perchè si compiono in una sola volta e passano, sono quelli che non richiedono prestazioni ulteriori, e messi una volta ad esecuzione sussistono indipendentemente da qualunque mutamento nella forma del governo e nella organizzazione politica delle parti contraenti. Tali sono secondo i pubblicisti i trattati di cessioni, di circoscrizione di limiti, di scambio di territorio, e tutti quelli che creano nna servitù permanente in favore di una nazione sul territorio di nn'altra. Questi trattati secondo i pubblicisti hanno un carattere definitivo e una

volta messi in esecuzione sono permanenti ed irrevocabili.

A noi sembra di non doversi accettare questa divisione stabilita dai pubblicisti perchè contraria ai principli nazionali che abbiamo stabilito ed alla legge suprema del giusto che deve regolare tutti i rapporti fra le nazioni. L'immutabilità secondo noi non si può applicare che alle cose divine solamente, e non ppò essere un attributo delle cose umane: non si può danque prendere come assoluta l'irrevocabilità delle convenzioni tra nazioni, quantunque il loro oggetto fosse un atto unico e non successivo. I pubblicisti sostengono, che quelle obbligazioni che si compiono con un atto nnico e non successivo, sono obbligatorie anche per la posterità, perchè la nazione è moralmente una, quantunque le generazioni si succedano, ma noi riflettiamo che questo principio non è che nna delle applicazioni della falsa dottrina della legittimità dei fatti compiuti, e solo l'empirismo che finora ba regnato e che regna tuttavia nella scienza del dritto, e che ba reso la scienza ligia al potere dispotico dei re, ha potuto sostenere questa dottrina. Il potere convenzionale di ciascuna nazione non è assoluto e senza limiti: e una nazione se può stipplare trattati lo pnò solamente quando si conforma ai principii della giustizia, e perciò non ogni stipulazione, benchè compinta ed eseguita deve ritenersi come validamente fatta, ma quelle solamente che hanno per scopo di assignare il miglior bene possibile delle due parti contraenti in generale, e di ciascona in particolare.

Se una nazione costretta dalla violenza e dalla forza stipulò un trat-

tato di cessione di territorio e l'esegul, benchè la parte ceduta fosse passala nelle mani dell'altra contraente, benchè l'obbligazione fosse già compinta e perfetta con l'atto stesso della cessione, non perciò è assolutamente irrevocabile e permanente, perchè la dottrina della legittimità dei fatti compiuti è una dottrina che si poteva sostenere dalla vecchia scuola ma che la scuola razionale moderna non può accettare. Secondo i nostri principii essendo noto ed evidente il dritto di conservazione, ed esseudo incontrastabile il dovere di non suicidarsi . quando la nazione che stipulò il trattato potesse vendicare l'oltraggio ricevuto da chi colla forza e colla violenza le tolse una parte del suo territorio, lo potra, e lo dovra, ne valera ad impedirla il trattato che essa stessa o la generazione passata stipulò ed esegui. Sarebbe un assurdo il pensare che la generazione presente abbia il diritto di legare le generazioni future ad eseguire convenzioni ingiuste, e che la posterità di una parte contraente possa essere sacrificata alla nosterità dell'altra.

Se il principio ammesso dai pubblicisti fosse vero i popoli sarebhero condannati all'immobilità, e la servitù civile di una nazione o di una parte di essa attuata colla violenza e colla forza sarebbe perpetua ed irrevocabile. Ma chi non sente che questi principii ripugnano con quelli della ragione e del dritto, e che sono un'applicazione dei dritto della forza che noi vogliamo assolutamente proscritta? Sulla perpetuità di certe convenzioni si appoggiano i despoti contemporanei per perpetuare la loro dominazione assoluta ed il servagio perenue dei popoli, e pretendono di conservare l'equilibrio politico stabilito a Vienna poggiandosi alla perpetuità delle convenzioni stipulate, quasiche l'ingiustizia ed il regno dell'arbitrio dovesse essere perpetuo nel mondo. E se il principio e la distinzione dei pubblicisti fosse giusta i despott avrebbero ragione, perchè la circoscrizione della moderna Europa fu stabilita a Vienua con tanti trattati stipulati con i diversi principi degli Stati, coi quali furono stabiliti i limiti degli Stati, e legittimate le cessioni di alcune parti di territorio. Ma se nella circoscrizione territoriale architettata nella secreteria di Vienna si commise lo spreco più orribile dei dritti dei popoli, se curando solo l'interesse ambigioso dei princini al violarono i principii della giustizia, e senza tener conto delle condizioni etnografiche geografiche e sociali dei diversi popoli si raffazzonò l'Europa dandogli quella forma, che meglio piacque ai monarchi delle cinque grandi potenze convenute, potrà sostenersi che questo fatale delitto debba essere perpetuo, e che i popoli devono essere come creta informe, che si mette sulla ruota del vasajo per ricevere quella forma che più piace al suo costruttore?

Non spelta a noi di eutrare nel minuto esame dei trattati stlpulati a Vienna e giudicarne i pregi e i difetti radicali. Certo si è che quei trattati furono consigliati dalla stanchezza dei popoli, e dal bi-

FIGRE

sogno di porre un termine alle vicende della guerra; essi furono dettati dall'ambizione del principi e dalla necessità di arrestare la corrente delle idee liberali, che dappertutto seguivano le vittoriose aquile francesi. Con essi si pensò riordinare l'Europa e allontauare la guerra, ma quale fu il fatale riordinamento? L'impero Germanico scomparve a dirittura e i suoi trecento cinquanta Stati si risolverono in soli 35 legati da una confederazione di principi. La Sassonia fu dimezzata. Le repubbliche di Venezia, di Genova e di Lucca perderono la loro autonomia e furono cedute ad estranei padroui. Gibilterra fu data alla Spagna. - La Norvegia fu data alla Svezia, la Firlandia alla Russia. La Polonia fu lacerata e spartita fra l'Austria, la Prussia e la Russia, e questa fu chiamata ristorazione e non solo si vuole sostenere legittima e giusta, ma si giunge fino ad affermare, che questi popoli bistrattati, divisi, e spartiti colla violenza e cella forza devono essere eternamente servi e soggetti ai loro dominatori, perchè la convenzione e i trattati di cessione di limitazione territoriale e di servitù qualunque di una nazione sull'altra sono perpetul ed immutabili. Sostenga chi vuole questa dottrina che noi nou possiamo accettarla, e la rifiutiamo assolntamente conchiudendo che la distinzione de' trattati perpetul e temporanei è falsa e assurda.

Un' altra distinzione ammessa dai pubblicisti è quella de' trattati eguali ed ineguali. I primi sono quelli in cui i contraenti si promettono o la stessa cosa, o una cosa equivalente, o delle cose equamente proporzionate, in modo che la loro condizione è eguale : i secondi sono fatti a vantaggio esclusivo di una potenza, la quale impone alla potenza più debole alcune obbligazioni più estese, e carichi gravosi, costringendola a fare qualche cosa e sottoponendola a certe condizioni onerose. Lo stesso Vattel che accetta questa distinzione conviene che questi trattati Ineguali sono imposti ordinarlamente dal vincitore, o dettati dalla necessità che obbliga uno Stato debole a ricercare la protezione e l'assistenza di uno Stato potente (1).

Noi possiamo ammettere, che vi possono essere trattati ineguali ed eguali, nel senso cioè che i contraenti possono essere in condizioni eguali o disuguali nell'enoca in cui il trattato si stinula, in modo che l'una potrebbe essere del tutto libera ed indipendente, l'altra può essere indotta a stipulare senza essere nella pienezza della sua libertà naturale. Ovvero possiamo accettare la distinzione considerando la maggiore o minore importanza delle potenze che contraggono, nel senso cioè che il tratlato potrebbe larsi tra due grandi potenze, ovvero tra una potenza maggiore ed una potenza minore; e se si volessero chiamare ineguali i trattati fatti tra due potenze, che non hanno l'egual dignità l'espressione sarebbe imperfetta, perche innanzi il dritto le

<sup>(1)</sup> Vattel, Liv. 11, Chap. X11, § 175. - Martens, Liv. 11, Chap. 11, § 62.

nazioni sono perfettamente eguali, ma noi la lascieremmo passare senza opporci. Ma nel sonso in cui l'intendono i pubblicisti, noi non possiamo accettare la distinzione, perchè il trattato ineguale uon è altro che una convenzione leonina la quale non poò meritare il nome di trattato.

Noi coavenismo che nel trattati è hen difficile per non dire impossibile di serbare l'egagalianza assoluta, e che non si polo cercare altro che l'eguaglianza rehitva; e quando i vantaggi dell'una parle e
dell'altra sono proportionali, non si pob dire il trattato contrario ai
principii della giustizia, benchè si verifichi che quelli che ottiene
riuna sieno maggiori di quelli dell'altra. Ma che nan nazione assoma
un'obbligazione od esclasivo vantaggio di un'a iltra senza nessun vantaggio particolare, questo non povebbe essere consigliato; che dalla
demenza e dalla forza, e in ou senso o nell'altro la convenzione non può
meritare mai il nome di trattato. Gi atti imposti violentemente da
nan anzione più forte od una nazione più debole, non possono essere qualificati col nome di trattato e sarebbe-uneo strano abaso di
parole il chiamare trattati quelle convenzioni fatte senza libertà e
senza indirencelenza.

Noi dunque conchindiamo che trattati inegnali nel senso in cni l'intendono i pubblicisti non re ne possono esistere, e quelli, che si chiamano con questo nome si chiamano impropriamente e si direbbero meglio convenzioni leonine che trattati.

Venendo a considerare le direrse specie di trattati ammesse dai pubbliciati noi el fermeremo a pariare dei trattati di associazione di alleanza di protezione d'intervento e simii, e cominciando dai trattati di associazione noiamo che s'intendono sotto questo nome quelle convenzioni che hanno per scopo la riunione permamente di uno o di più Stati per un fine determinato.

#### CAPO SESTO.

Trattati di associazione federativa o di alleanza. — Trattati commerciali di alleanza offensiva o difensiva e di protettorate.

Secondo i principii da noi adottati in tutto il trattato essendo ricuousciuto pei popoli il dritto di associaziono, dobbiamo riconoscere altresi il dritto di conservare la loro unione con un trattato, determinando le regole della loro conduta politica e le norme generali da seguire in certi casi determinati, il vero trattato di associazione non pol aver luogo che fra Stati autonomi el indipendenti, i quali rogliono stabilire fra loro un vincolo di unione o formando una confernazione si associano, formando uno Stuba emplice a competo il patto di unione non si può dire trattato, ma diventa legge costituzionale dello Stato che i formato.

Supposto che più Stati indipendenti vogliono fare un tratato di unione federale, è necessario che non solo si propongano l'interease speciale dei diversi Stati, ma uno scopo comune conforme al principii della giustizia e del dritto primitivo, e che stabilisano istituzioni comuni e permanenti per raggiongere il loro scopo, armonitzando il ben essere particolare dei diversi Stati col bene generale della confederazione. Come noi partando della confederazione dicemmo che non ossono

come no parassou cesta consecueazione diceanno ces non possiano dare propriamente meritare questo nome le leghe di principi "initili dal fine politico di conservare la loro dominazione, così non possiano dare il nome di trattati lederali a quei patti e a quelle convenzioni con cui quelle leghe si formano; e se più sovrani di diresti Stati binon patto di soccorresti a viconda e di prestarsi mutuo soccorso per difiendere le loro dinostie all'esterno e all'interno, questi patti sona non convenzione, non già tur vero irattato federale, essendo fatto contro i popoli, piutosioche a loro vantaggio. La vera confederazione de-gi Stati pob proporsi per socopo la difesa dell'autonomia e la sicurezza esterna; ovvero pob proporsi la prosperità commerciale ed industriale e i trattati di unione federale prenderanno diversi noni secondoche sarà diverso l'oggetto dell' unione federale, e si diranno trattati di nione federale, rattati di confederazione doquante, e di confedera

zione commerciale e industriale secondo sarà diverso l'oggetto della federazione.

Noi riteniamo i trattati di unione federale qualunque ne sia l'oggetto no solo legitiudi, ma utilissimi per la prosperita nazionale e pel progresso civile, semprechè sieno informati a quei principii generali di giustizia, che devone essere il fondamento di tutte le convenzioni, poichè come l'associazione è uno dei mezzi più efficaci per assicurare il progresso delle mazioni, e noi riteniamo che il miglior mezzo per prevenire le niguistizie, impedire le prepotenze, e garantire le potenze minori dall'oppressione delle maggiori, è lo stabilire delle vere federazioni di popoli. Ma ritorneremo su questo particolare in altro luogo, e per ora conchindiamo esprimendo il voto che i veri trattati di unione federale sieno allarozii de destei sempre più.

Passiamo a considerare nna seconda specie di trattati di associazione quelli cioè di alleanza. I trattati di alleanza largamente intesi abbracciauo nna categoria estesa di convenzioni le quali possono suddistingnersi secondo l'oggetto dell'alleauza.

1.º Possiamo avere i trattati di alteanza amichevole detti ancora trattati di amiciza, i quali stipulano i rapporti pacifici ed i amicizia, e che importano soltanto l'obbligazione espressa o tacita di osservare i principii di giustizia reciprocamente, e, di nniformarsi alle leggi del dritto internazionale.

2º I trattati di alleanza commerciale col quali si assienza reciprocamente il godinento di certi favori, e l'esercizio di alconi dritti. A questa categoria appartengono quelli altresì, che per facilitare lo scambio ed assieurare il commercio, stabiliscono un' uniformità di moneta, di pesi e misorre, i trattati di navigazione e quelli di naturealizzazione. di cittadinanza, e simili.

3.º Tratlati di alleanza politica i quasii banno per scopo di delerminare ia conducta a segniari rispetto alle nere potenze per conservare la pace rispetto alle parti belligeranti osservando e difendecolo la propria neutralità sulta previsione di nan genera imminente: o di ripri-stinare la pace nei proprii Stati col dritto d'intervento: o assicararsi la protezione di certe frontiere: o stabilire i mezzi di difesa sel caso di un attacco inginaso dall'esterno (alleanza difensiva) o i mezzi di orea per difendere un dritto legittimo contrastato (alleanza offensiva.)

4º Trattati d'alleanza per conservare uno stato di cose e il sno legale possesso, sotto la qual categoria possiamo annoverare i trattati di protezione, i trattati di garanzia e simili.

I trattati di alleanza noi non possiamo dimostrarli contrarii ai princiell di giustizia, perchè sono utilissimi pel bene sociale, quando sono conformi alla legge suprema del giusto, nè possiamo accettarii tutti senza distinzione, e per stabilime i criterii per gindicare quando meritano il vero nome di trattati, e quando debbono considerarsi come vere obbligazioni stimiamo necessario di esaminarli partitamente.

La prima categoria di trattati era necessaria nel mondo antico presso cni non vi erano leggi e principii che regolassero i rapporti fra Stato e Stato. Essendo intle sotto l'assoluto dominio della forza, era conveniente anzi necessario, che reciprocamente si assicurassero l'osservanza di alcuni principii di ginstizia promettendo di non offendersi e di non insidiarsi a vicenda. A mano a mano che il concetto della giustizia internazionale si è allargato, questi trattati sono divenuti meno frequenti, e li diremmo inutiti, se la coscienza dei gabinetti fosse informata ai principii della giustizia assoluta; ma poiche il regno della forza non è ancora del tutto cessato, noi riteniamo questi trattati piuttosto ntili che dannosi alla sicurezza degli Stati, perchè il proclamare i principii del diritto ed assicurarsi reciprocamente l'osservanza di certe regole di condotta giova immensamente, perchè è più difficile contraddire nel fatto un principio di dritto, quando con chiarezza si è formulato e determinato. Sotto gnesto rispetto noi ritroviamo ntili i trattati di amicizia, ma con ciò noi non ci nniformiamo alla scuola empirica, la quale riconoscendo il dritto tanto quanto era proclamato nei trattati, riteneva che i popoli erano obbligati da quelle regole che aveano accettate, e a cui si erano obbligati di eseguire, quasiche nulla vi fosse di certo per regolare i rapporti delle nazioni, e che tutto dipendesse dal consenso delle parti. Non è già in questo senso che noi abbiamo volnto propugnare l'utilità di questa specie di trattati, ma solamente perche la iterata e pubblica confessione dei principii di dritto fra le nazioni non riesce mai inutile, anzi impedisce che nella pratica si possano offendero i principii e le massime significate e definite senza indignare tieramente il senso morale e la coscienza degli uomini.

Veniamo a parlare del trattati di alleanza commerciale. Rigorosamente parlando questi trattati non sono contrarii ai principii di giustizia, anzi fatti nel vero interesse della nazione possono essere ntilissimi alla sna prosperità commerciale. Pur non dimeno nol vogliamo fare alcane considerazioni per dinostrare che i trattati commerciali sono inutili, e che possono riuscire sotto certo rispetto dannosi alla prosperità della nazione in cui vantaggio sono fatti.

La scienza economica ha chiaramente dimostrato che nulla più direttamente giova alla prosperità del commercio quanto la libertà dello scambio e la facilità di comunicazioni Questa teoria però, benchè ac cettata da molti, è generalmente contradetta dall'egoismo, sentimento abietto e contrario alla vera prosperità nazionale, che consiglia l'o nazioni a perre ostacoli al commercio degli stranieri per assicurare il consumo del prodotti nazionali; e perciò, in vece- di allettare gli stranieri a venerir a rendere si nazionali il di più del loro prodotti del suolo e dell'industria, si assogetta il traffico ad un sistema più o meno oppressivo di regole fiscati ed amministrative. E certo che finchè il principio della inbertà di scambio non è accettato nel fatto da tutte o almeno da un certo numero di potenze un governo che facili-tasse l'importatione dei generi esteri all'interno senza assicurare la facilità di esportazione all'estero, peggiorerebbe la condizione dei nazionali accrescendo la concorrenza e diminuendo il prezzo della merce. L'è perciò de l'interesse commerciale consigia nello stato attuale di cose di non concedere favori, e di non togliere ostacoli al commercio estero senza assicurare gil eguguli favori, e le stesse facilitazioni pel commercio azionale all'estero. Da ciò proviene la necessità del traltati di commercio oi quali de gorerni si obbligano di accordare ai sudditi rispettivi l'esenzione di certi dritti e regolamenti fiscali che gravitano sul sudditi delle altre nazioni stranjere.

Da ciò si rileva che la necessità dei trattati commerciali non è assoluta, ma relativa solamente: essi sono necessarii per l'organismo generale del commercio stesso, e sotto certo rispetto sono utili alla prosperità nazionale, ma sotto un altro rispetto possono essere anche dannosi. Infatti accordando al sudditi di una nazione l'esclusiva esenzione di alcuni carichi, che continuano tuttavia a pesare sul suddui delle altre nazioni, si peggiora la condizione dei nazionali e come compratori e come venditori. È per vero gli stranieri non notendo fare concorrenza come venditori per il ribasso di prezzo della merce della nazione privilegiata, i nazionali non possono scegliere la merce, e sono obbligati a consumare la merce della nazione privilegiata: ed essendo escluse dal mercato le altre nazioni per I vantaggi accordati alla nazione privilegiata, i nazionali come vendilori sono sotto l'arbitrio della nazione privilegiata, lo che diminuisce il prezzo e la quantità della merce vendibile. Affinche dunque i trattati commerciali non fossero dannosi, è necessario di uon farli con una potenza esclusivamente, ma di allargare le relazioni con niù potenze straniere facilitando lo scambio con i vantaggi della reciprocità per accrescere la concorrenza ed i consu-

"Un'altra considerazione per dimostrare l'inntilità del trattati comun'altra considerazione per dimostrare l'inntilità del trattati comdei trattati commerciali sono assolutamenie liusorii. Infatti o il governo con cui noi abbiamo falto un trattato non ha dimenticato g'interessi della nazione sua, o il ha sacrificati. Se il ha sacrificati
trattato non può essere esegnito, perche appena la nazione conoserà che l'obligazione sipiulata lede i sono idritti, si ritulerà di
eseguiria, e ne avrà il dritto. Se poi non ha dimenticato i suol in.

teressi, ne seguirà o che i vaulaggi che egi cittene col trattato sa.

<sup>(1)</sup> Pinheiro-Ferreira, Cours de droit public, T. 11, Primier Part. § 18.

rauno superiori ai nostri, o che saranno proporzionati ed in perfetto equilibrio. Nel primo caso il tratata osrabba e nostro danno, nel secondo caso sarebbe inutile. Intanto potendo nascere nell'esecuzione e nell'applicazione del tratatato molteplici contestazioni per l'interpretazione, può essere turbata l'armouta tra doe popoli e possono an nascere risse e controversie che possono dar lugos ad una guerra, e e in tal caso la nazione sacrificata sarebbe sempre la nazione la più debule.

Noi dunque senza combattere assolutamente la giustizia e l' utilità dei trattati commerciali per l'attuate stato del commercio, esprimiamo un voto che la diplomaria si persuada una volta che nulla pub giovare più direttamente alla prosperità commerciale, che la libertà dello commercio, e che per ciò debba favorire il libero scambio e togliere qualunque intratici al commercio, lo che noi speriamo vedere attuato collo sviluno del progresso e della cività.

Veniamo a parlare dei trattati appartenenti alla terza suddivisione di quelli cioè di alleanza politica fatti per determinare la condotta a seguire rispetto alle terze potenze e reciprocamente. In massima generale noi stimiamo i trattati di alleanza legittimi non solo, ma utili e necessarii per assicurare il trionfo della legge del dritto fra le nazioni. Essi sono legittimi perchè ciascuna nazione e ciascun popolo ha il dritto di riunirsi con un altro per raggiungere uno stesso fine sociale, e nessuna potenza può limitare il dritto di sociabilità fra le pazioni, come non si può limitare il dritto di associazioni fra gli individui, sempreche lo scopo dell'associazione sia conforme ai principii di giustizia (1). Essi sono utili e necessarii, perchè considerando la condotta delle grandi potenze noi troviamo, che esse per poter dominare le poteuze minori si sono sempre sforzate di condamnarle all'isolamento per tenerle soggette e dominarle, dunque per resistere al predominio della forza è utile e necessario che le potenze minori si collegassero per resistere secondo giustizia alle invasioni delle grandi potenze e non divenire loro preda. Noi vedremo parlaudo della neutralità come l'unico mezzo per porre un freno alla prepotenza delle ambiziose uazioni marittime fu la lega armata fatta dalle potenze neutrali, e fu alla loro forza unita che devono i neutrali la ricognizione dei loro diritti. Le alleanze di popoli souo come la leva a cui nessuua forza resiste, e come Archimede valutando la forza della sua leva diceva arditamente; datemi un ponte e vi solleverò il mondo; così potrei dire io con egual ardimento, datemi un'alleanza poggiata sui principii di giustizia e vi distruggerò il regno della forza. lo ripeterò anche una volta, che secondo i principii che svolgerò più largamente

[1] Conchy, Droit maritime inter. t. 11, pag. 130. — Ancillon, Tableau det ercolutions du sistème politique de l'Europe, t. 111, Reflexion préliminaire, p. 16.

a suo lnogo non essendori fra i popoli giudici e superiori per deciere le controversie, non pensando possibile l'attuazione di un tribunale anfizionico internazionale, non potenido ripetere il famoso sogno della pace perpetua io non veggo altro mezzo per assicurare il predomino della legge del dritto de alionianare il predominio della legge del dritto de alionianare il predominio della porza, che le confederazioni ed alienanze, e perciò dicevo che i trattati di alleanza vera sono legittimi non solo ma giusti e necessari.

Secondo I principii da noi adottati si deduce che possono essere legitimi quei trattati di alleanza che non sono contrari ai fini sociali ed alia legge del giusto, e come sono per noi nulle le alleanze formate per l'interesse personale dei sorrani controi diritti dei popoli, così quei trattati di alleanza fatti per assicurarsi e garantirsi il possesso e la dominazione dei popoli, sono nulli ed invalidi. Tali sono pure i trattati di alleanza difensiva nell'interno, coi quali due o più sovrani si prometiono di soccorresi reciprocamente nel caso che potessero soffirori una minazcia dai popoli, che non voltessero riconoscere il loro assoluto dominio. Tali sono pure il constituzione degli Stati. Quei trattati di alleanza difensiva della constituzione degli Stati. Quei trattati di alleanza difensiva il constituzione degli Stati. Quei trattati di constituzione degli Stati. Quei trattati di nel constituzione degli Stati. Quei trattati di contro i popoli e contro la legge del dritto, e noi li rifiutiamo cone invalidi del ingiusti.

Esclusi i falsi trattati di alleanza politica rimane a parlare dei tratati di alleanza difensiva el offonsiva. Benchè i pubblicisti non si accordano circa la definizione di queste alleanze, pure tatti generalmente ammetutono che per alleanza difensiva s'intende la convenzione colla quale una polenza si obbliga a soccorrere un'altra tutte le volte, ce questa è necessitata a difendersi dagli assalti di una terra potenza, che senza essere ingiustamente provocata ricorra alla via di fatto. Per alleanza offensiva poi s'intende la convenzione fatta con una terza potenza ca sodolisfare un'obbligazione contratta o a riparare un'ingiuria, o a desistere da qualche atto lesivo dei dritti incontestabili dell'all'ateato.

I pubblicisti hanno divisa l'alleanza in generale e parziale, la prima si è quando una potenza promette aiuto e socoreso ad un' altra nel caso di guerra coll'obbligo di sottomettersi a tutte le eventnatità della la gorra: l'altra poi si è quando una potenza promette un determiuato socorso di armi, di uomini, di denaro, senza prendere parte direttamente nelle ostilità.

In questo secondo caso i pubblicisti hanno vultuo sostenere che la potenza ausiliatrice non è veramente alleata, e se avesse promesso il socorso prima che si fosse potuto prevedere la guerra, potrebbe anche essere considerata neutrale dando i socorsi promessi, perchè essa adempirebbe ad m'obligazione senza concorrere direttamente alla guerra. Noi essamineremo questa quistione parlando della neutralità.

PIORE

Qualnuque sia la specie di alleanza politica fra due popoli per essere legittima deve essere fondata sui principli della giustizia assoluta e deve esser diretta ad assicurare la dignità di entrambi gli alleati. Tutte le volte che l'alleanza è contraria alla dignità di uno dei due popoli, sia che essa sia fatta in favore della potenza più debole concedendole soccorsi gratuiti e condizioni vantaggiose, ma con ottenere in compenso il sacrificio della sna autonomia e della sna indipendenza: sia che sia fatta in vantaggio della potenza più forte la quale violentemente avesse imposto alla potenza niù debole carichi gravosi ed enormi obbligazioni, è sempre contraria ai principii di giustizia e non si può chiamare vera alleanza. Finora essendo stato costante l'interesse ambizioso delle grandi potenze di tenere soggette le potenze minori ogni qual volta si è stabilito un' alleanza fra una maggiore potenza ed una minore, sempre la potenza minore è stata sacrificata, e o ha dovuto comprare i favori sacrificando la sua dignità, o ha devuto sacrificare la sua dignità per contentare le bramose voglie e l'immoderata volontà della potenza più forte. In qualungne modo l'alleanza offendi i dritti di sovranità di una nazione non è secondo il diritto, e il trattato con cui l'alleanza fu stipulato è nullo ed invalido.

Quando il trattato di alleanza avesse per scopo di difendere la neutralità proclamata delle potenze alleate, in tal caso si chiama trattato di alleanza di neutralità, e quando è fatto per garantire e tutelare i diritti reciproci delle potenze neutrali è giusto e legittimo (1).

Un'altra specie di trattato è quello di mediazione il gnale si ha quando due o più potenze, che si trovano in contesa per risolvere una quistione di diritto, accettano la mediazione di nua terza potenza la gnale cerca coi buoni uffici di concliare le dne parti. La mediazione non è inglusta come l'intervento, anzi noi la riteniamo oppurtunissima e ne parlereme a sno luogo. Sia che la mediazione sla offerta dalla petenza mediatrice ed accettata dalle due parti, sia che sia poggiata sp di un compromesso delle due parti contendenti, perchè il trattato con cni è stipulata potesse essere valido deve essere libero e spontaueo, nel senso cloè che la mediazione non deve essere imposta colla forza. Se una nazione offrisse la sua mediazione colla minaccia di dichiarare la guerra a quella delle due parti contendenti che non la accetta, essa vorrebbe imporsi come gindice supremo, e non avendo nessuna superiorità, offenderebbe la legge del diritto; e se una delle parti per timore che la potenza mediatrice si gettasse dalla parte del nemico accetta la condizione e la legge che le impone la potenza me-

<sup>(1)</sup> Vedi per i trattati di alleanza Schoell, Histoire des traités, t. X, p. 545. — Martens, Supplement V. 414, 431, 568, 571, 610, 643. — Supplement VI. — 115, 736. — Nuescas recuii, T. XI, p. 808. — t. XII. 716 Ch. Martens et de Cassy, Racuil manuel, t. V. p. 42.

diatrice stipulando un trattato, non perciò il trattato sarà valido, perchè imposto colla violenza e colla forza.

Dell'ultima catagoria dei trattati di alleanza stipulati per assicurare lo statu quo noi possiamo giudicare cogli stessi principii finora esposti. Uno dei più fatali trattati di questa natora fu quello stipulato a Vienna tra le cinque grandi potenze, le quali disanimate dalla corrente dell'idee liberali che accompagnava le bandiere del grande Napoleone, pensarono di unirsi e collegarsi per arrestare le sue vittorie ed impedire la monarchia pniversale, ma più ancora per frenare lo slancio impetuoso dei sudditi che animati dal potente soffio della libertà minacciavano I poteri costituiti. Essi Insingando i popoli con larghe promesse di libertà, ridestando l'alterezza innata delle nazioni vilipese da Bonaparte, giunsero ad eccitare con veemenza l'amor di patria e l'odio ai forestieri, e con questi sentimenti si combatte e si vinse a Lipsia e a Waterloo, e ottenuta la vittoria pensarono assicurarne i risultati. Dopo essersi divisa l'Europa, si riunirono a Vienna come un concilio di patrizi romani che disponevano ad arbitrio della sorte dei loro clienti e vassalli, e decretarono per conservare lo statu quo, e quello che chiamarono equilibrio politico enropeo, di esercitare nna vigilanza suprema sni popoli e accorrere dovunque sorgesse un movimento, che potesse turbare l'ordine da essi stabilito. E quasi per unire la rapina ed il misticismo, quella sacrilega, formidabile e superba aristocrazia di principi ebbe l'ardimento di dire di essersi unita colla carità di Cristo, e si nomò Santa Alleanza, e alla convenzione che stipulò dette nome di trattato di Santa Alleanza. quando meglio avrebbe chiamato quel patto orribile sacrilega congiura di despoti prepotenti.

Secondo i nostri principii quel trattafo e tutti gli altri della sua natora debbono gindicarsi invalida di nigicusti. La legitimità dei governi poggia sol conesso espresso e tacito della nazione, la quale ha diritto di matera la forma doll'organismo politico qualora non risponda ai suoi bisogni civili. Qualunque attentato dunque fatto per condanzare i opogia all'il mombilità è ingisso e violento, e qualenque tratt-

tato che lo sanzioni è sostanzialmente invalido.

Nella stessa guisa giodicheremo nutili ed invalidi i trattati di pretettorato, che sono contro la dignità e la sovranità di un popolo. Ugunu sa dalla storia cosa significa la protezione accordata dalle grandi potenze ad alcuni stati minori, esse li banno condannata alla serrità civile, hanno loro totta l'indipendenza e la sovranità, finchè a poco a poco sono arrivata di norporparti ai loro Stati. In qualunque modo l'inginstizia non pob mai legitimarsi, e perciò se una nazione avesse stipuiato un trattato mettendosi sotto la protezione di un'attratto mettendosi sotto la protezione di un'attratto perchè nessun popolo si può obbligare alta servittà civile ed al sacrifizio dell'indipendenza a dell'antonomia.

Con i principii esposii finora si può con facilità esaminare qualmque specie di trattato e noi potremmo dar termine al nostro esame critico delle diverse categorie, essendo sufficiente il già detto finora, ma prin adi conchindere la presente trattatione vogliamo parlare di due specie di trattati ancora, cioè dei trattati di pace e dei trattati colla Chiesa.

#### CAPO SETTIMO

# Trattati di pace.

I trattati di pace sono ordinariamente la conclusione di qualunque guerra, e si chiamano con tal nome le convenzioni con le quali due o più sovrani belligeranti dichiarano di una maniera solenne le ossitità terniante, senza che l'uno o gii uni si mettano nella dipendenza assoluta dell'altra, lo che distingue un trattato di pace dalla sottomissione propriamente detta (dettidib). Noi parteromo di queste speciali convenzioni dopoche avremo trattato della guerra, ed allora potremo stabilire le reguele speciali secondo cui devono essere stiputale que ses cadono sotto la categoria guerra del productiono, ma politiche e sese cadono sotto la categoria guerra del productiono, ma politiche e sese cadono sotto la categoria guerra del productiono, ma politiche e sono categoria e presidenti della guerra del productiono della categoria guerra del productiono della categoria del productiono della categoria della guerra.

Gii errori dei pubblicisti a proposito dei trattati di pace sono tanii, che uni onu sappiamo da quale cominciare per confutarii. In prima circa il potere di stipulare i trattati di pace tutti ammettono spettare al sovrano dello Istato come capo del potere escentivo, il quale principio è confermato da quasi tutte le legislazioni della moderna Europa. Ne si contentano di dare al capo dello Stato il potere materiale della stipulazione, che anzi sostengono che il potere generale di fare i trattati di pace impica necessariamente il potere di stipulare le condizioni della pace. Pra queste condizioni, dice il Wheaton, si può annoverare la cessione del territorio pubblico, o di altra proprieta, comache quella della proprietà privata compressa nel dominio eminente:

e se non vi è alcun limite espresso nella legge fondamentale dello Stato, o implicito nella distribuzione dei poteri costituzionali sul potere di tratiare la pace, questo potere si estende necessariamente al l'alienazione della proprieta pribblica e privata, quando è gindicata necessaria alla sigurezza e al alla politica della nazione!

Gli errori ammassati in questo periodo dal Wheaton sono innnmerevoli e sarehhe necessario ammettere che lo Stato è la nazione, che la proprietà è nna concessione del sovrano, e che i sudditi sono come una mandra di pecore di cni poò assolntamente disporre il suo signore, per accettare l'opinione del pubblicista citato. Noi dicemmo che il Sovrano della Stato non dovrebbe avere la facoltà di stipulare nessun trattato, ma pei trattati di pace sopratutto stimiamo, che questa facoltà dovrebbe essergli del tutto negata. Infatti se un sovrano dichiara la guerra non potrà farla senza il volere della nazione: se questa non pone a disposizione del Sovrano gli eserciti e le finanze, la sua dichiarazione a nulla varrà, e perciò è sempre la nazione che fa la guerra, e il Sovrano quello che materialmente la dichiara. Ma se egli potesse concludere la pace e determinarne le condizioni inponendo alla nazione obblighi e doveri a suo arbitrio, e se il trattato stipulato e non approvato dalla nazione fosse valido, la nazione sarehbe condannata a soggiacere all'arbitrio del Sovrano, che abusando del suo mandato potrebbe sacrificare i dritti della nazione alle mire ambiziose di un vincitore. Quantunque goasi tutte le costituzioni attoali, salvo qualche restrizione, concedono ai loro governi di concindere definitivamente i trattati di pace senza essere obbligati prima a farli approvare dal potere legislativo, non dubitiamo d'affermare che quest'antorità è nna contradizione coi principii del governo costituzionale e speriamo che la scienza comhatterà arditamente per fare aholire queste antonomie coverte dal falso prpello di prerogative della corona.

So l'approvazione del polere legislativo è necessaria per confermare e rendere validi tutti quei trattati che importano carichi per le finanze e mutazioni territoriati, perchè quando si tratta di concedere dritti ad un vincitore, e di assumere obhligazioni, non arà necessaria a stessa approvazione ? E forse sono solanente gl'interessi maleriali della nazione quelli che deve difendere il potere legislativo, ponendo g'interessi morali e i dritti inviolabili della nazione sotto l'arbitrio del sovrano dello Stato? Qualunque trattato di pace ingenera dritti, stabilisce relazioni, crea obbligazioni, e la nazione sono puè essere obbligata ad eseguire le condizioni sipulate in un trattato di pace se essa stessa non le abbia acconsentile.

Il primo principio dunque che noi stabiliamo si è che per essere

<sup>(1)</sup> Wehaton, Elements du droit de gens, T. 11, Chap. IV, § 2.

valido un trattato di pace dev'essere approvato dalla nazione la quale deve approvare la pace e le condizioni per stipularla. —

E per chiarire meglio il sno concetto l'antore continna a dire che il consenso della nazione per l'alienzazione di una parte di territorio è richiesta per quello che la nazione possiede, non già per quello che è caduto sotto il potere del nemico, pel quale spetta ai solo sovrano giodicare se conviene meglio fare la guerra, o abbandonare quelle parti occapate nelle mani del vincitore; e il sovrano po promettere che la nazione non prenderà le armi per ricuperare quelle privincie che abbandona, e noù assignarare al pemico il tranquillo nossesso.

Come mai questà dottrina può conciliarsi coi principit della ragione e del dritto? Come mai la cessione di una parte del territori stipolata dal sovrano può generare un dritto ed un dovere? O la cossione l'u imposta colla violenza e colla forza, o fu consigliata dal tradimento dei capo dello Stato. Si nell'una che nell'altra ipotesi il trattato è nullo, nerchè è contro il dritto e la giustizia.

Nol dicemmo che il polere convenzionale guò essorcitaris solla maria la teita, ma i diritti imprescribibili della nazione non possono essere mercanleggiati, dunque quainnque convenzione fatta per condannare una parte di una nazione alla serrità civile è unllo senza il consenso del popolo che deve passare sotto la dominazione straniera. Se i cittadini nom appartengono ai sovrano, se le persone e le famiglie non sono trafficabili come vili animali che si vendono e si comprano, come mai un sovrano per arrestare o concentare un vincitore, potrà cedergii nan provincia contro la volontà dei suddii?

Il secondo principio che noi stabiliamo si è che i trattati di pace che importano la cessione di una parle di territorio nazionale o di un'intera presincia non possono essere colidi senza il consenso della nazione, e senza il consenso speciale, di quella provincia che deve prasser solto il dominio del vincidore.

(1) Vattel, Droit des gens. Lib. IV, Chap. 11, § 11 o 12.

Per quello pei che si riferisco alla terza parte della dottrina del Westau noi troviamo che anche il Vattel si accorda, e scisiene che la necessità di fare la pace autorizza il Sovrano a disporre delle cose appartenenti al particolari, e gliene dà il dritto il dominio minente. Egli può ancora fino a un certo punto disporre della loro persona in virtri della podestà che has utulti I sudditi. e sarà solamento obbligato di ricompensare i cittadini per i danni che soffrono pel vantaggio comme (1). Nol però con tatto il rispotto divuto al grande pubblicista osiamo affernare che la sua dottrina è contraria ai principii razionali ed a quegii stessi che esti adotta nella sua copera

Il principio, che il sovrano possa disporre delle proprietà private dei sudditi in virtù del sno dritto eminente, ci farebbe supporre che il Vattel abbia dimenticato che la proprietà è Inviolabile per dritto di natura, e che lo stesso potere legislativo non può disporre, se ne eccettui il caso della pubblica utilità provata, la quale non toglie la proprietà, ma obbliga il cittadino a cederla dietro ricompenso per l'uso pubblico a cui può essere necessaria. Si noti però che I casi in cui la proprietà, pnò essere espropriata per ragioni di pubblica utilità sono determinati dalla legge, e perciò qualora la proprietà dei privati dovesse essere ceduta al nemico per ragioni di pubblica utilità non potrà il sovrano arbitrariamente con un trattato stabilire il passaggio di proprietà, ma dovrà essere autorizzato dal potere legislativo, il quale riconoscendo la pubblica ntilità pnò autorizzare il sovrano a cedere la proprietà privata ricompensaudo i privati: e può dargli facoltà di stipulare il trattato. Quello poi che significhi, che il sovrano abbia in certo senso dritto anche sulle persone dei sudditi, noi non lo comprendiamo affatto, e stabiliamo il terzo principlo perche sieno validi i trattati di pace nel seguente modo. Qualora il Trattato di pace importi la cessione della proprietà privata non sarà valido senza che il potere legislativo abbia autorizzata l'espropriazione ricompensandone debitamente i propietarii.

Generalmente la materia del trattato di pace dev'essere moralmente possibile di intrinsecamente lecita, e perciò deenon riteneris come invalidi quel trattati di pace i quali offendono i diritti primitiri delle nazioni, o i dritti delle terze potenze, potendosì ad essi applicare le regole generali da noi stabilito per qualunque trattato. Non vi ba dubbio, che i più importanti e gelosi come i più difficili a mantenersi el limiti dell'equita sono certamente i l'rattati di pace, perchè i vincitori da una parte vogliono profitiare oltre il debito della loro vitoria, di vinti sono costretti a fare sacrifici per conteniare le ambitose voglie del vincitore: nè si poò negare al vincitore la facoltà di profittare della vittoria per ricompensarsi delle spese della guerra,

<sup>(1)</sup> Vattel, luog. cit. § 12.

nè al vinto la rassegnazione di fare qualche sacrifizio specialmente se la guerra fu ingiusta dalla sua parte. Ma da ciò non può mai dednrsi che la vittoria, che può solo considerarsi come un fatto fortunato, possa dare il dritto al vincilore di infrangere e menomare i dritti del popolo vinto. Con questi principii si può facilmente comprendere con quali restrizioni noi accettiamo la massima ammessa generalmente dai pubblicisti che la base cioè del trattato di pace dev'essere l'uti possidetis. Questa massima insegnata dal giure romano poi possiamo accettarla semprechè l'uti possidetis non includa nna violazione dell'antonomia e dell' indipendenza del popolo vinto.

Avendo esaminato quando i trattati di pace possono essere validi per parte della materia passiamo ad esaminare il modo con cni si possono contrarre questi trattati. La dottrina dei pubblicisti a questo proposito noi la troviamo formulata dell'Heffter, il quale dice «Il trattato di pace conchinso tra i plenipotenziarii degli Stati belligeranti è obbligatorio in tutte le circostanze, quand'anche fosse imposto dalla preponderanza di una delle due parti contraenti, ed implicasse una rinuncia a dritti Incontestabili. Basta a questo rignardo, che non sia il risultato di violenze personali fatte alla persona del sovrano e ai suoi rappresentanti. Poco importa in oltre che la guerra sia stata ginstamente o inginstamente intrapresa da parte della potenza vittoriosa. Il trattato di pace stabilisce sempre dei rapporti internazionali nuovi

tra i contraenti (1). »

Tutti gli argomenti da noi addotti per dimostrare che i trattati fatti con violenza non sono validi possono applicarsi per confutare la dottrina dell'Heffter: noi non stimiamo opportuno ripetere cose già dette, e leggendo la dottrina dell'autore citato dopo gnanto abbiamo detto finora si può con facilità coufntare, essendo in aperta contradizione cou i principii razionali da noi dimostrati.

Quello che ha tratto in errore i pubblicisti è stata la necessità di legittimare i fatti compinti per porre termine alla guerra. Non vedendo alcnn limite al dritto della forza hanno conchinso, secondo dice il Kinher, che potendo ciascuna parte rinnuclare ai snoi dritti, gnando effettivamente ha rinunciato, e la rinuncia è stata accettata, il trattato stipulato obbliga anche quella parte che ha sacrificato i suoi dritti incontestabili, e per quelle disposizioni imposte colla forza (2), Ma queste contradizioni devono sparire dal dritto delle genti, e noi speriamo che il regno della forza avrà l'ultimo crollo dall'opinione pubblica che, illuminata dalla scienza, obbligherà la diplomazia a camminare pella via della rettitudine, e a non conculcare i principii della giustizia.

<sup>(1)</sup> Heffter, droit des gens, Livre 2, & 180. (2) Kluber, droit des gens, § 325.

## CAPO OTTAVO.

## Trattati di garanzia.

L'esperienza e la storia avendo dimostrato che le obbligazioni contrate dalle nazioni sono difficili a manlenersi quando sporpatuluo gono consigliate dalla perificia ed imposte dalla violenza e dalla forza, si è ricorso percio ad alcuni mezi accessorii per assicurarone l'osservanza. Uno di questi mezzì è stato la garanzia di una terza potenza o di più, le quali si sono obbligate verso le parti contraenti dell'escurione dell'obbligazione stipulata, promettendo di usare la forza contro quella delle parti contraenti che mancasso dall'adempiere all'obbligazione contrata. I trattati stipulati dalle terze potenze in siornità delle parti contraenti sono stati riconosciuti col nome di trattati di garanzia.

Qualora i trattati fossero poggiati ai principii eterni della ginstizia e validamente contratti, ed nna o più grandi potenze si obbligassero spontaneamente di vigilare per l'esatta osservanza, impedendo qualunque violazione contraria alla legge del dritto, noi potremmo considerare tale obbligazione come valida e legittima, anzi utilissima, per assicurare il trionfo della suprema legge della giustizia. Essendo infatti il fondamento e la base di tutto l'organismo umanitario il rispetto alla legge del giusto, ciascuna nazione deve avere interesse perchè i principii della ginstizia siano osservati, ed ha dritto di punire chi arbitrariamente li violasse a danno di un'altra, perchè chi offende la legge suprema che è il fondamento dell'organismo mnanitario offende tutte le nazioni, le quali banno interesse di assicurare la prevalenza della giustizia per diminuire quella della forza. Se una nazione dunque si obbligasse di tutelare una potenza debole dalle violenze che a suo danno potrebbero commettersi da una potenza più forte, noi consideremmo l'obbligazione giusta e conforme ai principit nazionali, chiameremmo il trattato più propriamente col nome di trattato di tutela. Ma i trattati di garanzia nel senso in cui l'intese la S. Alleanza e come l'intende la diplomazia non possono essere validi anzi sono ingiusti perche tendono ad assicurare il predominio della forza sul dritto. Infatti esaminando cosa intenda la diplomazia sotto il nome di trattato di garanzia noi troviamo che un tale nome designa una obbilgazione contratta da uno o da più sovrani in favore di un altro per assicurargii il tranquillo godimento dei suoi possedimenti ed dritti acquisiti in tempo di gerra, ed il libroro esercizio dei dritti di sovranita. Per conoscere qualche esempio dei trattati di garanzia noi rimandiamo i lettori a percorrere il l'amoso atto finale del Congresso di Vienna, ma per rammentaro enton a noi più vicino citiamo la Convenzione del 7 maggio 1832 conchisna a Londra tra la Fratcai, la Gran Bretagna, la Russia e la Baviera, In quel trattato fu stipulato tra le potenze citia che la Grecia formerabbe uno Stato monarchico indipendente col principe Ottone di Baviera per re, e che la Francia, "I righilterra e la Russia gara di Bravia la red Coltone il transcribi. Ordiy "I righilterra e la Russia garatici. Nello slesso tempo le tre potenze presavano la bror caranzia per un debito che Uttone di tras contrarre.

Finche si parla della garanzia per un debito noi possiamo accettarla, perche una nazione si può obbligare a pagare una somma se un'altra non la paga, come si può obbligare un individuo, ma la garanzia data ad un re per assicurargli la corona questa noi non la comprendiamo affatto. Ma forse i popoli sono materia vile come l'oro e l'argento di cui si garantisce il possesso? o la legge del cannone e degli eserciti può distruggere i dritti di un popolo ed obligarlo a stare come una mandra di bestiame nelle branche del suo dominatore? Questi principii non entrano nella nostra ragione, perchè non possiamo comprendere come la sovranità di una nazione possa essere distrutta dalla prepotenza di quattro sovrani, che fanno un trattato di garanzia. La rivoluzione del 1862 ha dimostrato gganto poteva valere quel trattato di garanzia, le grandi potenze sono state obbligate a riconoscere il dritto di sovranità nazionale della Grecia, e a dichiarare che il protocollo del 1830 e che il trattato del 1832 non avevano una forza assolutamente obbligatoria riguardo al popolo greco, quantunque però la stipulazione che escludeva dal trono di Grecia qualunque dei sovrani delle grandi potenze regnanti in Europa sussistesse nel sno spirito, e fosse permanente come gli interessi che la dettarono (1).

Anche nel 1856 (30 marzo) noi troviamo un altro trattato di garanzia stipulato dalla Francia, dall'Austria, dall'Inghilterra, dalla Prussia, dalla Russia e dalla Sardegna con cui queste potenze garantiscono l'indipendenza e l'integrita territoriale dell'impero ottomano e l'osservanza del trattato di pace.

Per non ripetere sempre gli stessi principii il già detto è sufficiente per dimostrare che qualunque trattato di garanzia per assicurare l'in-

<sup>(1)</sup> Documents diplomatiques pubblié per le ministère des affaires étourgères de France. Imprim. imp. 1863.

tegro possedimento di un territorio ad un sovrano, la costituzione di uno Stato, e l'esercizio completo dei dritti di sovranità ad una person o ad una dinastia è inginato ed illectio. nè presiamo ammettere altro trattato valido che quello che denotismo col nome di trattato di tuela per assicarare ad una potenza debole il godimento dei suoi diritti e la sua indipendenza secondo la legge del dritto ed i principii della ginstizia.

# CAPO NONO.

## Concordati colla Chiesa.

Per completare l'esame delle principali categorie delle pubbliche convenzioni stimiamo opportuno di fermarci a considerare una speciale categoria di convenzioni, quella sieè delle convenzioni colla Corte Romana, le quali prendono il nome di concordati per la particolare natura dei sogretti della convenzione stessa.

Se noi ci proponessimo generalmente di risolvere il problema soi concordati sono legittimi e se sono necessari non potremmo risolverio senza nna distinzione. Certamente nessuno ha sostennito mai che tra la Chiesa e lo Stato vi possa essere un trattato internazionale, perchè la Chiesa non sossono assimilarie a quelle tra Stato e Stato. Il concordato durupe non ha nulla di comune con i trattati internazionale per la speciale natura dei soggetti e dell' oggetto, esso deve considerarsi come un semplice accordo ira des autorità distitule e separate, le suppostato de la considerarsi come un semplice accordo ira des autorità distitule e separate, le suppostato de la considerazione sugli accordante la lora zione sugli assesi soggetti, estiliscono in modo per esercitare il lora polere senza accordarsene reciprocamente il dritto, il quale proviene da altra sorgente.

Al problema danque se i concordati sono legittimi, noi risponderemo, che nel senso in cei l'intende la Corte Romana, e segnendo il sistema praticato finora, i concordati sono illegittimi e contrarii al vero scopo della Chiesa e all'indipendenza dell'ambrità civile e religiosa, ma sotto altro rispetto gi accordi'ir la la Chiesa e lo Stato fatti secondo i principii del dritta e conformi all'indipendenza delle duo satorità, sarebbere superfiti se le dee autorità locassero quel termine fortunato di perfezione da vivere per quanto liheri ed indipendenti, per tanto congiunti in armonia perfetta, ma che possono essere utili finchè questo ideale di perfezione nou sia raggiunto. A dimostrare e chiarire la nostra idea è necessario esaminare brevemente che cosa sono stati i concordati, e dimostrare sotto quale rispetto sarebbero illegittimi e sotto qual altro sarebbero utili.

Per comprendere che cosa siano stati i coucordati per la Chiesa è necessario richiamare alcune idee generali che si affacciano spontanee

a chi riflette sulla storia del Papato e dell'Impero.

Studiando la storia del potere del Papato noi possiamo distinguere quattro epoche diverse. La prima da S. Pietro a Costantino. La seconda da Costantino a Carlomagno. La terza da Carlomaguo alla riforma ed alla gran rivoluzione del XVI secolo. La guarta che non è ancora comninta e si svolge nel nostro secolo. Allorchè sorgeva il Cristianesimo nella più piccola contrada dell'Impero, con un culto animato dalla fede, con costumi e con un linguaggio ignoto, sostenuto e propagato da uomini severi che si rifuggiavano nelle catacomhe per esercitare nel silenzio e nel mistero le loro pratiche di culto, il capo di questa nnova socletà non avea uulla per controbilanciare la potenza dell'imperatore, o per distruggere l'influenza di Giove al Campidoglio. L'impero fondato colla guerra e conservato colla forza, diretto da una politica che conservava il dispotismo e la schiavitù, sottomesso ad un culto che dominava l'universo, senti pochissimo l'influenza del nuovo potere del capo della Chiesa, che non poteva disporre, nè di forza, nè di armate, e che pmilmente esercitava un'autorità d'insegnamento in mezzo ad una ristretta classe d'individui animati dallo zelo e dalla fede.

Nei primi tre secoli il potere dei Papi è impercettibile; fnori delle loro funzioni essi erano modelli di virtà, soggetti di persecuzione, apostoli del martirio. Molto travagliava il clero per acquistare un potere nella società, ma era necessario molto sudore e molto sangue per ginngere ad ottenere il desiato scopo. La conversione di Costantino al Cristianesimo muta Improvvisamente la posizione della Chiesa, ed il potere del sno capo. La Chiesa si asside trionfante sul trono dell'imperatore, il clero si associa necessariamente alla vittoria, ed estende il suo potere gradatamente con quello del culto, e il potere del capo della Chiesa si accresce in proporzione di quello del clero, in modo che il Papa ri-

solende sul trono accanto all'imperatore.

Costantino ahhandona Roma, e la storia non ha saputo reudere ragione di questo fatto, e se non si volesse dire che era così disposto nel lihro degli avvenimenti, che preparavano la grandezza della Chiesa non si comprenderebbe come Cosfantino preferisse la dimora di Costantinopoli a quella di Roma. Il Sovrano dell'Impero abhandonò Roma, ma Roma fu sempre Roma, e questa città eterna destinata a dominare l'universo colle tradizioni del suo passato, colle sue grandezze, colle see memorie fu sempre la prima città dell' noiverso. e lo sarà sempre.... perché anche ai nostri giorni non vi è uomo che abbia nu cnore e che possa astenersi dal trasalire quando ode pronunziare questo nome grande di Romali... Alla partenza di Costantino mancara il prestigio dell'autorità, e il Papa trovatosi solo, sonza eguati, e senza padrone ereditò la gloria dell' impero, ed il suo potere cominciò a diffondere un grande spiendore nell'universo.

Il potere del Papaio si accrebbe immensamente per la forza degli avvenimenti e per la riconoscenza dei popoli. La sloria dopo Costanino è piena delle atrucità degl' imperatori, che non meritano più di portarne il nome, e delle devastazioni dei barbari si succedono secoli di miserie, di persecuzione, di carnelicine, di ferocia, e iu mezzo alle sclagner la Chiesa sodamente fa sentire una parota di consolazione, e solleva le miseria ed i pianti; essa sola protegge, difende, nutriesce, mentre gil altri spopliano, necidono, distruggono; essa sola pone una barriera alla ferocia dei barbari, e Attila leone di ferocia si arresta mansuefatto innanzi a Leone: le sue armi si abbassano riverenti iunanzi ad un uomo inerme circondato solamente dal prestigio di un'antorti acteste, e quell'onoue era il Pontellor Romano.

Gil nomini, inclinati naturalmente a riconoscere per loro signore quelli da coi ricovono magcior bene ce he sono più potenti, riconobbero il Papa per signore. E quale prestigio non avea acquistato la sua antorità sull'universo per la vittoria riportata su Attilat 7 qual dritto alla riconoscenza generale? La gloria dell'Impero era sparita, ed era soccidata quella della Chiesa. Venne Cariomagno, trovò il potere del Papa stabilito a Roma in modo che era impossibile distringerio, e riconoscenza il tatto concesse Roma al Papa, e così il loro potere divenne legitimo. Il atto concesse Roma al Papa, e così il loro potere divenne legitimo. Che prova che da quest'apoca conincia la sioria delle sventure della Chiesa, de ella smoderata ambizione del Papa De. E quest'epoca sopratotto è necessario studiare per comprendere che cosa sieno stati i concordati per la Chiesa e per l'Impero.

odului pei a cuinasa per impera di quest'epoca e seguire la seria via in no possiamo fre la storia di quest'epoca e seguire la seria della svereimenti che influirono ad assicurare la grandezta della collessossione sono del piete seguire, per la collessossione della collessossione d

Il polere del Papa essendo arrivato al più alto grado della sua graderza divenne immoderato de esorbitante. Il Papato mise fuori pretensioni orgogliose, pratiche odiose più degne dell'oriente che dell'occiente, del turbante che della tiara, e s'april a sua tomba. Una reazione era necessaria per porre un limite agli arbitiri di Roma, e arrivi Pepoca della riforma, che dette uu copp mortafe al potere del clero e a quello del Papi. La conseguenza ne fu che in luogo di rinnire 1 popi col legame della religione, le esorbitanza della corticomo della religione, le esorbitanza della conticiono tutti quenti che si separatorno dopo la riforma. Dopo questa crisi siegue un'i epoca di transationo dopo la riforma. Dopo questa crisi siegue un'i epoca di transationo dopo la riforma. Dopo questa crisi siegue un'i epoca di transationo dopo la riforma. Dopo questa crisi siegue un'i epoca di transationo dopo la riforma. Dopo questa crisi siegue un'i epoca di transationo dopo la riforma della religione della rel

In questo período di transazione noi trovismo i più importanti concordati fra la Chiesa e l'Impero, che noi non chiameremno convenzioni tra le due autorità, ma transazioni reciproche e rappresaglie. Infatti leggeudo i concordati noi trovismo che la Chiesa rinuncia a qualche parte del suo potere temporalo, per conservare il resto: e lo Stato, per rendicarsi delle surpazioni della Chiesa, invade quello che è soggotto al suo potere spirituale esclusivo, obbligando la Chiesa a sacrilicare la sua indipendenza alla sua ambizioni.

Noi non possiamo entrare in un esame critico del diversi concordati, perche ciò ci obbligherebbe ad uscire dalla nostra materia ed entrare in quistioni di dritto pubblico ecclesiastico, nè spetta a noi determinare in qual modo i concordati abbiano offeso i dritti della Chiesa e stabilire i principil generali con cui devono regolarsi le convenzioni tra Chiesa e Stato e guando souo lecite e possibili. Noi ci siamo proposto solamente di risolvere il problema generale se fra le calegorie delle convenzioni pubbliche si può ammettere anche quella delle convenzioni tra la Chiesa e lo Stato. Da quanto abbiamo detto nel capitolo quinto della 1.ª Sezione, e dalle considerazioni storiche che abbiamo premesse per far comprendere generalmente le spirito delle convenzioni tra Stato e Chiesa, risulta che i concordati fatti finora essendo stati basati sulla confusione dei due poteri, ed avendo conservato la invasione dell'uno nella sfera di azione dell'altro. devono considerarsi come contrarii al dritto delle due autorità, e alla . loro reciproca antonomia ed indipendenza.

Questa confissione del due poteri rispita evidentemente accennando l'Orgetto solamente dei concordati senza entrare in un esame criteri parziale. E per vero il più antico concordato che si conosca, è quello conchiuso a Worms nell'anno 1422 tra Callisto III ed Enrico V. Con tale atto l'imperatore rinunciava all'investitura delle terre e dei feudi

appartenenti agli abati ed alle sede rescoviti vacanti, e si obbligara a rispettare le elezioni, ma col dritto di faris rappresentare da due delegati imperiali. Il Papa concedera all' imperatore di esigere dagli eletti alcuni dritti di regalia. Nel concordato del 1437 tra il papa Ni-colò Ve l'Imperatore Federico III, chiamato concordato germanico, il Papa ricconosce il dritto di elezione a benedici vacanti nel canocidi celle Chiese metropolitane e cattledrali, riservandosi il dritto di confermare i nomiati e di nomiane ai benedici della provincia Romana. I più famosi concordati furnono quelli conciniosi da XVI secolo ilno ai giorni nostri. Ecelebre il conordato conchinsi da XVI secolo ilno ai giorni nostri. Celebre il conordato conchinsi da XVI secolo ilno ai giorni nostri. Celebre il conordato conchinsi o la XVI secolo ilno ai giorni nostri. Celebre il conordato conchinsi ca Lone X e Francesco I, e iniziato con concia. Questa forma del più secolosivamente la istituzione conorica. Questa fo una grande innovazione alla disciplina cella Chiesa da ila pratica tradizionale dei secoli antecedenti, ma le circostanze politiche ed altre influenze esteroiri consigliarono l'accordo.

Una transazione politica deve considerarsi pure il fanoso concordato conchisos il 15 lugilo 1891 tra la Repubblica Francese e la Corte Romana, e l'effetto della strana mescolanza dello spirituale e del temporate. Il primo console garanisce alla Chiesa il libero esercizio della religione catolica in Francia, ma si riserva il dritto di fare la nuova circoscrizione delle diocesi, di nominare alle sedi vacanti vessovili e arcivescovili. Assegna ai curati ed al vescovi un sufficiente assegnamoto, e loro concede di avere un capitolo du no seminario, e di servirsi delle chiese non alienate, ma obbliga il Papa a non turbare gli acquisitori dei beni ecclessitali; obbliga i vescovi al gioramento di fedettà alla repubblica, obbliga il Pontefice a riconoscere ent primo console i dritti e le preregative di cui godera l'antico governo.

È inutile procedere innanzi nell'esposizione generale dei concordati conchinsi tra lo Stato e la Chiesa, il glà detto è sufficiente per dimostrarei come sono contrarii al dritto e perciò devono essere abollti nella pratica.

Quando la Corte Romana rinoncierà all'ambizione di un temporale dominio questi accordi vili saranno inuiti, perchè le due autorità sono distinte di indipendenti, e non devono riconoscersi a vicenda; e quando lo Stato sari rasciurato che la Corte Romana non invidia alla cività, e sparirà la diffidenza con cui tuttora si vigilano le dne autorità per timore d'invasone, lo Stato ono porrà vincoli alla libertà della Chiesa, e le restituirà quello che le ha tolto concedendole con l'indipendenza la sua diguità. Sua diguità.

Da quanto abbiamo detto non vogitia dedursi che qualunque sorta di convenzione tra lo Stato e la Chiesa fosse contraria al dritto e per sè siessa illecita e contradittoria come abbiamo sentito sostenere da qualche scrittore moderno a proposito delle trattative tra il governo d'altaia e la Corte Romana. Noi combatteremmo sicuramente en con-

mosty Crees

cordato fatto sul sistema di quelli antecedenti e lo giudicheremmo non solo pericoloso nella partica, ma contrario al dritto ed si principii da noi accettati, noi non vogitamo entrare nella questione pratica della liconvenienza di una trattativa con Roma, perchè lasciamo ai politici di dritto solamente ed investigare cioè se dall'aver dimostrato falso il sistema dei concordati ne siegue che qualtonque convenzione tra lo Stato e la Chiesa è di luccia dei impossibile.

Quantunque le due autorità, la civile cioè e la religiosa, sieno per sè stesse indipendenti ed autonome, non vuolsi credere che la loro indipendenza possa esagerarsi siffattamente da riteuere che l'una potesse separarsi assolutamente dall'altra. La Chiesa è indipendente in quanto dirige l'uomo morale, lo Stato è indipendente in quanto provvede le condizioni esteriori perchè possa perfezionarsi l'nomo civile, però l'uomo non è divisibile come essere morale ed essere civile, e perciò i soggetti su cni esercitano la loro azione, queste due autorità sono identici. Si noti altresi che la Chiesa è indipendente in quanto conserva e diffonde il vero morale, e nell'esercizio della spa autorità di ammaestramento e di direzione non può essere limitata dal potere civile, ma per potere ammaestrare e dirigere ha bisogno di operare esternamente, e gli è necessario una disciplina, una gerarchia, un culto, Dal momento in cui il potere della Chiesa diventa esteriore, cade sotto la giurisdizione dell'antorità civile, la quale ha dritto di dirigere tutti gli atti esteriori. La Chiesa dunque come società visibile ed esterna lia la sua sfera di azione giuridica, come tutte le altre associazioni, e non può oltrepassare questa senza offendere l'ordine pubblico e assoggettarsi ad una repressione da parte del potere civile.

Il potere civile è autonomo ed esiste indipendentemente dalla Chiesa, però il suo fondamento è la legge morale, la sua missione è di assicurare il diritto di ciascuno, di determinare praticamente i principi di 
giustizia applicabili ai rapporti interni ed esterni dei suoi audditt; lo 
che significa che lo Stato accettando i veri morali propagati dalta Chiesa 
da loro una nuova e speciale sauzione ogni qualvolta si riferiscano 
ad azloni sociali ed esteriori. Lo Stato e la Chiesa dunque beuche di 
stinti, benche indipendenti, devono procedere in armonia, si perchè lo 
divisibile come essere morale ed essere civile, si perchè nel fatto 
à divisibile come essere morale ed essere civile, si perchè nel fatto 
pratico il collisioni sarcheboro inveitabili se non vi fosse l'armonia.

Noi conveniamo che lo Stato non può giudicare i veri morali che propaga la Chiesa, pei a Chiesa può esaminare o riomoscere la morale dello Stato: può coudaunarla, ma è sempre a Dio deferito l'ultimo giudizio. Noi conveniamo che i dritti delle due autorità non hanno bisogno della muttar ricognizione, ma nel modo d'esercizio stimiamo che le autorità possono accordarsi estabilire di prevenire le collisioni.

Numer Section

Queste convenzioni noi non le crediamo necessarie, anzi le diremmo inptili se l'indipendenza dei due poteri fosse praticamente riconosciuta. come è idealmente determinata, ma finchè questa ricognizione pratica non sarà nn fatto, perchè lo Stato non fosse obbligato ad intervenire col carabiniere ogni qualvolta la Chiesa oltrepassa il limite giuridico della sua azione esteriore, e perchè la Chiesa non sia tratto tratto turbata nelle sne pratiche disciplinari dall'intervento dello Stato, dovendo le due autorità esercitare ed operare simultaneamente nello stesso spazio, e nello stesso tempo, possono con convenzioni regolare i loro rapporti esteriori, ed in ciò noi non vediamo nulla di contraddittorio, pulla d'illecito, o di contrario ai principii della giustizia.

Se queste specie di convenzioni che sarebbero i veri concordati si potessero chiamare con altro nome sarebbe meglio per non confonderli con quelli passati, ma se si volesse conservare il nome, noi in questo solo caso crediamo possibile una convenzione tra Chiesa e Stato, e rigettiamo come false tutte le altre.

## CAPO DECIMO.

Effetti dei trattati in generale, e di quelli di alleanza in particolare. Garanzie per assicurarne l'esecuzione,

Da tutti i trattati validi e obbligatorii risultano per le nazioni alcuni dritti, tra I quali è principalissimo quello di obbligare l'altra parte ad adempiere le promesse stipulate nella convenzione. La nazione percio, non solo può esigere dalla parte contraente l'adempimento delle sue obbligazioni, e forzarla in caso di rifiuto; ma può obbligare altresi le potenze straniere a non impedirle il godimento de' suoi dritti convenzionali, e a non porre ostacoli, perche la parte contraente vi adempia. L'esercizio di questi dritti non ha bisogno di conferma, ed è una conseguenza immediata del trattato stipulato. Essendo inoltre i trattati contratti in buona fede obbligano non solo a quello che è stato espressamente stipulato, ma a tutto ciò che è implicitamente compreso nello spirito della convenzione stessa, e perciò non solo le parti sono obbligate alla letterale esecuzione del trattato, ma a tutte quelle cose altresì che sono conformi alla natura delle cose stipulate ed all'intenzione dei contraenti.

Poichè la personalità morale dello Stato non si mota col m'utarsi della persona del reguante, giri effetti dei trattati non resteranno sosposi colla morte del sorrano, perchè l'obbligazione deve sempre considerarsi come un'obbligazione della nazione. Per la stessa ragione, poichè la nazione susisie sempre, benchè sieno sopravvenute modificazioni nella forma del suo organismo politico; purchè non si sieno verificati notabili cambiamenti nei rapporti della nazione all'estero, tutte le obbligazioni contratte dal capo dello Stato cira l'esercizio del snoi d'ritti di sovranità si trasmettono al suo legittimo successore, quando però non si sopravvenuta ducum modificazione nella cositiuzione della sovranità e nella distribuzione dei poteri. — I tratati che concernano i sudditi, dei l'oro rapporti individuali banno la stessa autorità che le leggi dello Stato, quando sono contratti e publicati colle debite forme.

Ordinariamente nei trattati si stabilisce il tempo in cui deve effetturari l'obbligazione: e gli effetti che segono adl'obbligazione arranno il loro valore dall'epoca designata nell'atto della sipulazione. Quando poi il tempo non fosse prefisso, le nazioni devono sentire quegli stessi doveri di convenienza che hanno i privati, accordando quella dilazione necessaria, perche la parte che deve esseguire non softra alcun pregiudizio ed alcuna lesione dei snoi dritti. Quando la parte obbligatà è messa in mora, pole sesere tenuta a tutti il danni el interessi che possono soguire dalla non essenzione dell'obbligazione, e si possono applicare alle tazioni quelles tesses norme che si nasoni tra primente che per la privati vi è il tribunale che costringe all'adompimento delle obbligazioni contrattare, ma tra nazioni non vi è altro mezzo che la gnerra a cui si può ricorrere colle regole che stabili-remo nella parte seconda.

Questi sono gli effetti generali che risultano da qualunque tratiato, per gli effetti speciali poi che sleguono da certi trattati, noi vogliamo trattenerci a preferenza a discorrere degli effetti del trattati di aleanza difensiva ed offensiva, riserbandoci a parlare degli effetti del trattati di nace. dopo che parferemo della guerra.

Noi dicemmo che i trattati di alleanza possono distinguersi in tratati di alleanza generale, e in trattati di alleanza speciale, eletti più propriamente trattati di soccorso o di sassidio: e le potenze alleate si possono obbligare o a fare la guerra in comune, e a prestarsi un sussidio reciproco ed un soccorso nel caso che la guerra sopravvenga. Onesti trattati inoltre possono essere fatti o in tempo di pace sulla previsione di qualunque guerra possibile, o sopravvenutà la guerra per quella determinata guerra. Secondo la nature e lo scopo dell'alleanza

sono diversi gli effetti che sleguono dall'obbligazione contratta (1). Essendo l'alleanza difensiva o offensiva fatta pel caso di guerra, perchè l'alleato sia tenuto ad eseguire l'obbligazione contratta, è necessario che si verifichi il caso di guerra, e perciò la prima cosa a stabilire, perchè il trattato produca i suoi effetti, si è, che vi sia il casus foederis. Non si accordano i pubblicisti nello stabilire quando debba intendersi verificato il casus foederis per l'alleato. Alcuni, tra i quali vi è il Vattel, distinguono tra alleanza offensiva e difensiva, e sostengono che l'alleato non è tenuto a prestare aiuto all' altro nel caso di guerra manifestamente ingiusta, quando l'alleanza fosse difensiva. Noi seguendo l'opinione del Ferreira stimiamo meglio, senza fare alcnna distinzione, di affermare che il casus foederis non si può supporre verificato, qualunque sia la natura dell'alleanza, che nel caso di guerra giusta. Infatti avendo noi stabilito come principio che le vere e naturali alleanze si basano sugli interessi reali e permanenti degli Stati, e sui principii eterni della glustizia, non possiamo riconoscere come vere alleanze quelle poggiate su di un' interesse fittizio e passaggiero, e per un fine contrario ai principii eterni del giusto; perciò si deve supporre come condizione tacita di qualunque alleanza, sia difensiva che offensiva, che il soccorso che ciascuno degli alleati promette, non può valere per una guerra ingiusta, perchè l'obbligazione di prestare soccorso per una guerra ingiusta, importerebbe l'obbligarsi a commettere un' ingiustizia, e vizierebbe sostanzialmente il contratto rendendo invalido e pullo il trattato stipulato. Ouesta restrizione noi intendiamo estenderla anche ai trattati di alleanza per mero sussidio o soccorso, e stabiliamo perciò il principio generale che il casus foederis, condizione essenziale perchè il trattato produca i suoi effetti, non s' intende verificate che nel caso solamente di guerra giusta da parte dell'alleato.

Circa poi gli effetti particolari che possono seguire da un trattato di alleanza è necessario tener conto delle classole del trattato stipulato. Quando nel trattato è previsto il modo per la sua esecuzione, bisogna ad esso riferiris per determinare gli effetti che sieguono dal·l'obbligazione. In massima generale, quando col trattato gli alleati si obbligazio di fare la guerra in comune, formano propriamenet una societa di guerra, e gli effetti della loro obbligazione sono regolati da uggli stessi principii che regolano i contratti di societa; in modochè, i beneficii e le perdite sono a carico di ciascono de'socii in proprio cino edi suo conorso nella società, dei mezit di azione, e dello scopo

Hoffter, Droit inter., § 115-116. — Martens, Droit des gens, § 299 c 300. |
 Klüber, Droit des gens, § 270. — Vattel, Liv. III, Chap. VI. — Wheaton, Part. III, Chap. II, § 15.

che si propongono di raggiungere in comune. Quanto poi l'alleanza si limita solamente ad un soccorso in nomini, armi o vascelli ; o in sussidio in denaro è necessario tener conto delle clausole stipulate per determinare gli effetti che sieguono dall'obbligazione. Ordinariamente la potenza più importante delle due alleate è quella che ha la disposizione esclusiva delle armate, e ne avrà il comando supremo come se fossero suoi sudditi, ma per l'uso solamente della gnerra per cui il soccorso fu dato. Secondo le clausole stipulate il mantenimento della truppa potrà essere a carico della potenza principale, o dell'alleato; può anche essere limitato l'uso a cui possa adoperarsi il soccorso, può essere riserbato il dritto di richiamarlo, essere obbligata la potenza principale ad equipaggiare la truppa e simili. Per questi particolari effetti è necessario tener conto dell'obbligazione contratta, non potendo stabilire alcun principio generale. Lo stesso può dirsi per i spssidii in denaro od in armi, i quali devono essere dati secondo le norme stabilite nella convenzione.

Qualora lo Stato che ha promesso il soccorso non si trovi in condizione di adempiere l'obbligazione, in modoche danneggerebbe gravemente gl'interessi della nazione, se l'adempisse, l'obbligazione non avrà nessun valore per il principio generale, che nessuna obbligazione può ritenersi valida quando tenda a distruggere la nazione che la contrasse. Affinche però la nazione potesse riflutarsi dall'adempiere le obbligazioni contratte verso l'alleato, è necessario che il danno che ne seguirebbe dall'adempimento, fosse grave ed imminente, perchè sarebbe mancare alla buona fede, se per quei danni che sono conseguenza inevitabile del prendere parte ad nna gnerra, una nazione si ritenesse dispensata dall'adempiere l'obbligazione. In un altro caso pure il trattato non obbliga, e si è, quando l'alleanza fosse tra tre potenze o più. e che si verificasse nna rottura tra due delle notenze che faceano parte dell' alleanza. In questo caso la terza potenza non può dare i soccorsi ad entrambe le potenze, perchè non si è obbligata, e sarebbe una contraddizione inviare le sue armate e i suoi vascelli per combattersi gli uni contro gli altri; nè potrebbe dare il soccorso ad una delle due potenze con pregiudizio dell'altra, perchè sarebbe contro lo scopo dell'obbligazione; dunque in questo caso l'alleanza è rotta e la terza potenza non è tenuta a dare alcun soccorso.

Sono questi gli effetti generali dei trattati di alleanza, per quelli poi che si riferiscono alle parti belligerauti, e che sono conseguenza della guerra, noi ne parieremo nella parte seconda.

Alona volta per assicurarsi l'esecurione reciproca delle obbligazioni contralte suole darsi una garanzia e varii sono stati i mezzi adoperati per assicurarsi reciprocamente l'osservanza dei trattati. Quando il misticismo religioso avea invaso ia società, in modo che i despoti prepotenti si sforrarono di camuffarsi da mistici, si adoperò il giuramento, il bacio della croce, la sottonissione alla censura ecclessiasica del papa (4). Ma quando alla forza morale peralse la forza morale del papa (4). Ma quando alla forza morale riale, e da una parte i sovrani spezzarono la fede del giuramenti, ed il papa chiamato da sovrani stessi ad intorveniro negli affari temporati, si ritenne facoltato di sciogiene dal giuramento, e di dispensa sare dall'osservanza dei trattati, questi mezzi andarono in dissao, e dopo la pace di Westfalia gli esempii sono pochi, e dopo il sono, e escolo non troviamo alcano esembio di sal sorta di grazaraja (2). Vil

Nei tempi posteriori essendo prevalso il predominio del dritto della forza, si domandò la garanzia di una grande potenza, ma quanto possa valere questo nuovo mezzo di sicurtà, si può dedurre da quello che noi dicemmo parlando dei trattati di garauzia. Diceva bene Federico il grande: Tutte le garanzie sono come i lavori di filagrana più proprii a soddisfare gli occhi che ad essere di qualche utilità (3). Gli stessi pubblicisti infatti, che ammettono come legittima la garanzia per assicurare i possedimenti ceduti in una guerra, riconoscono che la parte che garantisce non è obbligata ad altro, che a prestare l'assistenza stipulata, e se questa assistenza è provata insufficiente. la potenza garante non è obbligata ad indennizzare quella a cui prestò la sua garanzia. Secondo noi poi la garanzia non solo è inutite ed inefficace. ma anche illegittima, quando è data per assicurare il possesso di nn territorio conquistato, o la sovranità di uno Stato ed i dritti di cessione, o la costituzione e simili. La garanzia tra le nazioni non può avere effetti reali, che quando si da nella soddisfazione di nn debito contratto.

Quache volta si è nasto pure di dare un pegno, mettendo nelle mati della patre a cui si è obbligata una parte di territorio, finchè non fosse adempinta l'obbligazione, e si è usato pure dare un'intiera provincia: un noi se possismo accettare che traltandosi di un debito si possa pure ammettere tra le nazioni un'ipoteca, non possiamo in nessuna guisa ritenere come legitima l'ipoteca di un'intiera provincia, per la ragione che i popoli non sono cose, nè sono proprietà dello Stato per polersi picporare o ipotezara o

L'uso di dare gli osiaggi che valeva moltissimo presso gli antichi, nei tempi moderni non si adopera mai nel trattati fatti in tempo di pace, o solamente si adopera nei trattati fatti in tempo di guerra, nasandosi di ritenere i prigionieri finchè non sieno eseguite alcane condizioni del trattato stipulato. Noi troviamo un esempio nobabile

Schmauss, Corpus juris publ., p. 55. — Grotius, liv. 11, chap. XIII. — Dumont, t. IV. part. 2, p. 7. Traite de Cambrai. — Robaulot, Historie du regne de Louis XIV. t. 111, p. 125.

<sup>(2)</sup> Per la formula del giuramento, vedi Martens, Nouveau Recuil, t. IV, p. 185.

<sup>(3)</sup> Histoir de mon temps, Oenvres posthumes, t. 1, chap. IX.

dell' uso di dare gli ostaggi nel trattato di pace di Aix-la-Chappelle, in cui la restituzione del capo Bretone all'America del Nord fo garantito dall'Inghilterra alla Francia, inviando a Parigi parecchi par

inglesi in ostaggio.

Alcuni autori, tra i quali vi è il Vattel, hanno sostenuto lecito l'uso di dare in ostaggio un numero di persone, ammettendo pel sovrano nn dritto di obbligare pel bene generale le persone designate. Noi riteniamo, che le nazioni dovrebbero aspettare l'ademplmento delle obbligazioni più per la fede della parte obbligata e per l'onestà della convenzione stessa, che per questi mezzi per sè stessi Inefficaci per ottenere l'adempinento. In ogni modo poi non possiamo accordarci col Vattel sul preteso diritto del sovrano di consegnare in ostaggio i snoi sudditi, perchè non riconosciamo nel sovrano il diritto di disporre della persona dei sudditi. Egli deve garantire l'esercizio dei diritti a tutti, e non può condanuare un numero di persone a divenire schiavi di un re straniero. A nol sembra che l'uso degli ostaggi dovrebbe essere abolito, anche perchè è illusorio ed Inefficace allo scopo. Se il sovrano infatti non vnole adempiere l'obbligazione, quale ricompensa ne avrà lo Stato, ritenendo presso di sè le persone date in ostaggio ? Potranno esse soddisfare l'obbligazione, o riparare i danni dell'inadempimento? o forse potranno essere assoggettate ad una pena sol perchè il ioro governo mancò alla fede promessa?

Noi dunque concliudiamo che i mezzi adoperal per assicurare l'adempinento delle obbligazioni contratte sono per toro stessi Inefficaci. Non essendori fra le nazioni un superiore legittimo, nessun potere amon può garantire i adempinento delle obbligazioni, e per ottenere il rispetto alla fede promessa, è necessario che i principi eterni della giustizia fossero la norma delta condotta delle mazioni nello stipulo en enl'adempiere le obbligazioni. Finchè la tegge suprema del giusto non penetri nella coscienza della nazione e dello Stato, gli attri mezzi sono inefficaci e tutte le controversie si devono decidere colla forza e

colla guerra.

march Google

#### CAPO UNDECIMO.

## Interpretazione dei trattati.

Stante l'imperfecione e l'oscurità inestitabile di qualunque lingua straniera, può qualche volta accadere che l'espiciazione telletrale di una propositione adoperata in un trattato pubblico sia contraria al seuso, et dia occasione ad una contestazione tra le due parti contraenti. Poò anche verificarsi che fra le diverse disposizioni vi sia una contactione reade o apparente, e che sia necessario concliarle, o che si presenti un caso particolare nuovo a coi non potessero giustamente applicarsi le disposizioni generali stabilite nel trattato, o che una espressione per sè stessa chiara sia suscettibile di sensi diversi, e varifi casi simili possono darsi in cui l'applicazione e l'interpretazione di un trattato dia occasione ad una contestazione tra le due parti

Questi iuevitabili inconvenienti, conseguenza dell'imperfezione del linguaggio, possono avverarsi notabilmente, qualore la parti contraenti invece di eseguire le obbligazioni stipulate cou quella buona fede con cui chiunque promette, deve adempiere la sua promessa, usino la frode el Isutterfugio per dispensario dalle obbligazioni, e profittando del loscurità o dell'imperfezione del linguaggio si servano di esso come pretesto per legitimare la loro mala fede.

Da tutto ciò ne siegue la necessità di stabilire alcune norme per l'interpretazione dei trattati affine di diminulne l'arbitrio e la maila riede (t). Il principio generale che stabilisce Grotio su tale soggetto si è che in materia di promesse è necessario tener conto dell'intenzione più che delle parole, come dice Cioerone: Semper autem in fide, quidi senersi, son quid dizersi, coglitandumi (2). Ma potchè gli

refer -



Grotius, De jure belli, Lib. II, Capit. XIV. — Rutherfort h's, Isticut. Lib II, Chap. VII. — Klüber, Droit des gens, § 163-328: — Wheaton, T. I, Part. III. Chap. II, § 17. — Vattel, Droit des gens, Liv. II, Chap. XVII.
 De offciis, Lib. Cap. XIII.

atti Interni e l'intenzione non possono farsi conoscere altrimenti che colle parole, è necessario stabilire come colle parole si può interpretare l'intenzione:

1.º Circa le parole, il principio che noi stabiliamo si è, che esse devono avete nu senso proprio non straordinario, e più secondo l'uso comune, che secondo l'analogia o l'elimologia grammaticale. Così se in un trattato si parta di armata un tal nome non significherà una qualunque moltitudine di uomini colle armi, ma l'armata regolare, e perciò le ostilità commesse coutro la parte avversa dai corpi franchi, dai filibratieri, e dai briganti non si diranno commessi dall'armata porchè con tal nome nell'uso comune non s'intende qualunque molorche con tal nome nell'uso comune non s'intende qualunque molorche.

titudine di gente colle armi, ma l'armata regolare,

2.º Quando le parole per loro stesse possono avere un senso equivoco, non è lecito, con miserabili sottigliezze, interpretarle in nn senso contrario all'intenzione che poteva convenire ai contraenti. La natura dell'oggetto della convenzione, i suoi effetti, e le naturali relazioni delle parole equivoche colle altre, ne determinano infallantemente il significato; ed è una mirabile furberia ricorrere a sottigliezze per alterarne il senso vero. Così se un generale stipula una convenzione con cui promette ad una guarnigione che gli permette di uscire dalla fortezza, s' intende che deve permetterle di ritirarsi altrove con tutta sicartà, e non fare come Alessandro il Grande di permettere l'uscita e farne una carneficina. Così sarebbe contrario agli effetti del trattato, se una nazione avendo stipulato col governo Italiano una convenzione colla quale si obbliga di abbandonare le terre Italiane, volesse accamparsi in una possessione appartenente ad un Inglese e situata nel nostro territorio, adducendo per pretesto che quella non è terra di un Italiano, perchè s'intende bene che con l'espressione terra, s'intende territorio della nazione italiana.

3.º Quando le parole possono avere un senso più o meno esteso, bisogna altribuirle quel significato che è più conveniente ai soggetti che contrattano, ed alla materia che è l'oggetto del contratto. ci où è necessario tener conto del vecchio principlo, farores sunt ampliandi odia vero restrimenda, e intendere la parola in un senso più o meno esteso, secondo che gil effetti della convexioni esuo favorevoli o onerosi. Così se due generali stipulano una tregna di 30 giorni, potche la parola giorno può avere des significati, quello di giorno naturale la parola giorno può avere des significati, quello di giorno naturale dara 26 ere, uno si può intendere per giorno il giorno naturale. Pau am siscratibile furberia quella di Cleomene, che avendo fatto una tregua con quelli di Argo e trovatili addormentati, la terza notte, nella fede del tratato, ne ucciser mon parte e feco l'altra prigioniera, adducendo per pretesto che le notti non erano comprese nella tregua.

Top by Co

può intraprendere nna guerra senza il consenso degli alleati, devesi intendere una guerra offensiva, non già la guerra difensiva, perchè essendo il dritto di legittima difesa un dritto naturale delle nazioni, non si può intendere limitato senza il consenso espresso della nazione stessa.

4.º Per stabilire una regola generale che potesse risolvere tutte le controversie, che possono nascere per l'interpretazione delle parole, nol diciamo che tutte le parole oscure, equivoche o dubbie, devono accordarsi con quelle chiare e senza ambiguità, che si trovano nello stesso atto, e con lo spirito e la tessitora di tutta la convenzione; in modo da rigettare quel significati che menerebbero all'assordo, che renderebbero al'assordo, che renderebbero vana ed illusoria la convenzione, e che sarebbero contrarii all'interpicope presonta dei contraenti.

Arendo stabilito i principii secondo cui devono interpretarsi le parole di un trattato, passiamo ora a stabilire poche regole per interpretare la forza dell'obbligazione stessa, e la sua maggiore o minore estensione. Il principio generale che noi possiamo stabilire è il segonote: « Non potendo nessuan nazione obbligaziono e si stessa, nessuano obligazione può interpretarsi contro gl'interessi ed i diritti della nazione, e contro lo socoo per cui Pobbioazione stessa fu folta.

Come la ragione della legge è il criterio più giusto per Interpretare il valore della legge stessa, e classificare i casi particolari che cadono sotto la disposizione di essa, così la ragione del trattato e lo scopo che si sono proposti i contranenti nel contrarlo sono ii crierio più sicuro per misurare il valore e l'estensione, e farne l'applicazione al casi particolari. Per l'applicazione di questo principio è necessario tener conto di tatto il trattato, di mettere in armonia tutte le sue parti, di ben considerare le clausole e tutte l'insieme, per applicarlo in una maniera conveilente, in modo da non contradire la ragione del trattato. e lo scono dei contraenti.

Per ragione di un trattato s'intende il motivo che ha determinato le volontà a stipulare la convenzione. Qualche volta il motivo pob essere complesso e può risultare da diverse ragioni parziali, edi in tal caso quelle ragioni parziali complessivamente considerate costituiranno quella che propriamente diciso ragione sofficiente dell'atti.

1.º Quando un caso particolare non è espressamente contemplato in una conventione, ma impicitamente è compreso nella ragion sofficiente che spingera i contraenti a contrarre l'obbligazione, s'intende estesa anche per quel caso particolare. Così sei nu n'epoca i con i nou erano conoscinte altre fortificazioni che le muraglie, nna nazione si obbligava a non edificarne in un dato luogo, s'intende obbligata a non manire quel loggo con fossati e con riparti, perche la ragion sofficiente dell'obligazione a d'impedire che quella città divenisse una piazza forte. Per ben applicare questo primo principio è necessaria molta presautione per non estendere l'obbligazione oltre i limiti, pella skessa goissa

22

che molta prudenza è necessaria per ben interpretare lo spirito della legge; ma quando la ragion sufficiente è per sè stessa chiara e indubitata, non si può sacrificare lo spirito di nn trattato alla lettera morta, come non si deve sacrificare alla lettera lo spirito della legge.

2º Quando la materiale applicazione del trattato offenderebbe i dritti della nazione o lederebbe gravemente i soni interessi, deve intendersi ristretta l'obbligazione, e perciò se si verifica un caso particolare a cui sarebbe materialmente applicabile la lettera di un trattato, ma che sarebbe contrario alla ragione della convenzione, deve intendersi l'obbligazione inapplicabile a quel caso particolare. Le ragioni che legittimano la verità del principio sono incontestabili. Infatti, o dalla materiale applicazione del trattato ne verrebbe una sasurdo, e in tal caso l'obbligazione deve restriugerai, perchè nessuno può presunersi obbligazione deve restriunte sa subecciona di violontà, che rende nulla l'obbligazione, o la regioni sufficiente dell'obbligazione, e in regioni sufficiente dell'obbligazione cose le quali sono puramente e semplicemente comprese nella ragion sufficiente dell'obbligazione sufficiente dell'obbligazione cose le quali sono puramente e semplicemente comprese nella ragioni sufficiente dell'obbligazione cose le quali sono puramente e semplicemente comprese nella ragioni sufficiente dell'obbligazione cose le quali sono puramente cosemplicemente comprese nella ragioni sufficiente dell'obbligazione cose le quali sono puramente cosemplicemente comprese nella ragioni sufficiente dell'obbligazione con le propositione dell'obbligazi

3.º L'applicazione di no trattato rimane sospesa quando le circosanze sono mutate in tal modo, che qualora si losse verificato quello stato di cose nel momento in cui il trattato si facera non si sarebhe assunta l'obbligazione. Così se una nazione ha promesso un soccorso ad un alleato mentre si trovava nello stato di pace, non è obbligata a dare il soccorso se sopravvega una guerra, che l'obblighi al adoperare tutte le sue forza. Nell'applicazione di questo principio è necessadall'adempirer una converzione, ma quando si musta quello stato di cose per cui la promessa fu fatta, o quando l'adempimento nel nuoro stato di cose imperveduto pregiudicherebbe gl'interessi della nazione.

Queste sono le norme più generali che si devono seguire nelle interpretazioni dei trattati, Molte circostauze possono verificaris, per cui si richiederebbe la formulazione di nuovi principii, ma per non allungarci sovverebiamente in questa materia, no rifueltiamo, che i trattati devono considerarsi come contratti fatti in buona fede: che non deve ricorresi a sofismi ed a caviliti quando il dubbio non sorge o dalla natura della cosa, o dalle espressioni del contratto, o dalla novità del caso. Quando l'interpretazione è necessaria e le regole da noi stabilite fossero insufficienti, si possono bene applicare ai trattati utta quelle regole di ermeneutica, che sono dai giuristi stabilite per l'interpretazione dei contratti; l'analogia, l'uso, la consuetudine e si mill argomenti possono essere nilimente adoperati nell'interpretazione, e quando non vi è mala fede e sofismi, non è difficile arrivare ad nan soddisfacente soluzione.

Goog

## CAPO DODICESIMO.

Della fede dovuta ai trattati, e della loro estinzione.

Dalle regole da noi stabilite nel corso dei precedenti capitoli ognuno deduce, che secondo i nostri principii, non tutti i trattati sono validi, e non tutti perciò obbligano le parti contraenti all'osservanza. Ma non perciò voglia credersi, che nostro assunto sia di distruggere o scemare in gran parte il culto e l'osservanza scrupolosa alle pubbliche convenzioni. Tale non è al certo il nostro intendimento, perchè noi riteniamo, che il rispetto alla fede promessa sia una di quelle verità morali primitive ed universali, che la nostra mente intende senza bisogno di dimostrazione, e stimiamo un corollario di questa verità generale, che la convenzione liberamente e giustamente fatta stabilisca delle necessità morali di azioni e d'inazioni per quegl'individui che stipularono la convenzione stessa. Oltreché essendo il dritto positivo europeo consegnato in gran parte alla lettera dei trattati, sarebbe lo stesso che gettare il mondo nel disordine e nella guerra continua, se si volesse adottare come principio, che ogni nazione possa a suo talento rompere le convenzioni e rifiutarsi dall'osservarle. In tutte le epoche i trattati sono serviti in mancanza di una legge comune come vincoli legali tra i popoli selvaggi e civili, e le convenzioni sono state considerate sempre come mezzo legittimo per creare, modificare ed estendere i dritti reciproci; e per rendere più salda la fede dovuta ai patti promessi si è fatto ricorso alla rcligione facendola intervenire per rendere più saldo il vincolo delle convenzioni. Noi non intendiamo rompere la santità di questi vincoli, che anzi sosteniamo che la fede dovuta ai trattati dev'essere perfetta ed inalterabile, e bene fu detta sacra per indicare con tale epiteto, che il vincolo con cui i patti solenni legano le nazioni, è il più saldo di tutti, e simile al religioso.

Affinchè però questo vincolo legale potesse stabilirsi, affinchè potese richiedersi una sacra fede a questo vincolo, è necessario che i patti e le convenzioni fossero poggiati ai principii eterni della giusizia; è necessario che il concorso della volontà veramente esista, che la convenzione non sia il risultato della viotana, della forza, delle manovre fraudolenti, o di errori sostanziali, perchè sarebbe un condannare le nazioni ad una fede cieca e superstiziosa, se la lettera di qualunque patto e di qualunque convenzione le legasse e le obbligasse eternamente, quandi anche lo spirito loro fosse contrario alla giustizia. Il principio, che noi sosteniamo dunque, si è, che sacra el inviolabile dev'essere la fede ai trattati poggiati sui principi della giustizia anzi aggiungiamo che quanto maggiore e più scrupoloso sarà il culto e l'osservanza a tali pubbliche convenzioni, tanto più potti differenza cresciuta la dominazione del dritto, che noi abbitano potti di differenza cresciuta la dominazione del dritto, che noi abbitano e folicità umana.

Il culto dovuto ai trattati poggiati sui principii della giustizia dev'essere tanto sacro e inalterabile quanto lo è il culto stesso dovuto alla verità ed alla giustizia. Infatti la forza dell'obbligazione, benchè si possa provare colla scrittura e colla stipulazione, non è già che esiste per la scrittura e per la stipulazione, ma per i rapporti necessarii e naturali tra le due parti contraenti, e pel principio di giustizia, che ha regolato la convenzione. È il principio di giustizia che informa la convenzione, che produce l'obbligazione morale, e induce il dovere della fede e dell'osservanza; e finchè quel rapporto esiste, ciascuna delle parti contraenti deve serbare una fede tanto religiosa alla sua obbligazione per quanto la serba alla giustizia stessa. Alcuna volta si può credere che l'obbligazione morale deriva dal contratto stesso, quando cioè, i rapporti da cui derivono i doveri reciproci tra le parti contraenti, non sono poggiati sulla natura delle cose, ma sulla volontà stessa delle parti. Ma è indifferente, che i rapporti, che servono di base alla reciprocità dei doveri, esistano indipendentemente dalla volontà dei contraenti (doveri necessarii) o che derivano dai rapporti che essi volontariamente hanno stabititi fra loro (doveri volontarii). Dal momento che questi rapporti esistono o necessariamente o volontariamente, è il principio della giustizia, che regola quei rapporti, che ingenera l'obbligazione morale; e i doveri reciproci sussistono sempre finchè quei rapporti da cui sono generati sussistono. A ragione dunque la fede dovuta si trattati ed alle convenzioni è detta sacra e religiosa.

Dal già detto apparisce chiaramente come noi accettiamo la doitima dei pubblicist antichi, i quali poggiati sulla massima: Pacta sunt servenda, hanno stabilito come regola fondamentale del dritto internazionale, che cieca ed inalterabile dovesse essere la fede a trattati; e non sapendo come dimostrare il loro principio sono ricorsi alla necessità, alla salute pubblica, all'interesse generale. È saro, dice il Vatel, tutto ciò che la salute pubblica rende inviolabile. Così la persona del sovrano è sacra, perchè la salute dello Stato esige che esso sia in perfetta sicurtà; il popolo di Roma avea dichiarato sacra la persona dei suoi tribuni, perchè considerava essenziale alla sua salute di assicurare le loro persone da qualunque violenza. Se dunque tutte le cose necessarie alla salute del genere umano sono sacre ed inviolabili, i trattati che decidono le materie più importanti, dichiarano i dritti delle nazioni, assicurano i loro

interessi più preziosi, sono sacri ed inviolabili (1).

Questo principio annunciato senza chiarezza, senza determinazione, senza solido fondamento è stato accettato dalla diplomazia, la quale ha preteso una fede sacra ed inviolabile alle sue convenzioni ed alle sue congiure contro i popoli, ed ha inveito contro i violatori dei patti come se commettessero il più grave delitto contro l'ordine pub-blico. Noi non neghiamo il principio, ma è su altro fondamento che lo poggiamo per prevenire le sue false applicazioni. Quando manca in un trattato il principio di giustizia da cui può solamente derivare l'obbligazione morale, o quando i rapporti naturali o volontarii tra le parti contraenti sono mutati in modo, che non si rende più applicabile quel principio di giustizia, che regolò la convenzione, manca il principio dell' obbligazione e nessuna fede si può esigere, nessun rispetto si può domandare.

Il principio che noi abbiamo sviluppato, lo troviamo intraveduto da qualche pubblicista, benchè non abbastanza determinato. L'Hautfeille scriveva con ragione che se i trattati sono generalmente obbligatorii per i popoli che li hanno acconsentiti, non lo possono essere di una maniera assoluta. I trattati ineguali, dice egli, ed anche gli eguali che contengono la cessione o l'abbandono gratuito di qualche dritto naturale o essenziale, senza del quale una nazione non potrebbe essere considerata esistente come nazione, può continuare a ricevere la sua piena esecuzione, finchè le due parti obbligate vogliono farlo esistere; ma tutte due hanno il dritto di romperlo in quello che si riferisce all'abbandono o alla cessione del dritto essenziale, che per la sua natura è inalienabile e fuori di commercio (2).

L'esperienza poi ci prova, che la superstizione che ha voluto infondere la diplomazia nelle moltitudini, che la salute pubblica ed il bene universale esigeva una fede cieca ed un rispetto assoluto alle pubbliche convenzioni di qualunque natura, non ha impedito che i popoli rompessero quei patti contro il dritto; e le infrazioni tentate e compiute contro i trattati generali e speciali stipulati a Vienna, sono numerose e ciascuna di grande importanza. La Francia cui era

<sup>(1)</sup> Liv. II, Chap. XV, § 218 e 219. (2) De droite e des devoirs des nations neutres, T. I, p, 10.

impedito di richiamare sul trono i Napoleonidi, quasichè fosse lecito per fini politici di violare l'autonomia interiore di un popolo, a dispetto del superbo divieto decretato a Vienna innalzò sul trono il nipote del primo Napoleone, e obbligò le grandi potenze ad ossequiarlo ed a riconoscerlo. I Belgi spezzarono la loro unione comandata con gli Olandesi, e nel 1830 si rivendicarono in libertà e in essere di nazione. Gli Svizzeri, obbligati ad accettare il patto confederativo compilato e proposto dal congresso di Vienna, ruppero le anguste fasce entro cui voleva tenerli chiusi la santa Alleanza, e formularono un patto confederativo assai più perfetto. Il Cantone di Neufchâtel pretese a ragione la sua indipendenza, e negò di perseverare nella suggezione alla casa di Brandeburgo. L'Italia poi bistrattata e divisa, colse le occasioni propizie per lacerare i trattati a suo danno stipulati e collo sprezzo della meravigliosa grandezza del suo passato: e dette l'ultimo colpo e forse il più micidiale alla convenzione di Vienna. I principii e la storia dei popoli adunque c'insegnano, che per poter domandare il rispetto dei trattati e una fede sacra ed inviolabile alle pubbliche convenzioni, non basta che queste sieno stipulate con le formalità di etichetta, di cui molto si sono occupati i diplomatici ed i giuristi, tenendo conto più della corteccia che della sostanza e del midollo: ma più interessante si è che sieno poggiati sui principii eterni del giusto, senza di che ogni fede è effimera, ogni culto ed ogni rispetto è temporaneo e passaggiero, e non può durare che quanto dura la forza che lo promuove.

La dottrina da noi stabilita è quella sopratutto svolta in questo capitolo, quantunque ragionevolmente yera, potrebbe da alcuni essere giudicata molto pericolosa nella pratica. Se le obbligazioni non sono valide quando non sono poggiate sui principii di giustizia: se una nazione può negare la fede a quei trattati giusti quando furono stipulati, ma che possono divenire contrari al suo interesso per un mutamento di circostanze, che avrebbe mutato i rapporti fra le parti contraenti, chi porrà un limite all'arbitrio delle nazioni? e quale sarà il valore pratico di qualunque specie di convenzione? Ogni nazione potrà rompere i patti promessi credendosi gravemente lesa nei suoi dritti, o si rifiuterà di adempiere le promesse sostenendo di essere mutate le condizioni, in cui faceva la sua promessa: e non essendovi un giudice a cui appellare per far esaminare la controversia, o è necessario ricorrere alle armi e risolvere la quistione coi cannoni, ovvero è necessario sottostare all'arbitrio; ed ecco colla nostra dottrina con cui sognavamo distruggere il regno della forza e ripristinare il trionfo del dritto, accresciuti i motivi di controversia tra nazione e nazione, e moltiplicati i casi in cui è necessario ricorrere alle armi.

Io ho voluto esporre l'obbiezione in tutta la sua forza perchè

non la temo, e dichiaro che lo scopo che mi sono proposto nel presente trattato, è di todiere l'arbitrario e di stabilire perfettamente i limiti di azione di tutte le forze sociali. Le nazioni non possono arbitrariamente rifuttaria dall'adempiere e lobbligazioni contratte, e quantunque non vi siano tribunali, le nazioni possono essere costrette ad adempiere le obbligazioni. Il ricorso alle armi è un espediente cattivo e non necessario, ed altri mezzi vi sono per ottenere l'osservanza dei patti e delle convenzioni. Le nazioni hanno dei mezzi giuridici di azione come li hanno gl'individui, e di questi noi parle-remo nella seconda parte; allora dimostreremo in qual modo senza tribunali, senza giudici e anche sent'armi, si può risolvere una questione di dritto fra due nazioni, e stabiliremo quali mezzi giurdici di azione ciascuna nazione possieda, per obbligare un'altra o a ri-spettare un suo dritto o a riparare un'offesa.

Quando di due nazioni una sostiene di non essere obbligata ad eseguire un trattato, e l'altra pretende di essere obbligata, fra loro si eleva una questione di dritto, la quale de'essere giuridicamente risoluta; dunque quando noi dimostrereno come si debono risol-vere le questioni dritto fra due nazioni, noi risolveremo direttamente l'obbiezione è ritolotta in questi termini: se è possibile risolvere giuridicamente una contestazione fra due nazioni, possibile risolvere la contestazione che può sorgere nell'essere o non essere obbligato ad eseguire un trattato, ma è possibile risolvere giuridicamente una contestazione, come dimostreremo nella seconda parte; dunque l'arbitrario che a primo aspetto sembra una conseguenza della nostra teorica, rimane eliminato, e noi arriviamo sempre ad assicurare l'assoluto predominio della legge e della giustizia.

Oltre le cause intrinseche da noi accennate che possono sospendere e togliere del tutto l'obbligazione di osservare un trattato, vi possono essere altresl cause accidentali, le quali, o possono temporaneamente sospendere l'obbligazione, o la possono assolutamente estinguere.

Un trattato può essere temporaneamente sospeso, se fra le due nazioni contraenti si verificasse una guerra generale, a menochè il trattato non fosse stato stipulato nella previsione, e per la durata della guerra. Noi ci occuperemo di dimostrare questo principio, dopochè parleremo degli effetti della guerra rispetto le parti belligeranti.

Il traitato sospeso può essere rinnovato col consenso conune o espresso, o tactico Quando il trattato è rinnovato, obbliga per l'avvenire dopo essere stato ratificato, ed è sottoposto alle regole generali dei trattati ordinarii. Se poi il trattato primitivo è richiamato in vigore col consenso tacito o espresso, esso rimane integro in tutte le sue disposizioni.

Primer in Google

Il trattato poi si estingue di pieno dritto, quando è compiutamente eseguito: o quando fu stipulato per un tempo determinato e passa il tempo stabilito nella stipulazione: o quando si verifichi una conditione considerata nel trattato come risolutoria dell' obbligazione: o quando senza nessuma colpa delle parti contraenti si annienta la cosa che formara l'oggetto della convenzione.

Il trattato cessa di essere obbligatorio quando è violato da una delle due parti. Se una delle parti violasse solamente un articolo del trattato, questa violazione paranale non potrebbe autorizzare l'altra parte a rompere la conventione. Essa avrà il dritto di inchiamare la parte opposta all'osservanza dell'articolo violato, e può dimandare la rifatione dei danni se fosse stata danneggiata dalla violazione. Qualora però l'articolo violato fosse di tanta importanza, che la sua violazione distrutggesse lo scopo che la nazione si era proposta di conseguire col trattato, essa può reclamare e può anche minacciare di considerare la convenzione come non avvenuta, se non ottene pronta soddisfazione; ma se si tratta di una leggiera violazione di un articolo di poca importanza, non è lectir nicorrere a misure estreme, e si può richiamare la nazione all'osservanza dell'articolo violato senza rompere le buone relazioni amichevoli con essa.

I trattati finalmente si possano estinguere nello stesso modo con cui furono contratti, cioè, col consenso delle parti, e basta il consenso

espresso o il consenso tacito dei contraenti.

## CAPO TREDICESIMO.

Principii direttivi dei congressi internazionali.

Una materia tanto ialeressaate come quella dei congressi internazionali è stata trattata legermente dai più grandi pubblicisi, tanto che rileggendo le loro opere e studiando quel tanto che ne scrissero, mentre si trova largamente trattato delle forme esteriori che devono regolare queste adunanze di principii, e tenuto parola del luogo in cui devono radunarsi, della potensa a cui spetta l'initiatava, dell'este chetta e dei cerimoniale degli ambasciadori, dell'ordine di precedenza, della gerarchia, della segnatura e simili, nessuno si è fermato a studiare i principii che dorrebbero regolare queste adunanze, e solamente nel secolo nostro noi troviamo pubblicisti, che più che della forma, si occupano della sostanza della cosa, tra i quali citiamo con piacere il nostro Mamiani, che nella dotta opera di un nuovo dritto pubblico ha stabilito i principii generali che devono regolare i congressi internazionali, e il Perreira e il Vergé clic hanno studiato la questione dei principii più che quella della forma.

Nè di questo fatto bisogna farne meraviglia, perchè, mentre considerando il vero scopo dei congressi, e la loro dignità e maestà, noi dovremmo aspettarci, che le convenzioni stipulate in queste adunanze di principi dovessero restare come monumento imperituro della comune rettitudine e dei principii di giustizia applicabili ai rapporti generali, e porgere il fondamento e l'autorità perdurevole a tutte le trattazioni successive; invece noi troviamo che gl'interessi e le ambizioni illegittime entrarono mascherate in quelle adunanze, e la forza detto sovente le condizioni dei patti, in modo che l'intima costituzione loro rimase viziata e falsata. Spesse volte fu la spossatczza e la necessità di porre una tregua ai lunghi combattimenti che dette origine ai congressi: altra volta fu l'interesse di assicurare dritti illusorii, i quali non potevano sostenersi che colla forza: e vi furono pure congressi riuniti per interessi meramente parziali, i quali ebbero per iscopo di far intervenire le grandi potenze negli affari interni per ottenere il loro appoggio morale, e anche la loro forza, ad assicurare un dritto controverso: e quest'invasione si covri col finto nome di garanzia.

La formulazione dei principii generali di giustizia, che dovrebbero regolare i rapporti tutti internazionali, non si volle mai; e mentre si provvide ad interessi parriali, e si confermarono le tregue indotte dalla stanchezza dei combattenti, mai si stabilirono le norme su-preme per allontanare e far cessare le guerre: mai si provvide ad assicurare il regno della giustizia, della liberth, della fratellanza fra le nazioni, in modo che le guerre succedettero frequenti, e la storia el congressi altro no ci rivela che la storia dei trattati di pace per porre termine provvisoriamente agl'infiniti mail della guerra, e de sicurare la politica dei fatti compiuti. Perciò essi restarono senza vigore e senza forza, e l'autorità loro ne scapitò in modo, che un antico politica omo scrivere, che essi erano fatti per illudere le moltudini, e altri il paragonò alle tele di ragno che non arrestano che le mosche.

Per valutare quanta fosse la forza morale delle pubbliche convenzioni, noi riferiamo i pensieri di un principe, che scrivendo la storia della sua vita si tolse la maschera del politico e fece profonde rivelazioni. « La posterità, scrive egli, leggerà con sorpresa in queste

FIGRE 23

memorie il raeconto dei trattati fatti e rotti, e benchè questa sia una cosa comune, pure non scusa l'autore, se non vi fossero migliori ragioni per scusare la sua condotta. L'interesse dello Stato deve servire di norma al sovrano, e questa è la legge suprema ed inviolabile a cui il principe può sacrificare quei legami la di cui continuazione sarebbe pregiudizievole. Alcuna volta l'interesse dello Stato, la necessità, la saggezza, la prudenza obbliga un sovrano a trasgre-dire i patti, quando non vi è altro mezzo a campare dalla rovina. Un particolare dev'essere obbligato ad eseguire la sua parola, quand'anche l'avesse data inconsideratamente, e se mancasse si potrebbe ricorrere alla protezione delle leggi; ma gl'inconvenienti che ne possono derivare nuociono a lui solo, mentre l'adempimento della parola del sovrano può nuocere allo Stato, e in tal caso chi è tanto imbecille da sostenere che sia obbligato a mantenere la sua parola (1)? »

Secondo questa dottrina la salute dello Stato è la suprema legge del sovrano, e quando poi si rifletta che la salute dello Stato per i principi significa la loro sicurtà, la conservazione del loro dominio, la stabilità della loro dinastia si comprende quale sia la legge dei sovrani, e quanta la forza morale dei congressi secondo la loro morale e la loro politica. La salute del sovrano è quella che detta le convenzioni, e la sua salute le rompe, ed ecco come, secondo la dottrina dei principi, invece di assicurare nel mondo il regno della legge e del dritto, si legittima il regno dell'interesse, dell'ambizione e della forza.

Secondo la nostra dottrina, grande potrebbe essere l'autorità dei congressi, e moltissima la loro utilità se fossero diretti coi principii della giustizia, piuttosto che con quelli dell'interesse. Se nei congressi e nelle adunanze diplomatiche si discutessero e si formulassero i principii generali del dritto, e si determinassero le norme di condotta stabili e senza eccezioni, molta sarebbe l'utilità delle adunanze internazionali.

A ciò ottenere è necessario accettare come primo principio, che essendo tutte le nazioni eguali innanzi alla legge, tutte fossero ammesse senza distinzione a discutere e a formulare i principii generali che dovrebbero regolare i loro rapporti reciproci. Quanto più generale è la discussione tanto è più difficile l'errore, e quanto maggiore è il numero di quelli che devono accettare un pronunciato generale del dritto delle genti, tanto minore è il timore che l'interesse offuschi le menti, e che l'ambizione o la passione tenga luogo della giustizia.

La legge morale in quanto stabilisce le massime generali di di-

(1) Federic II. Histoire. Introduction.

ritto che paiono alquanto rimote dalle applicazioni attuali ed immediate, è per sua natura chiarissima ed evidentissima, che è difficile, e direi quasi impossibile negare la luce del vero giuridico come è impossibile negare la luce dei oropi luminosi. Se alcuna vota l'ambizione o l'interesse afferma nel fatto pratico un principio, che è contro il dritto, non è già che sconosce il vero giuridico, ma che lo applica falsamente, e ciò succede più frequente nella pratica applicazione, perchè allora sopratuto la passione el l'interesse offiscando l'intelletto rende possibile l'errore. Quando dunque i rappresentanti delle tetto rende possibile l'errore. Quando dunque i rappresentanti delle protectio di sociali a formulare un principio d'intig generale, cui la sociali della considera della productiona della principio formula con la considera della considera della considera della principio formulato è secondo verità.

Il primo canone dunque che noi stabiliamo si è che nella formulazione delle massime generali di dritto delle genti dovrebbero intervenire i rappresentanti di tutti gli Stati senza distinzione, e che

la discussione dovrebbe essere libera ed imparziale.

Contro questa dottrina noi troviamo la teoria e la pratica segulta dalle grandi potenze europee, le quali misurando il dritto colla forza hanno preteso una superiorità incontrastabile e permanente su tutte le minori potenze in modo da ritenersi autorizzate a dettare la legge al mondo, e non solo ai popoli, ma agli stessi principi minori. Questo fu praticato nel congresso di Utrecht, in cui fu decretato che le Fiandre, il Milanese e le Due Sicilie passassero sotto il dominio austriaco, e che la Spagna mutasse padrone. E quando nel 1738 fu stipulato che le Due Sicilie non fossero più patrimonio dell'Austria, ma di un re spagnuolo, il quale venisse in Italia, e come, al tempo degli Aragonesi, separasse la nuova corona da quella di Castiglia. La più solenne e più imprudente applicazione di tale falsa dottrina fu fatta a Vienna un secolo dopo, in cui cinque re convenuti prima a Parigi e poi a Vienna si arrogarono la signoria del mondo e pretesero a loro devoluta l'egemonia europea. Essi senza tener conto del progresso delle scienze sociali, e più ancora dell'educazione e dello sviluppo delle moltitudini, si arrogarono l'arbitrato supremo e si spartirono i popoli, e li barattarono a guisa di merce; e divisero territorii arbitrariamente come se formassero un consiglio di locumoni etruschi che disponevano ad arbitrio dell'ager publicus e della sorte dei loro clienti e vassalli; ed obbligarono gli stessi principi minori ad accettare la legge formulata nella secreteria viennese.

Noi rigettiamo questa dottrina come falsa ed erronea, ed il secondo canone che stabiliamo si è che nessuna differenza vi è tra grandi potenze e minori innanzi alla legge, e che la voluta superiorità della pentarchia è contraria alla legge e al dritto.

Un altro errore ammesso nei congressi si è che spesse volte si è

In Google

profittato della circostanza di una riunione per una quistione d' interesse generale per interessare le potenze in una quistione d'interesse particolare. Ciò è accaduto qualche volta per iniziativa di un sovrano che ha dimandato al congresso la ricognizione e la garanzia di un dritto controverso; alcuna volta le stesse grandi potenze hanno richiamato i sovrani minori per esaminare la loro condotta e confermare i loro dritti. Noi in massima generale stabiliamo che i congressi devono trattare le quistioni d'interesse generale, e gli affari particolari devono essere trattati tra le potenze interessate. Può succedere però che un affare particolare possa essere portato innanzi ad un congresso, e questo noi lo riteniamo giusto e legittimo, anzi dimostreremo che è uno dei mezzi per prevenire la guerra. Se infatti fra duc potenze sorge una quistione, e non possono venire ad un accomodamento, sarebbe conforme ai principii di giustizia, che le due nazioni contendenti sottoponessero la controversia al giudizio delle grandi potenze, le quali deciderebbero da parte di chi stia il dritto.

I congressi dunque possono occuparsi di faccende particolari quando le petenze interessate invitano le grandi potenze come arbitre o mediatrici: e perciò noi stabiliamo come terzo canone che i congressi non devono occuparsi di faccende particolari se non per invito delle

parti interessate.

Un altro errore dei congressi internazionali si è stato di tenero poco conto delle quistioni di dritto, e di risolvere per transazione le quistioni di fatto senza formulare il principio di dritto applicabile a quel caso particolare. Ognuno conosce quanto sia squisita l'arte dei diplomatici nell'adulterare, e svisare la verità, ma essa non arriverebbe facilmente ad ingannare moltissimi, ed a giustificare le sue finzioni, se prima di pronunciare sul fatto particolare, formulasse chiaramente il principio di dritto applicabile a quel caso particolare. Se essa infatti volcsse solennemente affermare un principio in contraddizione colla verità e colla giustizia, offenderebbe certamente la coscienza ed il senso morale degli nomini, e se formulasse chiaramente il principio e poi ne facesse una falsa applicazione, apparirebbe manifesta la contraddizione tra il principio e le conseguenze. Così se nel congresso viennese i potentati convenuti avessero formulato prima i principii di dritto, non avrebbero potuto classificare il loro operato sotto nessun principio; e se avessero avuto l'imprudenza di affermare solennemente esser lecito di dividersi i popoli come se fossero proprietà dei signori; o che non vi è parità tra l'autonomia degli Stati, e che ai più grandi e più forti compete il maggioreggiare, e decidere della sorte dei più deboli; e che la conquista di un territorio straniero tragga seco la sovranità ed il dominio sul popolo conquistato; ed altre simili stranezze l'ingiustizia avrebbe balenato agli occhi della moltitudine, e il loro scntimento ne sarebbe stato indignato.

Come avrebbero potuto i potentati di Vienna giustificare il concetto della legittimità se fossero stati obbligati a chiarirla esplicitamente, e a definirla con rigore? Se avessero detto che ogni reggimento politico giudica e proclama sè stesso legittimo, quando ha forza per farsi rispettare, ed i mezzi per obbligare al rispetto della sua autorità, le molitudini avrebbero scoverto subito l' arte secreta e l'abilità dilpomatica nel falsare i veri concetti del dritto.

Per prevenire adunque e togliere gl'intrighi della diplomazia à necessario, che in qualunque congresso si distinguesse la quistione di dritto dalla quistione di fatto, e che innanzi tutto si formulasso il dritto applicabile ai casi particolari. Nè questa formulazione e questo esordio dovrebbe credersi inutile, quand'anche si trattasse di un principio noto e universalmente accettato, perchè la reiterata conlessione dei principii non riesse mai inutile fra le nazioni, e forse i segretarii dei congressi si troverebbero spesso impacciati per non potere assestare le risoluzioni pratiche con le massime di dritto significate.

Un' ultima considerazione vogliamo fare, ed è, che quando si riunisse un congresso per porre termine ad una guerra, sarebbe necessario che il posto del convegno fosse fuori da qualunque influenza che potribbe compromettere la libertà delle diberazioni; qualono poi necessità volesse che il congresso si riunisse sulla linea di operazione delle due armate nemiche, sarebbe necessario dichiarare il luogo scello e i suoi dintorii nello stato di assoluta neutralità, af-

finchè le armate belligeranti non potessero accostarsi.

Questi sono i canoni più generali affinchè i congressi fossero più confornia que principii di guistizia che devono essere il fondamento di tutti i rapporti internazionali. Vi ha chi in generale sostiene essere i congressi amna autorità e senza importanza, perchè servono a solemizzare i fatti compiuti, o a stabilire accomodamenti parziali, i quali lasciano involuti i più gravi problemi politici. Noi al courti osiamo persuasi che grande sard l'autorità dei congressi, se la diplomazia comprenderà la sua vera missione, su cui la spinge l'opinione pubblica e la sviluppada cossienza nazionale.

I congressi, secondo noi, non devono proporsi di porre termine alle guerre e alle contese, ma devono studiare il modo come prevenirle ed allontanarle, e dopo il congresso di Parigi che inizia un' èra mova nella storia della diplomazia, noi speriamo che le aduuanze dei principi siano per riuscire assai utili e profittevoli per quanto finora sono state nocive e dannose. Il congresso di Vienna, secondo noi, è l'ultima formula di quello che i congressi sono stati pel passato; il congresso di Parigi è l' inizio di quello che saranno i congressi per l' avvenire, in modochè il primo chiude la storia antica della, diplomazia, il secondo comincia la storia moderna.

Noi sappiamo che le riforme non si compiono in breve tempo.

Per raddrizzare e sedare le intrinscehe perturbazioni del dritto non si arrivere de la grado a grado con riforme successive, con transazioni continue; ma noi stamo certi che l'opinione pubblica, questa egida onniposento del dritto pubblico nell'avvenire, colle sue cento voci, come Argo coi suoi cento occhi richiamerà i congressi nella loro vera via, ed essi sevriranno principalmente a stabilire e conservare le relazioni reciproche delle nazioni cogli eterni veri della libertà, dell'ergualianza, e della giustizia.

# CAPO QUATTORDICESIMO.

Dei principali congressi di Europa. — Congresso di Vienna e di Parigi. Necessità di un nuovo generale congresso europeo.

A voler dimostrare colla storia la verità delle idee da noi esposte nel passato capitolo, e il falso indirizzo dato dalla diplomazia ai generali congressi, che tratto tratto si sono succedutti in Europa, sepando le epoche in cui si è ristabilito l'ordinamento sociale rotto da lunghe guerre e da profonde rivoluzioni, si richiederebbe uni lungo lavoro a cui speriamo poter attendere con più lungo studio e più maturo e ponderato giudizio. Ora vogliamo restringerci solamente a brevi considerazioni sui congressi più importanti, che hanno stabilito l'attuale ordine politico e sociale, per giustificare le rovine che si son fatta e quelle che vorrebbero farsi, e confermare l'idea da noi accennata, che cicè il congresso di Vienna termina il libro dell'ancia diplomazia, e ne è la conchissione; e che il congresso di Parigi è l'inizio del nuovo inbro della diplomazia moderna, e stabilisco il nuovo indirizzo dei congressi della moderna Europa (1).

Se noi volessimo sotto un solo punto di vista considerare la sto-

and by Lord

<sup>(1)</sup> Vedi Garden, Histoire général des traités de paix, — Thiere, Le consulat et l'empire. — Mamiani, Nuovo d'ritto pubblico europeo. — Wheaton, Histoire des progrès du droit des gess. — Garden, Répértoire diplomatique. — Laurent, R'udes une l'histoire de l'umanité, — Chartoryski, Brass une la diplomatie. — Couley, Histoire universal. Introduction. — D'Abulgo, Histoire universal. Introduction.

ria dei congressi che tratto tratto si sono succedonti in Europa, noi rieveremmo da essa lo sforzo fato dalle potenze europee per trovare una specie di garanzia legale della loro esistenza e dei loro dritti. Semprechè lo svolgiamento spontano e progressivo delle forze sociali ha rinnovato o modificato l'ordine prestabilito, e rotto l'equilibrio generale: o che le guerre, conseguenza inevitabile dello sviluppo delle forze tendenti ali progresso, e dell'interesse delle potenze tendenti ali conservazione, hanno rimescoltato gil elementi tutti sociali, prodotto quel catactismi generali che distingonno le spoche e i grandi avvenimenti, i sovrami per assicurare i loro dritti lincerti e per provvedere menti, i sovrami per assicurare i loro dritti lincerti e per provvedere di li passato ed il presente; e alcune volte transigendo per la forza degli avvenimenti; altre volte softocando o ilminando lo sviluppo delle nuove forza, si sono studiati di conservare l'equilibrio, e trovare una garanzia legale della fore esistenza e dei loro dritti.

A ragione perciò le convenzioni internazionali stipniate nei generali congressi sono conosciute col nome di trattati di paze, perchè esse non sono, che tregue consigliate dall'interesse di conservarsi e di conciliare il passato col presente. Però in esse il problema non è stato mai risoluto, perchè falsi forono i principii con cui i sovrani cera-rono la garanzia della lore esistenza e dei loro dritti, nei provvidero mai all'avrenire, ne cercarono di stabilire una vera e leale armonia tra le forze sociali, perciò la lotta e l'agitzione sedata momenta-neamente per spossatezza e per bisogno di prendere nuovo vigore, ricomiciolò più dridita, ed il volto equitibiro non si potè mai solida-

mente stabilire.

Noi in massima generale accettiamo come principio essere necessario ne quilibrio far le diverse forte internazionali per garantire la legale esistenza delle nazioni ed il libero esercizio dei loro dritti, anzi sosteniamo che senza questo equilibrio l'autonomia nazionale è imposibile, come l'autonomia e la libertà individade sarebbe impossibile senza l'equilibrio delle libertà stesse, ossia senza che fosse deferninato il limite giurdico per lo volgimento delle singoli liberta

Noi accelliamo altresi dover essere principale sopo del congressi internazionali di subilire o conserrare l'egolibirio delle forze internazionali, ed assegnare a ciascuna la sua sfera di azione giridica, ma i fondamento su coi noi stimiamo potersi stabilire il vero equilibrio è ben diverso da quello su cni si sforzò di stabiliro l'antica diplomazia europea. Noi seredo ammesso come principio che vi esiste una elege assoluta, che regola tutti i rapporti interni de esterni delle nazioni, non vediamo altrimenti possibile l' equilibrio, che assicurando la superiorità della legge assoluta, la quale formitata è la sola che per la sua immutabilità e per la sua realità più determinare la siculdica di ciudidica di ciascalilità e per la sua realità più determinare la sciudica di calcidica di calcidia di calcidi

E or Leve

lo che allontanerebbe le collisioni, ed assicurerebbe l'armonia e l'equilibrio delle forze.

E poicibè il formulare i supremi principii della legge morale, che dovrebbe regolare i rapporti degli Stati spetta ai generali congressi, nei quali devono essere stabilite le norme di condotta applicabili a tutti i rapporti internazionali, perciò noi dicemmo essere scopo dei congressi di stabilire e conservare l'equilibrio delle forze internazionali.

Non è dunque il problema che si propose di risolvere la diplomazia antica che a noi sembra falsae, ma il modo di soluzione. Infatti l'antica diplomazia accettando come principio, che per regolare il mondo fosse necessario esser forte, ce he la forza era la miglior garanzia del dritto non si stadib di trovare un equilibrio giuridico, ma un equilibrio materiale, in modo da contrapesare le forze, e paraitzarse l'azione; e pensò stabiltre l'ordine e l'armonia nel mondo polutico nella stessa cuisa che si mantene l'ordine nel mondo fisico.

Essa non segnò il limite giuridico delle forze per prevenire le collisioni, ma verificato l'urto, cercò di porvi riparo, e distruggere gli effetti da cui poteva temere compromessa la sua esistenza. In modocbè l'ordinamento da essa stabilito fu sempre una continua transazione, sepna che arrivasse mai alla soluzione radicale del problema.

Tatte le combinazioni politiche di Europa furono i effetto della difidenza e dei timore, e questa diffidenza e questo timore furono il principale principio delle guerre, ostinate come le passioni che le ispirarono. Se una polenza acquistava una prevalenza di foremilitari o commerciali, sorgeva nell'altra nno stato d'inquietezza per paralizzare a saa preponderanza. Si aletavano quelle, che per la loro posizione erano nelle condizioni di nuocere al comune nemico, ne ventra indibitatmente nna guerra, a cul seguiva un trattato di paece, che provvisoriamente provvedeva all'ordinamento politico. Un principio regola-tore per arrestare l'ambitione dei conquistatori non si trovò mai, è il Mably scriveva: — Uno Stato che non sì difende da' snoi vicini che colla riquistria e colla moderazione sarà losto o tardi oppresso. —

Quello che noi abbiano generalmente detto si rende chiaro ed evidente considerando i principali congressi d'Europa. Per non cominciare dai congressi più remoti, noi cominciamo da quello di Westfalia che nella storia dell'indivilimento europoe segan nu'era importante, e che ragionevolmente è scelto come il punto di partenza del dritto internazionale moderno.

Il congresso di Westfalia (1649) pose termine a quel longo seguito di georre prodotte dalla rivoluzione religiosa compitta da Lutero e da Catvino, e dalla lotta politica iniziata da Enrico IV e da Richelieu, e continuata dal Mazzarino contro la preponderanza di casa d'Austria.

(Desto granda avvenimento segua no "Fa inportante pol progresso.

Questo grande avvenimento segna un' èra importante nel progresso dell'incivilimento europeo, e si può considerare come il primo tentativo fatto dalle potenze per trovare una garanzia legale della loro esistenza e dei loro dritti, anzi noi vi aggiungiamo, che il congresso di Westfalia fu il primo passo per assicurare la libertà del pensiero e la libertà religiosa, e per iniziare l'indipendenza delle nazioni.

Esso ruppe l'unità morale e politica che si era formata nel medio evo sotto l'influenza dei Barbari, unità, che era il risultato di due elementi integranti, il papa e l'imperatore, il papa combatteva i protestanti per assicurare l'unità della fede, ma l'unità della fede non era che il mezzo per preparare la dominazione universale della Chlesa. Secondo la dottrina della Corte Romana non era possibile l'unità religiosa senza l'unità politica, e la lotta contro il protestantesimo tendeva a ristabilire l'unità politica e l'unità religiosa: in modocbè l'ambizioso disegno di casa d'Austria, di stabilire la monarchia universale, era conforme allo scopo del papato e all'interesse della Chiesa, tanto che

l'Austria si potrebbe ben dire l'alleata del papa.

Il congresso di Westfalla consacrò contemporaneamente la separazione religiosa della cristianità, e l' Indipendenza politica degli Stati; esso riconoscendo l'eguaglianza delle tre confessioni cattolica, luterana e calvinista, e obbligando l'Austria a rinnnciare alle sne amblziose pretensioni, pose termine alla lotta religiosa e politica. La ricognizione del protestantesimo significò la ricognizione dell'individualità e dello spirito di nazionalità; e se oggi l'Europa non teme di essere assoggettata alla volontà di un solo uomo, lo deve all'influenza onnipossente dello spirito di nazionalità, che si svilnppò nella guerra dei trent'anni. Il trattato di pace infatti coll'eguaglianza delle tre confessioni riconobbe altresì l'indipendenza dei trecentocinquanta Stati che componevano l'impero germanico, fermò il progredire dell'Alemagna verso la sua naturale unità, e produsse il conseguente sviluppo della Prussia, la quale, figlia della riforma, si trovò naturalmente a capo del partito protestante, e diventò la rivale di casa d'Austria che manteneva il sno antico posto di capo temporale del corpo cattolico.

Il trattato di Westfalia introdusse nell'interna costituzione dell'impero due elementi stranieri la Francia e la Svezia, quali costodi della pace, e la Svezia come membro federale, e in tal modo ottennero il dritto di perpetuo intervento nelle interne vicende della Germania. Esso assicurò ai singoli Stati il dritto di allearsi tra loro e con gli stranieri, a condizione però che le alleanze non fossero dirette contro l'impero o contro la pace stabilita, e in tal modo la federazione della Germania in un mezzo per conservare un contropeso ed un equilibrio nell' Europa. Esso in fine riconobbe l'indipendenza delle provincie dei Paesi-Bassi e dei Cantoni Svizzeri, indipendenza veramente contrastata da casa d'Anstria; e con ciò riconobbe il dritto che avea ogni popolo oppresso di sottrarsi ai spoi despoti e di resistere ad un' oppressione divennta intollerabile.

FIORE

Ma il congresso di Westfalia pose termine alle guerre religiose e politiche, e risolvette il problema dell'equilibrio enropeo ? No sicuramente, perche quel congresso non comprese la sua missione come non la compresero gli altri che seguirono. La tendenza all'unità religiosa e politica sopravvisse alla pace di Westfalia, le lotte si riprodussero, e l'equilibrio stabilito si ruppe perche malamente stabilito. La rivoluzione religiosa e politica del XVI secolo infatti fu una reazione di ciò che vi ha d'individuale nella religione contro l'unità assorbente di Roma, e fu una reazione in nome delle nazioni contro l'idea della monarchia universale favorità ed incarnata nel papato. Il congresso riconobbe in parte il principio dell' individualità, che era un effetto dello sviluppo delle idee, e sotto questo rispetto seguò un'era di progresso nella storia del dritto, ma non si spaventò che del fantasma della monarchia: e non si propose di conciliare il problema dell'individualità e dell'autonomia coi principii del dritto, ma solamente di arginare il pericolo della monarchia che minacciava l'esistenza e l'indipendenza di tutti.

L'idea dell'unità morale e politica, sostenuta ostinatamente da Roma, profondamente studiata ha un fondo di verità, e significa l'unità morale e sociale del genere umauo. L'individuo naturalmente socievole tende all'associazione, e questa sua tendenza, naturale e necessaria per soddisfare i bisogni legittimi della sua natura, non può essere compinta e perfetta, che allorquando i legami che uniscono gli individui siano allargati siffattamente da comprendere il genere umano estendendosi all'umanità intera. Questa unità morale e sociale non importa la distruzione dell'individualità e della nazionalità, ma la loro armonia solamente; e perciò l'idea dell'unità come la comprese il papato e l'impero era falsa, perchè tendeva a distruggere l'individuo e le nazioni, quando solamente dovea armonizzarli.

L' isolamento è funesto alte nazioni come è funesto agl' individui; l'uomo s'anuienta nella solitudine, e i popoli s'immobilizzauo e periscono nell' isolamento. Come dunque vi lia una vita di società a cui l'uomo deve partecipare, come condizione indispensabile per svilupparsi fisicamente, moralmente ed intellettivamente, così vi è una vita generale, a cui devono partecipare le nazioni. Al di sopra delle nazioni vi è l'umanità. Essa non assorbe e distrugge le nazioni, anzi le sviluppa, le conserva, e le unifica stabilendo tra esse un legame, il quale non può essere altro che il principio eterno della giustizia, che riunisce tutti i popoli come fratelli, e stabilisce fra loro legami veri ed indistruttibili da cui può risultare il vero equilibrio.

Quando questa ricognizione dei principii eterni della giustizia sarà compiuta nel mondo, l'umanità avra soddisfatta la sua missione terrena, ed allora sarà realizzata la monarchia universale predetta da Daniele, e che la Chiesa ha preteso realizzare per mezzo dell'impera-

tore, falsando l'idea biblica. La monarchia universale noi non la intendiano materialmente, ma moralmente: e per noi significa la solenne ricognizione della legge assolnta nell'ordine civile, politico e morale, che è l'ultimo scopo del perfezionamento sociale, raggiunto il quale la missione temporanea dell'umanula sarà commini.

In qual modo sarà possibile questo regno della ginstizia? I popoli si striuppano, le forze sociali si stolgono, quello che oggi si crede utopia dimani diviene un fatto, una realtà: 1 cataclismi si succedono, le epoche si complono, e in mezzo a questo, agiraris e rimescolarsi di elementi noi vediamo a poco a poco sostituirsi al predominio della forza. Bisca la prevalenza del pensiero. L'intelligenza siviluppa, e svolgendosì acquista nonva forza e nuovo vigore, e lo sviluppo dell'in-elligenza proturrà la trasformazione del mondo, e stabilirà il regno della giustizia; e nella stessa guisa che raccolta nelle assemblee le-gistative formuneta i principii di giustizia che devono regolare i rapporti estori, nelle assemblee controli di giustizia che devono regolare i rapporti estori i rapporti estori.

Il congresso di Wesifalia non formolò i principii di giustizia per soddisfare la tendenza dell'unnatià all'nnità, lendenza fals'ificata dalla Corle Rom:-na coll'idea della monarchia universate: non limitò giuridi-camente l'ambizione dei conquistatori, ma cercò di provvedere al presente a arginare la polenza smisnarta di casa d'Anstria. La que stione fu l'emporaneamente risoluta, ma sorsero novelle ambizioni, provelle guerre, nuovi limori, novo necessità di generali congressi.

Per atterrare infatti la preponderanza di casa d'Austria il protestantesimo fo obbligato ad allearsi colla Francia, e la Francia divenne un'alleata infedele, e colla vittoria creditò le pretensioni del vinto. Fin da quando fu chiamato al ministero di Francia il Richelieu, il programma di Enrico IV fu preso per dirigere i destini della Francia, e la sua politica ebbe per scopo di abbassare il gran colosso di casa d'Austria. Perciò essa applaudi in secreto quando fu elevato l'elettore palatino Federico V; perciò eccitò la Danimarca e la Svezia a difendere la religione protestante. Quando poi la pace di Westfalia fu stipulata, essa acquistò un'influenza decisiva nei destini d'Europa, e cercò rinfrancarsi di tutti i sacrifizii sostenuti per sconfiggere l'Austria, La spa influenza s'accrebbe di molto per l'aiuto prestato al Portogallo a scuotere il giogo della Spagna, Alleata colla Svezia, forte all' interno, sostennta dal genio di Mazarino, note vincere i turbamenti interni, e annullare i più bizzarri intrighi che fecero pericolare i gravi interessi della nazione, L'accorto Mazarino, degno successore del Richelieu, resistè al cardinale Retz, vinse il partito dei demagoghi, ridusse all'impotenza il grande Condé, e forte all'interno potè stipulare il trattato dei Pirenei, con cui fu posto termine alla guerra tra la Francia e la Spagna ed assicurata la dominazione francese (1659).

La potenza francese, divenuta prepouderante sotto il regno di Luigi XIV. che dette il nome alla sua epoca, eccitò quei medesimi sospetti che in altri tempi avea eccitati la casa d'Austria, L'Inghilterra che occapata dalle divisioni interne, e dalle calamità della guerra civile. non avea comparsa nella scena politica, dopochè il genio profondo di Cromwel gittò le fondamenta della potenza britannica, cercò controbilanciare la preponderanza della Francia: e quando Lnigi XIV conquistò i naesi Bassi e la França-Contea, non ostante le rinuncie fatte nei trattati, l'Inghilterra, pnita all'Olanda ed alla Svezia, fece una resistenza efficace alle intraprese di Luigi, e l'obbligò a firmare il trattato di Aix-la-Chapelle (1668) con cul la Francia cedeva nna parte delle sne conquiste. Segnirono altri congressi parziali per porre un freno all'ambizione sempre crescente della Francia, tra i quali quello di Francfort (1681) preceduto e seguito da diverse negoziazioni, che ebbe per scopo di preservare l'Olanda dalle ulteriori invasioni di Lnigi XIV.

Gli sforzi uniti della Spagna, dell'Olanda, della Svezia e dell'Inghilterra per conservare l'equilibrio stabilito dal congresso di Westfalia ed arrestare le mire ambiziose della Francia, tornarouo inutili, Luigi XIV fece conoscere chiaramente i suoi disegui di estendere le frontiere della Francia sul Reno. Occupò l'Alsazia e nello stesso tempo mandò nn'armata nei Paesi Bassi spagnuoll. Questa manifesta violazione delle convenzioni antecedenti, eccitò il sospetto delle altre potenze, le quali si unirono contro la Francia, come in altra epoca si erano unite contro l'Anstria: ne vennero lunghe gnerre e tregue parziali consigliate dalla necessità di riposarsi per gnadagnar tempo e trovare nuovi mezzi per rinnovare la lotta. En conchinsa una pace, e riunito un congresso a Byswyck (1697) In cui la Francia finse moderazione, rinunciò alle sue mire conquistatrici, e riconobbe Guglielmo III come legittimo sovrano. La pace però non fu che una tregua e successero nuove gnerre e nuove tregne. Estinto con Carlo II il ramo spagnuolo di casa austriaca, le stirpi reali di Francia, di Baviera e di Austria pretesero di succedere ai possedimenti spagnnoli. Furono sostenute innghe gnerre, e stipulati trattati parziali con cni i pretendenti tentarono prima di dividersi la successione spaguuola. Fn fatto un progetto di divisione ad Aja (1698), poi un secondo nel 1700, vi furono lunghe discussioni, finalmente si venne ad un accomodamento per mantenere l'equilibrio europeo, e nel congresso di Utrecht fu stabilita nna novella divisione territoriale di Europa come si era fatto a Westfalia.

La pace di Utrécht fu per la Francia quella stessa che quella di Westfalia era stata per l'Austria. Per impedire lo smoderato ingrandimento di casa d'Austria, e per limitare la possanza francese, fu riconosciuta la pretensione di un nuovo cadetto di casa Borbone alla corona di Spagna, colla condizione che questa non si polesse mai unire colla corona di Francia.

A noi sembra inntile di ripetere, a proposito del congresso di Utrech, le considerazioni fatte pel congresso di Westalia. La sempice esposizione storica a noi sembra sufficiente a provare il nostro priocipio, e benche abbiamo dovuto accennare solamente i fatti per quanto bastara a provare il nostro asserto, pure l'esposizione sommaria del fatti è sufficiente per ora, e a miglior tempo speriamo in apposito trattato di discorrere più a lungo e di provare più direttamente la verità del nostro principio.

Dono la guerra ner la successione di Spagna, che ebbe termine colla pace di Utrecht, le potenze che vi avevano preso parte, esauste di nomini e di moneta, non desideravano altro che il riposo. Le due monarchie che pretendevano acquistare il dominio dell' Europa, la Francia e l'Austria, videro sorgere al loro fianco altre poteuze che ponevano un controneso nella bilancia europea. Tre grandi Stati sorgevano che davano un contropeso decisivo; la Russia, che avendo vinto la Svezia allargava le sue conquiste in occidente, e coi rapidi progressi che faceva nella civiltà, si assicnrava un posto distinto nella famiglia europea. La Prussia, agguerrita e diretta dal genio del grande Federico, che manifestava la nobile ambizione di essere nua potenza di prim'ordine. L'Inghilterra, che estendendo il suo commercio con un'industria sempre attiva, diveniva la regina del mare e colla sua formidabile marina era la naturale rivale della Francia. Questi nuovi elementi di potenza, che controbilanciarono l'ambizione della Francia e dell'Anstria, e il bisogno di riposo, fecero godere all'Europa 30 anni di pace. In questo periodo tacque pure la naturale rivalità tra la Francia e l'Inghilterra, e queste due nazioni, che prima si consideravano come naturali nemiche, divennero alleate per conservare la pace universale.

Un avvenimento impravisto però ruppe l'aquilibrio, ridestò le ambisioni, e le gerre sanguinose ricomiucianono. La casa di Habshourg era sul punto di estinguersi. Carlo VI non avea figli, e innanzi alla sua morte faceva una pramantica sonzione con cui dichiarva crede di tutti gli Stali appartenenti a casa d'Austria la sna figlinola Maria Teresa, e per sua sicurezza faceva riconoscere e garantire la pramunatica sonzione dai consigli delle provincie austriache, dalla Dieta dell'impero, e da quasi tutte le nazioni dell'Estoropa.

Alia morte di Carlo VI una folla di pretendenti sorse per smembrare la monarchia austriaca, e discuno pretese quegli Stati attribuiti all'Austria per mantenere l'equilibrio europeo. La Prussia combatté pel suo ingrandimento, occupò la Slesia, e Maria Teresa fu obbligata per conservare il resto della monarchia di cedere questa provincia col tratatso di Breslavia confermato da quello di Dresda nel 1745. La querra però non terminò, sorsero altre commiciazioni per la morte di querra però non terminò, sorsero altre commiciazioni per la morte di

Single Legislands

Carlo VII imperatore di Germania, finche si venne ad un trattato di pace stipulato ad Aquisgrana nel 1748, con cui fu rinnovata la divisione territoriale stabilita dal trattato di Westfalia e di Utrecht, eccetto la Slesia ceduta alla Prussia, e i Ducati di Parma e di Gnastalla ceduti all' infante D. Filippo. La pace di Aquisgrapa riconobbe lo statu quo ante bellum e confermò la prammatica sanzione di Carlo VI. Essa però nou fu che una tregua. Si formarono nuove alleanze e nuove complicazioni. La Prussia si nnì all'Inghilterra e fece una lega difensiva ed offensiva. La Francia divenne alleata all'Austria sua antica nemica. Seguirono due guerre sanguinose che ner 7 anni desolarono l' Europa. La Prussia avendo trovato alcuni documenti da cui risultava che l'Austria, la Germania e la Russia volevano invadere i suoi Stati per dividerseli, occupò la Sassonia, e sostenne una gnerra ardita contro l'Austria, la Russia e la Francia, guerra Innga ed ineguale ma menata a bnon termine dal potente genio del suo grande inonarca. Fu fatta una pace a Hubertsbourg, con cui furono confermati alla Prussia i possedimenti concessigli col trattato di Utrecht e di Aquisgrana. Contemporaneamente l'Inghilterra umiliava la Francia e stipulava nel 1763 nn trattato di pace a Parigi, obbligando la Francia a rinnnciare agli acquisti fatti nelle grandi Indie, e a confermare il patto stipulato nel trattato di Utrecht di demolire le fortezze di Dunkerane.

Dando non sguardo retrospettivo alla serie degli avrenimenti esposti flora da di congressi stipulati, se noi el facciamo ad interrogare in qual modo la diplomazia risolvette il problema di trovare per le nazioni una garanzia legale della loro esistenza de di loro druti, dobbiamo convenire che il problema restò insoluto perchè nessun principio giardico i stabilito per la sua soluzione. Poichè la potenze non pensarono di trovare altra garanzia che quella della forza, non affermarono e non pratiactarono che un solo pronuciato, essere lectico cio di intervenire o di formato dello consinzazioni anne della morta propere della consinzazioni anne della consistenza d

L'esposizione di questo periodo che la scuola ledesca chiama periodo rivoluzionario, la storia degli avvenimenti generali, delle guerre, delle tregne, delle conquiste, che ravesdiarona l'equilibria politico stabilito dai congressi passati, ci obbliglierebbe ad uscire foori dai limiti che ci siamo propositi in queste sommarie considerazioni storiche. Certo che la storia provercibbe tanto meglio la falsità del stema, quanto più minuttamente potesse studiaris el esporsi, ma nui onn potremmo allungarci senza dimenticare lo scopo del nostro trattato.

Poichè i congressi che noi abbiamo chiamati tregue e transazioni non ponevano un limite alle ambizioni conquistatrici, ne stabilivano i veri principii di un solido equilibrio, l'ambizione, sopita momentaneamente, si ridestava più potente dopo avere nel riposo della pace trovato puovi mezzi per ricominciare la lotta, e concepiti più arditi disegni per raggiungere lo scopo. L'insufficienza del sistema, la gloria della Francia all'interno ed all'estero, le sne tradizioni nazionali che rammeutavano il vasto disegno di Luigi XIV, che si riprodusse sempre in tutte le guerre da essa sostenute, e specialmente nel patto di famiglia con cul si combinò di riunire in un solo capo le diverse corone appartenenti ai membri di casa Borbone: l'iniziativa delle guerre di conquista tentate da Federico II, e la fatale divisione della Polonia, che sembrava giustisficare tutte le usurpazioni future, tutto conferi a ridestare le antiche ambizioni, le quali sembrarono poter divenire una vera realtà per l'energia, pel valore, pel genio militare del grand'uomo che governava la Francia.

Ma il disegno della monarchia universale che avea minacciato l'Ecopa per l'ingrandimento di casa d'Austria e di casa Brobne eccitarono tanti seriti timori, quanto nel ventisette auni che passarono dal 1788 al 1815, epeca di glorie per la Francia. Mai il dritto internazionale fu violato così apertamente, giustificando le ingiustizio colla necessità di difenderal. Mai l'insufficiera del sisteme abbu una

prova così chiara ed evidente.

Nessona barriera pote arrestare il gento politico e militare del grande Napoleore, nessona forza potè occuma e o diminuire la vasta ed immensa influenza che egli esercitò in Europa. Le sue intraprese funon vittorie, i sool trattati di pace furono retgue consigliale dalla necessità di rinforzarsi per tornare invigorito alla pugna. Tali furono i trattati coll'austria a Campo Formio nel 1797, a Luneville nel 1804, a Presburgo nel 1805, a Vienna nel 1809, con la Gran Bretagna admiens nel 1809, e finalmente con la Russia a Tilsit nel 1807.

Che cosa direntano i grandi conquistatori Alessandro, Cesare, Carlo Magno, Carlo V paragonali al genio potente o prodigioso del grande guerriero, che illustrò due secoli, ed apparve come faro che irragia lontano la sua luce, per mostarra di quali prodigli sia capace il più completo sviloppo dell'intelligenza umana secondata nelle sue azioni da tutti i favori della fortuna 7 Non vi basognò fanto genio per dominare l'Europa in secoli più remoti, quanto ne lo necessario per trattava di combattere con monarchie potenti, come quelle della Prassia, della Russia e dell'Austria. Eppure Napoleone seppe mutare l'aspetto dell' Eropa ed abbattere tutto l'editicio organizzato dal congresso di Westfatia, e conformato nei congressi posteriori per mante-nere l'equilibrio.

L'ambizione e la fortuna del grande congnistatore mosse l' Europa a trovare un rimedio per campare dalla sicura rovina e dalla temuta dominazione universale. Una coalizzazione fu organizzata contro la Francia, la gnale due volte vinta e vincitrice fini col cedere, e l'improvvisa e subitanea caduta di Nacoleone pose termine ai timori ed assienrò il trionfo degli alleati, che tante volte vinti e sconfitti ginnsero colla quinta coalizzazione ad abbattere quel potente colosso dell'impero francese.

Aliorchè cadeva la potenza di Bnonaparte l'Europa presentava un aspetto del tutto nuovo. L'autorità del trattato di Westfalia come fondamento del dritto pubblico europeo, non poteva essere più richiamata, perchè l'ordinamento da esso stabilito non esisteva più. Le colossali vittorie dell' impero erano state distruzione completa del passato, ed innovazione perfetta. Dopo la guerra dei trent'anni i sovrani aveano sofferti gli eventi dei combattimenti, ma nessuno avea perduto la sua esistenza ed il sno nome sulla carta di Europa, ma dopo le guerre della rivolnzione alcuni regni erano scomparsi, altri nuovi ne erano surti, e quando cadde Napoleone si poteva dire che l'Eu-

ropa era tavola rasa, su cui bisognava tutto costruire.

Gli alleati per assicurare i fortunati eventi della vittoria e stabilire la pace del mondo si congregarono prima a Parigi, e poi a Vienna, e questa assemblea, in cui si riunirono gli stessi sovrani d'Europa con un seguito di principi e di ministri, în al certo più solenne e più imponente, e risvegliò tante speranze concepite per le promesse dei principi stessi. Una grande responsabilità pesava sui convenuti a Vienna: si trattava di stabilire le basi del dritto pubblico internazionale, e risolvere il problema dell'equilibrio politico, ma non ostante lo splendore di si ciamorosa assemblea, non ostante tutta la scienza del passato e della civiltà moderna, di cui potevano far tesoro per compiere un edificio maestoso di saggezza politica, il congresso di Vienna ereditò gli errorl del passato, e li confermò, e riusci ad un capolavoro d'insipienza civile e d'inscienza politica.

Come mai non compresero i potentati di Vienna che era tempo di mutar sistema? come non si erudirono alla scuola dell'esperienza se nou erano capaci di erndirsi a quella dei principli ? come non rifletterono che il progresso naturale del pensiero, la sviluppata coscienza pazionale, e le massime di libertà e di eguaglianza civile che accompagnarono dappertutto le vittoriose aquile francesi, rendevano impossibile il regno della forza e della violenza? Se il principio dell'intervento ammesso nei passati congressi come mezzo unico per impedire la preponderanza, ed assicurare l'equilibrio era stato un pretesto alle guerre numerose, che si erano soccedote in Europa, non era clò sufficiente per dimostrare ai più ciechi, che non era con questo principio che poteva stabilirsi l'equilibrio europeo?

L'errore, l'ignoranza, la passione e la mal sopita collera accecò giu aimi , e in quel primo augo della viltoria altro scopo non si prefissero i sovrani alicat, che di assicurare la loro viltoria, e la loro dominazione assoluta. Essi aveano imparato dallo stesso Geare sconfitto, che il migitor sostegno era la forza, e che era necessario valersi delle armate stanziali, e fare del magistrati, e degli impiegali un'altra armata mossa da un solo volere forte, potente, inescrabile, e a questo mezzo pensarono irotorreo per assicurare la toro dominazione assoluta; cenda per distruggere qualunque attentali all'assoluto dominio etie volenza destruggere qualunque attentali all'assoluto dominio etie volenza assicurare in Eurono.

Nai non vogitano tutte ripetere le colpe e gli errori del congresso viennese, che spesso ne abbiamo parlato nei capitoli antecedenti, nel quai abbiamo accennato e confutato le false dottrine sulla sovranità, sull'intervento. Richiamando i igli detto innazzi comprende chiaramente a che riesci il congresso viennese: a stabilire nn equilibrio fittizio contro il dritto dei popoli, e a dare nnove coasioni alle guerre in loogo di prevenirle e rendere rare. Le conseguenze provano la verttà di quanto diciamo, e i congressi posteriori, che dovelgiero riuniria i Tropavia, a Lobiana, a Verona per sedare le rivoluzioni e le guerre che sopravvenero, dimostrano col fatto, quanto era stata falsa la soluzione data dal congresso di Vienna al grande problema di trovare una garanzia legale della esistenza e dei dritti delle nazioni.

Noi per confutare tutta la dottrina formulata nel congresso viennese e dimostrare la falsa via in cui si misero i sovrani alleati, ci contenteremo di dichiarare le massime implicitamente comprese in quel sacrilego trattato; e la loro assurdita è tanto evidente, che stimiamo inutile la confutazione.

4.º La podestà der monarchi è assoluta e divina. Gli Stati s' identicano in essa, è cutulo ciò che essi conchiadono o personalmente o per mezzo dei loro ministri obbliga i sudditi. 2º Il popolo non ha dritti. — La libertà è una largizione del principe che por revocarla quando la stima pericolosa agli interessi dello Stato. 3º Il principe può chiamare il soccorso delle armi straniere contro i sudditi. — I sudditi nou possono nani esautorare il loro sovrano. 4º Il principi posono scambiaria e edersi le provincie per dritto di guerra, di conquista, o di trattati senza l'assenso del popoli. 5º Qualtunque trattato endo propoli al propoli della provincia per di propoli della propoli

FIORE.

La sola enunciazione di questi principii che chiaramente si affacciano alla mente di chi legge l'atto finale del coogresso di Vienna (1) è sofficiente per dimostrare quanta sia stata l'ignoranza degli alleati e lo spreco fatto del principii di giustitia e dei dritti del popoli.

L'ideale della diplomazia europea essendo fais e de erroñeo come abbiamo dimostrato flora non potera sodifastre i bisogni della società. Lo sviluppo della civiltà, la circolazione sempre crescente delle dice, la reciprocità dei bisogni, e la storia del passato doveano al certo obbligare le grandi potenze a mutare l'indirizzo con cui avevano voluto risolavere il problema di associarea la pace e garantire i loro dritti. Ma l'ostinazione e l'ambizione spinse i sovrani a persisere nell'antica via, e l'esperienza provò novellamente quanto fosse falso il sistema dell'equilibrio fittizio stabilito colla ripartizione mariale delle forze. Infatti, tutte i rivoltizioni fatte dopo il congresso di Vienua furono felioi tentativi per lacerare ad una ad una le pagine di quella conventione, finche il ropioniono pubblica è arrivata a farsi intendere ed ha proclamato solennemente, che il congresso di Vienna uno si riconosce tibi.

un ricolisse par esi oggisti mirano le nazioni è molto più elevato. Il movo ideale a esi oggisti mirano le nazioni altri che è il legame indea di altri cironsosere la legge suprema dei dritto, the è il legame indea di altri cironsosere la legge suprema dei dritto, the è il legame indea di ricolvere le società moderne si può formulare nei segnenti termini « determinare come le nazioni possono cessitere sotto la suprema legge del cirito. « Conveniamo che la soluzione del problema non è facilissima in modo da poter trovare de alturare la soluzione con protreza, ma certo si è che la tendenza della società è questa, e presto o lardi l'opinione pubblica illuminata, e le estese relazioni, che seumere più si altagnon tra popoli abitani regioni diverse, abituati prima a guardassi con diffidenza, a considerarsi come simieri, a « odarsi anche come nemici, tuto i fa sperare che la tendenza della società arriverà ad essere realizzata, e che i progresso e la civitità renderà possibile la soluzione del problema.

Il movimento iudustriale e commerciale dei nostri tempi da una forza immensa a questa teudenza. L'itela ell'unità wama e della naturale fratellanza dei popoli si allarga sempre più, e quest'idea è una reazione all'idea dell'equilibrio, ed alla politica formulata dai congressi di Westfalia edi Vienna. Infatti l'idea dell'equilibrio condanava i popoli all'isolamento e alla difidenza, contraddieva l'idea della solidarietà e dell'unità della famiglia umana, e insegnava ai popoli a non avere altro interesse che quello della propria conservatione. Ecco, secondo la teoria dell'equilibrio, l'ideale che riesciva a separare i popoli. Vierano popoli instrumiente mentic, e questi erano quelli

<sup>(1)</sup> Vedi l'Appendice in fine del volume.

che aveano le stesse ambizioni, e che si proponevano lo stesso scopo; ve ne erano altri naturalmente alleati, e tali erano quelli che doveano difendersi da un comune nemico. L'ambizione e la diffidenza creava le rivalità e le alleanze. Vi può essere cosa più contraria alla solidarietà umana e all'idea di una vita armonica che la divisione del genere umano in elementi fatalmente ostili? E sarebbe mai possibile che questa potesse essere la legge che Dio imponeva alle sue creature?

La coscienza della solidarietà e dell'unità della famiglia nmana, e l'ideale di una vita armonica ci obbliga a riconoscere un legame più potente che riunisca gli elementi diversi della famiglia umana, e questo legame non può essere l'interesse, ma il dritto e la legge asso-Inta. Se le nazioni sono associazioni di uomini, è impossibile che la legge con cui esse debbono unirsi sia diversa da quella con cui si uniscono gl'individui; se i cittadini sono sottomessi alla legge del dovere, le nazioni devono sottomettersi alla stessa legge, e come la coesistenza degli individui si renderebbe impossibile senza la legge del dritto, così è impossibile risolvere il problema della coesistenza delle nazioni senza determinare quale sia la legge ed il dritto per esse.

A risolvere radicalmente dunque il problema dell'equilibrio, della pace, della garanzia tegale dei dritti delle nazioni, due cose sono necessarie: determinare prima quale sia la legge che deve regolare i loro rapporti: secondo trovare il modo come rendere eseguibile questa legge e prevenire le infrazioni. Il primo compito spetta ai cougressi generali, i quali qualora fossero diretti colle norme da noi stabilite nel capitolo antecedente, avrebbero per risultato non di conciliare i fatti con l'interesse parziale degli Stati, ma di determinare il dritto che deve regolare gl' interessi di tutti. Della soluzione del secondo quesito

noi parleremo nella parte seconda.

A noi pare che oggidì la diplomazia, quantunque cerchi di rovesciare il progresso e di contraddire la civiltà moderna, pure è obbligata a soggiacere agl' influssi delle condizioni, e alla forza degli avvenimenti, che l'obbliga a mutar sistema; ed a noi sembra che l'inizio della nuova via in cui si metterà la diplomazia, e l'indirizzo che prenderanno i congressi internazionali lo troviamo nel congresso di Parigi del 1856, per cui dicemmo ebe esso è la prima pagina del nuovo volume dei congressi moderni, come quello di Vienna è la conchinsione del volume autico.

Nel congresso di Parigi, benchè noi troviamo le cinque grandi potenze, le quali si riuniscono quasi per conservare il privilegio di discutere le gravi faccende di Europa, puro vi troviamo accolti gl'inviati di un piccolo Stato quale era l'antico Piemonte. Lo spirito con cui su diretto il Congresso su più conforme ai bisogni del dritto internazionale moderno, e si adotto la discussione libera, animata ed eguale, e si permise la pubblicità officiale o officiosa delle deliberazioni, obbedendo alía necessità dei tempi che esige, che tutto sia sottoposto alía cognizione ed al giudizio dell'opinione pubblica. Riunitosi il Congresso per porre termine ad una terribile lotta tra tre delle più grandi potenze di Europa, non provide provvisoriamente a determinarne le nonforniarne le accondizioni della pace, ma stabili aicnni principii di dritto pubblico più conforni allo spirito dell'epoca moderna. Esso non provide sotamente ai presente, ma ebbe uno sguardon all'avvenire, e non fin perciò un trattato di pace ma un rero Concresso internazionale.

Per prevenire il temuto disastro della guerra, in una deile ciausole

di quella convenzione, è detto: « Le cialmità della genera sono troppo presenti a tutti gli spiriti, perchè non si debbano ricercare tutti i mezzi proporzionati a prevenirne il ritorno, è stata inscritta nell'articolo settimo del trattato di pace una stiputazione, che raccomanda di ricorrere alla forza in caso di disessora tra la forza in caso di disessora tra la forza e una o più delle altre potenza segnatario. Il primo plenipotenziario della forza di caso di disessora una supriazione di una spotenziario della forza di caso di disessora che altre potenza menerale di tratta di caso di disessora di caso di disessora di sull'articolo di caso di disessora di si sono di disessora di la considerazione di la considerazione di la considerazione di caso di caso di disessora di caso di ca

sicurare in avvenire ii mantenimento della pace senza attentare
 alla sicurezza degli Stati.

Noi conveniamo, che non essendosi stabilità una forza coreditiva, il ricorrere alla mediazione non avrebbe altro effeto, che di ritardare le decisione delle quistioni di dritto coila forza britale delle armi, ma chi piòn hegare che uno sia nu gran passo che in un congresso europeo si sia espressa un'idea così morale, così umana, così conforme al dritto? Ps. questa regola potesse essere accettata come supremo pronunciato di dritto internazionale, certo che le guerre sarebbero più difficili, e le potenze non potrebbero per lieui prestesi ricorrere alle armi, quando fossero obbligate a discutere pacificamente ia quistione di dritto innanzi ad un generale congresso delle potenze di Europa.

Notiano altresì, cite mentre i trattati antecedenti richiamano sempre i precedenti, e specialmente quelli su cui poggiara l'antico equitibrio europeo, nel trattato di Parigi non è fatto mensione del trattato di Venna, in modochè la politica conservarice dei passati congressi non na adottata da quello del 56, che anzi noi vi troviamo stabiliti principii del tutto opposti. In prima contro il principio stabiliti de essere lecito ai monarchi di disporre della sorte dei popoli, noi troviamo il principio soposto non doversi, cio è, disporre della sorte dei popoli benche piccoli ed inermi senza Il ioro suffragio. Lo che chiaro si riesta dalla dispostizione di doversi in modo conveniente interrogare il desiderio dei Rumeni pel nuovo ordinamento delle loro provincie. Contro l'illimitato potere della regia antortis no troviano stabilito

Some 15, language

esservi un limite al dritto regio, e nna libertà originale e costitutiva nei sudditi. Lo che risulta dalla proposta fatta dalla Francia, tenuto conto dei richiami delle province italiane oppresse, di pregare sollecitamente i governi di quelle provincie di correggersi e non tenere in compromesso la pace d'Europa. E contro il principio dell'inter-

vento fu sostituito invece quello del non intervento.

Circa pol alla dichiarazione dei più importanti principii di dritto marittimo poi troviamo formulate le regole per risolvere le più interessanti quistioni. E si noti che la dichiarazione pura e semplice delle principali quistioni del dritto marittimo fu fatta dall' Europa riunita in congresso per altre faccende. Non era già alla vigilia di nna guerra come nel 1792, non era fra la lotta delle fazioni che imponeva reciproci sacrifizii come nel 1801, ma dopo 30 anni di pace generale e dopo 56 anni di sllenzio, che il Congresso di Parigi pronunciava i supremi principii di dritto che doveano regolare le più importanti quistioni di dritto marittimo. Noi conveniamo che quei principii sono ancora dichiarazioni scritte, rammentiamo che nell'nitima gnerra sostennta dall' Austria contro la Danimarca leggemmo pure la minaccia dell' Austria di armare i corsari, ma ciò significa solamente che le tradizioni, benchè false, non si distruggono in un giorno, ma è por vero che la loce e la verità si fanno strada, e che il Congresso di Parigi ha iniziato la storia dei Congressi moderni, che non dovrà portare il nome di storia del trattati di pace.

Noi speriamo che il programma iniziato dal Congresso di Parigi sarà svolto più compiutamente in un altro generale Congresso Europeo, e desideriamo che questo Congresso importante non si riunisca dopo una sanguinosa guerra, ma durante la pace, per stabilire i principii del nnovo dritto, che devono essere il fondamento dell'odierno ordina-

mento sociale.

Le potenze europee non vollero accettare l'invito della Francia di riunitsi in congresso per risolvere tante quistioni, che obbligano l'Europa ad essere armata in tempo di pace, minacciando la liberta dei popoli, e danneggiando la ricchezza pubblica. Ma fu solo l'interesse e l'amore della falsa politica tradizionale, che consigliò alcune delle grandi potenze a rifintare l'invito, perchè esse hen compresero la necessità di addottare nnovi principii contrarii alla politica che finora hanno seguita, e che ancora si propongono sostenere Ma la necessità di un generale congresso è sentità anche dalle potenze restie, e quelle che le chiamerà a discutere sulle quistioni che hanno rimescolato e che agitano tuttavia l'Europa, sarà la forza degli avvenimenti, e la potenza indistruttibile dell'opinione pubblica.

L'egida più potente del dritto dei popoli, e la forza più energica per porre termine alle perturbazioni esteriori degli Stati è l'opinione pubblica, questa regina del mondo, come la chiama Pascal, il segreto della sua potenza voole negarsi dalla diplomazia, ma è pure un fatto che la diplomazia o presio o Iardi è obbligata ad ascolaria, perchè essa è implacabile, indisciplinabile, inmutabile. Essa non pub essere vinta dall'interesse, nè soggiogata colla forza per una sola ragione, che è impersonate. La forza dell'opinione pubblic à nella sua imparzialità, e noi abbiano ferna fidozia che l'opinione pubblica richamerà le potenza in congresso, e le obbligherà a riconoscere i principii del dritto floroz conculeati e manomessi per l'interesse dei sovrani.

Ad ottenere ciò con maggiore facilità si richiede che la diplomazia comprendesse la sua vera missione, lo che esporremo nel capitolo

seguente.

### CAPITOLO QUINDICESIMO.

Necessità di una riforma della diplomazia.

Per potere risolvere con maggiore facilità il problema di determinare in qual modo le nazioni possano coesistere sotto la suprema legge del dritto, e a stabilire i rapporti dei popoli eoi principii della giustizia, è necessario una generale riforma della diplomazia. La diplomazia è l'intermediaria delle relazioni internazionali, essa abbraccia il sistema intero degl'interessi, che nascono dai rapporti stabiliti fra le nazioni, e ha per oggetto la loro sicurezza, la loro tranquillità, la loro dignità rispettiva, e per iscopo immediato la conservazione della pace e della buona armonia tra le potenze. Noi non vogliamo entrare nell'esame particolare dello scopo della diplomazia, perchè questo sarà oggetto della terza parte, in cui tratteremo del diritto diplomatico, nè vogliamo trattare dei dritti e doveri degli agenti diplomatici, ma solamente esaminare generalmente la missione della diplomazia e dimostrare che essa è malamente intesa dai gabinetti e dalle. corti, sia come scienza dei rapporti e degl' interessi reciproci degli Stati, sia come arte di conciliare gl'interessi dei popoli fra loro, e da ciò dedurremo la necessità di una generale riforma per rendere possibili i generali congressi secondo il concetto da noi esposto, e per risolvere il problema che la società moderna ha formulato.

Per dimostrare quanto sia falso il concetto che si sono formato

i gabinetti e le corti della scienza e dell'arte di conservare i rapporti e gl'interessi degli Stati, noi richiamiamo l'atteuzione di tutti sull'idea stessa che nel comune linguaggio significa diplomatico. Se noi colla nostra iminaginazione ci eleviamo a concepire l'ideale di un guerriero, di un soldato, di un commerciante e simili, noi concepiamo l'uomo circondato da certe particolari virtù secondo la missione che vuole adempiere; noi lo consideriamo sottoposto a certe leggi immutabili, a certi principii che sono il fondamento dei suoi doveri, e in qualunque sfera troviamo l'individuo sottoposto alla legge assoluta della giustizia. Se si facciamo a concepire l'ideale di un diplomatico, l'inmaginazione ci rappresenta un uomo fino, accorto, astuto, che dice raramente la verità, che sa volgere la sue frasi in modo da distruggere nella conchiusione quello che sembrava volere accennare in principio, che finge di conoscere quando ignora, e d'ignorare quando sa, che è sempre pronto a sorprendere gli altri senza lasciarsi mai cogliere, che considera l'utile come il fondamento della giustizia, che è capace di sacrificare, quando il bisogno lo richiede, il credulo e l'innocente al suo interesse, purchè siano salve le apparenze. In una parola tutte le missioni sociali richiedono nell'individuo alcune qualità morali indispensabili, pel diplomatico non solo non si richiede alcuna qualità morale, ma in vece è necessario che abbia l'animo chiuso alla sincerità ed alla generosità, e che si rassegni a divenir sordo alle voci di giustizia e di umanità.

Îl pregiudizio tradizionale di confondere la diplomazia con l'arte d'ingannare ci rivela chiaramente quanto sia falso il concetto che i gabinetti si sono formati della scienza e dell'arte di regolare gl'interessi delle nazioni. Uno scrittore moderno accettando questo pregiudizio tradizionale dice: « La diplomazia è il sacerdozio dell'interesse. Essa ha due oggeti principali, fare il suo bene e il male altrui. Che una nazione rovini un'altra, questo è sempre lecito, quanto acquisti almeno una supene en essere caente dagli scrupoli del dovere. Le sue funcioni si riducono ad una sola, ad ingannare. Che egli uccia o parli, che afferni o negli, che imperi o consigli, tutto è lo stesso per lui. I suoi discorsi, il suo silenzio, il suo gesto, la sua figura, le sue carezze, la

sua collera, tutto in lui mentisce (1). »

Contro questi falsi principii ammessi in teoria ed in pratica, noi socialiamo che vi è una legge del dovero per le nazioni e per i sovrani che le rappresentano come per gl'individui. Noi non possiamo concepire due morati, nè due principii giuridici: la morale dunque e il dritto delle nazioni, non possono essere diversi dalla morale e dal

<sup>(1)</sup> Lamennais, Amschaspands et Darvands, pag. 283.

dritto degl'individui. La missione dell' uomo individuo che è la sorgente di tutti i suoi dritti e doveri non è diversa da quella dell'uomo collettivo, dell'umanità dei popoli. Nel fondo dunque vi è identità, tra gl'individui ed i popoli, e perciò il principio della morale e del dritto non può essere diverso per gli uomini come individui, e per gli uomini riuniti in società. L'errore dei sovrani è stato la funesta confusione della morale colla politica, e l'immmedesimazione della politica coll'arbitrio del capo dello Stato. Per guesto falso principio essi lianno stimato potere tutto subordinare al fine voluto dal supremo imperante, e poichè nessun limite lianuo immaginato al suo arbitrio, hanno sacrificato al suo fine il principio morale e il principio giuridico, e la politica e la diplomatica non sono state altro per essi che la scelta dei mezzi per conseguire il loro fine. Un uomo di Stato infatti definisce la politica, la tcoria dei mezzi prescritti o permessi dalla ragion pratica, e dimostrati i più convenienti dall'esperienza per condurre sicnramente ai fini voluti dallo Stato.

Noi speriamo che arriverà un'epoca in cui si comprenderà che una è la morale, e uno è il principio giuridico che esiste si per le nazioni come per gl'individui, e questo tempo verrà quando l'opinione pubblica deciderà di quello che è giusto tra i popoli, come decide di quello che è giusto tra gl'individui. Nell'attualità, se noi troviamo che l'idea del giusto e del dovere è riconosciuta dagl'individui, e non dalle nazioni, ciò si è, perchè l'individuo ha nella sua coscienza i principii del dritto e del dovere verso i suoi simili. La coscienza nell'individuo accompagna lo sviluppo della persona, ma i popoli come acquistano la coscienza della loro individualità e della loro responsabilità, dopo lunghi secoli, così tardi in essi si sviluppa la coscienza del principio morale, e più tardi poi si traduce in fatto. Che se il monarchismo ha saputo soffocare la coscienza dei popoli, ne seguira forse che non vi csiste una morale per essi o che sia diversa da quella degl' individui, e che la suprema regola che deve dirigere i destini di un popolo, sia l'interesse del sovrano?

Noi conveniamo che la storia del passato cd anche in parte del presente, ci prova chiaramente che la legge morale dei sovrani è quella dell'interesse, e il programma della loro politica interna e desterna è di ottenere il fine suggerito dalla loro passione, senza esaminare bene la giustizia dei mezzi per conseguirla. Noi lo sappiamo pur troppo che il macchiavellismo non è stato il pensiero di un uomo, ma l'espressione dei pregiudizii e degli errori che regnano dalla più remota autichità nelle corti dei principi e dei sovrani, e Macchiavelli, che molti hamo esserato come l'inventore della sovrani, e sovrani, e sun su teoria, ma quello solamente che elevò il fatto in dottrina. Fu la storia dell'impero ed depapato, fu la storia della storia della social sincia visse, quella da cui Macchiavelli, che sociale in cui visse, quella da cui Macchiavelli.

chiavelli attinse la sua dottrina, perchè la politica esecrata e maledetta del Macchiavelli è quella stessa che la Corte romana praticava nel fatto, e si può ben dire che i papi e gl'imperatori furono i suoi maestri.

lo non parlerò dei principi e dei sovrani, i quali avendo perduto ogni sentimento di dignità e di onore, avendo soffocato nel loro cuore ogni onesto sentimento di virtà tutto credevano lecito per essi, quasichè non vi fosse una legge e non vi fosse un Dio per loro come per gli altri. I principi, scrive Barante, non sognavano che a distruggersi l'un l'altro colle guerre, colla violenza, col tradimento e col veleno. I loro giuramenti erano parole senza valore, l'assassinio fu santificato dai voluti proseliti del popolo presso i quali era sparito ogni idea di autorità, ogni principio di legge morale (1). Non parlerò dunque di costoro, ma cercherò alla Corte romana stessa che doveva essere la conservatrice dell'idea morale, e dimanderò ad essa qual era la sua dottrina, qual era la sua politica? La storia ci ri-vela che la religione serviva ad ingannare i semplici per far credere che era un freno, ma nel fatto si mescolava alle più nere scelleratezze, non per arrestare il colpevole, ma per cooperare al delitto.

Gian Galeazzo Sforza fu assassinato nella cattedrale il giorno di S. Stefano, e gli assassini pregavano ad alta voce S. Stefano e S. Ambrogio di dar lore il coraggio di uccidere il sovrano, perchè erano persuasi di servire Dio e la religione. L'assassinio dei Medici fu tramato da un papa: la cospirazione fu ordita da un cardinale: il piano fu diretto dall'arcivescovo di Firenze; il tempo scelto per l'esecuzione dell'assassinio fu la solennità di una festa religiosa: il momento, l'elevazione dell'ostia: l'esecutore un prete. Giuliano dei Medică fu ucciso: il suo fratello ferito. Scrive bene il Laurent se l'immaginazione volesse creare circostanze di un delitto per oltraggiare la Chi esa non saprebbe immaginarne altre migliori della realità (2).

Guicciardini parlando di Alessandro VI, ammirato dai suoi contemporanei per i suoi talenti s'esprime così : « Egli era di un'abilità e di una penetrazione rara, ma falso, senza pudore, furbo, perfido, senza religione, dominato da un' avarizia insaziabile, e divorato dall'ambizione; egli era crudele fino alla barbarie. In mezzo ai figli del papa, ve ne era uno che aveva tutti i vizii del padre: pareva che Cesare Borgia fosse nato a posta, affinche si trovasse un uomo valente per eseguire il criminoso disegno di Alessandro (3). » Macchiavelli parlando dello stesso personaggio, scrive: « Alessandro VI in tutta la sua vita, si prese giuoco d'ingannare, e non ostante la sua conosciuta

<sup>(1)</sup> De Barante, Histoire des ducs de Bourgogne, t. VII, pag. 177. 2) Laurent, Etudes sur l'histoire de l'humanité, t. X, pag. 308.

<sup>(3)</sup> Guiceiardini, Storia d'Italia, lib. 1, chap. 1. FIORE

doppiezza vi riuscl con grandi artifizii. Proteste, giuramenti, nulla valeva per lui. Gianmai principe violò così sovente le sue parole, erispettò meno le sue obbligazioni. Egli era perchè conosceva bene questa parte dell' arte di governare (1). > Ecco i maestri di Macchiavelli.

La mescolanza del potere politico col potere spirituale è stata in rovina del papato e l'avvilimento della religione, perchè il papa quando non ha potuto servirsi del suo potere politico, per ottenere i suoi fini e soddisafra la sua ambinione ha fatto intervenire la religione ed ha lusingato i creduli, facendo loro credere che l'assassinio e l'avvelenamento era santificato quando serviva al bene della Chiesa. E la sventura maggiore è stata, che come i sovrani civil aveano confuso il bene dello Stato, col loro interesse, il sovrano della Chiesa, ha confuso e confonde tuttavia il bene della Chiesa colta sua ambinione di un temporale dominio. Le religione dunque è stata sua miscine di un temporale dominio. Le religione dunque è stata questa è stata che i sempliti hanno prestata fode cieca, gli accort di sapienti hanno rienuto che la massima il fine pisutifica i merzi, fosse un vero pronunciato di morale, e vedendolo praticato dalla Chiesa hanno creduto bene mistrata.

A che dunque maledire Macchiavelli? Sarebbe meglio maledire chi ha corrotto la morale pubblica quando dovea conservarla. Macchiavelli, lo ripetiamo, non fece altro che elevare il fatto in teoria, ma non fu egli l'inventore della dottrina. Se ci fosse permesso en trare nella storia della Chiesa, e se potessimo svolgere i libri insanguinati dell'inquisizione, potremmo dimostrare in maniera inoppugnabile, che la corruzione della morale dei gabinetti ha dipeso dalla corruzione del gabinetto della Corte romana. Ma lasciamo la storia e ritorniamo alla dottrina.

Se vi esiste un fatto per quanto riprovevole, per tanto innegabile de universale, che i gabinetti ed i sovrani non riconoscono l'esistenza di una legge morale, e che tutto subordinano al loro interesse, ne siegue forse che il fatto sia legitime di irrimediabile, e che debba perpetuarsi senza rimedio ? Noi siamo obbligati a sostenere la negativa, perché avendo dimostrato dalle prime pagine di questo libro che vi esiste una legge morale per le nazioni come vi esiste per gli morale di proposito questo per perso berti der essere riconoscitta. In secondo di questo per perso berti der essere riconoscitta in secondo persona per sono serio de la presenta del prime del del morale e del dritto, ma a difenderli e propagarli. Da queste due considerazioni noi deduciamo la necessità di una riforma della diplomazia

<sup>(1)</sup> Macchiavelli, Il Principe, Chap. XVIII.

europea e concepiamo la speranza che presto o tardi possa essere un fatto ed una realtà.

La legge morale è per sè stessa evidente ed incontrastabile, e presto o tardi fa sentire la sua vocc autorevole e rivendica il dritto della sua sovrana autorità. Questa legge non è scritta in nessun libro, ma è stampata a caratteri indelebili nella coscienza, essa non si conosce se non dopochè l'individuo acquista la coscienza della sua individualità. Appena si acquista la coscienza, contemporaneamente si ha l'idea della legge morale, a cui l'individuo è sottoposto. Finora i popoli e le nazioni non hanno potuto avere idea chiara e precisa della legge morale a cui sono sottoposti, prima che non acquistassero la coscienza della loro personalità e della loro individualità, ed è questa la ragione sola perchè la legge morale si conosce molto più tardi dai popoli che dagl' individui, perchè i popoli non acquistano coscienza della loro individualità, che dopo molti secoli e lunghi periodi. Ora il progresso e lo sviluppo ha aperto gli occhi delle moltitudini acciecate, le quali prima erano materia organizzata senza coscienza della loro personalità, ora questa coscienza si è cominciata a svolgere e presto o tardi avrà il suo completo sviluppo; dunque si dovrà svolgere contemporaneamente l'idea della legge morale, la quale si rivelerà alla coscienza dei popoli, come si rivela alla coscienza degl' individui.

Notiamo inoltre che lo svolgimento della coscienza e della legge morale, porterà per conseguenza la sorrantia naturale della legge stessa, perchè essa comanda con sovrano imperio e vuol'essere obbedita, e se finora i sovrani potevano operare secondo l'arbitrio, perchè i popoli non aveano la coscienza dei loro dritti e dei loro doveri, percibè non conocevano la legge morale che ne è il fondamento, a mano a mano che o sviluppo ed il progresso farà sviluppare la coscienza della personalità e della individualità, le relazioni internazionali non potranno più regolarsi colla legge morale, la quale avi l'egida formidabile dell'opinione pubblica illuminata per esercitare

sicuramente la sua autorità sovrana.

Da questo principio siegue in maniera incontrovertibile, che la diplomazia dovra riformarsi, perchè l'opinione pubblica l'obbligherà a mettersi nella vera via, e perchè la legge acquisterà il supremo domino e la sovrana autorità nelle relazioni internazionali come l'essertita nelle relazioni trai individuo e individuo. Ai declamatori pessimisti nel dicono tutto utopia, perchè altro non vegenon fra gli Stati che eserciti e cannoni, io farò alcune semplici domande: Perchè in tuti codici del popoli civili noi non trovismo alcun principio che contradice la legge morate, sociale? Perchè ni codici autochi vi erano leggi in contraddicione coi principii morali de rano accettate de ese-

guite, ed ora si rendono impossibil? Porchè nel codice penale attuale è impossibile ammettere la tortura, mentre ai tempi dell'inquisitione si riteneva una necessità? Perchè ora si alza universalmente la voce per abolire la pena di morte? A tutte queste interrogazioni una sola è la risposta, perchè il progresso e la civiltà avendo chartio il conocetto di morate sociale, ha limitato l'arbitrio del legislatore, il quale, essendo sottoposto alla legge morale, non pot contraddiria serama offendere il senso morale e la pubblica opinacio rite di respectato della legge morale intermazionale, e deve cessare il resuo della forza e dell'arbitrio di lorge dell'arbitrio del persono della forza e dell'arbitrio.

Se la legge morale esiste, se le nazioni hanno un'intelligenza per comprenderia, chi vorrà negarmi che la legge morale debba rivelaris all'intelligenza internazionale come si è rivelata all'intelligenza coiale ? E se si renderà chiara ed evidente, come le corti e i gabinetti potranno più surrogare al concetto di legge sociale, quello di interesse e d'arbitrio che finora ha tenuto luogo di legge? Dunque la riforna della diplomazia è una conseguenza innegabile, e sarà l'effetto del procresso e della svilpoptata coscienza nazionale.

A dimostrare poi come la stessa necessità sarà consigliata dall'interesse he niteso dei gabinetti e delle corti, noi uno dubbiamo fare altro che interrogare la storia dal Congresso di Westfalia ai giorni nostri, e i fatti che si sono succeduti ci convinceranno che solamente l'interesse mal inteso poteva consigliare la politica del macchiavellismo, e la dottrina dell'equilibrio forzato, e che l'interesse ben inteso, dovrò consigliare invece la politica della lealtà e della verità, e la dottrina del rispetto alla legge morale che può essere l'unico mezzo per stabilire un vero equilibrio.

Noi possiamo con un solo argomento dimostrare il nostro principio. Il bene generale non può conseguiris sena proteggere gl'interessi di tutti; per proteggere gl'interessi di tutti; per proteggere gl'interessi di tutti è necessario rispettare i dritti di ciascuno, mai li principio di giustizia è quello che insegnando il rispetto dei dritti di ciascuno, garantisce gl'interessi di tutti dunque non è possibile il conseguimento del bene generale senza stabilire il rispetto del principio di giustizia, lo che prova la necessi di triformare la politica e la falsa norale della diplomarea la politica e la falsa norale della diplomarea.

Ma per tralaciare gli argonemit razionali e valerci di argomenti pratici, che sono i più convincenti e la prova della verità dei principii, noi dimanderemo alle potenze ed ai gabinetti, qual profitto hanno essi rievanto dalle ingiustate tranante a danno dei popoli? La breve storia che abbiamo accennato dei trattati di pace ci prova, che la guerra permanente è stato l'effetto immediato della falsa politica e del falso indirizzo della diplomazia. Che cosa conchiuse Napoleone I, questo genio politico e militare ammirato, e per le sue ardite intra-

Simulating large

prese, e per la sua abilità diplomatica, e per le sue fortunate vincire ? Egli che avea reso tutti i re tributarii, egli che obbligara tutti ad ubbidire al suo cenno, egli che avea nelle sue mani i destini dell' Europa che conchiuse! Cadde, benchè era un immenso co-losse, schiacciato dalla forza degli avenimenti, dell' antagonismo dei suoi, e dalla propagazione di quelle idee stesse che egli combattendo avea diffuso nel mondo.

Che cosa ha guadagnato l'Austria coi suoi acquisti in Italia e nella Gallizia? Essa ha reso la sua dominazione precaria e mal sicura, essa è obbligata ad occupare le provincie che conserva colle sue forze militari, non solo per difenderle da chi giustamente avrebbe drutto di assalire e di rivendicarle, ma per spaventare i cittadini all'interno, che riconoscono il suo giogo solo per prendere tempo e lavorare le armi per rovesciarlo. Ora noi domandiamo se una dominazione rorrata, una politica percolosa ed ingiusta petesse essere conforme ai forzata, per conforme ai conforme di cutte le altre conquisire fatto e conservate coll'ingiuntizia e colla forza.

Questa tensione continua di diffidenza e di odio tra governanti e governati, questo numero immenso e straordinario di armate stanziali che obbliga l' Europa sotto un regime di pace, per semplice misura di precauzione e di prudenza, a condannare quattro milioni di uomini ad un'esistenza completamente improduttiva (1). Questa politica antisociale che ostinatamente si vuole sostenere da alcune potenze di Europa, e che ferisce i sentimenti più nobili della natura umana, e la coscienza delle nazioni, deve cessare a poco a poco in Europa, e lo spirito pubblico sofferente ed umiliato, ma vivamente indignato vincerà l'ostinazione dei gabinetti conservatori di una politica inconciliabile coi bisogni del tempo. Essi cederanno, benchè tardi, alla forza dell'opinione pubblica, e allo sviluppo sempre crescente dell'idea, e la diplomazia si persuaderà, che le conquiste fatte colla forza sono difficili a mantenere, e che arrecano più danno che vantaggio a chi le fece: e che l'unico mezzo per provvedere agl'interessi di tutti, si è di richiamare l'osservanza dei principii di giustizia, che soli potranno stabilire il vero equilibrio fra le nazioni.

Noi conveniamo che per giungere a questo punto non arriveremo in un momento, ed è necessario prepararsi ad altri dolori e ad altre sofferenze, ma non è men vero che il lume della verità e della giustizia a poco a poco rischiareranno il mondo, e faranno conoscere

Street by Lacky

Secondo il giornale della statistica francese fatta nel 1860 al 1863 le forze militari dei diversi Stati d'Europa in tempo di pace giungevano a 3,944,267 uomini, e costavano 3,244,00,000 franchi.

ai popoli i loro doveri ed i loro dritti, ed agli Stati il loro vero interesse.

Noi viviamo in un'epoca di transazione; traversiamo una di quelle crisi in cui i destini dell'umanità si rinnovellano, e la nostra generazione e quelle che si succederanno assisteranno alla trasformazione della società attuale.

È necessario precedere e preparare l'azione colle idee, e i cultori delle scienze devono dare opera per risolvere i vasti e complicati

problemi che interessano l'umanità.

Allorchè Grozio scrisse il suo libro il cui titolo era: De jure belli, i diplomatici e i guerrieri del XVII secolo sorrisero. Essi che non conoscevano altro dritto che la forza, essi che negli usi e nella storia della più rimota antichità non conoscevano alcun limite ai dritti dei belligeranti, come potevano giudicare un sapiente che disgustato dalla barbarie della guerra, scriveva un libro per regolare coi principii di giustizia e di umanità le sanguinose lotte dei popoli? Essi sorrisero, e Grozio fu detto un utopista. Eppure la dottrina passò nei fatti, e nel secolo XIX si andò più innanzi, e i dritti dei belligeranti, e le leggi della guerra furono meglio definite e determinate. Da ciò noi vogliamo solamente conchiudere che non sono i fatti, ma le idee che governano il mondo, e queste idee si svolgono secondo la legge del progresso. Quello che oggi è schernito come utopia, domani può divenire una realtà, e l'utopia può sparire. Così noi speriamo che sarà della riforma del dritto, che oggi molti giudicano impossibile ed inaccettabile.

FINE DELLA PRIMA PARTE.

## PARTE SECONDA

# DIRITTO DI GUERRA

#### PARTE SECONDA

### DRITTO DI GUERRA

Finora noi abbiamo trattato dei dritti e dei dovert delle nazioni, 'e delle obbligazioni reciproche, e abbiamo dimostrato che tutti i rapporti internazionali devono essere regolati dalla legge suprema della gustizia, e che ciascuna nazione dere provvedere alla conservazione dei suoi dritti, e all'adempimento dei suoi doveri.

I dritti e i doveri però sarebbero inefficaci senza una garanzia. Quantunque le nazioni siano in uno stato di eguaglianza, di hibertà e d'indipendenza, e non abbiano alcun superiore legitimo, pure l'osservanza della giustizia è il più imperioso bisogno per le nazioni, come lo è per gl'individui: e sarebbe impossibile la società internazionale e il dritto polesse essere sconoscuto e violato Nella stessa guisa che la scienza determina quali sono i mezzi coercitivi concessi al porter politico civile e sociale per costringere tutti all'osservanza della legge, così dovendovi essere l'a le nazioni un mezzo qualunque per ottenere giustizia, la scienza stessa deve determinare quali sono i mezzi di azione concessi al loro dritti. Giò formerà l'oggetto della Seconda Parte.

Studiando i dritti e i doveri reciproci tra le nazioni noi abbiamo osservato, come essendosi sconosciuto il principio di giustizia internazionale, tutti i dritti si acquistarono e si violarono colla violenza e colla forza. Noi abbiamo confutato tutte le false dottrine, e ci siamo studiati di determinare il vero fondamento dei dritti e dei doveri internazionali secondo la legge assoluta del giusto. Nella parte che noi imprendiamo a trattare troviamo le stesse assurde dottrine, perchi-

•

secondo i pubblicisti della scuola empirica l'unico e indipensabile mezzo concesso alle nazioni per garantire i loro dritti, è la forza; in modo che, secondo essi, l'uso delle armi e la guerra sono necessari e indispensabili per la polizia esterna delle nazioni ; come il dritto di rendere giustizia è necessario alla polizia interna di ciascuno Stato: e la guerra è naturale, inevitabile e giusta come il dritto stesso di rendere giustizia.

Nè quand'anche la guerra fosse un fatto inevitabile, si sono essi curati di studiare e determinare in quali casi fosse lecita la guerra, e quali fossero le leggi supreme con cui dovrebbe essere fatta, chè invece osservando nel fatto, che la legge del più forte è sempre la migliore, e che la persuasione a mano armata è la più convincente, banno conchiuso che la guerra è una conseguenza necessaria della vita sociale, un esercizio utile per prevenire la corruzione dei costumi, e vi è stato pure chi ha osato sostenere che la guerra è una legge divina, fatale, immutabile, perchè il sangue deve scorrere senza ri-

poso nel globo (1).

Un pubblicista francese considerando la guerra nei suoi rapporti con i destini dell'umanità scriveva: « Risultato inevitabile del giuoco delle passioni umane nei rapporti delle nazioni fra loro, la guerra nei disegni della provvidenza è un agente potente di cui si serve talvolta come strumento di distruzione, talvolta come mezzo riparatore. La guerra fonda successivamente e rovescia, distrugge e ricostruisce gli Stati. Ognora feconda in calamità e in miglioramenti, ritardando, interrompendo, o accelerando il progredire o il declinare, essa imprime alla civiltà che nasce s'ecclissa e rinasce per ecclissarsi ancora quel movimento fatidico che mette alternativamente in azione tutte le potenze e le forze della natura umana, dal che ne siegue e si misura la durata degl'imperi e la prosperità delle nazioni (2) ».

Contro i panegiristi della guerra (3) noi troviamo altri scrittori che dimandano se la devastazione, gli orrori e la morte possono essere un dritto. Il Voltaire scrive: Il dritto di pace io lo comprendo perfettamente : significa mantenere la sua parola lasciare tutti gli uomini nel godinento dei loro dritti di natura, ma il dritto di guerra io non so cosa sia. Il codice dell'uccisione mi sembra una strana immaginazione (4). Ed il Malardier dice: La forza è l'arma del bruto, la negazione della coscienza, la violazione del dritto, il regno della vio-

<sup>[1]</sup> De-Maistre, Considération sur la France, Chap. 3.

<sup>(2)</sup> Portalis, Recueil des seances de l'accad, des scien, mor. T. XXXVIII, pag. 45.

<sup>(3)</sup> Vedi Lerminier, Philosophie du droit, p. 60. - Bacon. Mélanges de politique. (4) Voltaire, citato da Destriveaux. T. I, p. 304.

lenza. La più pungente critica che si possa fare a chi sostituisce la violenza al dritto è il verso ironico del Lafontaine:

#### La ragione del più forte è sempre la migliore.

La guerra è tutto quello che si vuole eccetto la giustizia (1). E il Laurent così si esprime: Se nell'antichità la condizione naturale dei popoli era la guerra, oggigiorno la pace è considerata come lo stato normale dell'umanità (2).

Alla siessa conseguenza arrivano altri scrittori considerando il progresso dell'arie militare. Essi sosteugono, che quando l'arte militare diventerà perfettissima, la guerra diventerà impossibile. Lo che
è conforme a quanto scriveva il Mavuillon fin dal 1782. Il più gran
servizio che si potrebbe rendere all'umanità sarebbe inventare una
macchina per distruggere sicuramente e d'un sol colpo un'armata
intera o un'intera provincia. Ciò renderebbe impossibile le guerre (3).

La tendenza del secolo moderno di climinare la guerra ha avitio i suoi sostenitori fin dal passato secolo. Kant provava che rizionatimente la guerra non dovrebbe esistere, e conchiudeva il suo dritto naturale con un progetto di pace perpetua. Il progetto di Kant fu considerato come illusorio, e quache anno dopo segui la Convenzione e Napoleone, ma il progetto si riprodusse; e il Rousseau ed il Bentam si fecero sostenitori del sogno del filosofo di Konisberto.

Noi non vogliamo no contemplare la guerra con un'immaginazione da pocta ed aggiungeri il antimento ascetico per giustificarne le conseguenze funeste, nè vogliamo dara come certo il vago progetto della pace percetua e incontrare la derisione di dabben nomo che sogna. Noi vogliamo esaminare la quistione sotto il punto del dritto, e rabdever especiale propositione positione po

La soluzione dei tre quesiti proposti noi la daremo nelle tre secioni in cui albiamo divisa la Seconda Parte. Risponderemo al primo quesito nella seguente sezione, e dimostreremo che secondo i primepiti rationali, e in conformità del progresso civile odierno la guerra deve rendersi se non impossibile almeno assai rara e difficile nella pratica.

<sup>(1)</sup> Malardier, Réalisation du droit international. Chap. I, p. 11.

<sup>[3]</sup> La Barre-Dapareq. Parallélisme des progrés de la civilisation et de l'art. militaire.

### SEZIONE I.

Necessità di prevenire la querra e mezzi per ottenere lo scopo.

La storia dell'esercizio del dritto di guerra ha seguito generalmente la storia della civiltà e del progresso del dritto. Come a poco a poco si è chiarito il vero concetto del principio di giustizia, che è il fondamento di tutti i rapporti internazionali, gradatamente si è chiarito e determinato l'esercizio del dritto di guerra. Mentre una volta la guerra era un avvenimento ordinario e comune, ed il ricorrere alle vie di fatto e far uso delle armi era lecito semprechè sorgeva un disparere fra due nazioni, o una reale o apparente collisione di dritto, essendosi col progresso della scienza chiarito il concetto vero dei rapporti internazionali, la guerra si è resa sempre più rara e difficile. In modo che se potesse attuarsi nella società umanitaria il principio della coesistenza delle nazioni sotto la legge del dritto, la guerra si renderebbe se non impossibile, almeno difficile, e si restringerebbe ai soli casi di necessaria e legittima difesa: nei quali casi dev'essere sempre lecito alle nazioni di fare uso della forza, come è lecito agl'individui.

Secondo i principii da noi seguiti nel presente trattato essendoci proposto di sostituire al dritto della forza la legge del dritto, s'intende chiaramente che la guerra per noi non è un dritto separato: essa è lecia quando solamente vi esiste il dritto di ar uso della forza, e poiche la cività ed il progresso tendono a stabilire su principi solidi la conservazione e la protezione dell'organismo internazionale, in modo da prevenire le possibili cause di collisioni, perciò noi dimestreremo che la querra si renderà sempre in di difficile e rara.

A fare la nostra dimostrazione più completamente noi ci serviremo della storia e della ragione, e studiando i cammine storico del dritto di guerra dimostreremo come la civiltà nel fatto tende a prevenire le cause possibili di collisione ed allontanare il flagelio della guerra: e razionalmente dimostreremo essere illectio ricorrere alla guerra.

semprechè vi siano altri mezzi per risolvere una controversia fra duo nazioni; ed esponendo i diversi mezzi che si possono sperimentare prima di ricorrere alle vie di fatto, restringerenno i casì in cui sarà lecit di far uso delle armi.

### CAPO PRIMO.

Del dritto di guerra presso gli antichi popoli d'Oriente.

Nulla giova più direttamente a convincere che la civiltà tende a prevenire la guerra, quanto l'esposizione storica dell'esercizio del dritto di guerra presso i diversi popoli antichi e moderni (1).

Il mondo antico non avea coscienza di sè stesso, esso vivea per così dire a caso senza conoscere lo scopo della sua esistenza. L'idea dell'unità del genere umano e il concetto di umanità non fu presentito dai popoli primitivi, i quali non compresero il legame giuridico, che unisce tutti gli uomini della gran famiglia umana, e che è il principio dei loro dritti e dei loro doveri (2). Tutti i loro rapporti si poggiavano alle convenzioni, in modochè per essi i patti erano il fondamento di tutto l'ordine sociale. Il dritto di guerra presso gli antichi era perciò indeterminato, il dritto del vincitore sul vinto era assoluto ed illimitato, e una dichiarazione di guerra era una sentenza di morte contro intere popolazioni e portava per conseguenza lo sterminio di città, di popoli, e qualche volta d'intere nazioni (3). Platone stesso, che è il filosofo dell'ideale, raccomanda l'osservanza della giustizia ai Greci nei loro rapporti reciproci: ma rispetto agli stranieri, egli non riconosce ne legaini di dritto, ne doveri di umanità. L'antichità adunque dichiara per mezzo dei suoi più grandi pensatori, che non riconosce dritti e doveri reciproci fra gli uomini, e che la legge della società è la forza. Tacito, riassumendo il sen-

<sup>(1)</sup> Laurent, Histoire du droit des gens.

 <sup>(2)</sup> Jeffter, De antiquo jure gentium. P. 3.
 (3) Lerminier, Philosophie du droit. Liv. II, Chap II.

timento del mondo antico scrive: che la gloria della giustizia appartiene al più forte.

Tutte queste false dottrine professate dal mondo antico erano l'espressione dell'individualismo che dominava nel mondo morale. Gli uomini erano divisi in un numero indefinito di corpi senza coesione, e l'isolamento era la condizione ordinaria di loro esistenza. Non potendo le intelligenze nell'iufanzia dell'umanità elevarsi al concetto di unità, gli spiriti si restringevano a ciò che è particolare e locale, e l'espansione delle forze sociali non usciva dagli stretti limiti della famiglia e della città.

l primi germi dell'unità futura furono stabiliti dall'idea religiosa. La religione stabili dei vincoli e dei legami fra i popoli, perchè secondo dice sant'Agostino, l'essenza di qualunque religione è di rilegare i popoli (1), e la religione modificò le idee sul dritto di guerra presso l'antichità; in modochè a mano a mano che l'idea morale si svolse come idea religiosa, le intemperanze della guerra furono temperate. Studiando infatti il dritto di guerra presso gli antichi, noi troviamo che esso si modifica secondo l'idea morale che è il fondamento del principio religioso.

Gl'Indiani, assopiti sotto l'influenza di una religione che condannava l'individuo all' inazione e assorbiva l'uomo in Dio, non furono un popolo guerriero. Essendo l'ideale della loro perfezione la contemplazione mistica, l'azione era un ostacolo alla loro perfezione finale, e perciò essi doveano rifuggire dalle agitazioni del combattimento. Montesquieu arriva fino a dire che gl'Indiani sono naturalmente senza coraggio (2), e certamente la calma ed il silenzio delle contemplazioni braminiche doveano estinguere il genio guerriero. La frequenza delle guerre perciò presso gl'Indiani era temperata dalla idea religiosa.

Secondo la legge di Manou il re deve combattere validamente per vincere il nemico, ma prima deve sforzarsi di prevenire la guerra colle negoziazioni e colla corruzione, gittando, cioè, la divisione fra i suoi nemici. « Come non si può prevedere giammai con certezza per « quale delle due armate sarà la vittoria o la disfatta in una bat-« taglia, il re deve per quanto è possibile evitare di venire a batta-« glia. I mezzi per ridurre il nemico senza ricorrere alle armi sono

« negoziare, corrompere, fomentare le dissenzioni (8) ».

L'idea religiosa è quella che tempera le smoderatezze della guerra e la legge braminica si mostra molto umana a questo riguardo. Secondo le altre legislazioni tutto è lecito nella guerra, la devastazione, la

3 Manou, Lois, VII, 199.

Sant' Agostino, De Civitate Dei. X, 3.
 Esprit des lois XIV. 3.

delle piante, ne quella delle abitazioni. « Le altre nazioni, dice Diodoro, quando si fanno la quern distruggono i campi, mentre gli « Indiani considerano gli agricoltori come i loro benelattori comuni, essi non incendiano giammani i campi, ne tagliano gli albert. I la-« voratori considerati sacri ed inviolabili non corrono alcun pericolo anche nelle vicinanze di due armate schierate in battaglia. Vicino « ai soldati che si battono, gli agricoltori coltivano tranquillamente le loro terre, raccolgono i frutti, e fanno le piantagioni (1) ».

le loro terre, raccolgono i frutti, e fanno le piantagioni (1) ».

La legge raccomanda si guerrieri la più nobile leultà nella leuta:
un guerriori une la guerrieri la più nobile leultà nella leuta:
un guerriori une la prima di la più nobile leultà nella leuta:
lenati, o liquori inflammanti. Egli non colpisca un nemico che è a
piedi, quando egli è su di un carro; ne quegli che anna igiunte
dimanda mercode, nè quegli che dice sono tuo prigioniero, nè
un unomo addormentato, aè quello che non la corrazza, ne quello
che è nudo, nè quello che è disarmato, nè quello che guarda il
combattimento senza prendervi parte, nè quello che alle prese
con un altro, nè quello che ha le armi spezzate, nè un uomo derito, e che ciascuno rammenti il dovere di guerriore leale (2) ».

Gli stessi principii di unanità sono raccomandati dal legislatore verso il vinto. La legge considera la guerra come mezzo di acquistare la proprietà, ma un re prudente non si servirà mai dei dritti che gli dà a vittoria. Le tre frutti di una spedizione sono: un amico; l'oro: un aumento di territorio (3). Il legislatore consiglia a preferenza la conciliazione. « Guadagnando ricchezze e terre un principe non aumenta « tanto le suo ricchezze, come conciliandosi un amico, che benche debole potterbeb direnire protente (4)». Togliere le cosa preziose che eccita l'odio, o ridonarle, che concilia l'amicinia, può essere biasimevole o lodevole secondo le circostaune. « La prudenza consiglia a rispettaro le leggi della nazione conquistata e di onorare le divinità che adora e i virtuosi Brumini (5)».

Tutte queste restrizioni poste per l'asercizio del dritto di guerra dalla legislazione indiana valevano solamente per le guerre tra gli Indiani legati fra loro dal legame di origine e di religiono; per le guerro con gli stranieri, noi troviamo che la legislazione tace e predomina lo spirito di casta, che fa tacere qualunque principio di unnamità e di giustizia.

(1) Diodoro. II, 36, 40. (2) Lois de Manou, VII, 195. (3) Idem 206. (4) Idem 208. (5) Idem 201, 203, 204.

Gli Egiziani, benchè destinati dalla loro posizione geografica, dalla fertilità del suolo e dall'inondazione del Nilo ad essere un popolo agricolo e ad amare i lavori della pace più che le intraprese della guerra, pure furono i primi popoli che irruppero nel mezzogiorno dell' Asia, e si avventurarono ad ardite intraprese. Le conquiste di Faraone e di Sesostri non si possono più mettere in dubbio, e i monumenti egiziani sono la testimonianza più certa delle lotte dei combattimenti e delle vittorie di quel popolo. Le guerre degli Egiziani sono contradistinte dal carattere feroce di questo popolo spinto dalla superstizione alla crudeltà.

Quegli che volontariamente uccideva un ibis era condannato a morte senza essere giudicato, e il popolo poteva gittarsi sul colpevole e massacrarlo (1). Il bastone serviva per incoraggiare il popolo al lavoro, e per obbligarlo ad adempiere le sue obbligazioni. Per qualunque delitto si mutilava quella parte del corpo con cui il crimine si era commesso (2).

Questa barbarie della legislazione servi a rendere il popolo crudele e a fargli acquistare un carattere feroce nelle sue vendette.

L'esercizio del dritto di guerra presso gli Egiziani, riflette questa abituale crudeltà del popolo. I prigionieri di guerra sono sacrificati. Il miglior ornamento del carro del vincitore sono le principali teste dei nemici uccisi in battaglia, e la gloria del re consiste a mostrarsi in mezzo a questo trofeo di sangue (3). I principii di umanità non valgono per i nemici, perchè essi sono considerati come razza impura e perversa, e le vittorie di Faraone e di Sesostri sono castighi che gli Dei mandano ai popoli impuri. Perciò gli Ebrei condotti in Egitto furono trattati come bruti, e rilegati in uno spazio di terra troppo angusto per contenerli, perchè erano considerati come gente perversa ed impura.

Presso gli Ebrei essendo stata l'idea morale e teologica più perfetta, noi troviamo il dritto di guerra regolato con principii più con-

formi alla giustizia.

Gli Ebrei furono un popolo teologico per eccellenza, e presso i popoli teocratici, la politica ed il dritto sono stati un' applicazione dell'idea teologica. Essi potevano vantarsi a giusto titolo di essere i depositarii dell'idea dell'unità di Dio che non fu riconosciuta con chiarezza da nessuna religione antica, e il dogma dell' unità di Dio portava come conseguenza logica l'unità della razza umana, da cui dovevano dedursi i principii di fraternità e di eguaglianza svolti dal

Diodoro, I. 83.
 Idem, 77, 78.
 Rosellini, Monnussati Storici, III. pag. 356, 379 e seg. Idem. T. III, par. I.\*. pag. 350, par. II.º pag. 163.

cristianesimo nella società moderna. La dottrina mosaica dunque sul dritto di guerra dovve essere molto più perfetta di quella degl'Indiani e degli Egizii. La guerra non poteva essere in prima un'invasione o una conquista, ma poteva legitimarsi solameute dalla necessità dell' esistenza del popolo eletto che dovea conservare il culto al vero Dio.

La guerra presso gli Ebrei è sacra, essa è comandata da Dio: è una legge superiore, a cui il popolo ubbidisce e non s'intraprende mai senza una giusta causa. Generalmente nel dritto mosaico, noi troviamo lo spirito di umanità, ma l'esagerazione del regime teocratico fa taccre qualunque sentimento di umanità verso i nemici di Dio. Jaova è rappresentato come un Dio inesorabile, e la sua implacabile giustizia rassoniglia alla vendetta. Il procetto di stermi-

« Quando tu ii acosterni ad una città per combatterla, chianala prima a pace, Se it dà risposta di pace, ce l'apre le porte, tutto el li popolo che in essa si troverà, sia salvo, e siati tributario e soggetto. Ma se essa non fa pace teco, anzi guerreggia contro te, assessidala, e quando il tuo Signore te l'avrà data nelle mani, mett a fill di spada tutti i maschi, eccetto solo le femmine, i piccoli « fanciulli e tutto il bestiame. Dividi tutte le spoglie all'esercito e mangia della preda che it darà il Signore ». E peco dopo soggiunge. « Di tutte le città che avrai nelle tue mani non iscampare a vita ad aucuna anima vivente, anzi uccidi tutti colla spada. Gli Hittei, e gli Amorrei, ci Cananei, e gli lliovei, ed i Gebussi cone comanda il Signore biotu o(1)». Nosè dunque nel momento della battaglia dimentica i sentimenti di umanità, i quali subentrano dopo la vittoria.

Noi troviamo infatti raccomandato di risparmiare i prigionieri e di dare sepoltura ai morti (2), di non estendere la devastazione ed il saccheggio sul territorio nemico. e Quando tu terrai l'assodio ad una città l'ungo tempo, combattendola per pigliarla, non guastare gli alberi di essa aventando la scure, periociche d'essi potrai mangiare, e perciò non tagliarli, perchè è legno e non uomo, nè possono accrescere il numero dei combattenti (3) >.

Il dritto mosaico nel fondo stabilisce una dottrina di pace perchè è basato nell'idea dell' unità e della solidarietà della specie unana, quantunque l'esagerazione dell'idea monotcista avendo sostituito al

FIORE

Denteronomio, XX, 10 e seg.
 Denteron, XXI, 10, 12. ld. XX, 19.
 Montesquicu. Esprit des Lois, XVIII, 20.

sentimento di patria e di città il sentimento esclusivo del vero Dio, sacrificasse a quest' idea i principii di umanità e d'imparzialità,

Studiando lo svolgimento del dritto di guerra presso gli altri popoli orientali noi troviamo che le false dottrine sono state accettate e praticate con maggiori esagerazioni dai popoli nomadi sopratutto, i quali animati dallo spirito dell'ambizione e della conquista pretesero di conquistare il mondo, e nella loro ignoranza non trovarono alcun limite alla loro dominazione credendosi padroni della terra. Le prodigiose conquiste dei popoli asiatici come quelli di Nino e di Lino ci mostrano la guerra in tutta la sua brutalità. Le abitudini feroci contratte da questi popoli nelle loro caccie e nelle loro escursioni spiegano più naturalmente la crudeltà che i vincitori manifestarono nelle loro vittorie. Montesquieu ne trovava la ragione nella prontezza e nell'impeto delle loro juvasioni. Le città dice egli, erano un ostacolo alle loro conquiste, e non conoscendo essi l'arte di assediarle, si esponevano molto, e vendicavano col sangue dei vinti quello da essi sparso per conquistarli (1).

Certo si è, che le conquiste dei nomadi erano terribili per i vinti, essi facevano loro la massima grazia quando si contentavano di venderli, e giungevano nei trattati di pace fino a versare nelle coppe il sangue dei vinti, ad intingere le armi e a bevere questa bevanda orribile. Pare che la missione dei popoli nomadi sia stata di distruggere e versar sangue. L'Asia, dice Montesquieu, fu tredici volte soggiogata. L'un dopo l'altro sorsero, fiorirono e caddero gl'imperi degli Assiri, dei Caldei, dei Persiani, dei Parti, degli Arabi, dei Tartari, dei Mongolici. E mentre le società teocratiche si concentrarouo nei limiti dei loro territorii, e l'India vivea ripiegata in sè stessa, l'Egitto pareva occupato più del mondo delle anime che di quello della realtà, e Mosè isolava il suo popolo per farne il depositario dell'idea di Dio; le rivoluzioni eccitate dai nomadi scuotevano quei popoli condannati all'immobilità ed impedivano che la civiltà divenisse stazionaria, e finisse poi col pietrificarsi.

Il dritto di guerra presso i popoli nomadi animati dallo spirito del saccheggio, della distruzione e del brigantaggio è uno spettacolo di crudeltà. L'idea morale che si manifestò presso gli altri popoli come idea religiosa temperò i rigori della guerra presso gl'Indiani e gli Ebrei, ma nessun freno aveano gli Assiri, i Medi, i Persiani, i quali dopo la conquista manifestarono una ferocia selvaggia ed orribile.

I più fortunati erano quelli che morivano nella battaglia, agli altri per lo meno si tagliava la testa per farne un trofeo che soddisfaceva gli occhi feroci di quei barbari, spesso i prigionieri s'impala-

<sup>(1)</sup> Laurent, Histoire de l'humanité. V. I. Par. II.

vano o si dimenticavano vivi, ed il re stesso era quegli che si dilettava a cavar loro gli occhi, o assisteva allo spettacolo feroce della loro morte e dei loro lunghi ed acuti tormenti (1). Le crudeltà di Cambise sembrano quasi incredibili (2), e la dipintura che ne fa Erodoto mettė ribrezzo.

I re di Persia non si contentavano di condannare i vinti alla schiavitù, ma non rispettavano neppure la loro natura fisica essi sceglievano i più bei giovani per farne degli eunuchi, e trapiantavano intere popolazioni dall' Europa nell' Africa. Il mezzo più sicuro per essi onde tenere le popolazioni soggette, era fomentare la corruzione e lo stravizzo. Il Montesquieu dice che questa mancanza dei principii di umanità è un carattere di tutti gli Stati dispotici. Il principe, dice egli, non trovando mai alcuna resistenza al suo arbitrio, s'indigna contro quelli che gliela fanno colle armi alla mano, e nella guerra non cerca la gloria ma siegue gl'istinti feroci della collera e della vendetta (3).

Presso i popoli commercianti dell' Oriente noi troviamo il dritto di guerra regolato dall'interesse di arricchirsi colle spoglie dei vinti. I Fenici che furono i popoli più commercianti dell'Oriente, ebbero poche guerre e in esse manifestarono un carattere duro e crudele, favorito dalle disposizioni di arricchirsi delle spoglie dei vinti e animati dal loro egoismo mercantile che era il principale movente di

tutta la loro vita (4).

1 Cartaginesi ebbero una maggiore importanza, e se non furono un popolo eroico, sostennero lunghe guerre per il loro odio contro i Romani. Le loro guerre non furono ispirate dall'ambizione ma dal desiderio di ammassare ricchezze. Secondo scrive Herder, tutta la condotta di questo popolo nei paesi stranieri è un testimonio della durezza e dell'avarizia di una città aristocratica che non dimanda altro che il lucro e la servitù africana (5). Per questa prevalenza dell'egoismo commerciale noi troviamo che il dritto di guerra presso i Cartaginesi non tanto ci rivela la crudeltà e la ferocia dell'animo quanto la loro sniodata avidità di ricchezze. Secondo scrive Polibio i Cartaginesi non stimavano quei governatori delle provincie che amministravano i popoli assoggettati con dolcezza ed umanità, ma quelli che trattavano con durezza i poveri coltivatori procuraudo le maggiori rendite alla repubblica (6).

<sup>(1)</sup> Revue des deux Mondes, 1845, T. II, pag. 778.

 <sup>(2)</sup> Herodoto, III, 16. — Strabone, XVII, pag. 554.
 (3) Montesquieu, Esprit des Lois, V, 14.

<sup>(4)</sup> Hoeren, Idées sur la politique e le commerce, T. II. (5) Herder, XII, 4. (6) Polyb., I, 72, 3.

Da quanto abbiamo detto risulta che presso i popoli dell'Oriente essendo mancato il concetto di giustizia, di umantia e di personalità sociale mancarono i principii fondamentali per regolare il dritto di guerra: in modoche la guerra rivelò il carattere del popolo, e non ebbe altro limite che quello stesso che scaturiva naturalmente 'dal-l'indole del popolo e dal suo carattere, e fu fercoe presso i popoli despoti, avido presso i popoli commercianti, e temperato da qualche principio di umanità presso i popoli teccario.

# CAPO SECONDO.

Del dritto di guerra presso i Greci ed i Romani.

I Greci, popolo privilegiato negli annali della civiltà, furono i primi che insegnarono ai popoli i principii di dolectraze e di umanità. La Grecia benchè avesse attinto dall' Oriente gli elementi della sua religione e della sua lifosofia, e delle sue arti col suo genio, soppe imprimere un carattere originale a tutto ciò che improntò dagli stranieri. I Greci non furono feroci ne mancarono di virti guerriera, ma dottai d'intelligenza e di coraggio, espero sottoporre la vita reale al dominio dell' intelligenza. Il loro ideale non fu la dominazione e la monarchia universale, ma la città.

Il loro spirito guerriero non fu uno strumento di ambizione, ma un nobile esercizio delle facoltà umane, nè usci dai confini della Grecia, ma si restrinse alla città. Era il desiderio di avere l'egemonia greca, che spinse alla guerra i popoli ellenici: solamente sotto Alessandro sembrò che la Grecia mirasse alla conquista dell' Asia, ma questa fu più ambizione di un uomo. che della nazione (I).

I Greci animati, come scrive Platone, da uno spirito curioso ed avido di scienza, ebbero un largo movimento intellettivo ed influi-

Brouwer, Histoire de la civilisation morale et religieuse des Grecs. — Schoeman, Antiquitates juris publici Gracorum.

rono colle loro idce nell' umanità. Gli Stati dell' Oriente o ammisero l'istituzione delle caste o assorbirono tutte le forze sociali nell'arbitrio di un despota. L'istesso mosaismo annientava l'individualità sotto l'onnipotenza del Dio unico, e ammetteva l'eguaglianza, ma senza libertà: la Grecia realizzò la libertà e l'eguaglianza, almeno nella città. Non vi furono caste privilegiate per nascita. Il sacerdozio e la guerra furono funzioni sociali, e l'unità del corpo politico fu stabilito non per la persona di un despota o per l'onnipotenza divina, ma fu il corpo intero dei cittadini che costitui lo Stato (1). L'abolizione delle caste segna un gran progresso nella storia dell'umanità e del dritto sociale. La casta dividendo gli uomini in classi distinte rendeva impossibile l'unione, perchè essi ritenevano essere destinati alla divisione per volere di Dio, ma quando gli uomini cessarono dal considerarsì come esseri naturalmente ineguali, non doveano che fare un passo per concepire l'idea dell'eguaglianza e dell'unità. La Grecia però non fece altro che iniziare il progresso, essa ruppe la casta ed organizzò la città, ma consacrò la schiavitù e non tolse la divisione, che durò sempre nella città, e fra le città. Perciò invece di armonia, nacque la divisione fra le città che pretesero la egemonia della gran città, e lo spirito di ambizione stabili un antagonismo fra le diverse parti della Grecia.

V'influl altres la mancanza di una lingua comune, e la divessibi dei dialetti servi la perpetture la divisione che esisteva tra le diverse tribb. Nè questa varietà si manifestò solamente nelle lingue popolari, che ordinariamente modificano la lingua primitiva, ma la radicale: in modo che la Grecia solamente ci dà una letteratura egualmente perfetta in tre o quattro dialetti diversi. Si aggiungera aucora una divisione profonda nell'ordine politico, perché i Dori aveano un genio aristocratico, mentre gli foni aveano una tendenza democratica. In modochè la Grecia che polevra divenire una federazione potente, re-

stò divisa e scparata.

Avendo la Grecia concepito l'ideale dell'unità e dell'eguaglianza, benché ristretta nella breve cerchia della città, questo concetto dovea naturalmente modicare le teorie foroci o sgoiste ammesse nelle società di oriente. Noi troviamo perciò in Grecia che i principii di umanità si sviluppano, e a ciò influi molto la filosofia, la quale spingendo lo sguardo oltre i confini della patria greca presenti l'unità del genere umano ed insegnio che non solo tutti i cittadini della stessa patria devono considerarsi eguali i, mache gli stranieri de vono essere considerati eguali ai cittadini, perché non vi è naturale differenza tra uomo e uomo. Però, benchè i filosofi si caro soro sforatai da dimostarea la necessità di temperare gli usi crudeli

<sup>(1)</sup> Laurent, Histoire du droit, T. II.

della guerra anche contro gli stranieri, la nozione dei doveri che si deducono dalla natura dell'uomo non entrarono nel dominio delle relazioni internazionali, e gli usi crudeli giustificati dalla tradizione

del passato si perpetuarono anche presso i Greci.

Noi troviamo inhati, che i Greci non aveano difficoltà di praticare il brigantaggio, e quando loro mancavano le risorse, un numero di vascelli partiva da Atene per prendere quelli che incontravano amici e nemici. Essi consideravano a pirateria come una specie di guerra legititina, lo che prova che non aveano ancora nozione del dritto che reçola i rapporti dei popoli; e bendie l'Patone sostenesse il suo ideale della giustinia, una scuola di filosofi si sforzava di dimostrare che della giustinia, una scuola di filosofi si sforzava di dimostrare che dello della legge di natura, il più forte deve prevalere sul più debolo.

Presso i Greci noi troviamo una reale disarmonia tra la teoria ed il fatto, e da una parte i filsosfi avendo collo studio e coll'intelligenza traveduti i principii di umanità e di giustizia che devono regolare i rapporti dei popoli, raccomandavano la moderazione e la pace: i Greci dall'altra giustificavano la devastazione e la guerra coll'uso generale dell' amtichità.

Ciononostante paragonando i Greci alle altre nazioni, debbesi riconoscersi in essi i primi germi della virtù e della dolezza che mancarono all'antichità. Essi si gloriavano di sentire la compassione e di operare con umanità, e noi troviamo aboliti del tutto presso i

Greci i sacrifizi umani tanto in uso presso gli antichi.

Considerando poi gli sforzi con cui i Greci cercarono di prevenire regrera, e le regole con cui limitavano il dritto del vincitore, dobbiano convenire che i Greci, benchè non potessero realizzare nel fatto il principio della fratellanza, concepito appean nel dominio del pensiero, pure ebbero un'appressiono e istitutà di quei principii di unantià che devono regolare i rapporti internazionali, la quale apprensione i sufficiente a modificare notabilmente il dritto di guerra.

La guerra ordinariamente non era dichiarata che dopo avere invati gli aradili per dimandare soddisfazione dell'ingiura (i). Alcuna volta scelsero gli arbitri per decidere le loro contese. Pantarco, celebre atleta, ristabili la pace tra gli Elei e gli Achei. Pittalo, vincitore dei giuochi olimpici, fu scelto per arbitro per decidere una contesa tra gli Arcadi e gli Elei. Altra volta per impedire lo spamento di molto sangue, considerando la guerra come un duello, invece di far combattere due armate, fecero combattere due uomini o più, e fu vincitrice quella parte che vinse l'avversario.

Noi troviamo molti esempii nei tempi storici, e per sceglierne uno rammentiamo come quei di Argo e di Sparta, essendo in guerra

<sup>(1)</sup> Iliade, V. 804, X. 286. - Clavier, Histoire des premiers temps de la Groce.

per un territorio d'Argolide, convennero di far combattere da una parte e dall'altra trecento uomini solamente. Tutto ciò ci prova

come i Greci si sforzavano di umanizzare la guerra.

Il dritto di ospitalità ed il rispetto dovuto ai luoghi sacri servì ancora a moderare gli eccessi della guerra. Alcuna volta bastò un santuario venerato per rendere sicura una piccola città 'dall' invasione e dal saccheggio. Così la piccola città di Alolcomene in Beozia, costruita su di un piano senza fortificazioni di sorta, fu preservata per il rispetto dovuto a Minerva, che in quel luogo era adorata in un santuario (1). Il dare la morte ai prigionieri fu considerato come vergognoso per quello che la dava, e vi sono esempii che fu accordata ai prigionieri la liberta sulla loro parola (2).

Noi possiamo conchiudere da quanto abbiamo detto finora, che l'idea di fratellanza e di giustizia presentita dalla filosofia greca servi a sviluppare i sentimenti di umanità e a temperare i rigori della

guerra.

L'idea dell'unità del genere umano presentito dalla filosofia greca, ristretta dai Greci nel fatto alla loro patria, solamente fu allargata ed ampliata dai Romani, i quali occupati unicamente nella guerra, unificando colla fortuna delle armi il mondo materiale, prepararono la sua unità morale. L'antichità non avea concepito altrimenti l'idea dell'unità che sotto la forma della monarchia universale : la Grecia restrinse l'idea dell'unità alla città, e non arrivò neppure a realizzare il suo ideale negli stretti confini della patria greca: in Roma l'idea dell'unità si allarga e si realizza prima nella città, poi si estende fuori dei limiti della patria, e i Romani furono mono esclusivi dei Greci cogli stranieri, è accordando loro le proprie istituzioni, loro concessero alcuni dritti e finirono coll'associare i vinti ai vincitori (3).

L'idea dell'eguaglianza ebbe a Roma il suo più ampio svolgimento, e benchè dominasse nelle civili istituzioni un dualismo perfetto, dopo le lunghe lotte tra i patrizii ed i plebei, risultò l'eguaglianza dei due ordini. L'ostinata lotta sostenuta dai plebei per distruggere la prevalenza delt'aristocrazia, e la loro vittoria ci manifestano abbastanza quanto era progredita nella coscienza del popolo l'idea dell'eguaglianza naturale.

Roma non fu grande nell'industria e nel commercio. La guerra tenne luogo per essa di tutto e la vita di questo popolo fu quella delle conquiste. Per le sue mire conquistatrici e per la tendenza di

Strabone, IX, pag. 285.
 Euripide, Herachd., 965 c seg.
 Sallustio, Catilinaria, 51.

ingrandire la sua dominazione, Roma non manifestò nella guerra la smoderateza degli antichi, nel conservò per aggregarli alla sua monarchia; e questa tendenza conservatrice benchè effetto di calcolo, servia e rendere le conquiste meno sauguinose e meno devastutrici. Però anche presso i Nomani mancò l'idea di un legame che riunisse i popoli, perchè mancò l'idea di intellanza e di manità; e come i Greci che pretendevano la sovranità dell'intelliganza chiamavano tutti gi stranieri barbari, i Romani che si proposero la conquista del mondo designavano i forestieri col nome di hostes, perchè tali consideravano tutti quelli che erano fuori della loro dominazione.

Nei Romani si svolse l'ideale del dritto, e Roma ha lasciato un monumento imporituro nella storia della cività, ha sua legislazione, che tuttora è studiata come modello e fondamento di tutte le legislazioni moderne. Nelle sue relazioni cogli stranieri, Roma ammise di fatto la prevalenza della forza, ma volle apparentemente serbare le forme del dritto, e prima di dichiarare la guerra, stabil un processo per dimostrare la sua giustiria. La grandezza della patria e la speranza di bono successo devono essere fondate nella giustiria della loro causa, e perciò era generale norma di dritto per i Romani, che una guerra non potesse essere giusta se non fosse stata preceduta da una dimanda in riparazione, e se non fosse stata dichiarata formalmente.

Secondo le istituzioni l'intervento dei feciali era una grande garanzia per prevenire le guerre ingiuste, nel fatto era il popolo che dichiarava la guerra, e i feciali intervenivano solamente per assicurare l'osservanza delle formalità religiose; ma secondo lo spirito, i feciali erano destinati ad istruire i processi del dritto delle genti, e i Romani aveano una procedura internazionale molto simile alla procedura civile. Allorché sorgeva una contestazione non si ricorreva subito alla via di fatto, ma si portava la contesa innanzi al magistrato, il quale esaminava la quistione di dritto ed accordava l'azione. Il magistrato internazionale era il collegio dei feciali, i quali facevano precedere il loro giudizio da formalità solenni religiose, e dopo che tutte le formalità erano adempite, si dava luogo all'istanza ed il dio Marte giudicava. Noi conveniamo che in conchiusione si riduceva ad una quistione di forma, e potrenio anche noi ripetere quello che Cicerone diceva del dritto civile, che i giureconsulti, purchè si tenessero alla lettera, non curavano di offendere l'equità, ma certo si è che questa procedura ci manifesta, come si svolgeva l'idea di dritto, e come il popolo romano cominciò a sentire il dovere di vedere almeno in apparenza le forme del dritto.

Dopochè i feciali concedevano l'azione, si faceva la solenne dichiarazione di guerra per mezzo degli araldi, i quali domandavano la riparazione dell' offesa, e si noti che l'araldo dopo avere esposta la sua domanda chiamava in testimonianza Giove, e conchiudeva « se io araldo del popolo romano, oltraggio la legge della giustizia e della religione domandando la restituzione di quegli uomini o di quelle cose, Giove non mi permetta di rivedere la mia patria (1) ». Dopo questa solenne dichiarazione doveano passare trenta giorni per vedere se si dava sfogo alla dimanda, e passato questo tempo le ostilità cominciavano, ed un feciale lanciava un giavellotto nel campo nemico. Poiche i Romani ritenevano di non fare altre guerre che le guerre giuste, stimavano essere autorizzati a punire i colpevoli e nulla valeva a moderare il loro dritto dopo la vittoria. Noi non troviamo presso i Romani i prigionieri maltrattati come presso i barbari e presso gli stessi Greci; i Romani punivano solo il generale ed i capi che si erano opposti al loro dominio. Occupavano le proprietà ed il territorio nemico, perchè la guerra era dichiarata contro il popolo, contro gli alleati, contro i sudditi e contro quelli che si trovavano nel territorio nemico: però i Romani non devastavano come i barbari, ma aggregavano il territorio nemico, lasciando qualche volta i campi ai loro proprietarii a condizione che divenissero tribu-

La religione servi pure a temperare i rigori della guerra presso i Romani. Ebbero anche essi le tregue di Dio, e nel tempo di certe feste religiose era comaudata la pace di Dio (2). Non era permesso, per esempio, cominciare una battaglia durante le feste di Saturno in memoria del suo regno pacifico. Durante le ferie non si chiamavano i cittadini sotto le armi, e in tutte le feste religiose non si turbava mai la pace col tumulto della guerra.

Con ciò noi poniamo termine all'esame del dritto di guerra presso l'antichità; abbiamo potuto esaminare in questo brevissimo quadro che abbiamo fatto, in qual modo il dritto di guerra si è andato modificando secondo che l'idea del dritto e della fratellanza si è svolta nella coscienza sociale.

I conquistatori dell' India lasciavano la vita ai vinti, ma a condizione di abdicare per sempre alla dignità umana, passando nella casta inferiore.

I nomadi dell' Asia sterminavano i vinti, li mutilavano, li trapiantavano, li gravavano d'imposte e di pesi. I popoli commercianti trafficavano il sangue umano come mercanzia. I Greci ebbero sentimenti di dolcezza e di umanità, e concepirono l'ideale dell'unità. I Romani conservarono i vinti per accrescere l'impero e allargare il

FIORE

29

Livio, I, 32, V, 35.
 Niebuhr, II, 144. — Dienigi Alicaruasso, IV, 49.

territorio; mancò però anche per essi il sentimento dell' unità della famiglia umana. Vedremo come lo sviluppo dell' idoa del dritto fatto dal cristianesimo modificò il concetto della guerra nella civiltà moderna.

#### CAPO TERZO

Del dritto di querra dopo il cristianesimo nella società moderna.

La legge del progresso continuo che regola il genere umano, implica, che nulla si produca nel mondo morale che non abbia le sue radici nel passato, e che non serva di preparazione per l'avvenire. Noi, studiando il mondo antico per quanto era necessario a formarci un' idea del cammino storico che ha fatto il dritto di guerra, abbiamo veduto come il mondo antico non ebbe l'idea di umanità, e perciò considerando gli stranieri, o come barbari o come nemici, ritenne qualunque pratica essere permessa contro essi nello stato di guerra. La filosofia greca poscia presenti la unità del genere umano, Roma l'attuò nella pratica, materialmente soltanto, e questi due fatti doveano naturalmente essere fecondi di sviluppo nell'avvenire. La filosofia e le conquiste dell'impero prepararono il terreno, perchè il dogma dell'unità che avrebbe promulgato Cristo, di cui doveano essere conseguenza quello dell'eguaglianza, della fratellanza e della carità, fosse stato ricevuto nel mondo. Il cristianesimo dunque si lega alla filosofia antica in modo che essa sarebbe un enigma senza il cristianesimo, e questo sarebbo un avvenimento senza preparazione, senza la filosotia antica.

Platone diceva à cittadini della sua repubblica ideale: Voi sieté tratelli: gli stoici s'impadronirono dell'idea di unità e di fratellanza, e la svilupparono: i Romani colla loro immensa dominazione che sembrava voler fare del mondo una sola nazione, favorirono il cosmopolitismo e si elevarono quasi all'alterza dell' unità toristiana. Era necessario che il dogma dell'unità fosse chiarito, e sopratutto che ne fosse ben determinato il fondamento; e Cristo inseguando agli uomini l'unità della loro origine e del foro fine stabili il vero

fondamento dell'unità del genere umano sal principio di creazione. Noi non possiamo allargarcia considerare le conseguenze del dogma cristiano, dovendoci restringere solo a considerare le sue relazioni col dritto di guerra, certo che evidentemente risulti dall'annunciare solamente il principio dell'unità, che esso stabilendo un vero legame fra tutti i popoli, rese possibile fra essi un drittue e una legge, e stabili non solo il principio che dovea regolare il dritto di guerra, ma quello che dovae regolare tutti i rapporti ra i popoli, più fondamentale di tutta la scierra del dritto internazionale: esso coatiene i germi della irongamizzazione sociale, che si va compiendo nei tempi moderni, e non solo rigenero l'individuo, ma stabili il principio fondamentale di rinnovare la società.

Quello che distingue il cristianesimo da tutte le dottrine politiche e religiose del mondo antico è il suo oggetto supremo, cioè l'unità del genere umano, esso colla sua dottrina abbracciò l'intera uma-

nità, e riformò il mondo morale ed il sociale.

Infatti, benchà il cristianesimo pretendesse d'isolarsi dal moudo politico e concestrare tutta la sua azione nell' umon interiore, benchè insegnasse una dottrina che non si riferiva a questo mondo ma alla vita oltramontana, benchè cominciasse coll' accettare lo stato sociale in mezzo a eui nasceva, per la stretta relazione del finite coll' infinito, del del temporane coll' eterna, dell' uomo civile coll' uomo morale, il cristianesimo rinnovando il principio morale, rinnovà i principii civili, sociali e internazionali: e tutti i rapporti degli uomini, dei popoli, delle nazioni, furono modificati dal supremo principio dell'unità e della fratellaraza.

Come infatti potera conciliarsi la dottrina del cristianesimo con i principii divensione, di conquista, di monarchia universale, di schiavità, di carneficina promulgati dal paganesimo? La dottrina dell'eguagliana insegnava che gli uomini equali per la loro rigine e per il loro fine hanno doveri e dritti comuni, ed una legge suprema che deve regolarit; che devono considerarsi come fratelli er ispettarsi reciprocamente; che devono associarsi per camminare in armonia verso il fine comune; che non devono insidiarsi ne lendere a distruggersi, ma che devono considerarsi come membri di una gran famiglia. Che diventa dunque la dottrina dell'i solamento ammessa del mondo antico? Essa cade, o secondo sorivea Fertulliano, il mondo diviene una grande repubblica, patria conune del genere umano (1).

Se il principio cristiano non fosse stato travisato dalle passioni, no avremmo visto succedere al regno della forza e della violenza quello del dritto e della giustizia, e al tumulto della guerra, quello

<sup>(1)</sup> Tertulliano, Apolog. 38.

della pace: ma il passato non si distrugge in un momento e i germi fecondi non crescono rigogliosi nel punto in cui sono gittati. Era necessario che scorressero ancora molti secoli per vedere sostituito al regno della forra quello della tegge. La verità è luce e presto o tardi illumina l'intelletto ed attira la convinzione, e se noi consideramo il cammino storico del dritto di guerra dal cristamesimo ai tempi moderni, noi troviamo che esso canninia oscillando tra le tradizioni del passato e la nuova dottrina promulgata da Cristo: esso progredisce sempre, le violenze diventano sempre minori come si svolge e si chiarisce il concetto di giustinia nella coscienza dei popoli, ed il suo progresso non sarà compinito se non quando sarà distrutto compitatamente la tradiziono dell'a michishi, ed accettato il nuovo principio che o presto o tardi dovrà fare la conquista del mondo.

Quantunque la dottrina cristiana non potesse giustificare la guerra, pure noi troviamo che la guerra non fu eliminata; e benchè la coscienza umana riprovava lo spargimento di sangue, la dottrina di Cristo servi ad addolcire i rigori, a temperare le dolorose conseguenze, ma non arrivò a distruggere l'uso della forza per risolvere le questioni di dritto. La Chiesa promulgando la dottrina di Cristo fece concepire agli uomini l'idea della pace; non già di una pace terrena ma di una pace mistica, che dovea ricercarsi nel cielo più che sulla terra. I padri deplorarono la guerra, ma si servirono di questa calamità per eccitare i fedeli alla penitenza, essi non esaltarono gli eroi come faceva il paganesimo, ma li considerarono come strumenti nelle mani di Dio per punire le colpe e richiamare i colpevoli, e insegnarono che la guerra, come la fame e la pestilenza, era un effetto della collera di Dio contro quelli che non osservavano i precetti dell' Evangelo. In modochè nel mondo cristiano si continuò a distruggere città, a devastare i territorii, a sterminare i popoli e ad assoggettarli, e la voce dell'Evangelo fu impotente a distruggere il regno della forza (1).

Allorchè cadeva il gran colosso dell' impero romano i harbari ri-rorpevano come torrente devastatore e facevano dell' impero un campo immenso di depredazione e di carneficina. La debole voce della Chiesa non poteva arrestare la prevalenza della forza bruta, e si sforzava di alleggerire solamente le peue dei vinti, e di soccorrere i prigionieri che spesso erano tuccisi dai vincitori che non volevano avere la cura di nutririi. Allora si videro vescovi vendere i vasi del tempio per riscattare i prigionieri, e S. Paulino, idealizzando la ca-

<sup>(1)</sup> S. Cipriano, Epistola, I, pag. 4. — Sant'Agostino, De civitate Dri, IV, 15, XIX, 7. — Latanzio, Divis. Istitut., I, 18.

rità cristiana, si costituì egli stesso prigioniero per salvare il figlio di una povera vedova (1).

Nei primi cinque secoli adunque il grido guai ai vinti la ripetulo dali barbari e la forza si che il dominio del mondo. Però si cominoiò a vedere la teudenza dello spirito a dominare la forza, perchè i popoli percorsi dai barbari, abbandonati dai signori non trovarono altro rifugio che nella religione, e si aggrupparono intorno ai vaccovi perchè i dificndessero. Fu perciò che i vescovi che amavano di ritirarsi nella solitudiue ed abbandonare la società ai signori furno obbligati di uscire dalla loro vita inoperosa, ad armati della croce e della forza della parola si provarono cd ottennero pure qualche rolta di ammansare quei feroci, i quali stupettati tinnaria quei vecchi venerandi, che collo preghière cercavano di addolcire la loro ferocia, restarono estatici e finirono opi coll'ubbidire come fanciuli come

Questa influenza che la Chiesa esercitò nella crisi delle invasioni accrebbe la sua forza e potenza morale, essa passò dalla solitudine ad esercitare un reale dominio sui popoli, e quando poi potè vincere e moralizzare i barbari corrotti dalla mollezza, acquistò tanta influenza politica e sociale, che divise coi rei dominio della società.

Alle guerre d'invasioni successero le guerre di conquista e d'invasione, il paptao e l'imperatore divennero le due primalità sociali, e pretesero il dominio esclusivo del mondo: l'impero vagheggiò la idea della monarchia universale, ed il papato lo favorì perché credeva essere necessaria l'unità materiale del mondo per attuare l'unità ristiana, poi divenuto rivale dell'impero vagheggiò esso stresso l'idea della monarchia universale, e trattò l'imperatore come suo suddito e suo vassallo:

Per questa sorranità apirituale e temporale a cui pretese il papato la dottrina di Cristo che prometteva la pace, restò inefficace, la forza dispose dei destini del mondo, e la Chiesa stessa se ne servi per combattere gli cretici e le sette, organizzò le crociate contro gli Albigesi, e con una poliria secreta e misteriosa, penetrò fin nel santuario della coscienza, e perseguitò quegli che a suo giudizio erano colpevoli. L'ostilità permanente continuò nel mondo cristiano, come er durata nel mondo antico; all'ostilità di reazas si sostitui l'ostilità di religione, e come d'oreci ebbero un dritto greco ed una fraternità ellencia, e considerarono quelli che non appartenevano alla partra greca como barbari e nemici. Con il popato considereò come quello che esso iusegnava, non ammise la fratellarza che tra i cristiani, e considerò tutti gli altri come nemici. Il mondo pagano si propose di rentizare la monarchia universale, il pontello di Roma

(1) Villemain, Tableau de l'éloquence chrétienne, pag. 371.

vagheggiò l'idea della religione universale, e come nel mondo pagano era impossibile la pace senza che le razze si fondessero sperdendo la propria individualità nell'unità politica e sociale, così il papato rese impossibile nel mondo cristiano la pace senza che tutti divenissero cristiani.

Da ciò l'appoggio dato dalla Chiesa in tutte quelle guerre in cui la religione poteva essere interessata, e la guerra continua contro quelli che si allontanavano dalla religione rivelata. Chi avrebbe detto mai che il cristianesimo, religione di carità e di amore, sarebbe stato il principio di guerre sanguinose? eppure il papato seppe eccitare i cristiani, e seppe spingerli al campo per vendicare e conquistare la tomba di un Dio di carità e di amore, che era passato nel mondo benedicendo e salvando, e che avea insegnato la dottrina della carità e della fratellanza !.... Il fanatismo dei cristiani superò il fanatismo dei maomettani, la religione che aborre dal sangue e dalla carneficina divenne la religione armata, ed i cavalieri del Tempio fecero giuramento sacro di perseguitare a morte gl'infedeli e di farli

disparire dalla faccia della terra.

La storia non fa menzione di guerre più sanguinose delle crociate: milioni di nomini perirono per conquistare una tomba, ed il sangue scorse a torrenti. È che cosa legittimava tanta carneficina? l'interesse religioso del papato. I difensori del papato per spiegare questo misterioso fanatismo dei papi all'XI secolo, dicono che fu grande previdenza quella di attaccare i maomettani, che minacciavano l' Europa, per salvare la civiltà, ed impedire che tutto il mondo fosse stato conquistato dalla scimitarra e dal corano. Noi non vogliamo entrare nella quistione, e solo riflettiamo per quello che si riferisce al nostro assunto che la dottrina di Cristo fu corrotta dal papato che dovea conservarla. I re impararono dal pontefice essere lecito usare la forza per l'interesse dello Stato, e nella stessa guisa che il papato si servi delle armi per l'interesse della sua religione, i sovrani si servirono dello armi per i loro interessi politici e commerciali, e novellamente il mondo ricadde sotto il predominio della forza, benchè Cristo avesse insegnato una dottrina diversa, che poneva una legge suprema a capo di tutto.

Benchè la Chiesa stessa che dovea promulgare il trionfo della legge della giustizia, avesse cooperato a far trionfare la legge della forza, servendosi di questa per dominare e vincere quelli che ritoneva suoi nemici, non perciò la nuova dottrina promulgata da Cristo restò inefficace, ne il progresso che dovea essere l'effetto sicuro dei nuovi principii si arrestò, benchè contrastato da chi dovea avere maggiore interesse di favorirlo. La filosofia s'impadroni delle nuove idee, e il disordine, che si verificava nel mondo materiale, non imprigionò lo spirito, il quale per la sua naturale virtà progredi, e a poco a poco sviluppandosi nelle sue facoltà, giunse a dominare il mondo materiale ed a riformarlo.

La Chiesa volle condannare la società all'immobilità facendo della sua dottrina una legge; esa dimenticò la sua missione, e pretese di convertire l'obbligazione morale in obbligazione giuridica; essa volle far uso della forza per imporre la sua autorità; purtuttavia non arrivò ad arrestare il progresso dello spirito, ma ad abdicare la direzione delle cose umane contrariando il progresso. Come il grande genio che scorri il movimento della terra, rispondeva alla Chiesa di Roma che volta immobilizzare la terra nello spazio, ed obbligado a sonoscere la verità della sua scorretta. Eppure la terra gira, così lo spirito illumianto ella dottirna di Cristo, rispose: la camanina e propirito illumianto ella dottirna di Cristo, rispose: la camanina e propirito illumianto ella dottirna di Cristo, rispose: la camanina e propirito illumianto ella forza, con si uniformò, es tollerò rassegnato il predominio della forza, non si uniformò, e non lo giustòfico mai; anzi combatte arditimente, finchè arrivò a reagire: e reagirà sempre, finchè il regno della forza non sarà distruto, e la legge del dirito non avrà l'impero del mondo:

La conseguenza della politica della corie di Roma fu la riforma e lo scisma, e poi le guerre sanquianra, il Saint-Barthelmy e infine la trunsazione e l'editto di Nantes. In queste fasi però due furno i danni gravissimi che falsarono il concetto di gustasi internazionale, e che ritornarono il dritto di guerra sotto quelle false massime sotto cui il ravea lasciato il paganesimo. Il primo danno fu che la corte di Roma volendo organizzare l'unità morale del genere umano mediante l'unità materiale, dorè servisi degl'imperatori o dei sovrani per realizzare la conquista del mondo, y fomentò la loro mabrione coll'idea della monarchia universale. L'altro danno fu, che volendo distruggere la riforma, si servi della forza, ed obbligò i sovrani di Spagna a sanquinose persecuzioni per estispare l'eresis, facendo concepire loro l'idea, che la giustitia del fine giustifica i mezzi, e che è lecitò servirsi della forza e delle rami per ottenere il fine,

che forma lo scopo dell'associazione.

Da questa falsa dottrina insegnata e praticata, ne segui che il monarchismo si servi della guerra per siògare la sua ambitione e per imporre il suo arbitrio; ed il mondo civile cadde sotto l'impero delle armi e dei canonia. Thate era legitimato dall'interesse che si preponera lo Stato. Vi furono guerre di conquista e d'ingrandimento, vi furono guerre commerciali, guerre di rivalità ed il preponderanza, guerre di successioni, guerre d'avasioni, guerre di equilibrio; in modochè per molti secoli l'Europa è stata de è tuttavia colle armi in mano quasichè tanto valesse il dritto di ciascna popolo quanta è la forra per difienderio e l'arbitri sipettare.

La principale causa delle guerre che turbarono la pace dell' Europa fu il dispotismo imperiale: e l'ambisione e il dispotismo im-

periale dovea necessariamente ritornare la guerra al concetto asiatico. Secondo la legge asiatica il re poteva fare tutto ciò che voleva,
la forza era divinizzata, i re sono i rappresentanti del potere divino,
e i popoli non averano alcuna speranza di risorgere. Questi stessi
principii furono adottati in Europa, e nel XVI sincolo sopratuto, per
assicurare il dominio assoluto dei re si divinizo la forza, divinizimperiale che non riconosceva alcun dritto ne' suoi sudditi, non poteva riconosceren nelle relazioni straniere.

Quando la forza domina în un governo interno con più ragione deve dominare nelle relazioni internazionali, perchè un sovarao che comanda colla forza e si crede onnipossente nello Stato, sol perchè ha la forza per farsi ubbidire, nelle sue relazioni all'estero deve adottare il principio: La ragione del più forte è sempre la migliore, e questo principio asiatico il a dottato dai monarchi del XVI secolo, ed ebbe il suo più amplo svolgimento nella Francia in cui un Luizi XI non ebbe difficoltà di formulare la politica imperiale in quelle

eloquenti parole: lo Stato sono io.

Il dispoismo dovea per nocessità fomentare la guerra e sonoscere il d'itto, perchè il despota che si considera come il padrone delle persone e delle cose, e che considera to ossita come sua proprietà, deve naturalmente cercare d'ingrandire i suoi confini ed arrotondare la sua proprietà spiegando all'estero quell'autorità sostonuta dalla forza che spiega all'interno. Il despota è la negazione del dritte: egli non conosce nessun freno al suo arbitrio all'interno; come dunque riconoscerà la legge della giustinia all'estero? come sentirà il dovere della moderazione e del rispetto del dritto altrus contra la della della della disconi di considera della disconi di cadita l'Europa sotto il dispoismo imperiale doves risentire gli efcadita il Europa sotto il dispoismo imperiale doves risentire gli efcadita il Europa sotto il dispoismo imperiale doves risentire gli efcadita il Europa sotto il dispoismo imperiale doves risentire gli efcadita il Europa sotto il dispoismo imperiale doves risentire gli efcadita il Europa sotto il dispoismo imperiale doves risentire gli efcadita il Europa sotto il dispoismo imperiale doves risentire gli efcadita il Europa sotto il dispoismo imperiale doves risentire gli efcadita il Europa sotto il dispoismo imperiale doves risentire gli efcadita il Europa sotto il dispoismo imperiale doves risentire gli efcadita il Europa sotto il disposizione di presenta di particio di sotto di particio di particio di particio di particio di particio di sotto di particio di particio di particio di particio di particio di sotto di particio di particio di particio di particio di particio di sotto di particio di particio di particio di particio di particio di particio della discono di particio di particio di particio di particio di sotto di particio di partici

Lo spetiacolo della forza che abusa della sua potenza per opprimere la debolezza, e che conculca coll'invasione e colla conquista i dritti della nazione, si manifesta anche nel mondo cristiano benchè temperato dai principii di umanità e di socialità svolti col progresso

e dedotti come conseguenze dalla nuova dottrina.

Eppure la forza, benché avesse regnato in tutta la sua brutalità fra le nazioni, non arrivò mai ad acquistare l'impero del mondo, e a poco a poco si svolse nella coscienza delle nazioni l'idea del dritto che è diametralmente opposto al predominio della forza. Come mai tutto ciò? Come si è svolta l'idea del dritto che anulla la forza?

Due sono state le cause che hanno lentamente prodotta questa radicale rivoluzione, prima il progresso del pensiero; seconda l'abuso stesso della forza. Ogni nuova idea di cui l'intelligenza s'impossessa è came, seure i recordo, che ai sviluppa, germoglia e cresce, a presta e glardi produce i suoi frutti. L'idea di unità e di umanità di cui regno conseguenza quallo di legame fra i popoli, e di legge che na regola i desimi, benche contraddette nel fatto erano divenute patrimonio del pensiero. La filsaodia se ne impadroni, la studio, le chiari, e le propago nella coscienza dell'unanità; in modoche, mentre nel monde estaron. La forza brutta disporeva degli unomini e delle cose, nel, monda, invisibile: delle idee si svolgevano i principii che deveano tatto rimovare e riformare.

and source. All programmente quando la desolante dottrina che la casa segge gortuma i lui ca nea il più anplo svogimiento e la più angle spogimiento e la più funta applicazione, un sapinute, un gran gonio pubblicara un libro initiolato. Es ince belle. In esso egli raccogliava la sapienza antica, e in mezzo alla forza ed alla barbaria elevava. la voce pre-diequepra i dritti dell' unuantia. Il grande sapiente la deriso a schernito come utopista, o veramente dovea parece strano che un umo volesse trovare dritti e leggi nella guerra quando non si conoccosa altra legge che l'arbitrio assoluto. Espure la gloria di Grezio e stata di arera il primo aperta la via su cui dovanu camminare i suoi seguna; egli dette un nuovo impulso al movimento intellettivo de acquisto tale potenza da distruggero la prevalenza della forza, ed infrançere le, nimi ed i cannoni servendosene di piedistallo per piantavi sopra la legge del dritto.

"La virtà delle idee semplici è tale che il fornularle è difficile, e uga è data all'intelligenza comune: ma fornulate appena le verità più semplici sono le più facili ad appranders) e le più estese e le

più feconde nell'applicazione.

...Il principio che l'upuno la dritti inturali che provengano da bipo, è un principio estupilissimo, eppara per fornulare questa verità la società si è agliata per lanti secoli, e solamente nella rivo-huzione francese si arrivò a proclamera i chiti dell'unono. Così il principio, che le nazioni hanno dritto di coesistere sotto la legge del dritto, è un principio semplice, e benebi formulato non aneora è stato appreso dalla coscienza dell'umanità, nè la riformato aucora tutto l'organismo umanitario. Certo si è, che da quando le nazioni appresero l'idea di un dritto e cominciarono ad acquistare la coscienza di una legge suprema di giusiziai, che dovera regolare i loro rapporti reciproci, il regno della forza si audò restringendo, così come la coscienza del dritto si allargò; in modoche le transazioni furono semprepiti frequenti, come si svolse l'idea e la coscienza del dritto di realtra con certi che quando la coscienza del dritto diventerà coscienza umanitaria, il regno della forza sparirà del tutto dal mondo.

Non può dubitarsi che questo tempo arrivi, poichè l'esperienza

a la ragione ci convincono che le idee e non i fatti governanto il mondo, è le idee si vanno mano mano molficando escondo la legge del progresso. Studiando i trattati di pace da quello di Westfinia, sopratutto a igiorni nostri, noi troviamo questo fatto innegabile, che col progresso delle idee s'illumina la coscienza delle mazioni, le quali obbligano a poco a poco i despoti potenti a fare transazioni.

A ciò ha influtio ancora la seconda ragione da noi notata, ciob l'Busso della forza. Infatti, osservando colla storia il cammino del l'Europa, noi troviamo, che come le forze sociali si sono svolte, per la lovo natura progressiva si sono controbilanciate; e' poicibe l'equilibrio materiale non può essere sufficiente all'equilibrio di forze morali, esse etsess, le potenze, che nel fatto ammettevano il predominio della forza, sono state obbligata a trausigere e a determinare d'dritto per prevenire le collisioni. Quando sopratuto si è abusato della forza, e l'Europa è stata minacciata dalla monarchia universale, per timore si sono formate le alleance e le cosilizzationi, e in

questo urto di forza bruta si è svolta l'idea del dritto.

Studiando bane lo avolgimento storico del dritto di guorra noi arriviamo ad acquistare la ferma cominione, che come la monarchia tiu obbligata a transigere colla democratia, in medo che il popolo, forte dei suoi dritti, prese una parte al potere, fincile arrivò ad assidersi nell'assemblea ponendo un freno al potere dispolico di un solo, così nelle relazioni internazionali il dispolico potere della fordove transigere, funche non si arriverà alla solenne promutgazione della legge suprema internazionale, la quale toglierà l'abuso e regoderà il dritto di guerra. E nella stessa guisa che la legge civile ha risoluto il problema della coesistenza degl'individui nella società, la scienza risolverà il problema della coesistenza delle nazioni nell'umanità, e sostituirà alla forza bruta la prevalenza dell'idea della guistizia.

#### CAPO QUARTO

Tendenze pacifiche. - Progetti di pace perpetua.

Mentre la guerra continuava ad essere sempre l'ideale della vita anche uella società cristiana, come lo era siato nella società pagnas: mentre l'ambizione spingeva i priocipi ad arrischiarsi in guerre sanguinose per estendere le loro frontiere contro qualunque legge e qualunque dritto: mentre popolazioni intera vivevano del mesitere delle armi, e non vi era alcuna legge che frenasse le usurpazioni dei conquistatori, meno le reciproche transazioni consigliate dall'interesse comune, il pensiero svolgendo e fecondando i semi gittati dalla filosofia greca e chiariti dalla dottrina cristiana, e i concetti per distruggere la preveleraza della forza bruta ed assicurare la sovranità della legge. Questa tendena rivelava la lotta tra le idee ed il fatto, tra la dottrina e la realtà.

Quantunque il mondo delle idee sia ben distinto da quello dei fatti, quantunque il pensiero predisponga i fatti, il sovrassii, il preceda; nont è a credersi che il pensiero viva di una vita del tutto indipendente, e che non scuta l'influenza dei fatti, che anni è nei fatti che il pensiero s' ispira, poichè l'uomo non crea le idee ma conosce le relazioni. Quello per cui il genio alcuna volta sembra di sovrastare l'epoca e di profeitzare l'avvenire, dipende dalla forza rilessiva delle grandi ment, che sapendo valutare certe tendenare misteriose, indefinite di un'epoca, le chiariscono e ne preconcettano la realizzazione. Perciò il pensiero s'ispira nei fatti, ed è il principale fattore dei fatti stessi, in quanto chiarendo i principii e le tendenze segna il cammino per atturare i fatti; la quale relazione è una conseguenza dello stretto legame che vi è tra il mondo ideale ed il mondo reale.

Ciò noi abbiamo voluto notare per dedurne che le tendenze pacifiche che si manifestarono, mentre più infleriva la guerra, erano conseguenza della sviluppata coscienza dell'umanità: in modochè la

scienza non faceva che idealizzare quei sentimenti che si svolgevano oscuri ed indefiniti nella società stessa.

Quantunque la dottrina di Cristo fosse una dottrina pacifica, se noi ci facciamo a considerare l'interpretazione ad essa data dai Padri e dai Teologi, troviamo, che essi, lungi dall'esecrare la guerra si proponevano solamente di alleggerirne i mali e di ricavarne un profitto morale. In prima quando il Figlio di Dio conosciuto col nome di Principe di Pace annunziò al mondo la pace, i suoi discepoli ed i suoi apostoli interpretarono quelle parole in relazione al mondo eterno non alla società terrena e temporanea, e promisero ai loro seguaci la pace, ma non ne assicurarono il godimento che nell'altra vita solamente. Essi non pensarono a condannare la guerra, sl perchè la credevano un avvenimento inevitabile, si perchè considerandola come un fatto provvidenziale, l'accettavano come un utile correttivo delle colpe dei popoli. Era tanto forte nella tradizione cattolica l'idea della necessità della guerra, che quando nel XVI secolo cominciarono a farsi più chiare le tendenze pacifiche, che si erano manifestate fino dalla pace di Westfalia, e si cominciò colla scienza ad esecrare e a maledire la guerra, uno dei grandi teologi di quel secolo condannava come eretica la dottrina degli nmanisti che volevano dimostrare essere la guerra illecita, e con certe parole dell'Evangelo volle provare che non avendo Cristo proibito il mestiere delle armi non avea proibito la guerra (1).

Campanella seriveva: Se gli nomini fossero molto felici in questa terra non penserebbero plù all'altra vita, perchè non vi sarebbe nessun nomo felice in questo mondo che desidererebbe di cambiare il suo paradiso terrestre col paradiso celeste. Dio ha voluto richiamare gli nomini alla vita futura dando loro calamità di ogni genere, e sopratutto le guerre con i loro mali invalcolabili (2).

Contro questa dottrina che mal interpretava lo spirito dell'Evangelo, noi ne troviamo un'altra, la quale ispirata ai suoi principii di umanità e di cristianità, condannava la guerra come contraria alla natura essenzialmente pacifica degli nomini, ed alla legge stessa dell'Evangelo. Tominaso Moro, il primo degli utopisti, scriveva: Gli utopisti hanno la guerra in abominazione come una cosa brutale, benchè l' uomo se ne serva frequentemente e più aucora di qualunque specie di bestie feroci. Contro ai costumi di quasi tutte le nazioni, niente è così odioso in Utopia quanto cercare la gloria sui campi di battaglia. Quando gli abitanti di Utopia lianno vinto colla sola forza della ragione possono vantarsi di avere operato da eroi, perche è la ragione

<sup>(1)</sup> Bolarmino, Do membrio Beelesiae, HI, 14, 15. De officio principis, 1, 21. 2) Campanella, Moserchie Hispanics, pag. 391.

che distingue gli uomini dagli altri animali (1). Moro non arriva a condannare qualunque specie di guerra, ma ammette che gli utopisti possono fare la guerra per gravi motivi solamente. Così per difendere la loro patria, per respingere un'invasione nemica sulle terre dei loro alleati, o per liberare un popolo oppresso dal dispotismo, sarebbe secondo lui anche legittimo motivo di guerra il bisogno di cacciare i barbari da terre incolta, che essi non sanno nè vogliono coltivare, quando si oppongono colla forza agli utopisti che vorrebbero occunare quei terreni per coltivarli. Anche Erasmo, che si chiama l'nomo della pace, arriva a dimostrare che la guerra è uno stato contro natura e in opposizione contro il cristianesimo evangelico. Per raggiungere il suo scopo egli esamina la natura dell' uomo, la sua costituzione fisica, la sua organizzazione morale, e trova per tutto argomenti per dimostrare il sno destino pacifico. Solamente il genio malvagio ad il furore può eccitare esseri nati per amarsi a dilaniarsi come bestie feroci. L' uomo non è nato per le lotte sanguinose (2). Passando poi ad esaminare la guerra in relazione colla dottrina di Cristo egli dice: La dottrina evangelica non lascia alcun motivo agli uomini che possa giustificare: o scemare le loro lotte sanguinose. Sono le malvage passioni che accendono le guerre, la cupidigia, l'ambizione; anche quando la guerra si faccia per difendere un dritto è sempre illecita, perchè Cristo ha detto che il cristiano perfetto deve rispondere all'ingiuria coll'abnegazione. La conchinsione della dottrina di Erasmo è che qualunque guerra è illecita (3).

Un altro scrittore del XVI secolo, il Montaigne, esaminò la guerra da moralista. La guerra, scrive egli, che è la più grande e la più pomposa delle azioni umane, potrebbe servire a dimostrare la nostra imperfezione, ed invero la scienza di ucciderci, di rovinarci e di perdere la nostra propria specie non fa milla desiderare alle bestie che non l'hanno. Le bestie, dice altrove, sono superiori agli nomini perchè ignorano l'arte di distruggersi. La filosofia che sostiene la guerra, eleva la forza in dritto, e tende a fare un eroismo del delitto, e del più forte il giudice (4). Fra queste due dottrine opposte vi è quella dei politici; Bodin proponendo il quesito se lo Stato deve essere organizzato per la guerra o per la pace, risponde con una distinzione. Sarebbe troppo felice, die egli, una repubblica in cui il re ubbidisse alla legge di Dio, i thought a carrie to a le f it

<sup>(1)</sup> Tomaso Moro, L' Utopia, Lib. II. Utopia è il nome dell'isola ideale di Tomaso Moro, ed Utopisti chiamo egli gli abitanti di detta isola. Oggi con quel nome si dinota qualunque idealità non attanbile, e col nome di utopisti si dinota chiumque fa progetti che non si possono realizare come non si realizzò mai l'acia Utopia di Mero. (2) Ernson, Colleguis Jassil. (op. T. 1, pag. 823). — Adagioras, IV, 1 (op. T. 11,

<sup>(2)</sup> Erasino, Collegario juntil (up. 2. s., pag. 02-).

792, 931, 822

(3) Idem, Ibid. V. Pacis quarinnosis, T. IV, pag. 634. Istitubio principis christiani, pag. 610. Pacciprines ad Philippum (op. T. IV.)

(4) Montaigne. Essais, Liv. I, Chap. XII, Liv. 11, Chap. XII.

magistrati al re ed i cittadini legati fra loro da vincoli di amicizia godessero i benefizii della pace. Non bisogna in nessito modo cercare la guerra per ingrandirsi essendo più utile conservare la pace. Però in altro luogo facendosi ad esaminare i mezzi necessarii per garantire i dritti dello Stato dice: Nulla giova meglio a garantire e conservare uno Stato dalle sedizioni interne, quanto l'avere un nemico a combattere. Per mantenere i sudditi in pace all'interno è spesso necessaria la guerra all'esterno (1).

Tutte queste disparate opinioni sul dritto di guerra ci rivelano il contrasto dell'idee e la lotta tra la coscienza dei principii della giustizia, e il fatto. Il certo si è che mentre in realtà la forza disponeva dei destini dei popoli e degli Stati, la tendenza della società era diretta ad eliminare la guerra. Nel secolo XVII questa idea divenne tanto predominante che cominciarono a formarsi i primi progetti per eliminare la guerra: e l'idea di una repubblica europea, progetto di Enrico IV e di Sully, diresse la politica della Francia, e Richelieu realizzò quella parte del progetto che era capace di esecuzione.

L'ardito progetto di una repubblica europea cristiana per impedire la guerra è stato giudicato severamente da alcuni storici (2), da altri è stato messo in ridicolo e alcuni se ne servono di argomento per dimostrare la smisurata ambizione della Francia. Non si sa se appartiene ad Enrico o al suo ministro il merito dell'invenzione, certo si è che il progetto si trova nelle Memorie di Sully (3), e secondo si rileva da quelle Memorie la repubblica doveva comprendere quindici Stati, sei ereditarii, sei elettivi o aristocratici, e tre repubbliche. La parte più interessante del progetto era la creazione di una confederazione italiana. I quindici Stati comprendevano tutta l'Europa, meno gl' infedeli, e dovevano formare una gran confederazione diretta da un consiglio generale e da sei consigli particolari. Questo consiglio dovea avere per iscopo di prevenire la guerra nella cristianità e impedire il dispotismo. La repubblica doveva chiamarsi cristiana, perche doveva ammettere le tre confessioni e la tolleranza assoluta per prevenire le guerre di religione. Il progetto, sia che fosse stato di Enrico sia del suo ministro, restò una semplice idea gittata sulla carta e non ebbe alcuna attuazione.

Nel XVII secolo col progresso e colla civiltà svolgendosi e allargandosi nella coscienza delle moltitudini l'idea del dritto dei nonoli. la barbarie della guerra e la sua illegalità, se non fu riconosciuta nel

Bodin, De la république, Liv. V. Chap. V, pag. 754-763.
 Sismondi, Hathere des frenceires, T. XIII, pag. 285, 264. — Poirson, Historie de Henri Vf. 71. ip., pc. 755. — Capeligee, Storie delle riforne, delle lega et de regres di Eurice III, T. VIII, pag. 119.
 Sully, Economies regules, T. VIII, pag. 298-327, T. VIII, pag. 56-125.

fatto fur almeno dimostrata più largamente dalla scienza; e l'abate di Saint-Pierre, svolgendo e particolareggiando il progetto di Enrico IV, formò un piano per la pace perpetua in Europa.

L'abate di Saint-Pierre è stato da molti caratterizzalo comè un uomo generoso che si è affaticato a castruire un progetto impraticabile. Il cardinale Henry rispondeva al Saint-Pierre che gli comunicava il suo progetto, che bisognava mandare i missionari per comunevere i principi e persuaderli ad accogliere il suo progetto. Ed il cardinale Dubois chiamò i suol concepimenti « sogni di un uomo dabbene». Certo si che quel progetto è restato come una cosa inatituabile, quantunque nel secolo XIX vi sia una scuola che cerchi di volgarizzare quelle idee serenanone i attungione (f).

Il propetto di pace perpetua dell'abate di Saint-Pièrre dill'Erisci di quello di Enrico IV, percib non propone in nuoro assesto all'Europa ma prende a fondamento lo stato di possesso dei diversi Stati stabilito dal trattato di Utrecht, e scorte le difficoltà che impedirato l'ordinamento della pace generale, propone un progetto per rendere perenne la pace fra le diverse potenne dell'Europa. I principii a cui si poggia il Saint-Pierre per dimostrare la ragionevolezza del suo

progetto sono le seguenti:

Se fra gl'individui è osservata la legge e rispettato il dritto, clò è perchè gl'individui sono riuniti in società, e ciascuno non potendo resistere alle forze sociali riunite nelle mani dello Stato, si accontenta di uniformarsi alle prescrizioni della legge. Perche i popoli per risolvere le loro controversie ricorrono alle armi, mentre gl'individui non prendono un fucile per derimere le loro contese ? L' unica ragione, dic'egli, si è perchè gl'individui vivono in società, le nazioni sono isolate e vivono nello Stato di natura. Da ciò conchiudo che se fosse possibile riunire gli Stati in una grande associazione sarebbe tolta la prevalenza della forza. L'è perciò che l'abate di Saint-Pierre vagheggia l'idea di una confederazione, e per dimostrare col fatto che la sua idea sarebbe attuabile, si serve dell'esempio della Germania, la quale è uno Stato composto ed ordinato colla forma di federazione. Se la Germania, scrive egli, può formare una confederazione, perchè gli Stati d'Europa non potranno unirsi e formare un grande Stato federativo ?

Per rendere il suo progetto di facile attuazione egli cerca di particolareggiarlo, e in varii atticoli stabilisce i principii con cui si deve organizzare questa lega europea, overo repubblica cristiana, determina la divisione dei poteri e cerca di armonizzare l'interesse particolaré degli Stati coll' interesse generale della confederazione. E notabile che

<sup>(1)</sup> Abrégé, du projet de pair perpétuelle et supplément à cet abrégé. — Oncres de l'abbé de Saint-Pierre, T. 1 e 11.

in molte parti il progetto concorda con l'atto fondamentale della confederazione germanica stabilità dal congresso di Vionna del 1815. Per non incontrare l'ostacolo dei Principi per l'attuazione del suo progetto, l'abate di Ginevra cerca di dimostarea che l'interessa dei Principi che si sforzano d'ingrandirsi colla guerra, li consiglierenhe meglio a conservare la pace: perché essi colla guerra giucoano a perdere, mentre serbando la pace potrebbero versare nel loro tessoro tutte le spese che ora consumano per manenere lo stato militare.

Senza volere entrare nel merito del progetto dell'abate di Saint-Pierre il certo si è che esso fu preso in ridicolo, e l'Aderico di Prassia scriveva a Voltaire: « Saint-Pierre mi ha inviato un suo libro per assicurare la pace perpetua in Europa: il suo progetto à ballo e di facile attuazione, vi manea solamente una cosa per eseguirio de è il consenso di tutta l'Europa e qualche altra bagatella simile ». Bisognava che i principi fossero tutti filosoli per approvare i progetto

di un filosofo, e che gli uomini fossero tutti onesti.

Il progetto della pace perpetua, proposto dal Saint-Pierre, benchè schernito e messo in ridicolo, si è riprodotto, e tutti i filosofi ed i politici, che hanno insegnato che tutti i popoli sono fratelli, e che vi deve essere tra essi una solidarietà perfetta, hanno indirettamente popolarizzate le illusioni dell'abate. Il Rousseau nel 1761 pubblicava un libro col modesto titolo di: Sommario del pragetto di pace dell'ahate di Saint-Pierre, in cui si rivela profondo pensatore su i problemi di scienza sociale. Egli si studia di risolvere molte difficeltà fatte al progetto primitivo, lo modifica in alcune parti, e lo sostiene con forti ragionamenti contro quelli che volevano dimostrarlo inattuabile. Quello su cui pone tutto il suo studio il Rousseau si è nel dimostrare come l'interesse stesso dei principi che ordinariamente era l'unico e più potente motivo che li spingeva alla guerra dovea spingerli alla pace, perchè vantaggerebbero da ogni lato sottoponendo le vicendevoli pretensioni all'arbitrato di un giudice imparziale, senza ricorrere all' incerto esito delle armi, con cui raramente si ricompensa il vincitore del sangue sparso e dei tesori versati (1), micigio

Pare che nel passato secolo l'Europa stanca dal battagliare sentisse il bisogno della tranquillità e della pace, tondenza confusa sella coscienza sociale e formulata dai grandi pensatori che coi loro progetti di pace perpetua null'altro rivelavano che questa oscura ten-

denza della società.

Non ostante il dilegio gittato sul progetto dell'abate di Saiut-Pierre e la poco favoreole accoglienza fatta a quello del Rousseau, un altro pensatore del passato secolo nel 1786 formulava un unovo pregeto di pace perpetua, e si serviva della sua filosofia e delle sue convin-

<sup>(1)</sup> Roulseau, Projet de poix perpetuelle.

zioni per arrivare alle stesse conchinsioni del Saint-Pierre e del Rons-

Geremia Bentham avendo ammesso l'utilità come fondamento del dritto e la felicità dei sudditi come il principale dovere del legislatore, dovè cogli stessi principii giudicare delle relazioni internazionali, e porre l'atilità come fondamento dei rapporti tutti fra le nazioni. Avendo stabilito come principio che il legislatore deve provvedere alla massima utilità ed alla felicità dei sudditi, il citato autore riflette, che se ciascun sovrano nelle relazioni internazionali volesse proporsi il vantaggio dei sudditi senza curare il danno o il vantaggio delle altre nazioni, l'urto e l'opposizione sarebbe inevitabile, perciò, dice egli, per provvedere all' utile dei sudditi è necessario di prevenire le opposizioni, e perciò nelle relazioni internazionali ciascun sovrano per raggiungere il suo scopo particolare deve regolare la sua condotta in modo da proporsi lo scopo più generalo della maggior felicità di tutte le nazioni dell'orbe. Determinato lo scopo egli chiarisce la sua idea stabilendo che l'utilità generale consiste nel non arrecare alcun danno, e nel fare il maggior bene alle altre nazioni, eccettuato ciò che mira al proprio vantaggio: e a non soffrire alcun danno e a ricevere il maggior bene, eccettuato quello che è dovuto al proprio vantaggio.

Aveudo il Bentham con questi principii stabilito il fondamento dei dritti e dei doveri, esamina in qual modo si può domandare soddisfazione in caso di violazione di questi dritti e doveri, e trovato che la guerra è l'unico mezzo, dimostra che essa è un male, anzi la somma di tutti i mali, e che è necessario formulare un codice internazionale per allontanare la guerra o restringere i mali che essa produce. Esaminando l'autore le cause diverse che danno occasione alle guerre, propone diversi mezzi per allontanare le cause ed ottenere l'effetto di assicurare la pace. Dei mezzi suggeriti i principali sono la modificazione delle leggi accettate dall'uso e dalle consuetudini, e la determinazione di quelle incerte e indefinite; la riduzione delle armate di terra e di mare; l'emancipazione delle colonie. Indi dimostrate la facilità e l'opportunità di attuare i suoi suggerimenti propone lo stabilimento di un supremo magistrato, il quale servisse a facilitare il rappacificamento, quand' anche si trovasse senza un potere costrettivo.

L'autore per facilitare l'attuazione del suo piano propone la lega degli Stati curropei, quantuque non determini in qual modo si potesse evitare la preponderanza degli Stati più potenti, e per convincere che la lega potesse formarsi, cita parecchi esempii di leghe come quella della lega di neutralità, la confederazione americana, la dieta germanica, e la federazione svizzera (f).

FIORE

<sup>(1)</sup> Bentham, Gueres comp., part. VIII.

La miglior prova dell' accoglienza fatta a questo nuovo tentativo per stabilire la pace perpetua in Europa, è la considerazione che pochi anni dopo la pubblicazione del libro del Bentham scoppiò la grande rivoluzione francese, contrassegnata per le grandi violazioni commesse a qualunque legge e a qualunque dritto.

Quantunque il fatto contraddicesse la dottrina, non perciò l'idea della pace perpetua fu abbandonata come un vero sogno di dabben uomo, come lo chiamavano e lo chiamano tuttavia i politici e i monarchisti. E se i sovrani mostrarono certe tendenze tutt'altro che favorevoli ai progetti della pace perpetua, e se nel fatto il grande genio militare che a capo della Francia prese in mano i destini di Europa, riprodusse i timori della monarchia universale, e dette occasioni a guerre sanguinose, ed a bene organizzate coalizzazioni, ifilosofi forti della verità delle loro idoe continuarono a riprodurre il progetto della pace perpetua. Nel 1795, non molto dopo la pace di Basilea, uno dei grandi filosofi della scuola alemanna studiando la teorica del giure internazionale come parte della giurisprudenza, ovvero della scienza delle leggi in generale, propose il suo progetto di pace perpetua poggiato agli stessi principii di quelli antecedenti,

ma con qualche modificazione (1).

La principale condizione che esige il Kant per attuare il suo progetto si è, che ciascuno Stato sia costituito colla forma repubblicana, affinche dovendo i cittadini concorrere alla compilazione delle leggi, e dovendo autorizzare la guerra, fosse impossibile approvare la guerra, che apporta i massimi mali e le più grandi calamità ai cittadini stessi. La seconda condizione proposta dal citato autore è che sia organizzata una confederazione di Stati liberi. L'attuale stato di natura, dic'egli, che esiste fra le nazioni, è uno stato di guerra continua, perchè non essendovi un giudice fra le nazioni, ciascuno giudica in causa propria: ed il tribunale innanzi a cui ciascuno difende i proprii dritti è il campo di battaglia, senza che si arrivi mai ad una conchiusione. La vittoria infatti non decide la quistione di dritto, se non temporaneamente soltanto, e finchè la parte vinta non riacquisti la forza per combattere il vincitore: acmistata la forza necessaria la contesa può rianovarsi, perchè ciascuna parte è giudice del fatto proprio, nè vi è una legge che frenar possa l'arbitrio di ciascuna.

Da ciò deduce il Kant, che come gl'individui privati rinunciarono alla libertà anarchica e da selvaggi, e si unirono in comunità con un patto formando la ciritas, e sottoponendosi a leggi coercitive, così le nazioni dovrebbero con un generale natto riunirsi e formare la

<sup>(1)</sup> Kant, Progetto di pace perpetua, tradotto dal tedesco con un nuovo supplemento dell'autore.

circitas gentium e stabilire un potere coercitivo che avesse il supremo segno di decidere incontroversithimente ogni controversita tra le nazioni. L'autore crede possibile l'attuazione elle suo piano qualora un potente Stato repubblicano si mettesse a capo della lega, e formasse il centro dell'associazione in cni enterrobero mano mano gli altri Stati, finchè a poco a poco estendendosi la lega potrebbe comprendere tutti gli Stati civili. Nesson nuovo dritto delle nazioni potrebbe essere valevole senza essere riconosciuto dal congresso generale, il unale nenderebbe nome di corpresso permanente delle nazioni.

Il progetto di Kant fu appoggiato anche dal Fichte, ma non ebbe nolla pratica alcuna attuazione. Notiamo però che nella prima metà del presente secolo si tentò d'istituire ad Ajn una conferenza di-plomatica che avesse per fine di stabilire la regole e le formatità del dritto internazionale per la conservazione della pace, ma non ebbe alcun risoltato, e i progetti dei filosofi sono restati come lettera morta.

senza influire per nulla nella condotta dei governi.

L'idea della paca perpetua non è stato un sogno vagheggialo solamente dai filosofi. Noi troviamo che nomini molto più possitivi, matematici e politici hanno esecrato l'uso della forza, ed hanno riprodotto il progetto dell'abate di Saint-Pierre. Il Volney scrivera: « Si stabilirà fra popolo e popolo un equilibrio di forze, che contenendo tutti nel rispetto dei loro dritti reciproci, farà cessare i barbarl'usi della guerra, e sottomettera le loro contese a giudizi in riva amicherole, e la specie umana diventerà una gran società, una stessa famiglia governata dallo stesso spirito e da leggi comuni (†).

La rivoluzione francese mostro bene quanto erano chimeriche le speranze che la filosofia pretendeva realizzare con i suoi voti pacifici. Eppure uno dei più nobili rappresentanti della filosofia e della rivoluzione, mentre moriva vittima della rivoluzione che dimandava la sua testa, ispirato alle idee del XVIII secolo, celebrava i progressi che la rivoluzione dovea compiere. Noi intendiamo parlare del celebre Condorcet, il quale scriveva: « I popoli raccapricceranno del dritto di disporre del sangue e delle ricchezze dei loro simili, essi a poco a poco impareranno a considerare la guerra come il flagello il più funesto ed il più grande dei delitti. Si vedranno tosto disparire quelle intraprese degli usurpatori della sovranità nazionale pei pretesi dritti ereditarii. I popoli comprenderanno che i loro sovrani non possono divenire conquistatori senza minacciare la loro libertà. A poco a poco i pregiudizii commerciali si dissiperanno, il falso interesse mercantile perderà il cieco potere d'insanguinare la terra e di rovinare le nazioni sotto pretesto di arricchirle. Le cause che pro-

<sup>(1)</sup> Laurent, Etudes sur l'histoire de l'humanité. La politique royale, T. X I, pag. 492.

ducono le crisi, e perpetuano gli odii nazionali moriranno. Istituzione meglio combinate che quei progotti di pace perpetua che hanno lusingato il desio e consolata l'anima di qualche filosofo, accelereranno il progresso di questa fraternità delle nazioni, e le guerer tra i popoli come gli assassimi saranno nel numero di quelle atrocità straordinario che miliano e rivoltano la natura. Il

Da quanto abbiamo detto in questo capitolo risulta che mentre nel fatto la forza disponera dei destini delle nazioni, nella cossienza dei popoli si svolgava lentamente il sentimento del dritto di cui era conseguenza l'aborrimento della forza e la necessità di tivara e un mezzo come distruggere la sua prevalenza. Questa tendenza era manestata dati filosofi, i quali studiando i rapporti delle nazioni coi principii supremi della giustizia, dimostravano la necessità di eliminare la guerra e proponevano i loro progetti di pace perpetua, i quali benchè condannati come utopie, come sogni, e come insulii concetture, si riproducevano, e dimostravano come la speranza di attuare quei voluti sogni non si poteva sradicare del tutto dalla menti e dal cuore degli uomini.

## CAPO OUINTO.

Necessità di rendere vara e difficile la guerra.

L'esposizione storica da noi fatta del dritto di guerra nei presdonti quattre capitoli, ad alcuni sembrerà fuor di luogo di nuttile e non vi mancherà chi vorrà accusarci di avere dimenticato lo scopo del presente trattato. Noi al contrario riteniaumo che gli antecedenti; capitoli, benchè potessero sembrare lunghi come premesse, erauo neessarti per dedurre una semplicissima conseguenza che noi svolgeremo nel presente capitolo. Noi ci siamo proposti di non affermare nulla che non sia chiaro, e di non volere convincera alcuno della ve-

<sup>(1)</sup> Condorcet, cit. da Lauren, opera citata, T. XI, pag. 493.

rità delle nostre idee, senza ingenerare prima una persuasione ferma ed incontrastabile.

Dallo idee da noi sostenute in tutto il trattato, ognuno che abbia avuto la pazienza di seguirci, potrà percongellurrare che noi non siamo difensori del regno della forza, ma che invece desidereremmo vederla del tutto abbilat fia le nazioni. Le precedenti considerazioni sulle tendenze dell' Europa moderna che aborre lo spargimento di sangue: gli sforti fatti per eliminare la guerra: la rasignorevoletza di ricorrere alle vie di fatto per risolvere una quistione di dritto, tutto ci conferna nella nostra idea.

Noi non possiamo abbandonarci alle illusioni ideali e sognare il regno della giustizia fra le nazioni, perchè se nel limite ristretto dello Stato l'interesse e la passione offusca i principii del giusto, e spinge l'individuo ad oprare secondo il proprio interesse, e contro i dritti degli altri, questo può succedere fra nazioni, fra cui gl'interessi, essendo più estesi e complicati, possono alterare facilmente la semplice applicazione della giustizia. Se nella legislazione interna di ciascuno Stato vi è un ramo speciale, che considerando i possibili abusi della libertà, stabilisce la pena proporzionata a quelli che offendono il dritto degli altri, e commettono crimini e delitti e se per la insufficenza stessa del codice penale in certi casi estremi l'individuo, secondo la legge di natura, ha il dritto di respingere la forza colla forza, bisogna ammettere altresì, che in certi casi deve essere lecito anche fra le nazioni l'uso della forza, e che il volere supporre che possa del tutto eliminarsi, si è una congettura inattuabile, che suppone la società in uno stato di perfezione, che difficilmente potrà raggiungersi su questa terra.

Ma se non possiamo vagheggiare il progetto della pace perpetua per non avere il titolo di sognatore, non possiamo d'altra parte accettare che la guerra debba essere considerata come l'unico ed il solo mezzo lecito per garantire ed acquistare i dritti, nè che debba ricorrersi alle armi, sempre chè sorga una reale o un'apparente contestazione fra due nazioni. Invece stimiamo che l'uso delle armi non può essere per le nazioni che un espediente estremo, come lo è l'uso della forza per gl'individui, e perciò pensiamo che il problema che deve proporsi di risolvere la scienza moderna si è, di determinare i modi per togliere o scemare le contese fra nazioni, affinche eliminati i possibili pretesti di ricorrere alle armi, la guerra se non sia del tutto eliminata, possa almeno rendersi molto rara e difficile. Ne deve ritenersi che ciò sia difficile a conseguire, perchè il progresso e la scienza può risolvere il problema, e l'opinione pub-blica illuminata può accelerarne la soluzione. Anzi noi riteniamo che la soluzione del problema cammini armonicamente col progresso della società, e che una soluzione è necessaria per compiere il cerchio della civiltà.

Chi vorrà sostenermi che la civillà debba arrestarsi nel mezzo del suo cammino, e che dopo avere organizzate le particolari società degli individui, secondo i principii della giustiria, debba abbandonare le società delle nazioni a loro atesse, e permettere che vivano nello stato di natura soena principii, senza leggi e colla liberià di fare quello che vositiono, e quello che possono? Noi pensiamo che il progresso non può arrestarsi a questo stato di mezza barbaria, e se qualche pessinista crede impossibile quello che diciamo, e ritiene che devesser senapre la legge del cannone quella che deve disporre dei destini dei popoli, noi lo richiamiamo a riflettere sui fatti per non stancarlo con argomenti razionali.

Quando gli uomini vivevano nel primiero stato di barbarie, certo sarebbe sembrato difficite, e a el alcuni anche impossibile, che le società arrivassero allo stato di civiltà in cui sono al presente, eppure oggi è un fatto che le società pariociolari, benche non siano arrivado al organizzari perfettamente, pure paragonate a quello che verano una volta, molti progressi banno fatto, dai quali si può presumente relevaranti saranzo i progressi nell'avvenire, se la virtà e la forza indefinità del progresso è una legge vera ed incontrastabile. Se dunque la ragiono e le idee hanno resgito sulto spritto dell'individuo e lo hanno trasformato, la stessa potenza della ragione e delle idee deve reagire sulto spirito dell'eve trasformato.

Da ció noi conchiudiamo, che se la pace perpetua non potrà essere mai un fatto generale ed universale, e se si potrà con ragione presumere che vi possa essere sempre la possibilità della guerra, il rendere la guerra rara e difficile sarà una conseguenza innegabile del progresso della civiltà e della coscienza del dritto. La scienza deve facilitare la soluzione del problema studiando i modi per prevenire le contese, ma l'attuazione dell'idea non può essere l'effetto di un piano prestabilito e fittizio, perchè tutte le creazioni fittizie che non bauno un fondamento sulla natura delle cose, hanno una durata precaria, e durano tanto quanto l'interesse che le crea. Perciò noi pensiamo che lo scopo possa raggiungersi ma con una riforma genorale del dritto. Se il nuovo dritto reclamato dalla coscienza delle moltitudini e dai bisogni del tempo, arriverà ad organizzarsi; se un nuovo generale congresso perfezionando l'opera incominciata dal congresso di Parigi formulerà chiaramente il fondamento del nuovo dritto pubblico europeo, secondo i principii razionali da nei espesti, l'abolizione della guerra non sarà l'effetto di un progetto, ma il risultato innegabile della riforma del dritto.

Nessuno può negarmi che la società cammini e progredisca. Egli è indubitato che ai tempi moderni, non diri che è impossibile governare i popoli col dispotismo chinese, ma neppure col dispotismo maonarchico di Luigi XIV. I popoli che hanno acquistato la cosoienza dei loro dritti e il sentimento della libertà pretendono di essere civilmente governati, e la coscienza di un popolo non può soffocarsi

col canuone e cogli esigli.

Questa forza irreprimibile del pensiero ha obbligato i governi già dispotici a fare concessioni, a venire a transazioni; in modochè anche presso i governi più dispotici, in cui sulla scena politica non si vedeva altro personaggio che il re o l'imperatore col suo scettro e la sua corona, a cui serviva di sgabello tutta la sua moltitudine raccolta in un fascio, oggi si manifesta un nuovo personaggio, e questo personaggio è il popolo, il quale si asside sul trono col suo re e col suo imperatore, anzi di sua mano gli pone in testa la corona, ed in pugno lo scettro.

È un fatto innegabile altresi che le idee di loro natura sono espansive, e non potendosi restringere in uno spazio o in un tempo, per la loro universalità sovrastano l'uno e l'altro, e da un punto irragiano tutta la circonferenza; in modochè la luce del vero o presto o tardi illumina anche gli occhi degli ostinati, che si sforzano di negarlo e di non vederlo. Se nell'attualità vi sono ancora governi, in cui la prepotenza e la forza arriva a conservare il regime dispotico di una volta, e a negare al popolo qualunque rappresentanza, pure è un fatto che tutti gli sforzi riescono inutili perche il pensiero non può combattersi, e la coscienza essendo un patrimonio inseparabile della personalità non può distruggersi. Perciò, noi vediamo una lotta lenta ed ostinata tra il passato ed il presente, tra la monarchia ed il popolo. Le transazioni forzate che la monarchia è obbligata a fare, ci fanno prevedere che presto o tardi essa sarà vinta, e che finirà col ricevere la sua corona dalle mani di quel popolo, che finora ha schiacciato come un branco di bestie. Il prevedere che l'Europa civile si organizzerà tosto o tardi sulla forma costituzionale rappresentativa è un presentimento, che non può negarsi nemmeno dai cortigiani dell'Austria, i quali pure debbono valutare che l'Austria stessa, ohe oggi in Europa rappresenta il dispotismo più ostinato, è obbligata alcuna volta a mascherarsi da liberale, benchè non arrivi mai ad illudere le moltitudini. Dunque o presto o tardi le potenze dispotiche saranno obbligate a riformarsi, e quelle che ora conservano un dispotismo mascherato colle forme della liberalità, saranno obbligate ad essere più Jeali, perchè la libertà è un germe che cresce e si sviluppa da sè, e gittato una volta si germoglia e feconda senza che alcun ostacolo esteriore possa impedire il suo cammino.

Da ciò io conchiudo che presto o tardi l'unica forza e l'unico appoggio degli Stati all'interno, dev'essere l'opinione pubblica.

Premesso ciò, noi consideriamo che il principio della solidarietà dei popoli tende ad affratellare le diverse nazioni, ed a fare del genere umano una sola famiglia. È certo che nell'enoca in cui viviamo

nulla vi è di locale : i fatti più importanti realizzati in un punto, in pochi giorni fanno il giro dei due mondi, e non solo l'Europa civile, ma le due Americhe coi rapidi mezzi di comunicazione conoscono colla celerità del fulmine e del baleno quello che succede quotidianamente in tutto il continente. Tutto ciò serve ad alimentare gli affetti; a stabilire forti legami tra gli abitanti delle diverse parti del globo; in modo che ogni sventura è considerata come generale, e nessuna società può dire di vivere isolata, perchè trova in tutto il mondo un'eco ai suoi affetti, alle sue aspirazioni, alle sue speranze, ed una parola di conforto, ed un efficace aiuto nei suoi dolori.

Or sono pochi giorni un orribile attentato si commetteva contro l dritti di un popolo, e si offendeva la civiltà ed il senso morale dell'Europa con un trattato iniquo e scellerato firmato dall' Austria e dalla Prussia a Gastein per la cessione dei Ducati. Con quel trattato, che è un'applicazione dell'antico dritto enropeo, un'intera popolazione era mercanteggiata per due milioni di talleri, e una società di creature ragionevoli era venduta per moneta, come una vile mandra di bestie. In pochi giorni questa orribile scelleratezza commessa in un punto dell'Europa, si è propagata in tutto il mondo, e l'Europa, e l'America ha riferito fremendo questo orribile attentato alla dignità di un popolo, gittando il marchio d'infamia a chi abusava della forza per far rispettare l'arbitrio. Noi non sappiamo se e come sarà eseguito il trattato, nè vogliamo fare preconcetture politiche che ci obbligherebbero a distrarci dalla nostra materia. Noi riferiamo solamente un fatto per appoggiare la verità dei nostri ragionamenti, e questo si è che se quell'avvenimento si fosse verificato cinqant'anni fa sarebbe passato innosservato: oggi fa fremere tutto il mondo civile.

Se tutta l'Europa civile fosse organizzata con governi rappresentativi, e se l'Austria per stipulare il suo trattato avesse avuto bisogno della ratifica dei rappresentanti del popolo, avrebbe potuto legittimare innanzi agli eletti del popolo un'infamia contro un altro popolo fratello? L'opinione pubblica del popolo austriaco illuminata per mezzo della stampa dai pensieri delle menti saggie ed imparziali, sarebbe stato un ostacolo insormontabile per realizzare una scelleratezza, e avrebbe reso impossibile quel sacrilego trattato.

L'opinione pubblica essendo impersonale è imparziale e disinteressata, ne ordinariamente s'inganna nelle sue apprensioni. Qualche volta l'opinione pubblica può essere corrotta, e può rappresentare un partito, ma si distingue bene l'opinione di un partito dall'opinione pubblica, e se pure fosse corruttibile l'opinione pubblica di uno Stato non può essere corruttibile l'opinione di tutta l'Europa. Ebbene, l'opinione pubblica, secondo noi, è l'egida del dritto internazionale, ed è la forza potente ed indomabile che deve produrre la riforma del dritto, ed abolire almeno le guerre ingiuste meglio di quello che potrebbero fare i filosofi con i loro modesti piani.

Vorrà alcuno negarci che è impossibile che questo principio di solidarietà fra i popoli si allarghi e si rafforzi? È chi oserebbe affermarlo? E se lu possibile un'alleanza di principi, chi potrà credere impossibile un'alleanza ed una solidarietà dei popoli? Ogni cosa fa nel mondo la sua parabola; finora è stato il regno dei principi; dalla rivoluzione francese è cominciato il regno del popolo, e come il regno dei principi si consolidò con l'unione della forza materiale, il regno dei popoli si consoliderà sulla forza morale degl'interessi secondo il dritto, e questa lega morale d'interessi che riunirà il genere umano in una grande famiglia, sarà forte e potente, perchè poggiata ai principii eterni della giustizia, ed alla natura degli esseri.

Ecco su quali fondamenti noi cerchiamo di appoggiare le nostre congetture, e diremo meglio le nostre convinzioni, perchè leggendo la storia e valutando i progressi del dritto, noi siamo tanto certi della verità di quello che diciamo, che nulla vale a scemare la forza delle nostre convinzioni, ne l'apparente disordine che ora regna tuttavia nel mondo, nè la inalvagia natura dei re è dei principi, nè intti i funesti esempi con cui si sforzano spaventarci alcuni pessi-misti, per dimostrarci che il mondo non si mutera mai: che l'interesse e l'utile sarà sempre la legge degli Stati: e il cannone l'ultimo giudice per sentenziare definitivamente. Noi non possiamo persuaderci così, perchè non è già che sosteniamo le nostre idee appoggiati solamente ad argomenti razionali ed isolati nel campo astratto delle idee, in cui alcuna volta si fanno sogni dorati molto lungi dalla realità, no.... noi ci appoggiamo all'esperienza, alla storia, ai fatti, i quali bene esaminati sono la prova più manifesta della verità delle nostre idee, e ci dimostrano come il regno del cannone si è andato a mano a mano restringendo col progresso delle idee. Che cosa dunque potrebbe impedire una perfezione maggiore, e restringere ancora uso della forza, in modo da renderlo possibile in quei casi solamente in cui la legge ed il dritto l'autorizza?

Richiamando quello che noi abbiamo detto nei due capitoli antecedenti, in cui abbiamo fatto un'esposizione storica brevissima del dritto di guerra, noi possiamo, ritornando sui fatti esposti, convincerci facilmente che col progresso delle idee è stato ristretto l'uso della forza. Quale sensibile differenza vi è tra la guerra presso i popoli di Oriente e quelli di Occidente? e quale ne è la causa? il progresso della filosofia greca che presentisce l'idea di umanità. E nel cristianesimo poi quanto grandi modificazioni furono fatte al dritto di guerra? La guerra presso i cristiani non è tanto barbara quanto presso i pagani, e perchè? per le nuove idee promulgate colla nuova dottrina di Cristo. Le guerre di conquista, quando si credeva possibile la monarchia universale, furono rese impossibili, quando l'idea di autonomia e di sovranità nazionale si svolse nella coscienza so-FIORE

ciale. Le guerre di religione che hanno funestato il mondo per lunghi anni, ora sarebbero impossibili e ridicole, e perchè? Perchè il principio della libertà di coscienza e di tolleranza religiosa, dimostrato come uno dei dritti dell'uomo e uno dei doveri dello Stato è passato dal campo delle idee in quello dei fatti, ed ora non vi è governo civile di Europa che osi intraprendere una guerra religiosa. Chi avesse detto, che la tolleranza della religione sarebbe accettata come un principio di dritto pubblico europeo, quando ferveva la lotta, e quando i cavalieri del Tempio giuravano di sterminare gl'infedeli, sarebbe passato per utopista, eppure ora l'utopia è un fatto, e la tolleranza religiosa è passata come un principio di dritto non solo nella legislazione interna di quasi tutti gli Stati, ma nel dritto pubblico internazionale. Le guerre commerciali che devastarono l'Europa e fecero dell'interesse marittimo la misura del dritto, sono a poco a poco sparite, perchè la scienza ha dimostrato chiaramente che la prosperità maggiore del commercio non si ottiene distruggendo le altre potenze marittime come pensarono fino al XVIII secolo. Lo stesso diremo delle guerre pel commercio colle Colonie, per la pretesa sovranità sul mare, e quelle moltiplici a cui dettero occasione le false idee delle grandi potenze, e la mal definita posizione delle potenze neutrali.

Con questi argomenti innegabili desunti non già dal campo astratio delle idee, na da quello innegabile dei fatti, noi dimandiamo ai pessimisti, se può sostenersi che il regno della forza debba perpettarsi senar rimedio 75 e l'opinione pubblica illiuminata dalla scienza e dalla idea della giustizia che si è gradatamente svolta nella coscienza dei popoli, ha obbligato le potenze a riconoscere in parte la forza del dritto, perchè si credera impossibile che le nuove idee che si sono svolte nell'epoca moderna producano lo stesso salutare mutamento? Forse perchè non ancora sono accettate da alcune Corti e da alcuni della d

Quando le creazioni arbitrarie e gl'imperi fittizi organizzati dalla vecchià diplomazia crolleranno, quando ciascun popole acquisterà la sua indipendenza, e l'Europa prenderà il suo assetto definitivo, quando ciascuna nazione ristretta ue! suoi limiti territoriali non penserà ad ingrandirsi, ma a considerare il suo territorio come il suo corpo la sfera della sua attività, molte occasioni di guerra sarano e liminate dal mondo, le nazioni cresceranno e prospereranno mendo l'atraquillità e nella pace, o le guerre illectice di riguste, a poco a

poco periranno. Nè mi si dica che l'arbitrio e la prepotenza sarà sempre possibile, e che senza creare un tribunale anfizionico internazionale sarà impossible astringere le nazioni all' ossernaza della giustiza, perché noi stimiamo, che senza creare un tribunale armato, la garanzia pri potente, dev' essere la pubblica opinione; questa, secondo noi, dev'essere l'egida e la garanzia del dritto, essa è il mi-gliore e où il mimarziale tribunale.

Noi non vogliamo tra i popoli la coazione materiale, ma la coazione morte, e questa non possiamo conceptiral altimenti che nella misteriosa potenza della pubblica opinione, potenza tuttavia sconosciuta, perché non ancora si manifesta in tutta la sua forza, ma che si manifesterà forte ed onnipotente quando sarà illuminata dalla coscienza dei suoi dritti, e come lo sviluppo dell'ioda dei dritti individuali nella coscienza delle società particolari, ha potuto frenare l'arbitrio del legislatore del ha ravvicnate la particolari egislazioni ai veri principii della morale e del dritto, coa lo sviluppo dei dritti nazionali nella coscienza dell'umanità renderà impossibile l'arbitrio, ed impedirà le guerre ingiuste. Ma per confermarci in questa idea esaminiamo l'insufficienza dei mezzi proposit per assicurare la pace e quello sopratutto della confederazione degli stati, che secondo molti sarebbe l'unico mezzo per assicurare la pace di Europa.

### CAPO SESTO

Della confederazione degli Stati come mezzo per prevenire la guerra.

Esponendo i progetti fatti nei diversi tempi per rendere la guerra ra e difficile, noi abbiano notato che il principale espediente proposto dai generosi fautori della pace perpetua è stata la confederazione degli Stati. L'idea della confederazione è una rippoduzione del primitivo progetto attribuito ad Eurico IV o al suo ministro, il quale intendeva organizzare una gran repubblica europea diretta da in consiglio centrale è da consigli parsitali e locali. Questa stessa idea noi la trivviamo accettata dall'abate di Saint-Pierre e riprodotta dagli altri fautori della pace perpetua.

Se noi vogliamo ricercare la ragione di quest' accordo di opinioni nel ritenere necessaria la confederazione per assicurare la pace, altra non sappiamo assegnarne che la necessità di stabilire un potere coercitivo per impedire la guerra ed obbligare tutti all'osservanza della pace, e poichè questo potere non poteva stabilirsi colla superiorità di una potenza, per armonizzare la necessità di un'autorità coll'indipendenza degli Stati, si ricorse alla confederazione, la quale essendo una vera associazione tra eguali, non poteva offendere l'autonomia e l'indipendenza delle diverse parti. Il Rousseau nel suo sommario di progetto di pace perpetua, si esprime cosl: « L'attuale sistema di associazione fra gli Stati europei, mantiene la società in una perpetua commozione: è necessario perciò di sostituire un sistema di associazione fermo e durevole, ed organizzare una confederazione, in cui tutti i membri sieno posti in tale Stato di dipendenza, che un solo non sia da tanto da resistere a tutti gli altri uniti insieme, ovvero da contrarre separate alleanze così possenti da opporsi alla lega generale. È necessario perciò ed indispensabile che nella confederazione sieno accolte tutte le potenze europee, che vi sia un potere legislativo con la facoltà di dettare leggi e fare regolamenti generali pel governo della confederazione, e un potere giudiziario per eseguire tali regolamenti; che la confederazione abbia un potere coercitivo ed un'autorità tanto grande da costringere i suoi membri, e richiamarli se volessero disunirsi (1) ».

Il Kant anche spera la pace organizzando un congresso generale permanente, da cui dipendessero le voloutà sovrane dei componenti la lega, e generalmente l'idea che hanno avuto i pubblicisti, i quali si sono proposti di oviare il grave dissistro della guerra si è stati di organizzare la società internazionale come la società civile, di stabilire colla confederazione una lega stabile e permanente fra i popoli e di creare un potere centrale per far eseguire a tutti el deci-

sioni supreme di questo tribunale.

Due autori che scrivevano in questi anni due libri intitolati; sohution de la question européeme, entrambi proponevano la confederazione come l'unico mezzo per impedire la guerra. Il primo di essi, il Malardier, che scrivera il suo libro nel 1801, si esprimeva cost: « Le due parole, paco perpetua e confederazione sono indissolubilmente legate l'una all'altra. Non è possibile realizzare il dritto internazionale senza confederazione (2) ». Cornelius de Boom, che, pubblicava la suo opera nel 1864, dopo avere dimostrate le falsitá dell'attuale organismo europeo, proponendo la soluzione delle quistioni politiche e sociali, che oggidi agiano il mondo civile, arrivava alle

<sup>(1)</sup> Rousseau, Projet de paix perpetuelle.
2) Malardier, Solution de la quéstion européenne, pag. 44.

stesse conseguenze e non supeva altro suggerire che la confederazione degli Stati, e dopo avere dimostrato i vantaggi cho ciascuno ricaverebbe dalla confederazione, e le probabilità di vederla realizzata, formulava così il suo progetto:

« L'Europa si divide presentemente in cinquanta Stati, trentatre per la' Confederazine germanica, e diciascatte per gli attr. Se i 200 milioni di abitanti che popolano l'Rompa fossero divisi in Stati di cinque milioni ciascuno, si avrebbero cinquantotto Stati invecede cinquantat. I cinquantotto Stati avrebbero tutti un congresso centrale, una rappresentazione eguale, e tutte le contestazioni e reclamazioni sarebbero giudicate dall'autorità ceutrale. Dovendo provvedersi all'interesse generate, come dubitare che non sarebbe fiat la giustizia? In qual modo una violenza potrebbe realizzarsi se tutta la forza militare fosse a disposizione del congresso ? Come le pretenzioni del privati potrebbero prevalere contro il sentimento della maggioranza?

« Nello stabilimento di tale governo, che garantirebbe tutti i dritti, preverrebbe qualunque tutramento, arrestrebbe qualunque ambizione, quale sicurità di pace I Quale sicurerza per gl'interessi private e pubblici, pel commercio, per l'industria, pel travaglio, per la propieta! Non più si vedrebbero queste periodiche rivoluzioni accompagnate da letrori, precedute e eggliet da, sì lunghe inquietudini. Stabilità per lo Stato, sicurezza per i cittadini sarebbero il risultato che si otterrebbe ».

« Ecco in una parola il nostro ideale (1) ».

Secondo i nestri principii, noi possismo sperare non gli la pace perpettam, ana allontantate nolle caose che oggidi spingnon i popoli svi campi di battaglia; speriamo che la guerra sia resa rara e difficile; ma questo fulici risultato, anziché sperarlo da quabunque pinno artificiade e preconcetto, noi lo speriamo come inevitabile risultato del progresso della civiltà e dell'opinione pubblica illuminata. E perciò noi siam certi della verità dei nestri presentimenti, perchè tutti i sistemi poggiati a qualunque interesse politico possano avere una vita precaria quanto l'interesse stesso che li crea, ma quelli che sono un evitabile risultato della natura e delle cose non possono essere rovesciati dal tempo e dagli avvenimenti, anzi su questi poggiano come su loro base e fondamento.

Passando dunque ad esaminare i progetti di confederazione, noi riffettiamo che essi sono contrarii allo scopo, e sono inattuabili nella pratica. Sono contrarii allo scopo, perche mentre dovrebbe ottenersi di eliminare fra gli Stati l'uso della forza, essi tenderebbero a creare

<sup>(1)</sup> Cornelius de Boom, Une solution politique et sociale, pag. 153-54.

un potere centrale armato, il quale avendo a sua disposizione tutta la forza armata della confederazione, obbligherebbe tutti di osservare le sue disposizioni, costringendo colla forza chi volesse rifiuzisi. Noi noi posiamo accettare quesi autorità centrale armata per eliminare l'uso delle armi, e ci pare contradditorio il volere autorizare l'uso delle armi per proliure che le anni si usassero. È vero che si dice che l'autorità centrale o il congresso permanente, occave per interessi particolari, per ambitione o per qualmunq passione, e si servirebbe della forza solamente per sostenere la giustizia, non giù per imporre la sua volontà.

Noi riflettiamo che se si aftida alle Corti ed ai Gabinetti di forrullare i principii della giustizia non si può mai sperare che si arrivi ad una conchiusione sodiisfacente. La giustizia e la morale dei sovrani è la loro politica e i loro interesse, solamente il popolo ha la coscienza del giusto, e l'opinione pubblica, che non è individuado la coscienza del giusto, e l'opinione pubblica, che non è individuado la coscienza del giusto, e l'opinione pubblica, che non è individuado I sovrani alcuna volta operano secondo giustizia, ma quando l'interresse e la politica così, ciò, quando l'ingiustizia non sarebbe tollerata, e comprometerebbe il loro interesse e la loro potitica. Noi dunque riteniamo che i sovrani, se sono giusti lo sono per politica e per interesse, e vi passeranno ancora molti anni perchè i principi di giustizia e di morale civile fossero l'anima della

politica.

Premesso ciò, noi domandiamo ai fautori del congresso permapente e del tribunale internazionale, chi ci assicura che in questo congresso di principi regnera veramente la giustizia? Per sperarlo bisognerebbe prima convertire i sovrani, i quali sono i più ostinati peccatori che fossero mai vissuti su questa terra. E se nel congresso permanente l'interesse delle grandi potenze prendesse il posto del giusto, che ne seguirebbe? Si arriverebbe a legittimare la loro onnipotenza, mettendo a loro disposizione tutta la forza armata, paralizzando gli altri Stati e condamandoli all'inazione. So che ci si risponderà che la maggioranza non può servire all'interesse di un solo, ma noi rispondiamo che lo sappiamo pur troppo che cosa sono le maggioranze e come si formano; e senza farci illusione consideriamo gli uomini come sono, non come dovrebbero essere. Se nella confederazione germanica, che è stato il modello da cui hanno attinto il progetto della confederazione europea, l'interesse degli Stati minori è sacrificato a quello delle due grandi potenze che vi entrano, perche non supporre che succeda lo stesso nella confederazione europea? Il Boom nel suo progetto propone di formare in Europa cinquantotto Stati di cinque milioni circa, ma queste sono parole che possono dirsi o scriversi, ma noi dimanderemmo a quello stesso che le scriveva, se aveva la convinzione che questo suo desiderio potesse realizzarsi.

Come nella società civile è impossibile togliere le disuguaglianze sociali, così è impossibile nella società umanitaria mettere gli Stati nella stessa proporzione di forza materiale, e se vi saranno sempre grandi potenze colla loro in-fluenza eserciterebbero sempre una morale superiorità sulle potenze minori. Qualora dovessero decidere in un congresso permanente le controversie europee si formerebbero maggioranze e minoratza secondo la politica e gl'interessi parziali, e colla confederazione e col congresso permanente, il mondo sarrobbe sotto la prepotenza e l'arbitro, e non si realizzarebbe mai il regno della giustitia, a meno che i sovrani non divenissero giusti, cioschè per noi è molto problematico.

Da ciò conchiudiamo che i progetti di confederazione non rispondono allo scopo.

Essi sono inoltre inattuabili nella pratica, perchè è molto difficile che gl'interessi privati e parziali dei diversi Stati potessero fondersi in un interesse generale ed umanitario.

Noi, lungi dal fare un nuovo progetto di confederazione su cui non abbiamo fede, mettemmo invece in riliero un altro elemento di forza sociale finora trascurato dai pubblicisti, e prevedemmo di vedere ristretto se non eliminato del lutto il regno della forza, ma poggiandoci a fatti reali, piutostochè a congetture inattuabili. Tratto il nostro congetto lo formuliamo nelle seguenti parole:

Come i principii della giustita che regolano i rapporti degli individui nelle particolari sociali, esendosi resi chiari innanti alla coscienza sociale ed all'opinione pubblico regono e governano le civil società, nella stessa guise i principii della giustitia che demon regolare i rapporti degli individui morali, rendendosi chiari innanti alle coscienze micionali ed ull'opinione pubblica regoranno e governeranno la società internazionale. La reale ed indistrutubile superiorità della legge della giustizia, distruggerà dunque il regno della forza el Topinione pubblica sarà quella che assicurerà la superiorità della legge del giusto.

Noi possiamo confermare i nostri concetti con fatti incontrastabili che loccano i nostri sensi. Noi vediamo coi nostri occhi gli effetti mirabili delle scoverte che illustrarono il secolo XIX il vapore e l'elettricità, i quali applicati ai bisogni materiali della vita hanno prodotto notabili cambiameni nei nostri usi, nelle nostre abitudini, nei nostri vaporti colle cose esteriori, ma forse i vantaggi morali di queste due meravigiose scoverte non sono valutati abbastaura, perchè non colpiscono direttamente i nostri sensi. Eppure in meno di cinquant'anni il vopore e l'elettricità hano cambiato il mondo compiendo una rivoluzione

d'idee che sorprende chi studia il eammino dell'umanità l'Noi sime per dire che l'idea di giustizia internazionale e di solidarielà tra i popoli, e che la coscienza dei loro dritti si è chiarria notabilmente per virtù del vapore e dell' elettrico, che sono i veicoli del pensiero e della volonità dei popoli e dei sovrani, e i corrieri muti delle volonità e dei bisogni di tutti. Il vapore e l'elettrico accelereranno, secondo noi, il regno della giustizia fra le nazioni, meglio che le confederazioni e i congressi permanenti, e realizzeranno l'ideale previsto dalla filosofia e sospirato dagli unomi gioenerosi ed onesti.

Ecco come lutto nel mondo è ordinato e come le cose più disparate tendono all'unità dello scopo ed al morale perfezionamento della specie, ecco come la provvidenza dispone mirabilmente le fila miste-

riose che realizzeranno il regno della giustizia!

Nulla avviene più nei due mondi che non sia rapidamente diffuso. Il telegrafo e la stampa ci rendono ogni giorno informati dei fatti che accadono nelle più rimote contrade, e noi vivendo in Italia conosciui quello che succede di più importante non solo a Parigi ed a Pietroburgo, ma nell'America ed a Calcutta. L giornali, ta di cui tettu a è diventuta oggi giorno un bisogno universale, allargano sempre più la sfera degl' interessi generali. Le stesse proccupazioni e delle stesse conducioni. Tutti quell' che hanno intelligenza ed all'estesse conducioni. Tutti quell' che hanno intelligenza ed all'estesse presone, ad elegiare il hene, a condannare il inale, a sostenere i dritti, a proserviere l'ingiustizia, ed in ques'annalis si forma lo spirito pubblico e s'illiamina la coscieraza del popoli.

Le rapidità di comunicazioni che permettono oggidi di andare da un perto all'altro di Europa con maggiore rapidi di quella necessaria una volta per andare dalla capitale alla frontiera di uno Stato. La rapidità con cui si diffondono i lavori scientifici, i quali tradotti nei principali idioni di Europa sono rapidamente diffusi per tutto. Tutto influisce a diffondere nella umanità intera gli stessi afetti, gli stessi sentimenti, le estesse idece, da stabilire un vero legame

fra i diversi popoli.

Chateaubriand scriveva a proposito della stampa: « La scoverta della stampa ha cambiato le condizioni sociali: la stampa, macchina uhe non si può spezzare, continuerà a distruggere il mondo antico fincibi, non giunga a formarne uno nuoro (1) ». Noi allargando lo ssesso concetto diciamo, che la stampa, il vapore dei il eleggrafo banno ranabiato, oggidi le condizioni internazionali, e che continueranno a distruggere il dritto, antico, finchè non sarà formulato il unovo dritto.

<sup>(1)</sup> Chateauhriand, Manuire dinatre tombe.

Infatti l'Opinione pubblica e la coscienza dei popoli illuminata con anti mezzi e con tante vie non può essere indifferente a quello che accade nel mondo, e fra qualche altro anno, quando il sentimento della giustizia internazionale e di oftiti della nazione saranno più universalmente diffusi, quando l'opinione pubblica forte e compatta saprà farsi rispettare, noi avremo che i popoli confederati nuturalmente ne sostenere i loro dritti dei principiu della giustizia, opereranno di fatto la desiderata riforma ed aboliranno il regno della violenza e della forza.

La confederazione dunque piutostochè principio sarà conseguenza della sviluppata coscienza internazionale, poichè come nella civile società gli individni associati non tollerano più le ingiustine, che una volta il dispotismo facera pesare sui sudditi, perchè avendo la coscienza dei loro dritti sono forti ed arditi per sosteneril, così i popii quando acquisteranon englio la coscienza dei loro dritti sarrano

uniti di fatto per sostenersi.

PIORE

Nessuno può negarmi che se l'Austria e la Prussia avessero stipulato quel trattato orribile di Gastein cinquant' anni fa, quel trattato sarebbe passato inosservato ed il mondo non se ne sarebbe occupato per nulla, oggi invece e proprio in questi giorni in cui scriviamo, noi leggiamo che tutto il giornalismo europeo deplora l'orrilile sacrifizio dei dritti di un popolo, e tutto il mondo civile come un uomo solo fa sentire forte la sua voce per condannare l'orribile mercato dei liberi cittadini. Il sentimento di sdegno e di riprovazione si fa penetrare fino nelle masse, le quali se non leggono giornali, veggono almeno quadri e figure con cui sensibilmente è rappresentato l'atto nefando delle due potenze confederate. Ciò costringe gli stessi governi che per politica sono obbligati a sembrare giusti per avere l'appoggio dell'opinione pubblica, a riprovare quel trattato, e noi leggiamo già un dispaccio del gabinetto inglese che si associa alla universale riprovazione dei popoli. Immaginate che i governi interni fossero organizzati coi veri principii rappresentativi, e col suffragio universale, come o presto o tardi saranno organizzati tutti i governi civili dell' Europa, e allora non la sola Inghilterra ma tutti i governi sarebbero obbligati dalla voce del popolo a riprovare quell'ingiusto trattato per non sembrare agli occhi della moltitudine retrivi e compromettere la loro posizione. E qualora alle voci generali di tutti i popoli rispondesse fremente il popolo austriaco ed il prussiano, noi domandiamo se quel trattato potrebbe sussistere. Ecco dunque come senza stabilire un congresso permanente ed un tribunale antizionico gli atti della diplomazia giudicati dai popoli e dalla società civile non potrebbero allontanarsi dai principii del giusto. E che cosa ci abbisogna per realizzare questo presentimento? Che la opinione pubblica sia illuminata, cosa facilissima, perchè a ciò servirà la scienza moderna, la quale essendosi impadronita di carte idee ma comprese e mal definite finora, opererà il desiderato mutamento, perchè ogni nuova idea è come germe fecondo che si svolge e furbifica in una generazione e di cui raccoglie i frutti la generazione che sieque.

Noi siam certi della verità di quanto diciamo, perchè siamo convinti che la sola forza organizzatrice delle società interne ed esterne è nella legge del giusto, e prevediamo che essa deve prima prendere il predominio e l'assoluta superiorità nelle società interno, le quali si reggeranno col principio del suffragio universale e della rappresentanza. Che significa la teoria vera del suffragio e della rappresentanza? Null'altro che la superiorità della legge del giusto nello società civili, le quali saranno rette e governate dai principii del giusto, così come si rivelano alla coscienza del popolo in armonia coi loro bisogni, colla loro indole, col loro genio civile. Quando questo principio sarà accettato dalle società particolari, si estenderà alla società universale, e l'opinione pubblica, organo dell' universale suffragio del genere umano, reggerà le nazioni, e risolverà le quistioni di dritto internazionale, lo che significherà la superiorità della legge del giusto negli ordini esterni. E quando le società interne ed esterne saranno rette e governate dalla legge del giusto, allera sara organizzata la vera unità dell'umana famiglia, la quale risulterà dall' armonia e non dall' assorbimento della varietà e della sua distruzione. Allora sarà realizzata quella falsa tendenza di unificazione, che avea un fondamento vero, perchè rispondeva alla natura ed ai bisogni degli esseri, ma che era stata mal definita e mal compresa e si manifestò fino al secolo XVI, come tendonza alla monarchia universale quasicchè la unità non potesse sussistere senza distruggere la varietà; e nei secoli a noi più vicini si formulò nella tendenza alla confederazione.

L' unità del genere umano non dev'essere materiale ma morale, essa deve risultare dal concatenamento dello parti; in somigitanza dell' unità che noi troviamo nel mondo fisico, in cui ogni essere, ogni forza ha una vita propria in armonia col fine generale, dal che risulta l'armonia e l'ordine, nella stessa guisa nel mondo sociale l' unità sarà fondata sulla natura degli esseri, e sarà la superiorità della legge del giusto riconosciuta nell'ordine civile e nell'ordine internazionale. Noi dunque conchiudiamo, che il suffragio universale che ha iniziato o che completerà la riforma dell'organamento civile, riformarà pare le società delle nazioni, e forse esso riformerà nacora l'organamento della Chiesa, per la quale però vi abbisoguerà ancora molto tempo, perchè uni pensiamo che nel primo periodo la religione fu l'attrora della civiltà, e nel secondo sarà la civiltà che ristabilirà la religione nel suo vero primato.

Prima di conchiudero questo capitolo noi vogliano aggiunguro

un'ultima riflessione per rafforzare sempreppiù la verità dei nostri presentimenti, noi vogliamo aggiungere un ultimo argomento desunto dall'economia sociale per dimostrare che l'opinione pubblica

dovrà rendere la guerra rara e difficile.

Esaminando la statistica dei diversi Stati di Europa noi troviamo un evidente aumento di popolazione in tutti gli Stati. Paragonando la cifia della popolazione dell'Europa centrale, in relazione all'estensione del territorio che occupa, noi troviamo che prendendo una media tra il minimum della Svizzera che ci dà 61 abitanti per chilometro quadrato ed il maximum del Belgio che ce ne dà 158, avevamo nel 1821 110 abitanti per chilometro quadrato. Valutando lo stesso rapporto nel 1864, troviamo che la popolazione è acoresciuta in modo che ad ogni chilometro quadrato corrispondono 157 individui (i). Ogni individuo ha bisogno di produrre per vivere, e la principale sorgente della ricchezza pubblica è la terra, e poichè l'estensione di questa non si è aumentata in proporzione dell'aumento della popolazione, anzi si è diminuita, perchè una parte è stata occupata dalle vie di comunicazione, dalle strade ferrate, e dagli edifizii di ogni natura, perciò dobbiamo ammettere che una più piccola estensione di terra deve soddisfare i bisogni più estesi di un maggior numero d'individui. Da ciò la necessità di accrescere i mezzi di produzione, e d'impiegare un maggior numero di produttori.

Considerando l'attuale organizzazione noi vi troviamio un numero notavole di consumnatori improduttivi, dei quali alcuni per età, per esesso, per condizione; altri perchè impiegati alla cosa pubblica. Fra questi noi troviamo il numero estarordinario degl'individui destunati all'arvata di terra e di mare. E si noti che i soldati, mentre non producono, sono i massimi consumatori. Paragonando infatti dati statistici che la scienza ci fornisca per valutare la spesa esorbitante della forza armata in Eurone noi abbiamo i securenti risultati:

L'effettivo dell'armata di terra e di marc in Europa, sezza valurare le guardie nazionali, le milizio di riserva, i veterani e gli invalidi, è di 3,569,615 uomini, e la somma corrispondente alla perdita del loro lavoto si eleva a 989,149,000 lire. Il valore improduttivo delle proprietà mobili ed immobili destinate al servizio della guerra dei 14,842,000,000 lire. E del-tili pubblici contatti per la guerra di 14,800,000 lire. 10 del-tili pubblici contatti per la guerra delevano a 753,000,000 lire. 10 del-tili pubblici contatti per la guerra (1900,000 lire. 10 del-tili pubblici contatti per la guerra delevano la libera della delevano della delevano della delevano della de

<sup>(1)</sup> Maurice Block, Puissance composée des divers Étate de l'Europe, pag. 16.

Risultati sono questi che fanno stupire, eppure sono incontrastabili perchè desunti dalle statistiche ufficiali dal Larroque. Ora noi domandiamo, se la popolazione aumenta, se l'estensione della terra diminuisce, se i bisogni crescono, è possibile che un piccolo numero di produttori si potrà contentare di soddisfare i bisogni di tanti consumatori inproduttivi? Finchè il popolo non prendeva parte alla cosa pubblica poteva pure contentarsi di pagare le imposte ed i tributi senza lamentarsi, ma ora che in tutti i governi civili d'Europa il popolo si asside nell'assemblea e domanda di essere civilmente governato, è possibile che continui a produrre per sostenere un numero di consumatori improduttivi al servizio dei sovrani? Quando la scienza illuminerà l'opinione pubblica, questa forte dei suoi dritti condannerà lo sperpero della moneta pubblica, e per l'interesse particolare di ciascuno, i popoli si uniranno per obbligare i sovrani a camminare per le vie della giustizia e non essere obbligati a circondarsi da una forza armata per sostenere i loro capricci.

La riforma del dritto dunque sarà reclamata dalla pubblica opinione, e per lo sviluppo dei principii della giustizia e per gl'interessi economici dei popoli: e perchè questa riforma si acceleri noi pensiamo di essere obbligo della scienza l'illuminare la pubblica opinione, perchè quando i popoli comprenderanno che non possono sperare in altri che in loro stessi, e che hanno dritti sacri ed inviolabili, si uniranno per dare una sanzione ai loro dritti ed opereranno la desiderata riforma di cui il primo passo dovrà essere un nuovo generale congresso, che completando il congresso di Parigi determini alcuni punti del dritto mal definiti, e riconosca i nuovi principii di nazionalità e di sovranità universalmente diffusi nelle so-

cietà moderne.

### CAPO SETTIMO.

Della mediazione, dell'arbitrato e delle conferenze come mezzi per risolvere le contestazioni fra gli Stati.

Dai principii da noi esposti nei passati capitoli si deduce che l'uso della forza per risolvere le quistioni di dritto fra le nazioni può essere solamente ristretto a certi casi eccezionali, quando, cioè, violentemente fosse conculcato colla forza un dritto, nel qual caso il principio di respingere la forza colla forza vale così per le nazioni come per gl'individui. Per quanto barbaro ed immorale sia l'uso delle armi, noi non possiamo supporre che fosse eliminato del tutto, perchè a ciò ottenere si richiederebbe che i principii della giustizia fossero resi chiari innanzi alla coscienza delle nazioni, che chiaramente e con precisione fossero determinate e formulate le massime di dritto che dovrebbero regolare la loro condotta, e che nell'applicazione delle stesse mai la passione accecasse il giudizio, e mai si verificasse un abuso di libertà, cose ben difficili a realizzarsi per l'imperfezione della natura umana. Come nelle società particolari il codice civile non distrugge gli abusi possibili, ed è necessario il codice penale che stabilisce le pene contro quelli che abusano della libertà, così nella grande società, quand' anche i principii del dritto fossero chiaramente determinati, accettati da tutti ed anche codificati, non perciò si potrebbero distruggere gli abusi, e potendo verificarsi una violenza vi può essere il dritto di respingerla colla violenza.

essere in urito ul respingeria coia violenza.

Senza farci diunquei illusione immagianado che la perfezione ideale
del genere umano potesse realizzarsi nel fatto, noi ammettiamo che
se dai ragionamenti anzi esposti può seguire che la guerra possa
rendersi rara e difficile, non si può conchiudere che essa possa
teliminarsi del tutto, e perciò noi dobbiamo considerare come una
delle parti importanti del dritto internazionale, quella che determina
i dritti ed i d'oseri delle potenze belligeranti, potchè questo stato co-

cezionale, che dicesi stato di guerra, essendo in certi casi secondo la legge del dritto deve essere regolato da questa stessa legge.

Però non potendosi, secondo i nostri principii, ricorrere alla forta per risolvere una quistione di dritto se non quando sono esauriti tutti i mezzi per un'intelligenza amichevole fra le parti contendenti, perciò noi stimiamo necessario determinare di quali mezzi si possono servire le nazioni per risolvere pacificamente le contese che possono sorgere prima di ricorrere all'u so delle armi.

Generalmente tutte le contese che possono sorgere fra due nazioni possono avere per oggetto o la riparazione di un'ingiuria o la ricognizione di un dritto. Qualora una nazione avesse ricevuto un danno o un'ingiuria da un'altra nazione può reclamare e dimandare una riparazione, e questo non solo è un dritto, ma un dovere per la nazione lesa. Un individuo privato può rinunciare ad un suo dritto, può ascoltare le voci di generosità, e per evitare un male maggiore può soffrire un piccolo male, tollerando un' offesa ricevuta senza domandare riparazione; ma il rappresentante di una nazione non può mostrarsi generoso e transigere sui dritti dei euoi rappresentati, egli deve gelosamente custodire la dignità della nazione che rappresenta ed i dritti de' suoi sudditi: deve vigilare per prevenire qualunque offesa, e cagionata l'offesa non può rinunciare al dritto di domandare la dovuta riparazione senza offendere la giustizia, la prudenza, la sana politica e la diguità della nazione che rappresenta. La tolleranza delle offese fra le nazioni sarebbe imputabile a debelezza, a timidità o a servilità, e se l'individuo può essere generoso perchè la legge lo protegge, e punirebbe l'offensore se abusando della generosità dell'offeso tornasse ad oltraggiarlo, questa generosità non può ammettersi fra nazioni eguali, le quali devono rispettarsi a vicenda e custodire la loro diguità e i loro dritti.

Qualora tina nazione oltraggiata servendosi del suo dritto cd adempiendo il suo dovere domanda la riparazione dell'oflesa ricceuta, la nazione che cagionò l'oflesa deve essere pronta a dare la riparazione dovuta, perché sarcebis impossibile l'armonia e l'ordine fra le nazioni, se ciascuna non desse all'altra quello che le dere e che le appartiene. Nella storia noi troviamo generalmente che le nazioni potenti non solo si sono credate nella facoltà di oltraggiare impumenta le nazioni minori, ma quando questi lapino domandato ana cancina della consistanti della loro armate, della loro tenze bango, risposto, facondo mostra delle loro armate, della loro fotto del consocio della della consistanti della loro armate, della loro sulla della consistanti della loro armate, della loro misura colla forza, e dovendo essere proclamata la giuridica, eguapianza delle nazioni, dovrà essere accettata come conseguenza, che qualonque offesa cagionata anche alla nazione più debbe meria una riparazione. Nè le grandi potenze potranno rifiutarsi dall'accordare la dovuta riparazione, se secondo i nostri principii, la solidarietà dei popoli, che sarà la conseguenza della civiltà e del progresso, li renderà forti ed uniti nel difendere e sostenere i loro dritti.

Che se un governo arbitrariamente si riflutasse di riparare un' ingiuria cagionata o pretendesse di conculcare o sconoscere il dritto di un'altra nazione, questo potrebbe essere motivo d'inevitabile contestazione fra le due parti. Verificatasi la contestazione è necessario anzitutto ben determinare la quistione di dritto per conoscere quale delle due parti si appoggia ai principii di giustizia, e quale vuole sostenere l'arbitrio; ed a ciò nulla giova meglio della discussione amichevole. Egli è certo che tutti i dritti particolari sono una conseguenza ed una derivazione dei dritti primitivi, e perciò dovrebbero ammettersi come principii di dritto pubblico internazionale, che verificatasi la contestazione non si può ricorrere alla via di fatto senza far precedere prima la discussione amichevole. Secondo che nella discussione ciascuna delle due parti dovesse con chiarezza precisare su quale principio di dritto poggia le sue pretese, perche se la diplomazia è fina ed accorta a legittimare con sotterfugi e cavilli le sue pretese, non può mai colle sue finzioni illudere ed ingannare la pubblica opinione, la quale scovrirebbe, senza dubbio, le sue arti e conoscerebbe quale delle due parti sostiene il vero dritto, e quale sotto le apparenze di dritto sostiene il suo arbitrio. Nella pubblicità della discussione l'opinione pubblica pronuncierebbe il suo solenne giudizio e condannerebbe chi volesse abusare del potere e della forza. Se non ostante ciò una delle parti si ostinasse a sostencre il suo preteso dritto e arrivasse ad eccitare la passione della sua nazione in modo da spingerla a sostenere colla forza le sue pretenzioni, iu tal caso la guerra sarebbe inevitabile, e noi tratteremo nella seguente sezione delle sue conseguenze.

Noi stimiamo che il mezzo più efficace per risolvere una controversia dolle vie amicheoxil, de civitare l'ins della forra, è l'appello alla pubblica opinione, la pubblicazione di tutti i documenti e titoli reduvi al litigio, e delle negoziationi intraprese o interrotte. Pogliendo gli uquivoci, gl'inganni subdoli, ed i misteri è indubitato cle si può arrivare a trisolvere la contessizione con tanta certezza da precisare il dritto delle due parti. Se poi le dee parti contendenti non potendo evaire ad una accordio, volessero a fidara la decisione della controversia a persona estrance, seegliendole come arbitre per esaminare la quissone di dritto, bene il pottebbero, auzi noi riteniamo questo mezzo efficaciossimo e più conforne alla civile dignità delle due nazioni contendenti.

Perchè fosse possibile un giudizio arbitramentale, è necessario che fra le due parti sia intervenuto un compromesso, col quale sia

stabilità la volontaria obbligazione delle parti di sottomettersi al giudivio delle persone scolle, il modo del processo, ed il limite del potere concesso agli arbitri. Gli arbitri possone essere persone privale,
ma ordinariamente questa delictat missione e affidata ai sovrani delle
terze potenze, i quali affidano l'esame dell'affare a giudici speciali e
competenti, o ai loro consigli privati, e intervengono pi per pronuuziare la sentenza definitiva. Gli arbitri non possono procedere separatamente e devono riunisi per pronuuciare la sentenza definitiva, e
qualora succedesse un disaccordo prevalerebbe l'opinione della
maggioranza. Pronunciata la sentenza nei limiti del compromesso e
del potere accordato ai giudici, obbliga le parti le quali per buona
fede devono eseguiria senza appello. Gli arbitri però non possono disporre di alcun mezzo per costringerle all'osservanza, nò possono aispurre di alcun mezzo per costringerle all'osservanza, nò possono aispurre di alcun mezzo per costringerle all'osservanza, nò possono agtungere alla sentenza una clausola penale in caso di non esecuzione.

Dal già detto non voglia dedursi che le parti contendenti debbano eseguire la sentenza, quand'anche gli arbitri, abusando del mandato loro affidato, avessero pronunciato una sentenza manifestamente ingiusta, ed a danno di una delle due parti. Se principal bene è la pace, principalissimo è quello di custodire la dignità nazionale, e qualora la sentenza arbitramentale importasse il sacrificio della nazionale autonomia, obbligando una parte ad assoggettarsi all'altra. la parte lesa può rifiutarsi dall'eseguire la seutenza, perchè è minor male perdere sotto l'impero della forza, che sacrificare volontariamente la propria autonomia. Per non rendere con questo principio illusorio il giudizio arbitramentale, notiamo essere necessario che la sentenza sia manifestamente ingiusta per essere lecito di rifiutarsi di esegnirla; lo che pnò succedere: 1.º Se fu resa fuori dei limiti del compromesso; 2.º Se la causa fu giudicata da persone assolutamente incapaci; 3.º Se gli arbitri non operarono in buona fede; 4.º Se occorse nel giudizio un equivoco; 5.º Se fu pronunziata su cose non domandate: 6.º Se include disposizioni assolutamente contrarie ai principi della giustizia e che non potrebbero regolarmente formare l'oggetto di una convenzione (1).

Il compromesso può terminare o colla reciproca volontà delle parti contraenti, o con un accomodamento od un movo accordo fra le parti che rendesse inutile la sentenza, o colla morte di uno degli arbitri, o colla sentenza definitiva.

Alcuna volta le parti contendenti senza costituire due o più persone come giudici della loro controversia invitano uno o più sovrani per interporsi coi suoi buoni uffici e facilitare l'accordo. In

Heffter, Droit inter. publ., § 109. — Kluber, Droit des gens., § 318. —
 Valle, Droit des gens., Liv. II. Chap. XVIII., § 329. — Martens. Droit des gens.
 T. II. § 252.

tal caso il sovrano prenderebbe parte alla controversia non come giudice ma come mediatore. La mediazione per ben esercitarsi esige lealtà, prudenza e fina politica. Il primo dovere della potenza mediatrice è di usare la massima imparzialità, e senza favorire l'una parte con pregiudizio dell'altra deve essa studiarsi di rimuovere le difficoltà e facilitare l'accordo, ma senza prendere l'aspetto di giudice e di arbitro. Noi troviamo nella storia delle relazioni internazionali frequenti esempi di mediazione. Alcuna volta la mediazione può essere spontaneamente offerta da una terza potenza, la quale per l'interesse di conciliare le parti può offrire i suoi buoni ufficii per facilitare l'accordo; alcuna volta una delle due parti può proporre di invitare una terza potenza come mediatrice, e qualora la mediazione è accettata da entrambe le parti, la potenza ha il dritto d'intervenire in tutte le trattative e di assistere alle negoziazioni per allontanare nuovi motivi di disaccordo fra le due parti, e può proporre un accomodamento: ma il suo giudizio però non obbliga le due parti, le quali possono rifiutarlo, mentre il giudizio arbitramentale obbliga le parti in conformità del compromesso (1).

Può succedere altresi che le due parti contendenti per risolvere pacificamente la loro controversia ne sottopongono la decisione ad una conferenza o ad un congresso; lochè può succedere nel caso o che la controversia fosse di grave interesse, o che le potenze riunite in congresso per motivi d'interesse generale, fossero dalle parti invitate ad occuparsi della contestazione ed a pronunciare il loro giudizio. Noi aminettiamo come principio essere necessario sempre l'accordo delle parti, affinchè un congresso potesse occuparsi di una controversia particolare sorta fra due nazioni, nè stimiamo conforme al dritto che le grandi potenze prendessero l'iniziativa e che obbligassero le potenze minori di sottoporre i loro interessi al loro giudizio per pronunciare inappellabilmente secondo la loro politica, ed obbligare le parti ad eseguire la loro decisione. Questa superiorità a cui ha preteso la Pentarchia in Europa dopo il congresso di Vienna, noi l'abbiamo combattuta come contraria al dritto e la consideriamo come un caso di vero intervento, perchè nessuna nazione ha dritto d'intervenire negli affari privati di due nazioni, nè le grandi potenze possono decidere degli interessi delle potenze minori senza chiamare le parti interessate a libera e larga discussione.

Quaudo le parti interessate si accordano a sottoporre il giudizio ad una conferenza, questo è il miglior mezzo per la verità ed esattezza del giudizio stesso, e in tal caso i plenipotenziari convenuti devono profferire il loro giudizio seguendo quei principii generali e

Martens, opera citata, § 176. — Vattel, luog. cit., § 238.
 Fiore

quelle norme da noi stabilite per i congressi nella sezione antecedente.

Noi pensiamo che il giudizio arbitramentale, la mediazione e le conferenze sono mezzi efficacissimi per prevenire la guerra ed assicurare il rispetto della legge del dirito, e stimiamo che la civiltà ed i progresso farà accettare tra i nuori principii di dritto internazionale, che non debba essere mai lecito di ricorrere all'uso delle armi senza aver fatto prima precedere la libera e pubblica discussione della controversia, e senza aver fatto ricorso all'azione mediatrice o al giudizio arbitramentale di una o più terre potenze. Tanto più ci confermiamo in questa idea in quanto la troviamo accettata in parte dalle potenze segnatarie dell'ulimo trattato di Parigi, in cui, mentre il principio da moi propugnato fa ammesso solamente per le guerre contro per toria plenipotenziario inglese fece la proposta di estimatori la conflitti, i quali sposse volte dipendono dalla difficoltà di spiegarsi e d'intendersi (th.

In aleuni casi può essere necessaria una transazione per evitare la guerra e le potenze non devono rilutarsi di venire ad un accomodamento. Ciò è indispensabile per tutti quei dritti che stabiliti in maniera generale, non sono fissat in maniera definitiva. Allorchè si disputa sul dritto che una o più nazioni possono avere su di una cosa contestata, e non si può con precisione definire il dritto di ciascuno, la transazione è consigliata dalla natura stessa della controversia. In la casa, il possessore è nella miglione condizione, o poichè spetterebbe, a chi domanda la cosa che non possiede, di provare con certezza il dritto sulla cosa, ono potendo ciò ottenersi, può il possessore contributa il a cosa ed aecordare a chi domanda un'indennità proporzionata il tritto che presuntivamente porbeba evere sulla cosa contestata.

La transazione può essere anche consigliata dall'interesse generale di allontanare il flagello della guerra, che compliea sempre gl' interessi delle potenze pacifiche, qualora si trattasse di un dritto po-so importante. In tal caso noi sumiano che quantunque ciaseuna nazione debba custodire gelosamente i suoi dritti essenziali, trattandosi di un dritto di poco interesse può aceettare una transazione, che salvando la sua dignità eviti l'inconveniente gravissimo della guerra. Solamente nel easo che la parte avversa non volesse accettare nè la discussione, nè la mediazione, nè aleuna proposta di accomodamento uninchevole è inevitabile necessità di respingere la forza cola forza, e perciò noi dicemmo che la guerra poò rendersi rara e difficile, ma non mai evitarsi del tutto de diminarsi.

<sup>(1)</sup> Protocollo N. 23. Séauce du 4 avril.

# CAPO OTTAVO.

Della ritorsione e delle rappresaglie.

Quando tutti i tentativi fatti per risolvere una questione di dritto colla discussione amichevole tornano intulli, comincia nella parte lesa il dritto di respingere la violenza colla violenza, e il dritto di legitima difesa autorizza la parte offesa a ricorrere alle vie di fatto e far uso della forza. Prima però di arrivare alla guerra aperta gli Stati si sono serviti di altri mezzi per costringere la parte avversa ad osservare la negata giustizia, e questi sono stati i seguenti:

 1.º Esercitare il dritto di ritorsione di fatto o di ritorsione di dritto (retorsio facti et juris);

2.º Fare delle rappresaglie sulle persone e sulle cose appartenenti al nazione che arrecò l'offesa, finchè non faccia una riparazione dell'offesa cagionata;

 Mettere l'embargo o il sequestro alle navi, ai beni, ed alle altre proprietà della parte avversa che si trovano nel territorio dello Stato offeso:

4.º Prendere possesso efficace della cosa controversa, assicurandosene colla forza ed impedendo all'altra nazione l'esercizio del dritto in questione.

Noi parleremo di questi quattro modi usati per ottenere la negata giustizia in due distinti capitoli, e tratteremo prima della ritorsione di fatto o di dritto e delle rappresaglie.

La ritorsione secondo generalmente l'intendono i pubblicisti consiste nella facoltà che ha cissuono Stato di commettere ad un altro quelle stesse lesioni di dritto o di fatto che l'altro commette a suo riguardo. Essa può aver luogo quando uno Stato senza dichiarare la guerra, e senza violare i trattati che lo legano con un altro, manca a quei principii di equità che la legge stessa di natura e di sociabitità consiglia per mautenere la buon' armonia con gli Stati straieri. Così, se uno Stato ammette certe misure di rigore per gli stranieri in modo da trattarli diversamente dai proprii sudditi, o accorda tali vantaggi ai nazionali da arrecare un positivo detrimento agli stranieri: ovvero manca a quei doveri naturali che sono una conseguenza delle naturali obbligazioni, o viola un dritto consuetudinario e simili, in tali casi lo Stato i di cui sudditi soffrono detrimento avrebbe il dritto di servirsi degli stessi mezzi, e di usare la stessa condotta per obbligare la parte opposta a mutare sistema per non fare soffrire ai propri sudditi gli stessi danni e gli stessi detrimenti. Questo dicesi

dritto di ritorsione.

Generalmente i pubblicisti ammettono essere la ritorsione lecita, poichè, secondo dice il Massè, dovendovi essere fra i popoli eguaglianza di dritto e di mezzi ciascuno deve usare verso il suo avversario quegli stessi mezzi, e seguire quella stessa condotta, che esso usa a suo riguardo. La politica legittima quello che è contrario al dritto assoluto, perchè vi sono alcune cose che devono farsi per difendersi da quelli che fanno altretanto (1). Il Vattel sostiene la stessa dottrina: « Nessuno, dice egli, può dispiacersi di essere trattato nello stesso modo con cui egli tratta gli altri: niente è più conforme alla sana politica ed alla prudenza che la ritorsione. Così un re deve far valere il dritto di albinaggio contro quei sudditi di principi, che lo ammettono per i propri sudditi. La ritorsione di dritto può aver luogo contro quei regolamenti di cui uno Stato non può querelarsi, e che deve anzi approvare, ma contro cui deve mettersi bene in guardia imitandoli (2) ».

Quasi tutti i pubblicisti sieguono gli stessi principii ed appoggiandosi alla massima: quod quisque in alterum statuerit ut ipse eodem jure utatur, legittimano la retorsione come un utile espediente per far cessare alcuni atti d'iniquità. Essi però la restringono ai casi solamente in cui vi sia una reale offesa ai principii di equità, ma spingono l'applicazione del loro principio fino a sostenere, che quando non si può imitare perfettamente lo straniero, si può per analogia, e secondo le circostanze, colpirlo in altri dritti in modo da fargli sen-

tire gli stessi gravami che egli fa soffrire agli altri.

Che cosa diremo noi di questo voluto dritto di ritorsione? vi esiste veramente questa facoltà di rendere la pariglia, e di operare iniquamente verso gli altri, sol perchè essi operano iniquamente verso noi? Secondo i principii da noi propugnati, il dritto di ritorsione non si può legittimare. Se le nazioni sono obbligate di operare secondo la legge della giustizia nessuna circostanza può dispensarle, perchè la obbligazione non è poggiata sulla convenzione, sull'utile o sulla re-

<sup>(1)</sup> Masse, Droit commercial, Liv. II, tit. I, Chap. 2, sect. I, § I, pag. 130. (2) Vattel, Droit des geus, Liv. II, Chap. XVIII, § 341.

ciprocià, ma sull'imperativo della legge stessa del giusto. La teoria contraria che legitiuna la legge del taglione fra le nazioni, e giustifica contraria che legitiuna la legge del taglione fra le nazioni, e giustifica di dritto di rendere la pariglia, avrebbe potuto avere un valore se tutte le obbligazioni fra le nazioni fossero l'efletto dell'accordo reciproco e della convenzione, ma poichè il dovere di non operare ini-quamente piutotsto che sull'interesta porceia reciproco è stabilito sui principii della giustizia, perciò nell'ipotesi che una nazione manchi, la sua mancanza non può autorizzare le altre ad imitarla.

I pubblicisti hanno stimato poter giustificare la loro dottrina colla considerazione, che la ritorsione fosse consigliata dalla politica per obbligare, cioè, la parte opposta a non arretare detrimento ai nostri sudditi per non fare soffirre altrettanto ai suoi: ma noi diciamo che la politica non può giustificare l'ingiustizia, e finchè non ci si dimostri con argomenti razionali che chi opera male verso di noi ci di il dritto di operar male verso di noi ci sosterremo che la ritor-

sione non può essere un dritto.

In certi casi speciali il principio dei pubblicisti potrebbe avere un valore, così per esempio, sarebbe se fra due nazioni non esistessero trattati commerciali per regolare i dritti fiscali e le tariffe doganali. Se una di esse elevasse la turilfa nell'introduzione dei generi esteri in modo da rendere l'importazione molto difficile, in tal caso l'altri postato potrebbo accrescere la tariffa per rendere difficile l'introduzione dei generi stranieri e diminiure la concorrenza che danneggenebbe i siglitato dall'interesse di rendere la pariglia, una dalla necessità di equilibrare gl'interesse di rendere la pariglia, una dalla necessità di equilibrare gl'interesse di rendere la pariglia, una dalla necessità di in condizione peagiore degli stranieri.

Il secondo modo di cui si è servita la parte offesa per costringere l'avversario a rendere la giustizia negata si è stato il far rappresaglia delle cose e dei dritti appartenenti ai sudditi della nazione, che arrecò l'offesa. S'intende generalmente per rappresaglia qualunque violenza usata fuori della guerra per ottenere la riparazione di un' ingiustizia sofferta. Largamente intesa la rappresaglia comprenderebbe i quattro diversi modi da noi accennati di cui si può servire la parte offesa per ottenere una riparazione: in senso più ristretto, poi dinota l'atto con cui una nazione s'impadronisce delle persone o delle cose appartenenti alla parte avversa per ottenere una soddisfazione (rappresaglia positiva), ovvero l'atto con cui rifiuta di adempiere un' obbligazione promessa, o con cui proibisce ad una nazione l'esercizio di alcuni dritti, finchè essa non le da soddisfazione della ingiuria cagionata (rappresaglia negativa). La differenza che corre tra la rappresaglia e la ritorsione si è, che questa si usa quando non vi è una lesione giuridica, ma solamente una violazione dei doveri di umanità o delle naturali obbligazioni che noi chiamammo facoltative;

la rappresaglia invece suppone una reale lesione di dritto od una violazione di un' obbligazione giuridica.

Essendo la rappresaglia una via di fatto per costringere a rendere la dovuta giustizia. l'esercizio di questo voluto dritto non può appartenere che alla nazione solamente, la quale può far uso della forza per respingere una forza maggiore. I privati non potendo farsi giustizia colle proprie mani non possono ricorrere a nessuna via di fatto, e neppure far uso delle rappresaglie per rifarsi dei danni ingiusti che avrebbero potuto ricevere da una nazione straniera. L' individuo privato essendo sotto la protezione dello Stato, cui appartiene, deve ad esso rivolgersi per ottenere una riparazione qualora fosse stato offeso nei suoi dritti, e lo Stato che deve garantire i dritti dei proprii sudditi deve aver cura di servirsi di tutti i mezzi per ottenere la soddisfazione domandata. Eppure noi troviamo nella storia del dritto marittimo, che alcune volte le rappresaglie sono state fatte dallo Stato il quale dava facoltà ai suoi ufficiali, ed ai suoi sudditi d'impadronirsi delle persone e delle cose appartenenti all'altra nazione ovunque le incontrassero: altre volte lo Stato ha concesso facoltà ai privati stessi di rivalersi dei danni sofferti da una nazione predando la proprietà dei sudditi ad essa appartenenti fino alla totale rifazione dei danni. Nei tempi più antichi quando un nazionale si giudicava offeso o da un altro Stato o dai suoi sudditi, senza domandare permesso ad alcuno, si faceva giustizia da sè, e predava sul mare la proprietà dei sudditi della nazione da cui aveva ricevuta l'offesa. Solamente nel secolo XV si senti il bisogno di porre un limite agli abusi delle vie di fatto concesse ai privati, e la civiltà ed il progresso modificarono l'antico stato di cose dando ai soli magistrati competenti la facoltà di autorizzare i privati a fare rappresaglia (1). Non ostante l'intervento dei magistrati per autorizzare i privati

alle rappresaglie sul mare, esse continuarono ad essere un abuso, perche legittimavano il dritto dell' uso privato della forza. È vero che nella procedura necessaria per accordare le lettere di rappresaglia, si richiedeva l'esposizione del danno ricevuto e delle negoziationi tentati per ottenere amichevole ripurazione, la promessa di non fare alcuna preda oltre il tempo accordato, l'obbligo di far giudicare le prede dal tribunale competente e di resitutire tutto l'eccesso della somma dei danni ricevuti, ma in concliusione per la gelosia commerciale che animava le potenze maritime a molestare il commercio delle altre, l'allegazione di un danno più o meno provato, e di un rifuto di riparzione fu sufficiente per ottenere l'autorizzazione di

<sup>(1)</sup> Guidon de la mer, Chap. I, art. 3, e-lit. de 1845. - Valin, Commentaire sur le liere III, tit. X de l'ordonnance touchant le marine de 1681.

correre sul mare e molestare il commercio delle nazioni straniere. El è a notarsi che la facoltà di fare rappresaglia, mentre si avvicina tanto al dritto di corsa di cui parleremo appresso, poichè ordinariamente si concedeva ai privati per rifarsi di un danno ricevuto, non interrompera le relazioni paccifiche fra i due Stati, e mentre questi erano in pace doveano tollerare che l'assassinio marittimo fosse leralmente riconosciuto.

Noi non vogliamo confutare gli assurdi principii ammessi in queste usanze, perchè la civiltà stessa dimostrando come la facoltà di predare concessa ai privati era una manifesta violuzione di giustizia, ha fatto abolire si barbaro uso. Noi piutuosto vogliamo trattenerei ad esaminare se l'uso delle rappresaglie fatte dai governii stessi potesse

accordarsi coi principii del dritto e della giustizia.

Il Vattel avendo ammesso nel § 82, Lib. II, che riguardo alle nazioni straniere i beni dei cittudini sono beni della nazione, deduce
nel § 342 che quando una nazione non vuole rendere ad un'altraciò che le dewe, questa poù impartorisri di qualunque cosa appartenente alla prima, e tenerla per ottenere la riparazione: e passato un certo tempo poù conificaria e rifarsi dei danni ricevuti. Secondo
questo principio lo Stato offeso potrebbe a titolo di rappresaglia impardroniris della proprieta della parte offendente, quand anche essa
appartenesse ad individui privati. Noi tratteremo più largamente la
parte proprieta privata del nemico sia catturbile sul mare, e
per ora notiamo solamente che il volere sequestrare a titolo di rapper ora notiamo solamente che il volere sequestrare a titolo di rapperesaglia la proprietà privata del nemico di danni o delle ingiurie
che un governo avesse ricevuti da un altro è un' ingiustizia contro
il dritto di natura e la legge primitiva.

Chi volesse sostenere che un viaggiatore che assalito per via fosse svaligiato, avesse dritto di prendere il primo ricco che incontra, e di spogliarlo per rifarsi dei danni che ha ricevuto dall'assassino, offenderebbe il senso comune e la logica naturale, secondo i quali nessuno è tenuto a rispondere dei fatti altrui. Eppure i pubblicisti sotto altra forma hanno affermato lo stesso principio. Se un governo infatti avesse arrecato offesa ad una nazione, e non volesse piegarsi a dare una riparazione è indubitato che la nazione è solidariamente obbligata a rispondere della condotta del governo, perchè è essa che sostiene il governo. La nazione però è sempre obbligata come persona morale, e quello che è dovuto da un corpo di una società, non è dovuto dai singoli membri che compongono quel corpo. La nazione dunque è obbligata a riparare l'ingiuria, ma come universitas non ut singuli, secondo dice Ulpiano: Si quid universitati debetur, singulis non debetur, nec quod debet universitas singuli d bent. Con qual dritto adunque lo Stato può autorizzare le rappresaglie e predare la proprietà privata per rifarsi dei danni ricevuti?

I cittadini sono tenuti senza dubbio a soddisfare i debiti dello Stato e a contribuire ai carichi, pagando le imposte necessarie, e sotto questo rispetto ogn' individuo privato dovrà concorrere per le spese necessarie a riparare l'ingiuria, contribuendo proporzionalmente a soddisfare il debito dello Stato, ma sarà sempre la comunità responsabile, non già l'individuo privato; e la parte offesa non potrà mai agire contro la proprieta privata per rifarsi dei danni ricevuti dalla comunità. Il Grozio, che ammette il dritto di fare rappresaglie per rifarsi dei danni, cerca legittimare questo dritto col principio che tutti i beni corporali ed incorporali che si trovano nel territorio di uno Stato sono per dritto delle genti convenzionale ipotecati per soddisfare i debiti dello Stato. Ma noi non possiamo intendere questo principio nel senso che i singoli beni di ciascun privato sono ipotecati, ma nel senso solamente che i beni tutti dei cittadini considerati ut universitas sono gravati del debito dello Stato, e quello che vogliamo assolutamente escludere si è il dritto di agire sui beni dei singoli cittadini per rifarsi dei danni ricevuti dallo Stato come corpo politico.

Nè vale l'argomento adottato dal Barbevrac, dal Puffendorf e dal Rayneval (1) che, cioè, come lo Stato rappresenta i cittadini e può dimandare riparazione delle offese cagionate a ciascuno dei suoi sudditi, così i cittadini devono essere responsabili solidariamente delle offese cagionate dallo Stato. Perchè noi rispondiamo che lo Stato rappresenta i cittadini ed è obbligato a garantire i loro dritti e a vendicare le loro offese, ma i cittadini non si rappresentano l'un l'altro, e perciò non sarà mai lecito di chiamare uno responsabile dell' azione di un altro, ed agire contro il primo che si presenta, perchè noi ritorneremmo al caso del viaggiatore svaligiato, che ognuno comprende quanto sia contrario ai principii della giustizia e della

logica naturale.

Da quanto abbiamo detto noi conchiudiamo che la facoltà concessa dallo Stato ai suoi ufficiali di fare rappresaglie e di predare la proprietà della parte avversa fino a rinfrancarsi dei danni ricevuti, è contro il dritto. Il privato non è obbligato a rispondere dei carichi dello Stato se non come parte della comunità, nè il rispetto dovuto ai suoi dritti sarebbero illesi col suggerimento del Vattel, che lo Stato cioè dovrebbe ricompensare i privati del danno che ricevono (2), perchè avendo dimostrato che non vi è facoltà di predare a titolo di rappresaglia la proprietà privata, ogni ipotesi per scemare l'ingiustizia dell'azione non può renderla giusta.

(2) Vattel, Droit des gens, Liv. II, Chap. XVIII, § 345.

Barbeyrac, Notes sur le Lie. III, Chap. II, § 2, n. 1. — Puffendorf, Droit de nature, Liv. VIII, Chap. VI, § 13. — Rayneval, Istitu. du droit de la nature et des gens, Liv. II, Chap. XII, § 4.

Noi nou possiuno neppure accordarci col Massè, il quale ammette che le rappresaglic sarebbero lecite nel caso solamente in cui fossero autorizzate dai trattati fra le due potenze (1). Noi abbiamo già dimostrato evidentemente che i trattati non possono violare il dritto naturale e molto meno contradirlo. Quale dunque potrebbe essere il valore di un trattato, quand'anche vi esistesse? E fosse pure il trattato ratticato dall'autorità legislativa, che perciò? La proprietà privata è inviolabile per dritto in attura, e questa sua prerogiava essenziale è sacra e divina, e fuori dalla competenza di qualunque positiva della proprieta privata, e perciò qualunque trattoto stiripulato e ratificato dal potere legislativo non potrebbe legittimare le rappresaglie della proprietà privata.

Anticamente le rappresaglie consistevano principalmente nelle letre di marca, cioè nell'autorizzatione connecsa dallo Stato ai privati di commettere sul mare qualunque vessazione e qualunque vienza, finchè non si fossero ricompensati dei danni ricevuti. Questo uso inguisto ed immorale, che legitimava l'assassinio sul mare dandogii una forma di legalità, è stato abolito noi tempi moderni, e la civiltà ed il progresso ha fatto conoscere l'ingiustizia di tale uso. Alle lettere di marca successe poi la guerra in corsa, ma di ciò noi parleremo in uno dei capitoli esquenti, allorchè ne tratteremo specialmente. Nei tempi a noi più vicini l'uso delle rappresaglie stesse misure di rigore, che essa adopera a riguardo nostro: e al sequestro dei beni o delle persone appartenenti all'altra nazione, ed alla loro conservazione a titolo di pegno o di estaggio per costringere la parte avversa a rendere la negata giustiria.

I pubblicisti ammettono come principio, che non si può ricorrere all'espediente delle rappressglie, se non nel caso di rifituto ostinato da parte della potenza contraria a rendere la dovuta riparazione dell' offesa cagionata, e provato il rifituto, ammettono che si può ri-correre alla violenza per costringerla. Essi però considerano le rappressglie come un esercizio del diritti di pace, e le ritetagono lecito, prima che la guerra sia dichiarata fra le due potenze contendenti (2).

Noi non possiamo uniformarci alla loro dottrina, percliè non possiamo legittimare il menomo uso di violenza e di forza nello stato di pace. O le unazioni sono nel loro stato normale, e fira essi non havvi altra legge che la legge della giustizia, secondo la quale non è lecito osstringare colla forza e ricorrere alla violenza per ottenere

FIORE

35

<sup>(</sup>I) Massè, Droit commercial, Liv. 11, pag. 128.

<sup>(2)</sup> Martens, Droit des gens. Liv. VIII, Chap. II § 262.

la riparaziono dell'offesa, o le nazioni, dimenticando la legge del dritto, vogliano ricorrere all'uso della violenza della forza, facendo di una quistione di dritto una quistione del più forte, ed in tal caso le relazioni pacifiche sono interrotte, e comincia tra esse lo stato di gmerra.

Si può certamente fare una differenza considerevole tra la guerra per appresaglia, me non si può in alcun modo legittimare l'uso della violenza per sostenere il dritto, se non considerando le nazioni in uno astio anormale, in cui volendo una conculcare ostinatamente il dritto dell'altra colla violenza, questa ha pel dritto di legittima difesa la facoltà di respingere la forza colla tolenza, cuesta ha violenza altru.

Premesso ciò, noi riflettiamo che, legitimate dalla necessità di difendersi il bisogno di ricorrere alle rappresaglie, queste non potramo mai esercitarsi sulla proprietà privata, ma solamente sui beni dollo Stato o della comunità. Per esempio, se una nazione deve pagare un debito e soddisfare un'obbligazione, ed ingiustamente si nega, la parte offesa potrebbe occupare un oggetto di pubblica proprietà tel e lenerlo come garanzia fino alla soddisfazione del debito. Lo Stato del offeso non potrà, come dicera il Vattel, sequestare le somme dovute dai suoi sudditi ai sudditi della parte opposta, fino al totale risarcimento del debito e dei danni ed interessi.

Noi ritorueremo sulla quistione examinando se in tempo di guerra può il nemico sequestrare il debito pubblico, e dimostreremo che il debito pubblico è intangibile, e perció, se non lo può in caso di guerra, non lo potrà neppure a titolo di rappresaglia. Può essere anche legittima una rappresaglia negativa, cioò, il rifiuto di adempiere un obbligazione contratta o di lasciare alla parte opposia il godime e non ripari il suo debito. Nella stessa guisa può essere lecito qualde della della legica della contrata della sua contrata o ai principi di unacciona della legica estata della estata estata estata della estata estata della estata es

<sup>(1)</sup> Vedi sulle rappresaglie. — Gredius, De jure belli, Liev, V. Chap, II. — Padredod, De jure start, Liev, Y. III. Chap, V. I. — Bynchenbek, Queet, z. pad, Liev, II. — Raynwal, Istitute du devit de la neture et det grea, Liev, II. Chap, X.II. — Arayn Dritts marchines, T. II. (Chap, V. — Heffler, Jordin stere, § 110. — Kluber, Dritt den gran, § 234. — Orlolan, Diplomaté de la mer, T. I. — Dallox, Jurappredace géleriel, Vedi, Droit des grea, n. 90.

# CAPO NONO.

## Dell' embargo.

La parola embargo deriva dallo spagnuolo embargar, che significa arrestare, e consiste nel fare sequestrare provvisoriamente le navi che si trovano nei porti o nei mari interni di uno Stato, e nell'impedirne l'uscita per costringere la nazione a cui le navi appartengono a rendere la soddisfazione dovuta. Quest'usanza che è d'invenzione britannica è considerata dai pubblicisti come un atto meramente preparatorio, ed è passato nelle leggi di tutte le nazioni come un atto lecito prima del cominciamento della guerra. Esso è stato considerato dagli scrittori come un atto di precauzione, che non produce i suoi effetti, nè prende il suo carattere definitivo, se

non dono la solenne dich'arazione di guerra.

Alcuna volta l'embargo è stato considerato come un atto di sicurezza interna, ordinato dal capo dello Stato per impedire che le novelle della condizione interna del suo paese siano divulgate all'estero. Gli stessi diplomatici hanno considerato l'embargo come un atto equivoco. Infatti dopo la rottura della pace di Amiens 1803, fu dichiarato valido l'embargo a tutte le proprietà olandesi, che si trovavano nei porti della Gran Bretagna, perchè l'Inghilterra valutando tutte le circostanze, considerava la rottura della pace come un'aggressione ostile da parte dell'Olanda. In quella occasione sir W. Scott, dando le sue conchiusioni, su questo caso si esprimeva cost: « Il sequestro fu da principio equivoco, e, se la controversia si fosse accomodata con una conciliazione, il sequestro sarebbe stato considerato come un embargo civile, e così sarebbe terminato, per l'effetto retro-attivo di tale circostanza. Al contrario, se la transazione finl colle ostilità, l'effetto retro-attivo è del tutto opposto. Esso imprime un carattere direttamente ostile al sequestro originario, il quale non è più un embargo civile, non è un atto equivoco soggetto a doppia interpretazione, ma deve considerarsi come un atto fatto con inten-

b. ,

zione ostile (ostili animo) e come una misura ostile (ab initio) contro persone colpevoli per avere rifiutato di riparare l'ingiuria con un accomodamento amichevole. Sono queste le norme necessarie, se non vi sono particolari convenzioni, per la restituzione delle proprietà prese prima della formale dichiarazione delle ostilità (1) ».

Si è verificato qualche volta che l'arresto delle navi è stato considerato come una semplice misura coercitiva provvisoria per impedire il commercio: così fu praticato nell'epoca della separazione

del Belgio dall' Olanda (2).

Qualunque sia la causa e lo scopo dell'embargo prima di esaminare se esso può legittimarsi coi principii del dritto, vogliamo ben distinguere tale usanza da un'altra più ingiusta, conosciuta sotto il nome di angaria e spesse volte confusa dai pubblicisti col semplice arresto provvisorio delle navi nemiche. L'angaria è il fatto di un sovrano che ordina, che tutte le navi straniere che si trovano nei suoi porti con gli equipaggi rispettivi sieno prese, anche contro la volontà dei proprietarii e dei capitani, e che sieno adoperate al servizio pubblico retribuendole con un salario proporzionato. L'embargo dunque proibisce provvisoriamente l'uscita alle navi che si trovano nei porti di uno Stato: l'angaria impone un servizio a profitto dello Stato, e si usa sopratutto in caso di prossima guerra per avere niezzi sufficienti per trasportare la truppa e le munizioni nel territorio della guerra.

Non vi sono mancati pubblicisti che hanno voluto legittimare l'angaria, ritenendola come un dritto dello Stato; essa è uno di quei dritti imperfetti classificati sotto l'arbitraria categoria di dritti di necessità, ed è sostenuta come legittima da tutti gli scrittori che ammettono il dritto di necessità. Così il Vattel sosticue che una nazione in caso di pressante bisogno può ser irsi delle navi, dei vascelli, dei carri, dei cavalli e anche del lavoro degli stranieri, o di buon grado, o colla forza, purchè però i proprietarii non versino nell' eguale necessità. La necessità ed il pressante bisogno autorizzano la nazione a servirsi delle cose, e solo essa deve pagarne l'uso se ha di che pagare (3).

Anche l'Azuni si sforza di legittimare il dritto di angaria, anzi lo difende come uno dei dritti di regalia. Quando un sovrano, dice egli, per la sua legittima difesa è necessitato ad operare cosl, può

(3) Vattel, Liv. 1I, Chap. 1X, § 121.

Wehaton, part. IV, § 4. — Iouffrois, Droit maritime, pag. 31. — Karseboom, De sacium detentione, que vulpo dicitur embargo. — Massè. Droit commercial, T. 1, n. 321. — Hautfeuille, Droit et devoirs des neutres, T. IV, pag. 433. — Heffter, Liv. II, § 112. (2) Vedi il trattato del 22 agosto 1832 tra la Francia e l'Inghilterra.

furlo, purchè paglii il servizio che rendono le navi straniere. L'argomento più forte a cui si appoggia il citato autore sono i trattati. Se le nazioni, che hanno voluto esimersi, hanno sentito il bisogno di fare convenzioni speciali per essere affrancate dall'angaria, questo prova la legittimità di questo dritto (1). È questo uno degli argomenti debolissimi che prova solamente che fra le nazioni non vi è stato altro dritto riconosciuto, che quello stabilito nei trattati, ma coll'appoggiarsi a questo fatto si arriva solo a dimostrare, che il dritto primitivo non valeva fra le nazioni, se non in quanto era riconosciuto reciprocamente colle convenzioni pubbliche. L'autore citato ha esteso il voluto dritto di angaria anche nel tempo di pace, ed ha sostenuto che se occorresse per prendere possesso di un territorio ceduto, o di un'isola sconosciuta, o per fare una spedizione vantaggiosa, di impadronirsi per forza delle navi straniere adoperandole al servizio pubblico, si potesse fare per la pubblica utilità (2). Questo è un dritto nuovo proposto dall'Azuni, che dovremmo chiamare dritto di utilità.

Noi seguendo i nostri principii non possiamo in nessuna guisa legittimare questo dritto, ed avendo nella prima sezione della prima parte confutata l'opinione di coloro che vogliono ammettere per le nazioni il dritto della necessità, siamo obbligati a rifiutare assolutamente la dottrina del Wattel, dell'Azuni e dei loro seguaci, che ne è un'applicazione. Come mai, anmettendo l'indipendenza delle nazioni si può sostenere esser lecito ad un sovrano d'impadronirsi delle nazioni si può sostenere esser lecito ad un sovrano d'impadronirsi delle navi strainere, di obbligarle a sospendere le loro operazioni commerciali ed adoperarle à suo servizio? Il prezzo molte volte prossono derivare al commercio salificate escrizio di questo voltuto dritto, sificate col falso nome di dritti, come una attentato alla libertà del commercio ed all'indipendenza dei popoli, e come una manifesta violazione delle recope essenziali della legge primitiva.

Finché si voglia sostenere che il sovrano per motivo di utilità pubblica possa respropriare i proprii sudditi, questo principio pub giustificarsi, ma il voler estendere il dritto fuori dei limiti territoriali dello Stato, ed il sostenere che un sovrano per utilità per necesi sià possa espropriare anche gli stranieri, questo è contrario al dritto ed alla ragione. Noi troviamo questa usanza nel secolo XV fino al XVII, nella quid'epoca troviamo molti trattati per assicurare che le proprie navi non fossero state costrette ad un servizio pubblico qualunque. Dal secolo XVII al XXI il numero dei trattati che hanno proscritto

Azuni, Dritto marittimo dell'Europa, T. I, Cap. III, art. 5.
 Luogo citato, § 7.

il dritto di angaria è tanto considerevole cle si può ben dire che la giurisprudenza internazionale si è completamente pronunciata contraria questo abuso legitimato col falso nome di dritto (1). Se le pubbliche convenzioni fossera fedelmente esguite noi potremmo ben dire che il nome di angaria è cancellato dal dizionario internazionale; na benché si sta riconocciuto che l'angaria è una violazione della legge primitiva, benché sia stituta generalmente condannata in cle nei tempi moderni nella generale ricorna del dritto sia conformata la solenne condanna di questo abuso e di questa violenza al-l'inviolabilità della propriette a l'indipendenza dei ponole.

L'embargo, che noi vogliamo ben distinguere dall'angaria, è una misura meno gravosa, e si usa a litolo di rappresaglia prima del cominciamento delle ostilità per costringere la parte avversa a concedere quello che da essa si dimanda; o serve solamente per imperite la drulgazione di una spedizione serveta, o dei preparativi della guerra. Generalmente esso è di corta durata, e si riduce salamente alla probizione di userie dal porti in cui il e navi si trovado.

L'embargo è certamente meno ingiusto e meno nocivo. Spesse volte esso può considerarsi come una misura di pulizia interna, ma ciononostante esso è contrario ai principii del dritto primitivo, e deve essere abolito dal dritto secondario. Infatti, sotto qualunque rispetto voglia considerarsi il sequestro provvisorio delle navi nemiche, è sempre contrario ai principii del dritto. Se esso si considera come una misura di rappresaglia, noi richiamiamo il già detto nel capo antecedente per dimostrare quanto sia ingiusto il fare rappresaglia delle proprietà private del nemico. Se esso poi si considera come una misura di pulizia interna per impedire che le navi uscendo dai porti divulghino quello che hanno potuto conoscere circa gli apparecchi alla guerra, noi riflettiamo che stante i moltissimi mezzi di comunicazione che la società offre oggi giorno, l'embargo è una misura inefficace, e valutando i danni che tale misura può arrecare, e le gravi perdite a cui possono essere soggette le navi arbitrariamente trattenute nei porti, dobbiamo convenire essere l'embargo una di quelle misure arbitrarie, che è meglio proscrivere assolutamente come contrarie al dritto.

Il Martens parlando di questo uso, dice, che essendo stati i beni o le navi introdotte nei porti, sotto la salvaguardia del dritto delle genti, sarebbe troppo duro, e reciprocamente svantaggioso, se i particolari che ignoravano le relazioni dei governi fossero assoggettati a pardere la loro proprietà. Perciò egli sostiene in conformità di quanto e stipulato in parecchi trattati, che le navi e i beni dei particolari

<sup>(1)</sup> Cussy, Phases et causes célèbres, T. I, Liv. I, tit. II.

che si trovano in un porto all'epoca della rottura, e quelli che entrano prima che la rottura sia pubblicamente conosciuta, dovessero avere un tempo utile per vendere i loro beni o per trasportarli in luogo sicuro (f).

Noi, che più che alla forza dei trattati e degli usi ci appoggiamo ai principii del dritto, e sosteniamo che in massima generale la proprietà privata del nemico non può essere mai soggetta a sequestro ed a cattura, come dimostreremo più appresso; e se questo principio fosse generalmente accettato, l'embargo sarebbe eliminato del tutto. Che se pure voglia accettarsi il falso principio che la proprietà privata è catturabile in tempo di guerra, noi sosteniamo che questo preteso dritto non può estendersi alla proprietà che si trovava nei porti nel nemico prima che cominciasse la guerra. Un individuo privato che in buona fede e sotto la salvaguardia del dritto delle genti è entrato in un po:to, con cui il suo governo era in pace, non può soffrire alcun sequestro, se nel tempo in cui dimora nel porto sopravvenga una guerra fra i due Stati : e sarebbe violare i principii di equità c di giustizia, se dichiarata la guerra uno Stato volesse impadronirsi della proprietà privata del nemico che accidentalmente si trova nei suoi porti. Noi troviamo nel fatto che qualche nazione, nonostante i trattati e le leggi si è impadronita a titolo di rappresaglia di tutte le navi appartenenti al nemico, che si trovavano ne' suoi porti all'enoca della solenne dichiarazione di guerra, ma noi, senza tener conto di tali violenti abusi li condanniamo come contrari al dritto ed alla legge primitiva.

(1) Martens, Droit des gens, Liv. VIII, Chap. III, § 268.

#### SEZIONE ILª

# DELLA GUERRA.

Benchè noi condanniamo la guerra e rorremmo vederla del tutto de climinata, pure confessiamo che in alcuni casi essa può divenire una necessità inevitabile. Quando sono esauriti tutti i mezzi per risolvere pacificamente una quistione di dritto, e quando una parte si ostina a cocculeare colla violenza e colla forza il dritto di un'altra, in tal caso pel principio di legitima difesa, e pel dovere di far rispettare l'indipendenza e l'autonomia nazionale, sorge il dritto di respingere la forza colla forza, e l'uso delle armi diventa legitimo e secondo la

legge stessa primitiva.

Non è a credersi però che sopravvenuta la guerra le nazioni entrino in uno stato di barbarie in cui nessuna legge dirigga le loro azioni, meno la legge della forza. Questo falso principio è stato ammesso e praticato nei tempi antichi; e nei tempi moderni non essendo conosciuta la legge primitiva che regola i rapporti dei popoli, ed essendo tutto il dritto affidato alla lettera morta dei trattati, si è nure ritenuto che essendo le convenzioni senza valore nello stato di guerra tutte le leggi fossero sospese e tutte le ingiustizie potessero legittimarsi per la guerra sopravvennta, e che non vi fosse altro appello che la forza, unico mezzo per risolvere le controversie e sostenere qualunque arbitrio. Noi riteniamo al contrario che la guerra benchè metta le nazioni in uno stato anormale, in cui tacciano tutte le leggi positive che regolano i rapporti pacifici, ha pure le sue leggi come la pace, e in conformità dello scopo propostoci nel seguente trattato di assicurare nella società internazionale il trionfo e la prevalenza della legge suprema del dritto, vogliamo ricercare le supreme leggi che devono regolare i rapporti delle nazioni nello stato di guerra, distinguendo la vera dottrina da tutte le false teorie, che si sono sforzate di legittimare le più enormi ed arbitrarie inginstizie col pretesto della guerra.

### CAPO PRIMO.

Dello scopo della gnerra e delle cause che possono renderla giusta.

La guerra, considerata come mezzo estremo per reprimere le colpe di chi attenta colla violerza ai dritti ed all'indipendenza di un popolo, è giusta e conforme alla legge primitiva, secondo la quale è permesso l'uso della forza per respingere la forza. Sotto fala rispetto la guerra non solo è un atto permesso, ma noi la diremmo un dovere, perchè come i cittadini haimo ricevuto da Dio l'istinto, il histogne di il dovere della propria conservazione, così l'hanno ricevuto i popoli e le nazioni. Lo scopo perciò della guerra dev' essere comorme a quella stessa legge secondo cui è attorizzata e legitimata.

I pubblicisti si sono divisi di opinione nel determinare lo scopo della guerra, e le diverse definizioni da essi date ci rivelano evideutemente come variamente essi hanno inteso lo scopo della guerra. L'antichità, che considerava la guerra come un mezzo legittimo per ingrandirsi, la definiva: l'arte di distruggere le forze del nemico. Alberico Gentile definisce la guerra: Pubblicorum ormorum justam contentionem. Il Grozio dice che la guerra è lo stato di quelli che si propongono di decidere le loro differenze, considerate come tali, per mezzo delle armi: Il Bynkershoek la definisce: Bellum est corum qui sue potestatis sunt juris sui persequendi, ergo concertatio per vim. Il Vattel: La guerre est cet état dans lequel on poursuit son droit par la force. Il Ferreira la dice: l'arte di paralizzare le forze del nemico. E il Martens: uno stato permanente di violenza indeterminata fra gli uomini. Belime critica la definizione di Ferreira e dice che la guerra è: l'arte di forzare un governo nemico a fare una pace giusta. E il Massè dice che la guerra è un mezzo per decidere collu via delle armi una differenza tra due popoli, che non hanno un superiore comune a cui rimettere il giudizio pacifico della controversia.

Le definizioni diverse della guerra sono state una consegueuza del FIGRE 36 diverso modo con cui gli autori hanno inteso questo stato eccezionale fra le relazioni di due popoli. Noi non vogliamo allungarci nè a riferirne altre, nè a farne la minuta critica; quello che dirento sullo scopo della guerra e la definizione che ne daremo, sarà sufficiente a provare come le definizioni date sono o vaghe, o indeterminate, o false del tutto, o poco precise. Il principio generale che noi stabiliamo si è che essendo la guerra intesa nel suo vero senso conforme alla legge primitiva, deve essere regolata nel suo modo di azione dai principii derivati dalla stessa legge assoluta, e ammessi e rispettati da tutti i popoli civili, sotto la salvaguardia dell'opinione pubblica, che deve farli rispettare. Nulla dunque vi può essere di arbitrario nella guerra e d' indeterminato, e molto meno può essere vago e indeterminato il suo scopo e la sua definizione. Infatti la guerra, secondo noi, non è già l' uso delle armi per soddisfare l'ambizione di uno o di pochi, o per opprimere i deboli, o per sanzionare l'ingiustizia e la rapina e sfogare le passioni sregolate; essa invece, racchiusa entro i limiti segnati dalla legge stessa primitiva, è destinata a respingere le ingiuste aggressioni, o ad ottenere risarcimento del danno, quando la riparazione dovuta ostinatamente e violentemente si nega.

Secondo il dritto adunque lo scopo della guerra non è altro che la difesa dei dritti di una nazione, e tale è il vero significato della narola, secondo si rileva dall'etimologia stessa del vocabolo. In tedesco la parola wehr, derivata dalla lingua degli antichi Germani, significa difesa. In olandese weer ha lo stesso significato. Nel medio-evo la bassa latinità formò dalla parola wehr quella di werra, gwerra, guerra, la quale parola si è conservata intatta in quasi tutte le lingue del mezzogiorno, e i Francesi formarono la parola guerre, gl'Inglesi dicono war, e noi querra. Se nel linguaggio, secondo dice il Vico, vi è la più pura filosofia tradizionale della sapienza umana, noi in conformità del significato della parola stessa riteniamo, che la guerra non è che la dilesa di un dritto, e perciò la desiniamo l'uso della forza per difendere un dritto conculcato colla violenza e colla forza. Con ciò a noi pare determinato abbastanza lo scopo della guerra ed eliminate tutte le false definizioni. La vera guerra non è quella che si propone di distruggere, di paralizzare le forze del nemico, ma quella che si propone di disendere un dritto. Ogni qualunque altro uso di armi meriterà il nome d'invasione, ma non già di guerra secondo il dritto. În altri termini la guerra, secondo noi, è un atto estremo di legittima difesa destinato o a respingere un'aggressione, o ad ottenere la riparazione di un'ingiuria violentemente negata. Essa non può mai uscire dai limiti della legittima difesa, e questo determina il suo scopo e i principii generali sccondo cui deve giudicarsi della sua giustizia. Molto si avvicinava al nostro concetto, Federico il Grande, il quale scriveva queste mirabili parole: Tutte le guerre che si propongono di respingere gli usurpatori, di mantenere i dritti legittimi, di garantire la libertà dell'universo, e d'evitare le violenze e le op-

pressioni degli ambiziosi sono conformi al dritto (1).

Il già detio è sufficiente a stabilire i principii generali per deterniare la giustini della guerra. In prima noi non possiamo ammettere come giusta che la guerra difensiva solamenie; e con la nome vogliamo denotare non solo l'uso delle armi per respingere un'ingiusta aggressione, ma quello altresì per obbligare la parte arversa a soddisfare un'obbligazione o a riparare un'offesa cagionata.

Dev'essere sempre l'impériosa nocessità di difendere un dritio, quella che deve spingere la nazione a prendere le armi: e questa necessità deve valere, sia che si tratti di un dritto direttamente oltraggiato e conculeato con l'invasione, sia che si tratti di un'offesa cagionata, a cui si neghi la riparazione dovuta. In qualunque caso, è sempre la difesa del dritto quella che autorizza l'uso delle armi. Infatti la nazione ha dritto di ottenere soddisfazione dell'ingiuria ricevuta, e di ottenere l'adempimento dell'obbligazione situpulata, e benchè essa ricorra la prima alle armi per costringere la parte aversa, non perciò la guerra diventerà offensiva per la sua parte, ma sarà sempre difensiva, perchè, è per difendere la sua indi-pendenza ed i suoi dritti, che essa si trova necessitata a far uso della forza. Dunque, guerre giuste offensive noi non possiamo ammetterne.

Dal già detto risulta che la guerra non può essore giusta per entrambe le parti contendenti. È vero che nel fatto ciascuna delle parti combattenti si forra di legittimare la sua condotta, invocando in suo favore i principi del dritto delle genti. le note, le memorte, i manifesti scambiati è vero che nelle note diplomatiche si accusano reciprocamente di violatione del dritto, di orgogio, d'artifazio, d'artifazione, ci discontino pre centre di distato divora di discontino delle due parti contendenti, una serve alla passione del all'interesse politico, l'altra ubbidisce all'istinto della propria conservazione, e cerca di respingere la forza colla forza.

Ad impedire i sutierfugi diplomatici, nulla gioverà più direttamente che la formulazione dei principii di dritto comme che devono regolare i rapporti delle nazioni. Quando l'opera iniziata dal congresso di Parigi sarà compiuta, e quando i principii dubbiosi che tuttavia regolano i rapporti internazionali saranno determinati con precisione, allora sarà più difficile di giustificare con vani sofismi e con arti subdole le passioni e l'interesse, che spingono le nazioni sui campi di battaglia. Ciò renderà più difficile la giuerra, perchè nessuona nasione

(1) Anti-Macchiavel, Chap. 26.

potrà contro l'opinione pubblica del mondo civile prendere le armi

por sostenere un'ingiustizia.

Mella stessa guisa che il progresso della ragion pubblica e della cività ha fatto abolire come insufficiente di llegittimo l'uso anmesso nel medio evo nei casi di accusa grave e disonorante, di permettere che si facesse con solennità e con regole fisse e determinate un combattimento gindiziario, quando mancavano le prove pre giudicare la reità dell'accusto, così noi speriamo che il progresso c la civiltà arrivevanno a far abolire la guerra tra le nazioni che si può considerare come un combattimento giudiziario pubblico.

So o'a per l'indeterminazione del dritto si può qualche volta giusticare la condotta di una nazione che intraprende una querra: qualora il dritto fosse determinato in un generale congresso, e quando la dipunazia sentisse il bisogno di operare con maggiore pubblicità e con maggiore lealtà, l'opinione pubblicia non potrebbe essere illusa, e giudicherebbe con buon crietto della giustizia del niguatizia della querra; e piciche gl' interessi industriali e commerciali del mondo civile sono meggia notabilimente gl'interessi economici di tutte le polenze anche estranee, ne verrebbe, che tutta la responsabilità morale dei danni che seguirebbero dalla guerra, peserebbe sulta nazione che ingiusta-

mente l'intraprende.

Nell'ultima metà del nostro secolo, benchè il sangue sia corso abbondantemente sui campi di battaglia, pure noi non troviamo più guerre d'invasioni e di conquista, perchè queste sono divenute impossibili, ed ecciterebbero la riprovazione e la condanua dell'opinione pubblica. Noi abbiamo avute guerre contro la preponderanza ed indipendenza, come quelle di Crimca e d'Italia; guerre per ottenere una riparazione, o per punire la violazione di un trattato, o per ottenere maggiori garanzie, come quelle della Spagna contro il Marocco (1859-60), e la spedizione della Francia e dell' lughitterra nella China (1859-60), la guerra del Messico (1862). Abbiamo avute pure guerre per difendere i dritti di umanità come quella dalla Francia nel Libano. Una sola guerra ha avuto un risultato inaspettato, ed è stata quella dei Ducati, la quale è terminata con un'invasione, ma noi non sappiamo ancora, se i progetti fatti delle due potenze alleate per dividersi la preda, avranno il loro effetto, e non vogliamo fare prognostici politici per non uscire fuori dal nostro campo.

Noi prevediamo altresí altre guerre, e non andrà motto lontano he no intrapendereno una guerra d'indipendenza per rivendicare la Venezia, a cui forse seguiramo altre guerre per atterrare il syotismo austriaco nel suo impero, che è un'accozzaglia di nazionalità unite solamente dal legame della forza. Finchè l'Europa non prenderà il suo assetto definitivo, e finchè non sarà riconosciuto del accetato il nuovo dritto, altro sangue dovà inondare i campi di battaglia, el ipopoli combatterano a morte per distruggere il passato e stabilire i principii che dovranno regolare l'avvonire; ma dopo quest'uliumo sforzo che servirà a distruggere le refuque del l'antica barbarie, ed il regno della forza, noi abbiamo ragione di pravedere un'epoca di civila sempre cresconte, in cui vi portà essere pure la guerra, ma una grave r-sponsabilità peserà per chi insignatemente l'intraprenderà, perchè l'opinione pubblica illuminata, condannerà chi colle armi vorrà sostenere l'ingiustizia, e rompere l'equilibrio e la pace (1).

Nello stato attuale di coso l'opinione pubblica, non solo ha condannate come ingiusta la guerra di conquista, na quelle altresi di religione, di proparanda, di equilibirio. Le guerre commerciali sono sparite per la ricognizione della libertà dello scambio, e tutti i pubblicisti poi si accordano in ciò, che uno può essere il motivo che possa giustificare la guerra, ciò el difesa di un drito concellaci.

Poichè la guerra deve considerari sempre come un grave danno, on başta la lesione di qualunque dritto per autorizzare la nazione a ricorrere alle armi, ma è necessaria un'offesa alla sua indipendenza od alla sua diquità. Se per una legigiera lesione di dritto una nazione volesse ricorrere alle armi, in tal caso la lesione sarà un vero pretesto per nascondere l'ambizione o l'interèse politico, e come non mancano fra nazioni pretesti e motivi per far nascere una lesione di dritto, se per ogni qualunque lesione fosse lecio ricorrere alle armi, le nazioni starebbero sempre in guerra fra loro. A rendere la guerra giusta si richiedono dunque due cose; prima, che il dritto lese sia considerevole e certo; secondo, che la lesione postattiviurisi evidentemente alla parte avversa. Nel caso che il dritto fosse poco importante o incerto, e nei casi dubbiosi, i principii di quitto consigliano piuttosto la trausazione, che l'uso delle armi.

Rifletiamo altresi che l'uso delle armi può essere legitimo solamente per dificader quis ditti che appartegnon alla nazione, o per vendicare le offese fatte al capo dello Siato o ai suoi rappresentanti, come capi del corpo politico. La gloria del principe non può essere una sufficiente a giustificare l'uso delle armi. « Che non mi si parti, scrivesa Moutesquieu, della gloria del principe; la sua gloria sarà sempre il suo orgoglio e la sua ambizione, e più una passione che un dritto legitimo. Il dritto della guerra devira dalla necessità

Nulle giuste cause della guerra V. Martens, T. II, § 265. — Kant, Élément, adlaphinjace da droit. — Molinari, L'abbi de Suist-Pierre, pag. 76. — Portalis, Ite la guerre considérée dans ser appents ace la dérinder da gener houssis. — Vattel, I.I.: (III, Chap. III. — Grotius, De jare belli, Lib. II, Chap. I, § 2. — Montesquieu, Elprid des loie, Ilies, X, Chap. II.

della giusta difesa. Se quelli che dirigono la coscienza o i consigli del principe non badano a ciò, tutto è perduto, e quando si appoggerano a principii arbitrarii di gloria, di benessere e di utilità, i liumi di sangue inonderano la terra (1) - Vi fu un'epoca in cui la gloria del principe si misurava colle pagine gloriose delle sue vitorie e de suot tironfi, senza valtare le sue ingiustizie e di sangue in cui avea inzuppato i suo allori; ma oggi la gloria del principe deve giudicarsi diversamente, e quegli è più glorioso che sa meglio rispettare il dritto degli altri, assicurando l'eguale rispetto pei dritti det suoi sudditi del sono sudditi canti del sono sudditi del sudditi del sono sudditi del sono sudditi del sono sudditi del sudditi del sono sudditi del sudditi sudditi del sudditi del sudditi del sudditi sudditi

Per impedire che l'ambizione e la passione di un principe non spinga la nazione ad una guerra ingiusta, è necessario che nessuna guerra possa intraprendersi senza il cousenso della nazione. Nei governi rappresentativi spetta al re decidere se deve o no farsi la guerra; ma nel fatto il capo del potere esecutivo non può mai interprendere una guerra c. tori Popisione gubblica, perchè, se può dichiarare la guerra, la sua azione rimane paralizzata, se i ministri non mettono a sua disposizione la forza necessaria per farta e poichè vi abbisogna sempre forza d'uomini e di moneta, se le Camere ne disposizione del sovramo la forza necessaria per fare la guera disposizione del sovramo la forza necessaria per fare la guera dimque è sempre una contesa pubblica e solenne, e de c'es-sere voluta dalla nubblica oninione.

Nel medio evo, nella siessa guisa che il dritto di rendere giusitira era diviso tra il re di suni vassalli, così il dritto di fare la guerra era concesso anche ai particolari, e qualche volta si verificava il caso, che, mentre due Stati erano in pace, una parte dei loro sudditi rispettivi si combattevano colle armi. Per renderei ragione di questo fatto è necessario riflettere che in quei tempi i limiti che orgetti separano i diversi poteri, erano confusi così all'interno che all'estero. Vi erano i magistrati per rendere giustizia, ma quando l'offeso non volvea contentarsi del giudizio del magistrato chiamava a parte l'accusato, l'impulava di falso giudizio, e l'invitava a battersi con lui colle armi in campo chiuso (2)

Poiché tutti i dritti si sostenevano colla forza, e qualunque quiche di dritto complicava empre una quistione di forza, i baroni che nsurparono le prerogative ed il potere regale pretendevano di vendicare essi stessi le offese e di riparare le ingiuni coll'uso delle armi; ed i monarchi che non potevano distruggere le precese prerogative baronali senza compromettere la loro esistenza, erano obbigati a concedere ai baroni il permesso di combattersi fra loro

<sup>(1)</sup> Montesquieu, Ésprit des lois, Liv. X, Chap. 2. (2) Id., Liv. XXVIII, Chap. 27.

colle armi. Appena si potè ottenere nel XIV secolo, che le guerre private terminassero quando il re faceva la sua guerra. Per eliminarle del tutto vi abbisognava che la monar-hia si consolidasse, che le prerogative feudali mano mano si abbissero, e che potessero disciplinarsi quelli che facevano la guerra. Ad abolire le guerre private per terra si arrivò prima, che ad abblirle sul mare, per che essendo riuscito più difficile organizzare le flotte regolari per punire le vionenze fatte sul mare, gli Stati hanno dovuto permettere che e commercianti stessi, i quali spesse volte erano oltraggiati dai pirati che devastavano e saccheggiavano sul mare, pensassero a difendersi; in modochè le guerre private narittime, sono durate più lungamente che le guerre private sulla terra e dopo la solenne abblizione della corsa, noi possiamo dire che si è pervenuto ad eliminare del tutto l'uso privato della forza sul mare.

Oggidi nessuno pretende di fare uso pubblico delle armi per sostenere un dritto privato, il solo capo dello Stato è autorizzato a fare la guerra, ed esso stesso non può farla che per un bene pub-

blico e col consenso della nazione che rappresenta.

Riepilogando il già detto finora, noi conchiudiamo che la guerra è l'uso delle armi per difendere un dritto oltraggiato colla violenza e colla forza, e per essere giusta dev'essere fatta dalla pubblica au-

torità per un bene pubblico, e col consenso della nazione.

Prima di terminare questo capo vogliamo risolvere una quistione, se cioè, i preparativi bellicosi che fa il nostro vicino sieno un giusto motivo per dichiarargli la guerra. Prima di risolvere la quistione proposta, noi, rishanando il già detto nella prima parte sull'equilibrio politico, diciamo che l'accrescimento di forza di una potenza vicina non pud essere impoditio finchè la nazione non oltrepassi i suoi confini giuridici. Se la nazione vicina oltre ad accrescere le forze produttive industriali e commerciali aumenta sinisuratamente le sue forze militari, e senza ragioni manifeste accresce la sua armata di terra e di mare, è certo che questa sua condotta può ingenerare in noi un fondato sospetto sulle sue intenzioni, e possiamo dimandarle siveazioni del suo straordinario armamento.

Qualora soddisfa il nostro desiderio e ci dà le spiegazioni richieste, noi non abbiamo nessum dritto d'impedire i soui armanienti, e possimmo, con la necessaria prudeura, prendere tutte le precauzioni per prevenire un danno possibile, affinché sorgendo una controversia prevista, il nostro vicino che si trova colle sue armate disciplinate, non potesse dettarci la legge. Se poi, al nostro invito, egli rifiuta di dare le spiegazioni, e continua ad armare, costruisce fortezze e accresce la flotta, e riempie i suoi magazzini, e fa prejarativi di guerra, in tal caso noi abbiamo; giusto motivo di sospettare delle sue intenzioni, e saremmo obbligati ad armare egualmente per potengli resistere se sopravencisse una guerra.

sistere se supravvenisse una guerra

Senza dubbio il mantenere la pace armata è un aggravio per la finanza della nazione non solo, ma per la sua agrioltura e per la sua industria, percibe l'armata accresce notevolmente i consumatori improduttivi. Noi per non vogliamo affermare assolutamente che questa sia una giusta causa per dichiarare la guerra, e nel fatto pratico conviene ben valutare la buona fede del nostro vicino e la sua lealtà. Se si manifestano a poco a poco le sue sinistre intenzioni di attenera alla nostra indipendenza, in tal caso noi avremo giusta ragione di difenderci colle armi, ma se egli arma per soddisfiaro un suo desideno di avere un'armata disciplinata senza dar mai occasione di setteno di avere un'armata disciplinata senza dar mai occasione di menti anche straordinarii non sono giusto motivo per dichiaragli la guerra, e conviene attendere che si verifichi da parte sua una lesione, o che commetta un'offesa, per essere autorizzati a far uso delle armi dopo avere essuriti tutti i mezi per una pacifica concilizione.

## CAPO SECONDO.

Della dichiarazione di guerra, del cominciamento delle ostilità, e dei loro effetti generali.

Il dritto di far la guerra appartiene alle nazioni come un rimedio estremo per difiemdersi dalla violenza e dall'imgiustzia, essa deve considerarsi come una relazione diretta tra Stato e Stato, e per esseme legitima dovessere fatat da una parte e dall'altra coll'ordine della pubblica autorità. Le potenze subalterne, i governatori delle colonie e delle provincio, i commaduit delle supudere, gli ammirgil possono derit della colonie de

Essendo la guerra un rimedio estremo che modifica l'esercizio dei

dritti non solo delle parti belligeranti, ma quelli altresì delle nazioni! che vogliono restare estrance al combattimento, è ragionevole che prima di cominciare le ostilità aperte, la guerra sia notificata per prevenire i privati che le relazioni pacifiche tra i due Stati sono interrotte, e per avvertirli di prendere le precauzioni opportune per garantire i loro dritti e per osservare i doveri che lo stato di guerraloro impone. La solenne notificazione del cominciamento della guerra dicesi dichiarazione di guerra.

La solenne dichiarazione di guerra prima di cominciare le ostilità è stata considerata necessaria non solo nei tempi antichi, ma anchenei tempi moderni, e fino al XVII secolo nessun atto ostile era considerato legittimo, se non fosse stato preceduto dalla formale dichiarazione di guerra. Presso i Romani la dichiarazione di guerra si faceva con solennità e per mezzo degli araldi, e il dritto feciale determinava le cerimonie con cui si doveva dichiarare la guerra. mancando le quali nessuna guerra si considerava legitima e regogolare, e tutti gli atti compiuti prima della solenne dichlarazione erano considerati come atti di brigantaggio e di pirateria. Nel medio evo lo spirito della cavalteria inventò regole analoghe, di cui dimandavala stretta osservanza non solo nelle guerre pubbliche tra Stato e Stato; ma altresi nelle guerre privute e nei duelli. Nei tempi a noi più vicini l'uso della dichiarazione solenne per mezzo degli araldi è stato abolito, e noi troviamo l'ultimo esempio di questa formalità nella guerra tra la Francia e la Spagna (1635), la quale fu dichiarata per mezzo degli araldi. Oggidi i governi si contentano di rompere le relazioni diplomatiche con lo Stato con cui vogliono intraprendere la guerra, di richiamare il loro rappresentante, e di pubblicare note e manifesti in cui dichiarundo i motivi che li costringono a prendere le armi aununciano il cominciamento delle ostilità,

I pubblicisti non si accordano nel determinare se sia necessario far precedere alle ostilità la dichiarazione di guerra per mezzo di! note, di manifesti, o di decreti. Nel fatto noi treviamo esempi di atti di ostilità commessi prima che la guerra fosse dichiarata (1), in teoria noi troviamo le opinioni divise e disparate.

Il Bynkershoek esprime la sua opinione nel seguente modo: « Quelli" che hanno scritto sul dritto pubblico, dice egli, esigono diverse condizioni perchè la guerra sia legittima; tra le altre che essa fosse pubblicamente annunziata per mezzo della promulgazione di un editto speciale ». Senza dubbio prima di venire alle mani, noi dobbiamo domandare la rinarazione che ci è dovuta, o che noi pretendiamo esserci dovuta. Ma fatta una volta questa dimanda, ed ottenuto un ri-

<sup>(1)</sup> V. De Cursy, Phases et causes estèbres du droit supritime des nations, T. I. pag. 182 e 362. 37 FIORE

fluto, è permesso senza dichiarazione preliminare adoperare la forza? Questa è la quistione.... Io penso che non vi è ragione per esigere la dichiarazione di guerra, questa è una di quelle cose che regolarmente si accordano, ma che non possono essere reclamate come un dritto. La guerra può cominciare con una dichiarazione, ma la si può ancora cominciare con violenze reciproche. I principi ciò non ostante, ed i popoli che hanno grandezza d'animo, perchè la vittoria ottenuta colla forza sia più gloriosa e più onesta, difficilmente cominciano la guerra prima di averla dichiarata. Bisogna però distinguere tra grandezza d'animo e giustizia. La giustizia permette di adoperar la forza senza dichiarazione, la grandezza d'animo valuta le cose più generosamente, essa non considera molto glorioso di assalire un nemico disarmato che non è disposto ad un'aggressione, e considera come indegno di attaccare all'improvviso il nemico o di spogliare quelli che vengono a noi forse sulla fede della pace pubblica, quando senza loro colpa la pace è stata subitaneamente distrutta (1).

Il Ferreira confutando il Vattel che sostiene essere sempre necessaria la solenne dichiarazione di guerra (2), dice che sarebbe spingere tropp'oltre la bonomia il volere avvertire il nemico, e dargli tempo perchè si prepari meglio a sostenere l'ingiustizia, mentre egli stesso ci obbliga a domandargli ragione colle armi. Più che un dovere la dichiarazione sarebbe un'imprudenza dalla nostra parte. Se prima di ricorrere alle armi si sono fatte precedere tutte le risorse di una negoziazione amichevole, e se la parte opposta si è ostinata. come supporre che possa pretendere una dichiarazione, e che possa accusarci di slealtà se non la facciamo? Se egli è nostro aggressore, ed aggressore ostinato, dov'è la sorpres, dov'è la slealtà? (3) Anche il Kluber siegue la stessa opinione e sostiene che la dichiarazione non può essere richiesta che per eccezione quando è stata stipulata con un trattato, o quando può dare speranza di un accomodamento (4).

Altri scrittori sostengono che se le relazioni reciproche di amicizia fra due Stati potessero essere rotte bruscamente e rimpiazzate da ostilità e da violenza senza preventivo avviso, si arrivecebbe a sovvertire qualunque fede e confidenza fra le nazioni (5).

Per esprimere la nostra opinione sulla quistione che agitiamo, riflettiamo in prima che considerando l'organizzazione si ben regolata

Bynkershoek, Quast. juris publici, Lib. I, Chap. II.
 Vattel, Liv. III, Chap. IV, § 51.
 Note al Vattel, Liv. III, Chap. IV.

<sup>4</sup> Kluber, Droit des gens, § 238. (5) V. Nota di Vergè al § 267 del Martens. — Eschbac, Introduction général à l'étude du droit, pag. 114.

delle comunicazioni tra i diversi Stati, la facilità e la moltiplicità di esse comunicazioni, la discussione pubblica degli affari internazionali nelle assemblee di un gran numero di paesi, la parte che la pubblica opinione illuminata dalla libera stampa prende a tutti gli atti del governo, i preparativi necessarii per intraprendere una guerra, è impossibile attaccare con sorpresa il nemico, il quale può conoscere in tanti modi le nostre intenzioni, che non è necessario avvertirlo formalmente che vogliamo cominciare la guerra. È difficile, per non dire impossibile, che le intenzioni ostili di un governo contro un altro, non appariscano in qualcho maniera prima di cominciare realmente le ostilità. Ordinariamente prima di arrivare alla guerra aperta i governi sogliono scambiarsi delle note conosciute col nome di ultimatum e di ultimatissimum, e quando in quelle note il governo che si dichiara offeso e che domanda riparazione pone il rifiuto come casus belli, la potenza che si ostina nella negativa accetta la dichiarazione tacita di guerra, e sembra inutile qualunque altra dichiarazione. Pur tuttavia noi non possiamo sostenere assolutamente inntile la dichiarazione. Spesso succede che alla guerra aperta si arriva gradatamente per mezzo di ostilità in ostilità commesse da una parte e dall'altra a titolo di rappresaglia. Così accadde nella guerra che scoppiò tra la Francia e l'Inghilterra nel 1755, la guale fu dichiarata solennemente dall' Inghilterra nel 18 maggio 1756. E si noti che mentre la guerra fu dichiarata un anno dopo, nel giugno del 1775 gl' Inglesi s'impadronirono di parecchie navi da guerra francesi e rilasciarono le lettere di marca ai loro corsari, che presero 250 bastimenti mercantili; e quando si facevano quelle prede l'ambasciadore francese stava ancora alla corte di Londra (1). Ne diversamente adopero l'Inghilterra nel 1804 e nel 1807 verso la Danimarca distruggendone l'armata con improvviso assalto non preceduto da alcuna dichiarazione di guerra. La dottrina e la pratica inglese a questo riguardo si uniforma perfettamente a quella di Bynkershoek, colla differenza che il pubblicista olandese riconosce conforme alla dignità ed alla grandezza d'animo la dichiarazione di guerra, e la Gran Bretagna ha negato in teoria ed in fatto anche questa convenienza.

Per prevenire questi inconvenienti noi pensiamo che la dichiaracione di guerra è necessaria specialmente per la guerra maritima. Infatti quantunque la guerra sia una relazione tra Stato e Stato più che tra cittadini di nazione e nazione, nel fatto succede che il popolo che ignora sovente il vero motivo per cui si trova involto in una guerra, è condannato a vedere ricadere su di lui tuta le dissarrose conseguenze della guerra. Se nel tempo in cui due governi sono impegnati in una diguessione gravissima, e mentre pendono le negoziazioni per un

<sup>(1)</sup> De Flassan, Histoire de la diplomatie française, tit. 6, pag. 35.

accimodamento, una squadra di nevi da guerra o un numero di navimentantili si mettono in mare e si allontanano dal loro paese, nell'impossibilità in cuis sono di conoscere i rapporti dei due governi contendenti, potranno essi soffire le conseguenze della guerra prima conseserne. I esistenzar 7 Se mentre queste navi mercantili navigano in-mare colla sicurezza della durata della pace e sotto la salvaguardia del dritto delle genti, la parte aversa desse ordine si suòi vascelli di attaccare e di catturare qualunque nave nenue si trovases soni anave, potrebbe difendersi nan condotta si slesale e arbitraria? Sarebbe una solome violazione della fade pubblica, e un attenutato grava dalla libertà del commercia, se le navi mercantili che pure conoscono le relationi pacticiche dei loro governi dovessero viaggiare con la difidenza continuna e col timoro di essere catturate, se per qualunque incidente si ronapessero le relazioni amichevoli tra il loro governo e un governo estraiero.

Se la guerra modificasse solamente i rapporti tra le due parti belligeranti, noi ammetterenimo pure che la dichiarazione solenne sarebbe una formalità inutile, perchè se una parte minaccia di far uso delle armi e l'altra si ostina nella negativa, questa deve pur supporre che presto o tardi dallo parole deve passarsi ai fatti, e non si può mai lamentare di essere soppressa, perchè deve supporre che le minaccie non possono ridursi a vane parole. Ma la guerra modifica le relazioni anche delle potenze estranee alla contesa, la guerra marittima sopratutto impone alle potenze neutrali nuovi doveri che non avevano in tempo di pace, e i oittadini delle potenzo nentrali banno deitto di essere avvertiti in tempo, per prendere le precauzioni opportune a garantire i loro dritti ed adempiere le nuove obbligazioni che loro impone la guerra sopravvenuta. Noi perciò conchiudiamo che la dichiarazione di guerra è utile per la guerra di terra ed è indispensabile per la guerra di mare, in modochè, qualunque atto di ostilità fatto sul mare prima della formale dichiarazione deve considerarsi come atto di pirateria (1).

n. Oltre le considerazioni sunccennale, noi pensiamo essere la dichiarazione utile altresi cone ultino testutivo per richiamera le parte avversa e per giustificare quella che è costretta ad attaccare colle armi. Ed-in vero la guerra è un rimedio estremo, qualche volta necessario, ma sempre terribile per le funeste consequence che imperimentatione.

<sup>(1)</sup> Vedi in table quistions Gratius, De jone lelli, Lib. I, Chap, III, § 4. — Raphieshook, Quer, prire public, bl. bl., Chap, III, § 8. — Raphieshook, Quer, prire public, bl. bl., Chap, IX, § 10. — Heffler, Drait interestional, § 120. — Rayneval, Drait del neutre et des gares, Liv. III, Chap, III, § 1. — Variet, Drait des gares, Liv. III, Chap, IV, § 51 a 60. — Vehaton, Elécates T. I. pag. 279. § 8. — Dallor, Pariguelates, glaciel, void Drait autraria, a III. — Haustefulle, I. I. pag. 287.

porta. La legge naturale non permette l'uso delle armi, se non come espediente estremo, quando tutti gli altri mezzi par ottenere ginstizin sono riusciti inefficaci. Conveniamo, che un governo, che si è ostinato nella negativa; non desiste dal suo proposito quando è chiamato a decidere la controversia sul campo di battaglia, pur tuttavia noi sosteniamo che la potenza che è obbligata ad attaccare, deve dichiarare in un manifesto che essendo esauriti tutti i mezzi per ottenere giustizia, ricorre alle armi, e ciò non solo è opportuno per giustifirare la sua condotta, ma può qualche volta essere un tentativo estremo per richiamare la parte opposta su di una via ragionevole. Infatti avendo noi stabilito come principio che la diplomazia in tutti i snoi atti deve procedere colla massima pubblicità, e che l'egida del dritto dev' essere la forza morale della pubblica opinione, se in un manifesto pubblicato colla stampa fossero esposte tutte le trattative e le negoziazioni intraprese per arrivare ad una pacifica conciliazione, e provata la necessità in cui si trova la parte oltraggiata di ricorrere alle armi, la stampa impadronendosi di tale importante documento gli farebbe fare in pochi giorni il giro del mondo, e l'opinione pubblica sempre imparziale nei suoi giudizii condannerebbe soleunemente la condotta di quella parte, che irragionevolmente attira il flagello di una guerra tanto funesta all'umanità. E che impedirà che il governo ostinato, esecrato così solennemente da tutti, non faccia senno e non rientri nella via ragionevole? Se dunque la dichiarazione non è necessaria per i dritti che può avere la parte avversa, sarà sempre utile per salvare i dritti delle nazioni estranee, e noi perciò conchiudiamo che alla guerra formale deve sempre precedere la dichiarazione motivata.

Nella storia contemporanes il sovrano, che sente più degli altri il dovere di sottomettera al giudizio dell' opinione pubblica le evoluzioni della sua politica, è Napoleone III. Nessuna guerra egli ha intrapreso senza manifestarne pubblicamente i moltri e giustificare la sua condotta; e qualche volta ha praticato di pubblicare un prociama complete oome fu quello fatto al popolo finnesce per la guerra d'Italia (1859) (1); qualche volta ha usato la forma di lettere d'Italia (1859) (2); qualche volta ha usato la forma di lettere propositi della personaggi, che goderano la sua confidenza rese impubblica del personaggi, anno sciadore francese in Inghillerra in cocasione della spedizione in Siria (2), e quella diretta al generale Forey nel momento della sua partenza per la spedizione nel Messico (3). "

. .

(2) Zeller, Année historique (1860), pag. 131.

<sup>(1)</sup> Moniteur del 4 maggio 1859.

<sup>(3)</sup> Documents diplomatiques publiés par le ministère des affaires étrangères (1862).

Fatta la dichiarazione di guerra cominciano le ostilità, e la rottura di tutte le relazioni diplomatiche ne è la conseguenza più diretta. Non deve credersi però che la dichiarazione di guerra come rompe sempre tutte le relazioni diplomatiche fra i due popoli, rompa altresi qualunque legame tra loro, in modo da distruggere ogni vincolo giuridico fra le parti belligeranti. Presso gli antichi non essendovi altra legge che quella riconosciuta reciprocamente colle pubbliche convenzioni, sopravvenuta la guerra e rotte e sospese le convenzioni, taceva ogni legge, e tutte le ingiustizie divenivano lecite e permesse, ma secondo i principii da noi seguiti non possiamo supporre gli uomini un momento solo senza legge, e se animettiamo che la guerra interrompa momentaneamente le relazioni pacifiche fra i due popoli, non perciò voglia credersi che essa collochi le due parti belligeranti in uno stato di pura ferocia e di assoluta barbarie.

Sarebbe lo stesso che ridurre gli uomiui alla condizione dei bruti, se si volesse supporre che potessero distruggersi colle armi alla mano senza legge e senza doveri reciproci, e se secondo il dritto romano che definiva la guerra, l'arte di distruggere il nemico, tutto diveniva lecito ed impunemente si poteva uccidere, saccheggiare, devastare, secondo il dritto moderno, essendo la guerra la difesa del dritto, ed un mezzo per ottenere giustizia, non tutto può essere lecito, ma quello solamente che è necessario per raggiungere lo scopo per cui la guerra è permessa.

Noi non vogliamo in questo capitolo trattenerci a discorrere de-

gli effetti delle ostilità sulle cose e sui beni del nemico, perchè ce ne occuperemo in due capitoli distinti, dopo avere stabilito il principio dell'inviolabilità della proprietà privata per confutare tutte le false opinioni dei pubblicisti. Per ora noi vogliamo fermarci a considerare solamente gli effetti diretti delle ostilità sulle conven-

zioni preesistenti al cominciamento della guerra.

Noi possiamo distinguere due categorie di convenzioni : le prime che sono fatte per regolare i rapporti fra due Stati in tempo di . pace, le altre fatte per regolare le loro relazioni nella previsione di una guerra. La prima categoria di convenzioni rimane sospesa nel tempo di guerra, perchè l'esercizio di quei dritti che suppongono una relazione amichevole fra due Stati è impossibile se sopravvenga la guerra. La seconda categoria di convenzioni obbliga le parti contraenti, e nessuna di esse può dispensarsi dall'osservanza. Così per esempio, se fra due Stati fosse stipulata una convenzione, con cui si obbligano di accordare ai sudditi sei mesi di tempo per provvedere alla sicurezza delle loro persone e della loro proprietà, prima di cominciare la guerra aperta, questa convenzione obbliga, e le due parti combattenti non po-sono cominciare le operazioni della guerra se non dopo passato il tempo stabilito. Lo stesso deve dirsi di tutte

quelle convenzioni compiute prima del cominciamento della guerra; esse continuano a produrre i loro effetti finchè non sono rivocate o

modificate col trattato di pace.

La dichiarazione di guerra ed il cominciamento delle ostilità impone altresa lale potenze ausiliarie di adempiere le obbligazioni contratte, ed esse sono tenute, in conformità delle convenzioni stipulate a prendere parte alla guerra o inviando i sussidii in truppa, vascelli e denaro, o in prestazioni e forniture determinate. Solamente quando a guerra fosse evidentemente ingiusta, le potenze che hanno promesso il soccorso possono rifiutarsi dall'accordarlo, perché dovendo essere la materia di qualunque convenzione giusta ed onesta, nessuna nazione si può niendere obbligata a sostenere un ingiustizia: e se un governo volesse ostinaria i concultere il dritto diffutivi colla degli i mezzi per sostenere la guerra. Circa il modo pri per adempiere le obbligazioni contratte dalle potenze alleate ed austilarie, bisogna tener conto delle convenzioni speciali stipulate, in cui è determinato il modo e la quantità del soccorsa lleate e da ustilarie, bisogna tener conto delle convenzioni speciali stipulate, in cui è determinato il modo e la quantità del soccorsa dilleate e da ustilarie, bisogna tener conto delle convenzioni speciali stipulate, in cui è determinato il modo e la quantità del soccorsa.

Poichè la guerra non distrugge qualunque legge, i rapporti genrali e permanenti fin i due Stati non sono del unto distrutti dalla guerra sopravenuta, e le due parti belligerami devono sentire reciprocamente la forza dei doveri di umanità, di onore e di buona fedi-Lo stesso deve dirsi dei dritti comuni e individuali dei sudditi rispettivi, i quali sussistono in tutte le loro conseguenze, e solamente il loro esercizio rimane modificato dallo stato eccezionale della guerra.

## CAPO TERZO

La guerra è una relazione tra Stato e Stato.

L'individuo noi possiamo considerarlo sotto duplice rispetto, come un membro, cioò, costitutivo della personalità giurdica della civile associazione, e come una persona a sè, avente il suo fine determinato dalla sua natura e dalla causa prima da cui procede, ed a cui ò ordinato. L'individuo assume per la modo nna duplice esistenza giuridica e come cittadino e come como como considerato come cittadino l'individuo non rimane confuso o assorbito nella personalità colleva i forma mediante l'associazione dei singoli individua, equipitata una individualità tutta propria e ben distinta da quella dei singoli individui che la formano, in modoche acquista dritte doveri particolari, i quali non convengono agl'individui considerati ut singuli, nia come facenti parte della comunità ut universitas.

Per potere spiegare la differenza tra i dritti ed i doveri degl'individui ut singuli, e i dritti e i doveri degli stessi considerati ut universitus io mi avvalerò di un esempio. Se più individui formano una qualunque società commerciale o industriale, e mettono insieme i loro capitali per raggiungere uno scopo comune, la società che si forma rappresenta gl'individui, ma non già singolarmente, ma collettivamente. I rapporti che la società collettiva può contrarre non possono attribuirsi ai singoli individui, nè i debiti o i crediti della società possono considerarsi come debiti o crediti dei singoli individui, i quali avranno dritto a godere tutti i vautaggi, e devono essere pronti a soffrire tutti i gravami, ma collettivamente considerati non già singolarmente. Ciò non solo è conforme ai principii del dritto naturale, ma a quelli altresì del buon senso e della logica, secondo i quali nessuno è responsabile dei fatti altrui: dal che ne siegue che quando è dovuto da un corpo o da una società non è dovuto dai singoli membri che quella società compongono. Si quid universitati debetur

singuli non debetur, dice Ulpiano, nec quod debet universitas singuli debent (1).

Lo Stato benchè formato dalla libera volontà di un popolo, allorchè è politicamente costituito, acquista una personalità tutta propria e ben distinta da quella degl'individui che lo compongono; esso ha un fine speciale il quale è in armonia col fine particolare degl'individui, anzi è per questi un mezzo per raggiungere il loro fine generale, ma purifondimeno il fine dello Stato è distinto da quello degli individui, e mentre questi vivono in società per potersi sviluppare in tutte le loro facoltà e perfezionarsi civilmente per conseguire lo scopo di loro creazione, lo Stato considerato come autorità politica e civile deve apprestare le condizioni esteriori, affinchè il perfezionamento dell'individuo possa complersi senza ostacolo: deve garantire l'esercizio dei dritti di tutti, e deve provvedere che le libertà dei singoli individui possano svolgersi senza contrasto, e possano coesistere senza collidersi. Per raggiungere questo scopo lo Stato ha mezzi proprii, i quali sono forniti dai singoli individui, e devono essere adoperati in loro vantaggio, ma è sempre la comunità quella che dà allo Stato i mezzi per operare, e in cui vantaggio lo Stato presta l'opera sua in modoche ciascun individuo ne gode come facente parte della comunità.

Lo Stato esiste ed è costituito a singolo ed esclusivo vantaggio degl'individui, i quali non potrebbero raggiungere il loro fine civile senza organizzarsi politicamente, e perciò gl'individui tutti che fanno parte di una politica società devono difendere l'esistenza dello Stato e devono sopportare tutti i carichi affinchè lo Stato possa avere i mezzi per operare all'interno ed all'estero. La principale condizione perchè lo Stato possa politicamente esistere si è che esso abbia un'autonomia e che eserciti compiutamente i dritti di sovranità all'estero; e che all'interno abbia i mezzi per amministrare la giustizia, per conservare l'ordine, e per soddisfare alle multiformi incombenze della pubblica amministrazione. I cittadini in cui vantaggio lo Stato presta l'opera sua, devono non solo dare allo Stato i mezzi per aniministrare e conservare l'ordine all'interno, ma devono difendere l'autonomia dello Stato all'estero come il massimo bene civile: e lo Stato alla sua volta servendosi dei mezzi posti a sua disposizione dai cittadini sfessi deve con tutta la cura soddisfare i suoi obblighi all'interno, conservando la società, mantenendo inviolati i dritti di tuttì, allontanando i pericoli, le minacce, le offese e qualunque usurpazione del dritto di ciascuno, e deve intervenire per il vantaggio dei cittadini non già per regolare le loro faccende private, ma per conservare illeso l'ordine giuridico che è il principale bene della civile

<sup>(1)</sup> Lib. VII, § 1, ff. 1, 1, 3, tit. 4. — Vedi pure Novella 52 in prin. e Cap. 1. Fronz.

esistenza all'interno. Oltre a ciò deve sopprimere qualunque offesa fatta alla sua politica personalità, e qualunque attacco diretto o indiretto alla persona collettiva degli associati, mantenendo illesa la

propria autonomia.

Se nelle molteplici relazioni che uno Stato può avere con gli Stati stranieri sorge una reale o un'apparente collisione di dritto, lo Stato deve difendere il dritto proprio con tutti quei mezzi da noi determinati, e quando fosse violentemente e colla forza oltraggiata, dopo avere esauriti tutti i mezzi pacifici per ottenere soddisfazione, può disendere il dritto proprio anche colle armi, e la guerra diventa giusta, legittima e secondo il dritto. Però la guerra, secondo noi abbiamo stabilito, non può essere mai legittima per un interesse privato, essa suppone sempre un'offesa alla dignità nazionale o all'autonomia politica di un popolo. In modoche, benche è la nazione quella che autorizza la guerra, essa deve farla sempre per un interesse pubblico e per difendere un dritto della società considerata come corpo politico, in modochè quando una nazione s'impegna in una guerra con un'altra, noi non possiamo supporre che la contesa si agiti tra i cittadini da una parte con quelli dell'altra, ma tra nazione considerata come corpo politico da una parte e dall'altra, ossia tra Stato e Stato.

É sempre la contestazione di uno dei dritti della nazione considerata ut universitus che pub legitimare la guerra. Alcuna volta può succedere che una contesa d'interesse privato possa dare occasione ad una guerra, ma l'interesse privato in tal caso sarebbe solamente l'occasione per cui si è elevata una quistione d'interesse pubblico, non già la causa prossima occasionale della guerra, la

qualc non può essere mai fatta per un interesse privato.

Noi abbiamo stabilito che uno dei doveri dello Stato è di garantire i dritti dei suoi sudditi si all'interno che all'estero. Se il cittadino di uno Stato è offeso in alcuno de' suoi dritti all'estero, e non ottiene dall'autorità competente la dovuta soddisfazione non potendo egli direttamente agire contro la pubblica autorità che gli nega giustizia può rivolgersi alla pubblica autorità della sua patria, e dimandare appoggio e protezione per non essere o'traggiato nei suoi dritti, e lo Stato deve prendere parte alla querela di un privato cittadino e domandare la dovuta soddisfazione. Qualora lo Stato a cui si domanda la soddisfazione ricusi di ottemperare alle istanze che gli vengono dallo Stato dell'offeso, di una quistione d'interesse privato si fa una quistione d'interesse pubblico; e se tutte le vie di pacifico accomodamento venissero meno, e si fosse obbligato ad una guerra, questa sarebbe fatta sempre per difendere i dritti dello Stato, non già per difendere i dritti del cittadino, la di cui querela è stata solamente l'occasione per elevare una contestazione d'interesse pubblico.

Ammesso come incontrastabile che la guerra suppone sempre una contestazione di dritto tra Stato e Stato, e che lo Stato ha un'esistenza giuridica ben distinta da quella dei cittadini, ne siegue che la responsabilità giuridica della guerra non può pesare sui singoli cittadini dei due Stati individualmente considerati, perchè il singolo cittadino avendo un esistenza giuridica ben distinta da quella dello Stato non può essere responsabile dell'operato dello Stato. Nella stessa guisa che il debito dello Stato non può addossarsi a debito privato dei cittadini particolari, e che le obbligazioni tutte dello Stato non diventano obbligazioni private, così gli effetti della guerra non possono pesare sui singoli cittadini, i quali non sono singolarmente responsabili della guerra intrapresa, nè possono sopportarne singolarmente la conseguenza. La guerra si agita tra Stato e Stato, e i cittadini vi partecipano come facenti parte della comunità; essi sentiranno il dovere di contribuire a tutte le spese necessarie per far la guerra, c sopporteranno tutti gli onori, ma in proporzione e come parte della comunità, nella stessa guisa che per pagare un debito dello Stato i cittadini saranno obbligati a pagare le contribuzioni necessarie per soddisfarlo, ma questo loro obbligo valerà verso lo Stato a cui devono sopperire tutti i mezzi per soddisfare i pubblici bisogni, non già verso gl'interessati, i quali avranno dritto di agire contro lo Stato per il pagamento del debito non già contro i privati, i quali non sono risponsabili dei debiti contratti dallo Stato.

Alcuni scrittori hanno preteso sostenere che essendo la guerra fatta dalla nazione e per la nazione, i singoli cittadini di entrambe le parti contendenti fossero responsabili delle conseguenze della guerra, in modo che gli uni divenissero nemici degli altri e potessero, come tali, individualmente combattersi; ma noi non possiamo accettare quest'opinione perchè non possiamo confondere le due esistenze giuridiche. Conveniamo che i cittadini che hanno autorizzata la guerra sono responsabili, ma rimotamente soltanto e verso lo Stato che li rappresenta, e perciò essi devono pagare tutte le contribuzioni necessarie per fare la guerra e per soddisfare i carichi che essa impone, ma verso l'altro Stato belligerante è sempre lo Stato responsabile, esso solo opera e contro di esso si può operare non già contro i privati. I cittadini di uno Stato quando scendono sul campo di battaglia per risolvere colle armi una quistione di dritto diventano nemici ma solamente come soldati e finchè dura il combattimento. Perciò quelli solamente che sono adoperati nell'armata regolare e che rappresentano la forza armata dello Stato diventano nemici nel combattimento, gli altri restano perfettamente estranei e non possono essere perseguitati, o assaliti, o combattuti, ma devono essere rispettati perchè non sono essi che fanno la guerra, ma lo Stato. Conforme alla nostra opinione noi troviamo l'interpretazione alla legge di Ulpiano da noi citata: Quod debet universitas singuli, non debet, sulla quale dice Gottofredo: Repræsalias in singulos cives alicujus civitatis non dari ob sponsionem et debitum ipsius civitatis (1).

Il principio da noi stabilito è fecondo di molte applicazioni per combattere tutti gli errori con cui i pubblicisti della vecchia scuola hanno voluto giustificare le ingiustizie commesse in tempo di guerra a danno dei privati. Presso i popoli antichi tutti gli stranieri erano considerati come nemici, hostis, tutti i cittadini erano soldati, e la guerra che si proponeva la conquista del paese, e la schiavità degl'individui era dichiarata contro la nazione e contro gl'individui che la componevano. Nei tempi moderni, al contrario, la nuova costituzione delle società e degli Stati differisce essenzialmente da quelle degli antichi popoli, le relazioni commerciali tendono a stabilire un cosmopolitismo commerciale, le armate regolari hanno rimpiazzato le bande irregolari, e i governi si fanno la guerra, non già per distruggersi a vicenda, ma solamente per difendere l'ovore nazionale e la propria dignità. La guerra, scrive il Portalis, è una relizione tra Stato e Stato, e non già tra individuo e individuo. Fra due nazioni belligeranti, i particolari da cui le nazioni si compongono non sono nemici che per accidente: essi nou lo sono come uomini, nè lo sono come cittadini, ma solamente come soldati. Finchè i soggetti dei diversi Stati non prendono parte al combattimento personalmente, i loro dritti ed i loro beni personali non possono soffrire per le operazioni della guerra, i di cui effetti sono limitati ai dritti ed alle proprietà pubbliche delle nazioni belligeranti (2).

Il Ferreira confutando il Vattel che sostiene la dottrina contraria scrive sullo stesso proposito. La guerra non è giammai tra le nazioni, essa non può aver luogo che tra i governi. Un certo numero d'individui più o meno consapevoli delle viste del governo, e che prende più o meno parte ai suoi atti, può essere considerato come parte realmente belligerante. Le armate di terra e di mare, comprendendovi tutte le persone che vi sono più o meno direttamente comprese, possano essere considerati come strumenti di guerra, ma solamente come strumenti senza volontà. Tutto il resto della nazione, cioè, a dire quasi la totalità, rimane del tutto estranea, e si può affermare che dopo un certo tempo, dopo aver provato gl'inconvenienti di una guerra, la maggioranza da una parte e dall'altra vo-

terebbe assolutamente per la pace (3).

Da quanto abbiamo detto, noi conchiudiamo che il concetto della

<sup>(1)</sup> Lib. VII, § 1 ff. 1. 3, tit. 4.
(2) Portalis, Procès verbal de l'installation du conseil des prizes le 14 floreal, (3) Ferreira, Note al Vattel, Liv. III, Chap. V, § 72.

guerra, secondo noi, è più un rapporto di cose che di persone. Se noi cerchiamo fra i popoli barbari l'ideale di un combattimento, dob-biamo immaginarci la gioia feroce del selvaggio che scocca il suo dardo avvelenato sul corpo quasi nudo del suo nemico e lo insiegue fino alla morte e s'impadronisce delle sue spoglie. Ma se noi cerchiamo fra i popoli civili l'ideale del combattente, noi vi troviamo un uomo di sangue freddo che si batte senza odio e senza timore per ubbidire agli ordini della pubblica autorità, e che non perseguita a morte il suo nemico per farlo sua preda, ma che è pronto a sollevare il vinto, a curarne le ferite e a seppellire onoratamente l'estinto, e che non cerca altra ricompensa pel suo coraggio che l'onore della sua patria. Perciò la civiltà ha insegnato che benchè sia lecito adoperare la forza in casi estremi per risolvere una quistione di dritto, non debba mai adoperarsi la forza bruta, e benche ogni cittadino deve essere pronto ad armarsi per difendere la sua patria, nessuno può accorrere alla difesa dello Stato se non nelle armate regolari, se quali sono la forza disciplinata dello Stato. Esse sole sono nemiche nel combattimento, tutti gli altri che restano estranei, legati dai vincoli indissolubili che formano dell'umanità una sola famiglia, continuano a godere nella guerra i vantaggi della pace, e se ne soffrono le conseguenze non sono risponsabili direttamente dei rapporti dei loro Stati.

# CAPO QUARTO.

Delle norme di giustizia con cui deve farsi la guerra.

Un vecchio adagio diceva, che la guerra fa tacere le tiggi ordina, come bene lo spiega Grozio, la guerra fa tacere le leggi ordinarie della procedura e del foro, ossia le leggi positive fatte per gli nomini, per lo stato di calma e di pace, ma non già le leggi immutabili che sono fatte da Dio stesso per tutti i tempi (1). Quand' anche la guerra fosse giusta, essa deve firsi glistamente, perchè

(1) Grotius, Prolegomena, pag. 5.

The districted

essa ha come la pace i suoi diritti ed i suoi doveri. Il complesso delle norme di giustizia che devono osservarsi nel tempo di guerra constituiscono quello che dicesi propriamente dritto di guerra sono-sciuto presso gli antichi, pei quali la volontà arbitraria ed implacabile delle parti belligeratui uon incontrava alerul limite.

Vi sono, scrive il Couchy, due dritti di guerra: l'uno il dritto antico, e se voi volcte, dritto naturale e primitivo, dritto rigoroso, inflessibile, inesorabile; l'altro il dritto umanizzato, addolcito dalla civiltà cristiana, temperato dallo spirito di mansuetudine e di carità. Il primo con una logica implacabile e sregolata era conseguente allo scopo che si proponeva. lo posso nuocere al mio nemico con tutti i mezzi possibili, dunque la sua vita mi appartiene, posso impadronirmi delle sue cose, posso ridurre schiava la sua persona. La conseguenza di questo principio era che il nemico ridotto in schiavità diveniva una cosa commerciabile e vendibile (res). Il dritto cristiano al contrario, ha trasformato la guerra, e non potendola sopprimere perfettamente perchè è la giustizia suprema dei popoli, ha cercato di renderla più umana (1). Nel medio evo infatti, noi cominciamo a trovare i primi temperamenti di rigore al dritto di guerra per l'influenza del cristianesimo e dello spirito di cavalleria, e nei tempi moderni, dopochè il dritto di guerra ha errato ondeggiante fra diversi sistemi contrarii, alla fine si è stabilito sui principii di giustizia e di umanità che comandano il rispetto della specie umana.

Tre secoli di civiltà, scriveva Talleyrand all'imperatore Napoleone in data del 20 novembre 1806, hanno dato all'Europa un dritto delle genti più conforme alla natura umana. Questo dritto è poggiato sul principio che le nazioni devono farsi nella pace il massimo bene, e nella guerra il minimo male possibile (2). La quale affermazione era una conseguenza del progresso che aveva fatta la teorica del dritto di guerra per opera della civiltà e dei pubblicisti. Galliani infatti scriveva: « La massima del dritto antico che tutto è permesso al belligerante contro il nemico che gli diede giusto motivo di guerra, di cui sarebbe conseguenza esser lecito iu dritto rigoroso di fare al nemico tutto il male possibile, non si accorda coi principii della giustizia cristiana. Come comprendere che dopo i progressi realizzati nei nostri costumi possa nelle nostre scuole insegnarsi una massima del paganesimo? Se la schiavitù è abolita nell'Europa civile, come si può sostenere esser lecito ai belligeranti di esercitare sulla specie umana gli stessi dritti che si eserciterebbero su di una mandra di bestiame? Quand'anche la giustizia della nostra causa fosse evidente, non tutto è permesso nella guerra, e vi

<sup>(1)</sup> Couchy, Droit maritime, T. II, pag. 471. (2) Moniteur universal du 5 Dic. 1806.

sono alcuni rigori vietati dalla legge naturale, altri vietati dalla legge evangelica e dalla civiltà cristiana (1) ».

Ammesso come incontrastabile ché la guerra ha le sue leggi come la pace, e che essa benchè renda leciti alcuni atti vietati dalla legge divina ed umana, pure non tutto rende lecito, nè tutto rende scu-sabile, passiamo ad esaminare con quali modi può farsi giustamente la guerra, e quali pratiche possano essere scusate e permesse.

A determinare con un principio generale quello che è permesso nella guerra, giova precisare hene lo scopo che possono proporsi i belligeranti. Noi definimmo la guerra l'uso regolare della forza fatta dalla pubblica autorità per difendere un dritto della nazione. In conformità alla definizione da noi data, si rileva che, lo scopo della guerra non è da distruzione della forze del nemico, ma la proporzionata violenza fatta allo Stato opposto per obbligardo a ricono-scere un dritto controverso, o a riparare un'imprinta explonata. A ragenta della proportiona della della considera della co

Primieramente non si può adoperare qualunque specie di forza, ma solamente la forza regolare, sotto il quale nome noi intendiamo le armate regolari e disciplinate. Avendo infatti stabilito come priopio che la tutela dei dritti di una nazione spetta allo Stato ed al suo rappresentante, e che il dritto che ha un popolo per l'interesse della sua conservazione di far violenza du un altro popolo, dere esercitarsi dalla pubblica autorità, ne siegue che, quando due Stati sono obbligati di risolvere la controversia colla forza, può solamente adoperarsi la forza posta a disposizione dalla pubblica autorità. Non ei già che dichiarata la guerra tutti i sudditti di uno Stato possano combattere i sudditi dell'altro, ed insidarsi per disruggersia viunarie lo finno solo indirettamente, ma è al capo dello Stato, cui spetta difendere la nazione che rappresenta, che può disporre della forza nazionale necessaria allo socoo.

Lo stabilimento delle armate regolari e delle flotte è stata una cause secondarie che ha contribuito moltissimo a far passare nella pratica della gnerra i principii di umanità. Fino al secolo XV l'organizzazione delle armate era imperfetta. Carlo VII fu il primo che stabili le truppe stazziali ed assoldate, e Francesco I ne regolarizzò l'organizzazione e creò le legioni. Nel medio evo la forza era sapragaliata e le militire feudali e comunali messe a disposizione dei

<sup>(1)</sup> Galliani, Dei doveri dei principi neutrali, pag. 262-66.

municipii e dei signori rendevano qualche volta possibile lo spettacolo di una guerra nello Stato, e il sovrano impotente assisteta silenziore alle guerre tra i signori senza poter impedire l'uso privato della forza. Secondo l'attuale organizzazione degli Stati civili dell'Europa, tutta la forza armata della nazione è messa a disposizione del capo dello Stato, il quale l'adopera per difendere i dritti della nazione all'estero, e per conservare l'ordine all'interno.

I cittadini sono obbligati, secondo la legge del paese e nella forma stabilità dalle particolari legislazioni, a fornire il numero di uomini necessarii per alimentare l'armata di terra e di mare, e secondo proclamò l'assemblea costituente in Francia, il servizio della patria

è un dovere civico e generale (1).

La pubblica autorità cui è affidato l'uso della forza nazionale ha idritto esclusivo di organizzare l'armata, di distriburia 110 oropi o in legioni, e di affidarne il comando a persone capaci. I privati de-vono essere pronti a correre in servizio della patria quando sono chiamati secondo le leggi del paese, ma non possono riunirsi ed armaris operando isolatamente e di privata autorità. Le armate regolari dell' una parte e dell'altra sono chiamate alla difesa dello Stato, de esses solamente possono legitimiamente far uso della forza e della cesse solamente possono legitimiamente far uso della forza e della

violenza per obbligare il nemico a cedere.

Il determinare il principio secondo cui devè organizzarsi l'armata regolare spetta alla scienza dell'amministrazione (2). Noi vogliamo solamente riflettere che il sovrano di uno Stato ha il dritto di fare la leva delle truppe in proporzione dei bisogni dello Stato, ma non può esercitare questo dritto in paese straniero senza il permesso del sovrano di quello Stato, nel qual caso egli può servirsi solamente dei volontarii senza poter obbligare chichessia. Egli potrà adoperare nella guerra tutta l'armata regolare formata colle leve nel proprio Stato e con l'arrolamento volontario all'estero, e potrà servirsi altresi per gli usi della guerra delle truppe degli alleati e degli ausiliarii. Qualora egli volesse assoldare un'armata mercenaria, ne avrebbe il dritto, e noi senza entrare nell'esame della quistione della convenienza di avere un' armata mercenaria, e del dritto che nossono avere i cittadini di uno Stato a prendere servizio per mercede nelle armate straniere, diciamo che qualora il sovrano di uno Stato avesse un' armata mercenaria potrebbe adoperarla nella guerra. Egli vi potrà aggiungere anche l'armata dei volontarii del proprio Stato, e può in una

Decret. 4 marzo 1791.

<sup>(2)</sup> Vedi Laferrier, Cours de droit public et administratif, T. I., pag. 493. — Vedichelle, Cours d'administration suititaire, T. I., pag. 325. — Prodier-Fodere, Commendaire des lois sur le recruteusse.

parola servirsi di tutte le forze regolari ed organizzate, le quali saranno riconosciute come forza dello Stato solamente quando dipendono della pubblica autorità.

Da quanto abbiamo detto conchiudiamo che il primo principio ad osservarsi per fare giustamente la guerra si è che la forza armata sia organizzata, disciplinata e sottoposta al comando della pubblica autorità.

Passando ad esaminare quali atti di violenza possono farsi dalle armate regolari per obbligare il nemico a cedere, dobbiamo rigettare come erronea la massima del dritto antico, che qualunque violenza sia lecita contro il nemico purche non offenda i dritti dei terzi. Secondo il dritto antico essendo scopo della guerra la distruzione del nemico tutto diveniva lecito pel principio che chi vuole il fine deve volere altresi i mezzi. Perciò si ritenne lecito usare i mezzi di attacco e di difesa più perfidi, e si adoperò l'assassinio, l'avvelenamento, la violazione delle capitolazioni e delle tregue, l'eccitamento alla diserzione, lo spionaggio, le imboscate, e tutti quei mezzi che la per-

fidia e la mala fede poteva suggerire.

Lo stesso Bynkershoek, in conformità della definizione data della guerra, legittimava qualunque perfidia contro il nemico: « Io ammetto, dic' egli, come lecito l'uso del veleno, dell' assassinio, dell' incendio con fuochi artificiali, che uno possiede esclusivamente. Se noi seguiamo la ragione, questa regolatrice del dritto delle genti, tutto è permesso contro il nemico, solo perchè è nemico. lo permetto, continua egli, qualunque sorta di dolo, eccettuato la sola perfidia, ossia la mancanza di fede, non perchè tutto non sia lecito contro il nemico, ma solo perchè, dal momento in cui la fede è stata data per tutto quello che abbraccia questa fede, cessa dall'essere nemico ». Egli distingue a tale proposito come per la dichiarazione di guerra, la giustizia dalla grandezza d'animo. Nella guerra è strettamente necessaria la giustizia, mentre che la grandezza d'animo emana dalla libera volontà : or la giustizia permette qualunque sorta di dolo, eccetto la perfidia, benchè la grandezza d'animo non l'ammetta (1).

Il citato autore per giustificare la sua dottrina si sforza di dimostrare la massima che il fine giustifica i mezzi, e che per ottenere un risultato non bisogna occuparsi della natura morale degli atti adoperati per raggiungerlo. Ma per quanto sia grande il rispetto che noi professiamo al grande pubblicista, pure pensiamo che il volere dimostrare che tutti i mezzi sono buoni contro il nemico, è contro il dritto, contro l'equità, e contro la civiltà cristiana. I popoli civili hanno

<sup>(1)</sup> Bynkershoek, Quast. juris publici de rebus bellicis, Chap. I. - Heffter, opera citata, § 125. — Martens, Droit des gens, § 273. — Vheaton, Eléments, T. II, pag. 6, — Vattel, Droit des gens, § 155-57 e 166-67. FIORE 39

consacrato alcune giuste restrizioni ai mezzi che possono adopararia per nuocere al nemico, e hanno proscritto l'avvelenamento, l'assassino e simili, come contrari ai principii della morale universale. Queste restrizioni comandate dal dritto e dalla morale costituiscono le leggi della guerra, e nessun popolo civile pensa di allonianarsene per evitare la solenne condanna con cui si anatamizzano i processi crudeli e barbari che nella storia leggiamo adoperati dall'ancibità.

Il secondo principio adunque che noi stabiliamo si è essere illecito di adoperare in generale quei mezzi di attacco o di difesa contrarii ai principii di giustizia, di equità e di umanità, e in qualunque modo proscritti dalla civiltà, e che l'adoperarii rende indegno del nome di cittadino chi l'adopera, e degrada la nazione che li

ordina.

Secondo questo principio noi dobbiamo condannare come pratiche ilicotie I uso di avvelenare le sorgenti e la coque del territorio nemico, e quello di adoperare armi avvelenate, usanza barbara ammessa nel medio evo fino al secolo XVI, e condannata dalla Chiesa. Nella stessa categoria possismo mettere tutte le armi che cagionano dolori nutili, e che fanno ferite di difficile guaripione. Secondo la pratica attuale è permesso nella guerra di servirsi di cartuoce, e in caso di abogono di adoperare palle non rotonde (dette mitraglia), ma si considera come contrario agli usi della guerra di urure colla mitraglia propriamente detta, carriando il cannone con pezzi di fero, di venerale della contrario della propriamente detta, carriando il cannone con pezzi di fero, di venerale, e di adoperare palle figurate. Nei combattimenti navali si sono per convenzione eccettuate le palle a catena, i cerchi impicati e simili, e si è fatta quistione se fosse lecito servirsi dolle palle infocate lanciate dalle macchine.

Deve condannarsi altresi come illecito il saccheggio del territorio nemico, il hombardamento delle città e tutti quei mezzi che tendono alla distruzione sfrenata degli oggetti del nemico e delle persone, come sarebbe l'uso di macchine che distruggono di un sol colpo masse

intiere di truppe.

Passando à discorrere di due speciali pratiche, cioè dello stratagemma e dello spionaggio, noi rifletiamo che generalmente la legge naturale non impedisce lo stratagemma nella guerra purchè però non costituisca una violazione della fede giuratta al nemio, è o non importi l'assassinio o la provocazione all'assassinio. Alcuni scrittori actuale de la comporti l'assassinio o la provocazione all'assassinio. Alcuni scrittori actuale di fomentare la discrizione e di it medimento, ed anche la rivolta dei sudditi nemici contro il loro sovrano; ma noi stimiamo che secondo i principii della morale, queste pratiche dovrebbero essere condamata, e che le auzioni dovrebbero combattere con maggiore diginità. L'uso di ricevere i disterrori è ammesso da tutto con maggiore diginità. L'uso di ricevere i disterrori è ammesso da tutto

le potenze civili, perchè questo serve direttamente ad indebolire la forza del nemico e ad aecrescere la propria, accelerando l'esito della guerra e la probabilità della vittoria. Ma senza dubbio un generale che dev'essere conosciuto come un uomo d'onore darebbe cattivo esempio ai suoi dipendenti, se con modi subdoli ed immorali eccitasse la diserzione nelle file del suo nemico, corrompesse la morale, provocasse la ribellione. Le due parti combattenti devono essere fedeli ad osservare i loro doveri, e se loro è permesso la finzione per indurre in inganno la parte opposta ed ottenere la vittoria, non devono perciò stimarsi autorizzati a violare i principii della moralità e della lealtà, giustificando la loro condotta col pretesto di usare stratagemmi di guerra.

Il principio che noi stabiliamo adunque si è, che gli stratagemmi di guerra sono leciti solamente quando non contraddicono i principii di

rnoralità, la fede promessa e le leggi generali della guerra.

Circa poi lo spionaggio dieiamo che generalmente è permesso nella guerra servirsi delle spie per conoscere le operazioni del nemico. Si intende sotto nome di spia una persona che senza carattere pubblico e per un fine secreto, sotto le apparenze di amico o di neutrale cerea di prendere conoscenza in paese straniero o nemico delle particolari faccende di un governo, della posizione della sua armata, b di una piazza forte di guerra e simili.

La legge morale non impedisce di prendere conoscenza con vie secrete delle operazioni del nemico per garantirsi dei possibili danni di essere colto alla sprovvista. Ma qualora si ricorresse a mezzi sovversivi della pubblica morale, e per ottenere notizie dei preparativi del nemico si volessero corrompere gli ufficiali pubblici, questo sa-

rebbe contrario ai principii di moralità civile.

The district of the particular pa

Se una delle parti belligeranti ha dritto di servirsi delle spie per conoscere le operazioni del nemico, questi ha dritto di prevenire questo perieolo, pereuotendo con pene severe ed ignominiose chiunque serve di spia al nemieo. Secondo l'uso antico quando una spia era colta în flagrante delitto era punita colla pena della corda; secondo gli usi moderni alla spia si applica la pena della fucilazione. Certamente il servirsi delle spie è una viltà inutile da parte di chi le adopera, perche spesso le spie mentiscono, e i generali sono sempre costretti a verificare con altri mezzi ciocche conoscono per mezzo

Il quarto principio che noi stabiliamo dunque si è che è leeito nella guerra servirsi delle spie senza corrompere i pubblici funzionarii, e che il nemico può garantirsi dallo spionaggio punendolo con pene severissime.

. . . 1.5 the

### CAPO OUINTO.

Dritti e doveri dei belligeranti sulle persone del nemiso --Prigionieri di guerra -- ambulanze -- infermi.

Secondo il concetto da noi dato della guerra, questa nen solo non autorira a perseguitare e ad uccidere tutte le persone appartenenti allo Stato nemico, ma neppure da un dritto illimitato sulle persone stesse dei combattenti. Entrambe le parti combattenti hanno il dritto di respingere gli attacchi dell'avversario, di vincore la resistenza che le si oppone, ma non possono ferocemente insidiarsi e distruggersi quando ciò non è assolutamente necessario allo sopo che la guerra si propone.

Il dritto naturale non ha determinato con precisione fino a qual punto un individuo può far uso della forza, sia per difendersi contro un'offesa a lui fatta, sia per ottenere riparazione quando questa è ingiustamente negata dall'offensore. La regola generale che noi possamo stabilire si è che quando non vi è altro mezzo per difendere un dritto certo che l'uso della forza, questa può usarsi tanto quanto è necessario per difendere il dritto. Questo principio vale così per le nazioni come per gl'individui, e noi possiamo dire in generale che l'uso della forza non è legale se non è necessario.

Mettendo in relazione questo principio con quello che abbiamo detto sullo scopo della querra, si comprende chiaramente come il dritto del belligerante sulle persone del nemico è limitato. Il nomico allora solamente può essere attaccato ed anche ucciso quando resiste colle armi alla mano ed offende; dal momento che egli cessa dal combattere, la sua persona acquista tutti quei dritti d'invibabilità che le spettano per legge di natura. Questo principio però che la cività moderna accetta quasi all'unanimità non è stato sempre rispetato, e studiando i dritti del vincitore presso i popoli anticht, noi troviamo il suo dritto sulle persone del nemico illimitato in modo che ben

possiamo dire con uno scrittore moderno, che la dichiarazione di

guerra presso gli aptichi significava; quai qi vinti (1).

Nelle considerazioni storiche fatte sul dritto di guerra noi dicemmo come il codice di Manou comandava ai vincitori dolcezza ed nmanità, esso però considerava solamente le guerre tra gl'Indiani, e non si occupava della condizione dei vinti appartenenti alle nazioni straniere, perchè l'India vivendo di una vita d'isolamento, col sno regime teocratico puro, non ebbe guerre esteriori, e se nella sua storia vi fu pure l'epoca eroica, mancano i fatti per apprezzarne il carattere e non si potrebbero fare che ipotesi vaghe.

L'Egitto ci presenta il primo esempio di un popolo retto da una casta sacerdotale che esce dal suo stato d'isolamento per intraprendere spedizioni lontane. Nella storia degli Egiziani noi troviamo un'epoca di violenza e di distruzione. Popoli nomadi e quasi selvaggi si precipitano sul mezzogiorno dell'Asia, e quando le loro invasioni rinnovate senza cessa finirono collo stabilimento della monarchia persiana, i popoli di Occidente si presentano nella scena, e gli annali del genere umano ci offrono uno spettacolo di carneficina e di

distruzione.

Quantunque gli Egiziani per la loro posizione geografica e fisica. e per il loro carattere mansueto fossero fatti per la pace (2), pure le conquiste dei Faraoni sono un fatto innegabile e i racconti fatti dagli storici, e i monumenti, le iscrizioni che li confermano sono un'autorità incontrastabile. Considerando il carattere superbo dei conquistatori egiciani e il loro trattamento verso i vinti, noi troviamo presso di loro fortemente radicata l'idea di un supremo dritto di vita e di morte sulle persone dei vinti. Sesostri obbligava i re vinti in battaglia a tirare il suo carro trionfale, e ai prigionieri di guerra li obbligava alle più dure fatiche, e della loro opera si serviva per innalzare i monumenti e costruire i suoi sontuosi palazzi (3). La superstizione spingeva gli Egiziani alla crudeltà, e secondo l'autorità degli storici, essi si servivano dei vinti in battaglia per offrire alle loro divinità un'ecatombe di vittime umane. Plutarco ci racconta che gli Egiziani bruciarono nella città d'Ilithya un numero di uomini chiamati tifoni e gettarono le loro ceneri al vento. Lo stesso storico ci riferisce come nella città di Eliopoli s' immolavano vittime umane e si bagnava l'altare di umano sangue (4). È impossibile penetrare il mistero orri-

<sup>(1)</sup> Laurent, Études our l'histoire de l'humanité.

<sup>(2)</sup> V. Bosauet, Discours sur l'histoire universelle, part. III, § III. - Rollin, Histoire des Egiptiens, Chap. III. - Voltaire, Philosophie de l'histoire, Chap. De l' Byipte.

 <sup>[3]</sup> Diodoro, 1, 56-58. — Rosellini, Monuments storici, III, 2, pag. 185.
 [4] Plutarco, Isid. e Osirid., Chap. 73.

bile di questa crudele superstizione e comprendere come la religione consigliata dai sacerdoti potesse far tacere qualunque voce di umagità.

Considerando la condotta crudele e feroca degli Egiriani rispetto ai vinti in battaglia, così come ci è rapprescutata degli stessi quadri che figurano le battaglie, o gli assedit, noi siamo obbligati a conchiudere che gli Egiziani erano feroci quado i Turchi, a quanto i selvaggi dell'America. Per numerare i vinti in battaglia essi aveano il costime di tagliare a tutti le mani e le parti genitali. Il miglior ornamento del carro del vincitore erano le teste dei vinti, e seubre quasi incredibile che la natura umana abbis potuto divenire tanto feroce da godere della morte e della carnoficina dei suoi similì. La condigiato della morte e della carnoficina dei suoi similì. La condigiato la cono una corda, e mentali como bassile per essere condananti si lavori più unilitanti. La storia degli Ebreti nel tempo della loro schiavità ne è una prova, e noi concluidamo. che di dificile immaginare conquistatori più insolenti dei Faraoni, e condizione più degradante dei popoli soggiogati (1).

l Persiani non furono coi vinti così feroci come gli Egiziani, essi pensarono piuttosto a godere delle loro vittorie ed a spogliare i vinti, che a saziare la loro crudeltà feroce. Essi consideravano il paese conquistato e le persone come loro esclusiva proprietà, e si servirono di essi per soddisfare i loro piaceri e le loro voluttà. La condizione più pesante che s'imponeva ai vinti era di pagare il tributo che si chiamava col nome di offerta (2). Nella natura delle imposte si rivela il materialismo degradante del regime asiatico. Babilonia dovea dare al re cinquecento eunuchi, e le provincie del Caucaso cento giovani e cento giovanette ogni cinque anni I vinti erano obbligati altresi ad alimentare il lusso del re e doveano sopportare spese favolose per la fornitura della tavola reale, della sua armata, dei suoi cani e cavalli, e degli eunuchi e concubine. Questo tributo per soddisfare la deboscia del re e dei suoi satrapi? era veramente degradante, e quasi tutti i popoli conquistati non potendolo sopportare si ribellarono e indebolirono la monarchia persiana, la quale a poco a poco fu distrutta per la ribellione di Babilonia, dei Fenici, delle repubbliche greche e dell'Egitto.

I Cartaguesi, popolo eminentemente commerciante, che fece del commercio lo scopo della sua politica, non si proposero di distruggere i vini, ma di adoperarli pei loro interessi commerciali. Avidi di oro cercarono di cavar profitto dai vinit e, secondo dice Polibio, il miglior governatore delle provincie, pei Cartaginesi era quello che

<sup>(1)</sup> Vedi Rosellini, Monumenti storici, T. III, pag. 1 e 2. Description de l'Égipte, II. — Laurent, Hiudes sur l'histoire de l'humanité, T. I, pag. 260 e seg. (2) Herodot, IX.

procurava le maggiori rendite alla repubblica, e poco loro importava se per otteneria si adoperasse la dolcezza e l'umanità, o la durezza ed il rigore (1).

La Grecia non conobbe i veri principii di umanità. Infatti nella famiglia il padre disponeva della vita dei suoi figli; nella città le leggi erano alcuna volta rigorose e barbare: la scuola di Pitagora ammetteva il taglione come l'ideale delle pene. Solone adottava la tortura: per scovrire la verità: nella vita civile l'educazione del popolo tendeva a farne degli atleti e dei guerrieri. Ciononostante paragonando i Greci ai popoli dell'antichità noi troviamo che i sentimenti della doleezza, della compassione, dell'equità cominciarono a svolgersi, e produssero in certi uomini virtù quasi ideali che gli procurarono l'ammirazione dell'umanità. I Greci non furono crudeli coi vinti, ed innalzarono trofei che non costarono lacrime e dolori (2). Alcuna volta giunsero pur essi nel furore della lotta a dare la morte ai prigionieri, ma uno dei loro grandi poeti, organo del sentimento nazionale, scriveva: Secondo la legge della Grecia la morte del prigioniere è una vergogna per chi la dà (3).

La vendetta del vincitore si arrestava innanzi a quei luoghi dichiarati dalla religione luoghi di asilo, e il vinto che supplicava in nome di Dio, era sucro ed inviolabile. Ecco come l'elemento morale e religioso temperò in Grecia il dritto illimitato del vincitore. Nella storia delle guerre combattute dai Greci noi troviamo l'esempio di prigionieri rilasciati sulla semplice parola d'onore. I Corinti una volta stabilirono di lasciare in libertà i cattivi colla promessa che avrebbero pagato un riscatto sotto pena di essere dichiarati infami dai Greci e dai loro concittadini, se non avessero adempito la parola data (4). Il dritto e l'umanità verso i vinti cominciava a poco a poco a succedere alla violenza ed alla barbarie, e la principale causa di questo progresso era la religione (5).

I Romani animati dall'ambizioso deslo di gloria, e dall'idea della monarchia universale risparmiarono i vinti non tanto per principio di umanità, ma per attuare le loro ambiziose viste. Il senato comprese beue che non era conveniente di estendere la dominazione sull'universo ridotto in ischiavità, e si propose di regnare non già di comandare agli schiavi. Perciò invece di distruggere i vinti pensò di assimilarli, e quando potè soggiogare un popolo non gli tolse perfettamente la libertà, ma attaccò la sorte dei vinti a quella dei vin-

Polibio, I, 72, 3.
 Plutarco, Timal., Chap. 37.
 Buripide, Heradid., 965.
 Plutarco, 24.
 Tuaidide, II, 103-IV, 38-V, 3.

citori, ed accordò ai vinti alcuni dritti civili e politici , per componsari della liberta perduta, e per unire i loro interessi a quelli della città dominante. Roma avea bisogno di associare ai suoi destini il popoli vinti da cui era circondata, di chimardi a parte della sua gloria e dei suoi trionfi, e perciò si contentò di amministrare i vinti senza renderii schiavi.

Per questa ragione le relazioni che legarono Roma alle diverse città furono diverse secondo le circostanze e secondo il fine politico che essa si proponeva di raggiungere. Agl'Italiani essa accordò i dritti civili e politici, ad altri i soti dritti civili; e l'Italia stessa non fu governata con regime uniforme: le città della cui fede non poleva du-

bitarsi ebbero solamente il dritto di città.

Se ci fosse dato studiare minutamento le relazioni del popolo romano coi popoli conquistati, potremmo dimostrare ad evidenas cha lo spirito dell'aristocrazia romana era uno spirito emimentemente calcolatore. Tutto era organizzato secondo le circostanze di tempo e di tuogo, e secondo gli eventi della guerra. Vi erano gli altati, le colonne, i dipendenti messi sotto il patronato ed anche gli schiavi, sil regime che riuniva le partial cientro era vario, in modoche hell'organismo romano manca l'unità, però il principio unificatore noi lo troviamo nell'interesse di assicurare la supremenzia all'impero, e nello scopo di rendere tutti da esso dipendenti, modificando i gradi della dipendenza socondo le circostanze di tempo e di luogo.

Considerando dunque la condizione dei vinti presso i Romani, noi troviamo che la ferocia e la crudeltà che rendeva i vincitori ferosi nel mondo antico, è temperata dall'interesse politico dell'impare, consigliara di associare i vinti ai viacitori piu tostochè distruggerli, e renderli schiavi. Ne questa mutazione si può dire effetto di generosità, ma di calcolo, perebè quando la politica consigliava diversamente Roma, non si arrestava innanzi alla distruzione del nemico. Ne fanno prova le rovine di Alba e di Cartagine, e la soste mano

scusabile di Corinto e di Numanzia (1).

Il solo cristianesimo poteva temperare il rigore della guerra, perchè esso solo promulgando la legge di carità e di fratellaras, potè perfezionare il concetto dell'opitalità antica con quello della filantopia cristiana. Esso che organizzò la vera beneficeuza civile, raccomandando di sollevare gli oppressi e i sofferenti, resso che condamo la schiavità del mondo antico come un dellui contro l'egadianza e l'unità del genere umano, esso che al regno della barbare, della violenza e della forza sostitui quello della ragione, della giustizia e della legge, se non potè impodire che il sangue umano inondasse

<sup>(1)</sup> Livio, XXVI, 49, VIII, 13. - Macchiavelli, Discorsi su Lieie, II, 4.

qualche volta la terra, se non arrivo ad eliminare la guerra, dovea

colla sua dottrina temperarne le rigorose conseguenze.

Egii è vero che i nocessarii progressi della dottrina di Cristo non fornon rapidi per l'ignavia degli tumini e la corrusione dei tempi, è vero altresì che nel mondo cristiano si sono perpetuate scene feroci degne dei barbari dell'i strukchità, ma non può negarsi che la Chiesa servendosi della parola civilizzatireo promulgata da Cristo, si interpose fra l'ire feroci dei combattenti e temperò i rigori della guerra, ed a poco a poco giunse a far abolire le armi avvelenate, a fare ammettere le tregue per curare i fertit e seppellire gli estinti, e sui campi di battaggia si videro le scene più commoventi della real. Secolo XVII una innovazione compituta si era fatta alla teorica tradizionale del dritto del vincitore per virtù della legge innegabile del progresso.

Negli annali della civiltà moderna noi non troviamo guerre più selvaggie che quelle dei trent'anni, spune i vinti in battaglia non erano ridotti in ischiavitù, nè erano passati a fil di spada. I giure-consultà aveano dimostrato che il vincitore non avea dritto di togliere la vita ai vinti quando questi fossero usciti dal combattimento abbassando le armi, e la libertà individuale cominciò ad essere rispettata nella guerra, perchè garantità dalla legge di natura. La scienza rivela chiaramente il progresso, e i pubblicisti facendosi a studiare leggi della guerna arrivaropo a fare un precetto pei vincitori di rispet-

tare le persone dei vinti.

Grozio, che fu il primo che seppe raccogliere in un sistema scientifico i precetti con cui il progresso e la civiltà aveano temperato il rigore della guerra, facendosi ad indagare quale sia il dritto del vincitore sulle persone del vinto, se non potè darci una dottrina perfettamente giuridica, perchè dovè combattere tutta la tradizione del passato, restrinse il dritto delle potenze belligeranti ispirandosi nei sentimenti di umanità. Egli considera i vinti come colpevoli ed i vincitori come giudici, e stabilisce come principio che i vincitori devono essere generosi, e che devono perdonare ai vinti per timore di punire gl'innocenti coi colpevoli. Egli perciò d'accordo coi teologi, riprova il saccheggio delle città prese d'assalto (1); la sua teoria però s'ispira più ai sentimenti di umanità che ai principii giuridici. La dottrina del Grozio non poteva essere perfetta, perchè il vero concetto della guerra non era determinato ai suoi tempi, noi perciò troviamo molti errori riprovevoli. Egli infatti ammette che nei paesi in cui è permessa la schiavitù, il vincitore può ridurre il vinto in ischiavitů; e va più lontano ancora sostenendo che la schiavitù ben-

<sup>(1)</sup> Grozio, De jure belli, Lib. III, Chap. XI, § 7, n. 1, § 8.

che in opposizione colla natura non è in opposizione colla giustizia (1).

A poiere arrestare gli abusi del vincitore non era sofficiente di appellarsi alla sua generosti, ma bisognava stabilire un linite giuridico del suo dritto, per lo che era necessario di ben determinare lo scopo della guerra. La scienza moderna avendo dimostrato che l'uso della forza, intanto è necessario in quanto serve a difendere il drittu, che la guerra è una relazione tra Stato e Stato, e che nel combattimento gli usonimi intanto diventano nomici, in quanto survicitore sulle persone dei vinti, in modero che non vè alcuno uni tempi moderni che osi sostenere l'illimitato dritto che la società antica accordava al vincitore.

Secondo i principii della giustizia e della civilizzazione moderna, il vincitore non ha altro dritto rispetto al nemico messo fuori del combattimento che di farlo prigioniero di guerra. La cattività di guerra però non ha nulla di simile colla schiavità degli antichi che colpiva non solamente i vinti in battaglia ma anche le loro mogli e le loro famiglie, privandoli assolutamente della fibertà : essa importa solamente la privazione precaria della libertà per impedire che i vinti in battaglia ritornino novellamente al combattimento ed accrescano la forza del nemico. Dal momento che quelli che hanno preso servizio attivo nelle armate sono ridotti nell'impossibilità di continuare la resistenza, e che volontariamente si arrendono a discrezione del vincitore, o condizionalmente o senza condizione, diventano prigionieri di guerra. Tutti i sudditi dello Stato opposto che non presero parte al combattimento, non possono essere privati di libertà neppure precariamente, e non possono essere fatti prigionieri di guerra.

Il principio generale che noi possiamo stabilire si k, che il vincitore pel dritto di ejettima difesa può impedire che i vitui 'Hornino a nuocergii combattendo colle armi. Dunque egli ha soltamente il dritto di assicurarsi delle persone, di citstodrie in luogo sicuro e di privarle pretariamente della tibertà, ma non può ucciderli, repo ponniri, so non nel caso soltamente in cui i prigionieri disarmati minacciassero di prendere lo armi e di tornare all'assalto. Qualche volta i prigionieri di guorra sono messi in libertà sulla parola di volta i prigionieri di guorra sono messi in libertà sulla parola di volta prigionie di parola di matteneria, e qualora tornassero al combattimento e ricadessoro nelle mani del nenico, possono essere 'puniti per la mancanza della fede promessa. Se il belligerante non ha fiducia nella parola di prigionieri, può custodiri finche du rala guerra,

<sup>(1)</sup> Grozio, De juri belli, Lib. III, Chap. XIV, § 1.

ma deve trattarii con umanità e con equità, e qualunque arbitraria misura di rigore contro i prigionieri di guorra, deve considerarsi come ingiusta ed iniqua. Terminata appena la guerra i prigionieri dedovono essere restituiti in libertà, e l'uso della loro reciproca re-restituzione fu accetato comunemente in Europa fin dal socolo XVI. Alcuni autori pensano che si può dimandare ai prigionieri un riscatto, ma noi condanniamo quest'uso perchè la libertà dell'individuo non è materia commerciabile, ed è sacra ed inviolabile per

dritto di natura.

Tutti gl'individui che formano il seguito dell'armata come i medici, chiungi, vivandicri, cappellani, quattier-mastri e simili possono sofirire le conseguenze generali della mischia, e possono ance essere trattatti come prignoieri di guerra. Essi però sono sotto la protezione delle leggi della guerra, e benche nemici non possono essere trattati cou rigere e con violenza. Lo stacso deve dirisi per tutte le persone che accidentalmente si trovano nel territorio del combattimento. Queste se non ebbero il tempo necessario per allontanarsi dal teatro della guerra e se caddero in potere del nemico, possono essere trattenut pel solo motivo di impedire le comunicazioni dello stato dell'armata, ma sono sotto la garanzia delle leggi della guerra.

Per i sovrani e i principi che presero parte al combattimento l'uso moderno prescrive che possono essere fatti prigionieri di guerra, però essi sono trattati con riguardo e con gli onori dovuti alla loro so-

vrana dignità.

In tutto il tempo che dura la prigionia, i prigionieri sono obbligati ad uniformarsi alle leggi del paese in cui si trovano, e possono essere giudicati e puniti dai tribunali ordinarii. Le leggi della guerra condannano qualunque nalturatamento, qualunque processo arbitrario, e le violeuze di qualunque natura, ma qualora i prigionieri coparisassoro a danno dello Stato e turbassero la sicurezza interna, poporisassoro a danno dello Stato e turbassero la sicurezza interna, po-

trebbero essere trattati con rigore e puniti.

Il dritto di vita e di morte è applicabile al nemico nel tempo i cui dura il combattimento, e può esercitaris solamente su quelli che combattone colle armi alla mano; terminato il combattimento subestrano i doperți di umanità, i quali comadano di soccorrere i sofferenți. Il viactiore perciò non può togliere la vita ai fertii che piaciono sul campo di battaglia, anzi deve curare se è possibile le loro forite, o almeno nou impedire che ciò si faccia da chi animato da cristiana carità si reca sui campi a soccorrere i fertii in battaglia. Per la stessa ragione devono essere rispettate le ambulanze del vita, pli aspedali ed i logdin in cui sono raccolti gl'infermi ed i fertit. Essi devono considerarsi come luoghi perfettamente neutrali, e devono essere immuni di qualunque offere

in a langu

Conforme a questi principii noi troviamo una recente convenzione internazionale segnata a Ginerva il 22 giugno 1865. In detta convenzione è stabilito che la mbulanze e gli cospedali militari saranno considerati come neutrali' e protetti e rispettati dai, belligeranti finchè contengono ammalati. Che tutte le persone addetta al servinio e all'amministrazione di detti lugghi goderanno il privilegio della neutralità nel tempo in cai secretizano le foro funzioni. Che i materiali appartenenti agli ospedali saranno soggetti alla legge della guerra. Che tutti gli abitanti che portino soccorso ai fertiti saranno rispettati e dichiarati liberi, e quando avessero raccolti i feriti nelle loro case saranno dispensati dall'alloggio alle truppe. Che i fertiti, a qualenque nazione appartengano devono essere raccolti e custoditi e consegnati agli avamposti della parte avversa.

#### CAPO SESTO.

Dritto dei belligeranti sulle cose immobili del nemico.

Inviolabilità della proprietà privata.

La dottrina antica sulle leggi e sullo scopo della guerra come avea falsato i principi che doveano determinare i dritti dei belligeranti sulle persone, faitò altresì quelli del loro dritto sulle cose del menico; cel era ben naturale che ammettendo come scopo della guerra la distruzione del nemico dovea dedursi come legittima conseguenza il dritto di distruggere le cose del nemico, e d'impadronirsi delle stesse con una semplice presa di possesso. Gaio parlanto dei Romani dice: Omnium mazime sua esse credebant que ez hostito espisenti (1). Il principio generalmente ammesso nella legislazione

<sup>(1)</sup> Comment. IV, § 16. — V. Leg., 1, § 1, L. 5, § 7, prin. Dig. de acquire. cdom., 1, 20, § 1. Dig. de captiers et posil. Gajus Comment. II, 69, § 17. De divis. rev.

romana era, che i beni appartenenti al nemico si consideravano come caduchi e senza padrone, il vincitore poteva impidronirsene colla semplice presa di possesso, e poteva distruggere tutte quelle cose che non voleva conservare.

Grozio segue la stessa dottrina, e poggiandosi all'autorità di Cicerone, di Polibi, di Livio e degli storci stabilisce come principio che se al nemico si può togliere la vita con più ragione si possono togliere le cose. Egli non eccettua neppure le cose sacre, perchè dal momento in cui una città è presa, nulla vi ha di sacro, secondo l'opinione di Pomponio. Egli va anorora più oltre, e sostiene che in qualunque modo si arrivi a spogliare il nemico, è sempre lectio, e che si può-usare lo stratagemma e l'inganno, purchè non vi si au una mala

fede per quello che si è promesso (1).

Il Vattel avendo stabilito come principio che tutti i sudditi della matione opposta possono consideraris come nemici, non escluse le femmine ed i fanciulli, ed avendo ammesso pel belligerante un drito lilmitato sulle persone, con più ragione dovè ammettere un drito lilmitato sulle cose. Egli infatti sostiene che si ha il dritto d'impadronirsi di tutte le cose appartenenti al nemico, in qualunque luogo si trovino, perchè non è il luogo in cui le cose si trovono, ma la qualità delle persone cui esse appartengono, che decide della natura delle cose sissea. L'autore citato arriva fino a sotenere che electio al belligerante di contro potenza neutra si sudditi di una potenza nemica, in modochè il dritto che egli accorda al belligerante sulle cose del nemico è assoluto e senza limiti (2).

Il Martens tempera in parte il dritto illimitato accordato dagli altri pubbliciati sui beni dei privati, ma autorizza anch'egli il belligrante ad impadronirsi della proprieta privata. Si può, dic' egli, togliere tanta quantità di beni al nemico si in terra che in mare, per quanto è necessario per rinfrancarsi delle spese della guerra; per ottenere una soddisfasione ed una sicurità por l'avvenire; e per disporre il nemico, indebolendolo, a conservare la pace. La potonza beligerante può confiscare le sonime che sono dovute al nemico ed ai suoi sud-que della conservare i appetenti della conservare la pace. La potonza beligerante circossumre straordinarie; e quando si è costretti a ricorrervi, non si devono toccare i capitali, ma solamente sospendere il pagamento degl' interessi (3). I principii del Martens, come si comprende facilimente, noa sono in alcuna guisa determinati e precisi; esciessendo

(3) Martens, Droit des gens, § 279-80.

Ene Langu

<sup>(1)</sup> Grotius, De jure belli, Lib. III, Chap. V e seg. (2) Vattel, Droit des gene, Liv. III, Chap. V, § 73 e seg.

vaghi non determinano il dritto del belligerante e legittimano la rapina della proprietà privata.

Il Wheaton accetta in parte gli errori degli antichi pubblicisti modificandoli con i principii dettati dalla civiltà e dall'equità. Dal momento, dice egli, in cui uno Stato è in guerra con un altro, ha in principio generale il dritto di catturare tutta la proprietà del nemico, e di appropriarsi per suo uso tutto quello di cui si è impadronito. La proprietà privata però è esente da conquista eccetto quella

che può convertirsi in bottino di guerra.

Dall' esposizione fatta delle principali opinioni dei pubblicisti fino al Vattel ed al Martens si rileva come pel falso concetto che essi si avevano formato della guerra, arrivarono a legittimare la rapina e il brigantaggio, ritenendo che qualunque danno alle cose del nemico sia lecito, come era lecito qualunque danno alle persone. Secondo i principii da noi seguiti, non solo non possiamo accettare tale dottrina, ma dobbiamo assolutamente proscriverla come contraria al dritto ed all'equità. Noi infatti abbiamo confutato la massima che la guerra fa tacere tutte le leggi, ed abbiamo dimostrato come le leggi poggiate sul dritto naturale non solo non tacciono, ma devono essere rispettate in tutta la loro integrità nella guerra, la quale non muta affatto i rapporti poggiati sulla natura stessa delle persone e delle cose, e poggiati sulla legge naturale. Da questi principii deduciamo che essendo la proprieta privata inviolabile per dritto di natura non può perdere la sua inviolabilità per la guerra sopravvenuta, e perciò qualunque attentato all' inviolabilità della proprietà privata è ingiusto ed arbitrario. Lo Stato belligerante ha dritto di indebolire le forze del nemico e di rinfrancarsi delle spese della guerra, ma il suo nemico è lo Stato, non già i privati, i quali non sono responsabili ut singuli degli effetti della guerra, ma solamente ut universitas.

Se la proprietà privata potesse considerarsi come un'appartenenza dello Stato, e se il dritto che l'individuo ha sulla cosa sua fosse un' emanazione e una concessione della legge civile, in tale ipotesi essendo lo Stato l'unico e supremo proprietario, vi sarebbe nel belligerante il dritto di procedere contro le cose appartenenti ai privati, ma come scrive sapientemente il Troplong: « lo Stato non è già il supremo proprietario come vorrebbero certe scuole e praticò l'Oriente, e come decretarono tutte le costituzioni infette a loro insaputa dei principii orientali: Il dritto individuale è il solo che sia legittimo e razionale. Allo Stato non appartengono altri dritti sulla proprietà, se non quelli che si riferiscono all'impero politico. Come sovrano ha dritto d'imporre contribuzioni, come supremo amministratore emette leggi per disciplinare in conformità all'interesse generale l'uso delle proprietà private. Ma queste non sono che leggi di protezione e di

garantia, il legislatore non interviene come padrone della cosa, egii opera come arbitro e regolatore per mastenere il buon ordine e la pubblica quiete (1). Se dunque lo Stato non ha alcun dritto sulla proprietà privata, se il dritto che l' indivindo a hacun dritto sulla proprietà privata, se il dritto che l' indivindo ha sulla cosa non proviene dalla legge civile, ma dalla legge naturale, come mai si può sostrenere che la parte belligerante che ha solamente il dritto di procedere contro le proprietà privata, e di appropriara queste per rinfancarasi le spese della guerra "Sarebbe lo stesso che rendere uno responsa-sia ingistamente privato di una cosa, possi inviere contro il primo che incontra, e impossessarsi delle cose che gli appartengono per risarrizis dei danni che ha ricevuti >.

Il dritto pubblico moderno, correggendo la barbara dattrina dell'antichità, ricciosco uniformemente l'inviolabilità della proprietà privata in tempo di guerra (2); e noi aveudo dimostrato come scopo della guerra non può essere la conquista, ono possimo ammettere che la occupazione parziale o totale di una parte del territorio nemico di al vincitore il dritto di occupara le proprietà dei privati, peppure possiamo ammettere assolutamente che il viucitore colla sola occupazione di un territorio possa rimpiazzare perfettamente lo Stato vinto e sostituire la sua dominazione prendendo possesso del potere sovrano. Vogliamo perdo precisare quale sia il dritto che il vincitore potrebbe

esercitare sulle cose del nemico.

Non vi ha dubbio che essendo sopo della guerra la vittoria per obbligara il nemico a riconoscere il dritto controverso, il belligerante può per indebolire il nemico appropriarsi le cose che gli apparterigono e durante le vicende della guerra può anche ritrarre i varittiggi della cosa posseduta per rinfrancarsi delle spose. Animesso come indubitabile che il nenico non è altro che lo Stato, ne sio gue che il belligerante ha dritto solamente di appropriarsi tutti gli oggetti appartenenti allo Stato, o che fanno parte della pubblica proprietà, tali sono le fortezze, le armi, i porti, gli arsenali e simili.

Qualora un sovrano belligerante arrivasse ad impadronirsi del territorio nenico occupandolo militarmente, o potrebbe lastari sussistere lo stata quo stabilendo un governo militare, ovvero potrebbe stabilire un governo provvisorio. In qualunque modo l'occupazione militare di un paese non potrebbe dare mai al sovrano il dritto di conservare in pèrpettuo il territorio occupato, perche lo scopo della guerra.

<sup>(1)</sup> Troylong, Traité de la propriété d'après le code civil, Chap. XVI. (2) Rayneval, Liv. III, Chap. V, § 4. — Heffter, Liv. II, § 130. — Massè, Droit commercide, Liv. II, n. 149. — Ferreira, Note al Martens, § 279-80. — Ott., note al Kluber, § 252.

non potrebbe essere la conquista, ed il possesso deve considerarsi come precario finchè dura cioè la guerra. Il sovrano però può ricavare profitto della cosa posseduta e godere precariamente dei dritti di sovranità e delle reali prerogative. Egli può finchè dura l'occupazione appropriarsi le rendite dello Stato vinto ed esigere le contribuzioni per rinfrancarsi delle spese della guerra ed indebolire le risorse dello Stato; egli può rimpiazzare il governo nell'amministrazione del paese, ma deve ciò fare con saggezza e con moderaziono. Non potendo chiamare i privati responsabili dei torti del loro governo, egli non può accrescere le contribuzioni e spingere la requisizione oltre certi limiti, e oltre la giusta proporzione nella quale può contribuire il paese occupato. I pri ati sono obbligati a pagare al vincitore le contribuzioni che doveano pagare al governo, e devono anche assoggettarsi alle prestazioni che loro impone il vincitore, ma la condizione della proprietà civile non riceve alcuna sostanziale modificazione pel fatto dell'invasione, e rimane sempre inviolabile.

Noi non possiamo stabilire principii certi per determinare la quantità delle contribuzioni che il vincitore può imporre ai privati; certo si è che la proprietà immobile essendo la principale sorgente da cui ol Stato deve stutigene le sue risorse finantiarie, essa può essere gravata da contribuzioni straordinarie per il bisoguo straordinario della guerra, ma come il dritto che ha lo Stato ad imporre contribuzioni arresta ad un punto, ed è limitato dal principio che lo Stato non deve rendere la contribuzioni stato gravos da obbligare il proprietario a sfruttare i capitali, costi il dritto che può avere il vincitore nell'imporre le contribuzioni di guerra, si arresta allo stesso punto e devessere regolota cogli stessi principi gienerali di amministratione.

Alcuni aufori hanno voluto sostenere che il vincitore occupando il territorio abbia dritto di fare la leva per accrescere la sua armata, ma noi seguendo l'opinione del Ferreira, dobbiano rigettare questa opinione, e considerare come un atto di vera fellonia reclutare un'armata in un paese per obbligarla a combattere contro i cittadini della patria comune.

Dai principii esposti risulta che le proprietà private le quali appartengono ai sudditi di uno Stato e che si trovano nel territorio dello Stato opposto belligerante non possono ricerere alcuqu. aggravio per la guerra sopravvenuta, ne possono essere sequestrate e esse sono sotto la garanta della legge civile di quello Stato in cui si trovano, e devono, godere nel tempo di guerra la stessa inviolabilità di cui godevano a tempo di pace.

Siegue inoltre che il vincitore non può per rinfrancarsi delle spese della guerra ordinare il saccheggio del territorio occupato. Una città abitata da persone inoffensive, come vecchi, fanciulli, e individui applicati all'industria e alle professioni liberali, non possono essere puniti mentre non commisero alcuna colpa; e quand'anche una guarnigione posta a difesa di una piazza si sia ostinata in una resistenza inutile, non perciò può l'intera città essere punita pcrchè nulla è più assurdo che chiamare gli abitanti responsabili della condotta

della guarnigione che adempiva il suo dovere.

Findmente si deduce come noi condanniamo l'uso del bottino di guerra (prade bellice), uso ammesso nei tempi anticli per adescare i soldati alla guerra colla lusinga di arricchirsi delle spoglie del nemico. Noi consideriamo questo principio come attentatorio alla inviolabilità della proprietà privata. Noi possiamo ammettere che quelle cose che nelle vicende della guerra cadono in balla del nemico, passano in sua proprietà come le cose trovate e mancanti di padrone, ma non possiamo legitimare il brigantaggio, la rapina ed il saccheggio, chiamando le spoglie tolte al nemico col nome di bottino di guerra.

Essendo il già detto sufficiente per risolvere tante quistioni particolari che potrebbero elevarsi, vogliamo conchiudere con un passo del Talleyrand in cui è formulata tutta la dottrina da noi accettata. Non essendo, scrive egli, la guerra una relazione di uomini, ma una relazione di Stati, il d'ritto delle genti non permette che il dritto di guerra edi il dritto di conquista che ne deriva, si applichi ai cittadini pacifici, e sene'armi, alle loro abitazioni, alle loro proprieta, alle mercanzie di commercio, ai magazzini che le contengono, ai carri che le trasportano , e in una parola alle persone ed allo cose dei particolari. Questo divicto fatto dalla civiltà e dal progresso la reso possibile in Europa l'accrescimento della prosperità in mezzo alle guerre frequenti che l'hanno divisa (h).

Qualora contro i principii da noi stabiliti il nemico nelle viende della guerra s'impadronissa delle cose appartenenti ai privati, o saccheggiasse gli oggetti appartenenti alla proprietà pubblica, in tal caso la presa di possesso essendo insufficiente a legutimare il passagio della proprietà, tutte le disposizioni emanate dal vincitore sulle cose appartenenti ai privati s'annuno considerate senza valore. Delle alienazioni noi discorreremo parlando del dritto di postliminio. Per gli oggetti poi appartenenti o ai sovrani come beni della corona, o allo Stato, noi silmiamo doversi restituire essendo nigiusta la detenzione.

Conforme a questi principii noi troviamo la lunga discussione agitatasi tra il governo americano ed il governo inglese nell'ultima guerra del 1814, la quale si può leggere per esteso nel Wheaton (2), e lo misure prese nel 1815 per la restituzione di tutti gli oggetti d'arte

<sup>(2)</sup> Talleyrand, A l'empercur Napoléon 20 nov. 1806. Moniteur universel 5 ic. 1806.
(1) Eléments du droit, T. II, pag. 7.

FIORE 4

rapiti dalla Francia ai diversi paesi conquistati e depositati nel museo del Louvre a Parigi.

Allorchè la Francia dovè cedere alle armi vittoriose delle potenze alleate, il ministro inglese, lord Castlereagh, scrivendo l'11 settembre 1815 ai ministri delle altre potenze alleate a Parigi, esponeva i reclami fatti dal papa, dal gran duca di Toscana e dal re dei Paesi Bassi per la restituzione degli oggetti d'arte, statue, pitture, ecc., tolti nei loro Stati rispettivi e trasportati a Parigi, e reclamava l'intervento delle altre potenze alleate per ottenerne la restituzione. In quella nota il ministro inglese agita lungamente la quistione di dritto, e conchiude che essendo innegabile il dritto di proprietà dei diversi paesi cui quegli oggetti appartenevano, essi dovevano essere restituiti. Il 20 febbraio 1816 ebbe luogo innanzi alla Camera dei Comuni il dibattimento per la restituzione degli oggetti tolti nelle guerre. Il Romilly sostenne che non tutti gli oggetti erano stati tolti come spoglie di guerra, mentre la massima parte era passata in proprietà della Francia in forza dei trattati stipulati colle rispettive potenze, cui quegli oggetti appartenevano. Certo si è che per motivi politici alcuni di quegli oggetti furono restituiti, e tra questi i famosi cavalli di Corinto tolti ai Veneziani, i quali li riebbe Venezia per l'insistenza dell'Austria, la quale mentre dimandava la restituzione delle spoglie tolte ai Veneziani, manifestava la più infame ipocrisia: essa dimandava la restituzione dei beni materiali, e non pensava a restituire i beni di un estimabile valore di cui essa avea spogliata Venezia, togliendole la sua indipendenza, la sua libertà, la sua civile autonomia.

Per quelle cose prese nelle vicende della mischia, come oggetti preziosi, armi e simili, queste non passano veramente nella proprieda del possessere, finchè i primitivi proprietarii non abbiano rinunziato al dritto sui loro oggetti, lo che può farsi col trattato di pace.

Gli stessi principii sono applicabili al beni mobili appartenenti al nemico, come crediti, azioni commerciali e simili. Alcuni autori hanno voluto sostenere che il belligerante possa a titolo di rappresaglia sequestare i crediti dovuti al suo nemico o ai suoi, sudditi, e che i pagamenti fatti in soddisfazione del debito originario debbano essere considerati come ben fatti in estinazione dell'obbligazione. Ma noi sismo obbligati ai rigettare questa opinione come falsa ed erronea, e confermiamo la nostra opinione come pulla del Massè e dell'Iffeffer contro quella del Vattel e del Bynkershoek, dei quali il primo sostiene che il sovrano può confiscare i debiti dei suoi sudditi verso i sudditi del nemico, quando il pagamento scade nel tempo della guerra (1); il altro, avendo messo come principio che si

<sup>(1)</sup> Vattel, Liv. III, Chap. V, § 77.

possono confiscare i beni corporali del nemico, sostiene colle stesse ragioni che si possono confiscare i suoi crediti el suoi dritti incorporali: Profecto videtur, dice egli, esse jus commune ut et actiones publicetutur, ese cudem nempe ratione qua corporatin quacibet. Actiones utique site credita non nimus, jure gentium, sunt in dominio nostro, quam alia bona; et cur igitur in his jus belli sequamur, in illis non sequamur? (1).

Contro l'opinione dei citati autori, riflette bene il Massè: Vi è . una differenza notabile tra i beni corporali e i beni incorporali. Pel sequestro dei primi tutto è consumato: la forza non permette di mettere utilmente il dritto in quistione, perchè il proprietario degli oggetti catturati non ha innanzi a sè che il sovrano catturante, contro a cui non può avere alcuna azione utile in alcun luogo ed innanzi ad alcun giudice: cose tutte che non creano il dritto, ma che proteggono il fatto compiuto. Ma quando si tratta di beni incorporali, come crediti, o dritti o azioni verso una terza persona tutto non è consumato colla cattura o colla confisca, che si fa dal sovrano del debitore. Questo sovrano, che ha per lui la forza, può ben costringere il debitore a pagare nelle sue mani, ma questo pagamento non estingue il debito, e non soddisfa l'obbligazione rispetto al creditore, il quale non può riconoscere nel sovrano del suo nemico il dritto di mettersi in suo luogo e di sostituirsi in sua vece. Qualunque innovazione per la sostituzione di un creditore ad un altro suppone il consentimento tacito del creditore rimpiazzato: e la guerra sopravvenuta non può far supporre questo consenso, perchè non vi è nessuna relazione logica tra le differenze che dividono i due governi, e le convenzioni particolari che uniscono i loro sudditi rispettivi : nè si può vedere nello stato di guerra, che è un rapporto tra governo e governo, un consenso presunto dalla parte dei sudditi a tutte le violenze per cui la guerra diventerebbe il pretesto.

È vero che sul territorio del sovrano catturante il creditore non avrebbe alcuna azione utile per costringere il debiore al pagamento, perchè i giudici locali applicherebbero sempre la legge locale, per quanto fosse inguista, e legituimerebbero la confissa. Ma vi sarebbe sempre l'uzione contro il debitore presso i tribunali della nazione, nel cui territorio fosse esigilibi el credito, e il debitore può essere condamato a pagare, e può vedere eseguita la sontenza su quei beni ces sono alla portata del creditore. Se la volontà del sovrano può aver luogo di legge nel territorio a lui sottoposto, non potrà aver valore nei luoghi che non gli sono sozgetti (2)

Noi in conformità dell'opinione esposta dal citato autore e segulta

Bynkershoek, Quas. jur. pub., Liv. I, Chap. VII.
 Masse, Droit commercial, Liv. II, tit. I, Chap. II, n. 139.

pure dall'Heffer diciamo che il voler sostenere che i crediti personali possano essere suscettibili di una occupazione reale in forza dell'occupazione di guerra, è lo stesso che contraddire i principii più elementari di giurisprudenza. Il credito infatti stabilisce un rapporto tra la persona del debitore e quella del creditore, rapporto essenzialmente incorporale e personale. In virtu di tale rapporto il debitore è obbligato di pagare nelle mani del creditore, in modoche, qualunque pagamento fatto a persona diversa da quella del creditore, e qualunque liberazione fatta da un terzo non si può tenere come fatta regolarmente, e non estingue il dirito del creditore,

In virtà di questo principio quegli che pagò nelle mani del nemico, pagò indebitamente: egli avrà l'azione contro il creditore illegitumo, ma non potrà opperre il pagamento fatto in estinzione della obbligazione originaria: e linchè non pagherà nelle mani del suo vero creditore, non potrà estinguere il ranoporto che lega alla per-

sona del creditore.

Gli stessi principii sono applicabili alle azioni commerciali, ed ha

tutti i dritti incorporali dei sudditi dello Stato nemico.

Se lo Stato belligerante non può confiscare le somme dovute dai suoi sudditi a quelli del suo nemico, molto meno può rifiutarsi di pagare le rendite che egli stesso deve ai cittadini privati del nemico. Un privato cittadino, che deposita i suoi capitali nella banca di uno Stato, lo fa sotto la garanzia della legge e nella fede della pubblica autorità di quello Stato, e sarebbe lo stesso che distruggere la buona fede e annientare la fiducia pubblica, se lo Stato volesse rifiutarsi di pagare le rendite ai sudditi del suo nemico per la guerra sopravvenuta. L'Inghilterra infatti pel suo stesso interesse ha seguito una politica molto liberale, e non è giunta mai a confiscare nelle diverse guerre le rendite dovute dallo Stato ai privati. Essa che per le sue estese relazioni commerciali ha bisogno del massimo credito presso tutti i paesi commercianti, essa che ha molti capitali all'estero e che poteva essere danneggiata, se sequestrando le rendite pubbliche dava agli altri Stati il dritto di fare altrettanto, non ha osato mai di confiscare le rendite dovute dallo Stato. Tale è stato pure la giurisprudenza e la pratica degli Stati Uniti. Noi più che alla pratica e alle ragioni d'interesse commerciale, poggiandoci ai principii inconcussi della giustizia e del dritto, diciamo che uno Stato non può neppure rifiutarsi di pagare il debito pubblico per una guerra sopravvenuta, e conchiudiamo che i dritti dei privati sia corporali che incorporali non devono essere in alcuna guisa violati pel pretesto della guerra.

#### CAPO SETTIMO.

Differenza tra la guerra di mare e la guerra di terra secondo i pubblicisti. Confutazione della loro dottrina.

Quantunque i principii di giustizia essendo assoluti, immutabili ed universali non possano essere soggetti a mutarsi sostanzialmente per le condizioni di tempo e di luogo, quantunquo i rapporti giuridici fra due soggetti non possano mutare secondo il luogo in cui quei sogge ti si rattrovano, pure noi troviamo nella scienza del dritto maritimo, accettata da valenti pubblicisti questa enorme contraddizione che, cioè, i principii di giustizia generalmente ammessi nella guerra di terra, non sono applicabili egualmente alla guerra di mare, e che i rapporti giuridici fra i sudditi di due Stati nemici sono essenzialmente modificati, quando quei soggetti si trovano sul mare. Noi non ci meravigliamo punto di quei pubblicisti, come il Grozio, il Bynkershoek, il Vattel, i quali hanno sostenuto che la proprietà del nemico sia catturabile in terra ed in mare, perchè noi troviamo i citati autori coerenti ai loro principii. Avendo essi ammesso che sia scopo della guerra di distruggere il nemico, sono arrivati con buona logica a legittimare col loro falso principio il brigantaggio e la pirateria, la rapina sulla terra e sul mare. Ma non possiamo nascondere la nostra sorpresa, considerando come pubblicisti rispettabili, come l' Hautescuille, il Martens, il Kluber, l'Ortolan, e lo stesso, Heffter abbiano potuto sostenere che i canoni di giustizia che devono regolare la guerra, non sono applicabili alla guerra di mare, così come alla guerra di terra: che il pacifico abitante del paese nemico, che non può essere considerato come prigioniero dall'esercito occupatore, lo può essere se fosse colto sul mare: che il conquistatore deve rispettare le persone e le proprietà private sulla terra, ma che non è obbligato a rispettarle sul mare. Può darsi contraddizione più manifesta? Chi può dissimulare la meraviglia e nascondere la sorpresa?

Per quanto grande sia il rispetto che noi professiamo ai citati pubblicisti, per quanto peso diamo alla loro autorità, noi che ci siamo proposti di non accettare alcun principio che non sia vitonalmente dimostrabile, non possiamo uniformarci alla lor opinione senza discuterla, e valutare quanto sia il valore di questa voluta differenza tra la guerra di terra e quella di mare.

L'Hautefeuille facendosi a discorrere dei dritti dei belligeranti nelle guere maritime die: Nelle speditioni sulla terra è riconosciuto da tutti i popoli civili che le proprietà devono essere rispettate, il vincitore non può considerate come frutto delle sue vittorie, non sen e può impadronire, non può spogliarne il proprietario per trasmettere questi oggetti ai suoi sudditi o confiscari a suo profitto. Nelle guerre maritime al contrario, il belligerante per la regola amnessa da tutte le nazioni ha dritto d'impadronirsi dei beni mobili, dei sudditi nemici. Le navi mercantili appartenenti ai negozianti del-l'altra parte possono essere persegniate, attaccate e tolte benche non sieno armate ed appartengano ai privati. Le navi cutturate che dichiara valevole la catura, trasmette, se non il dritto stesso di proprietà, almeno il possesso regolare, e dirò pure legittimo al vincitore (1).

Dopochè il citato autore ha esposto nel modo da noi citato la sua dottrina, si fa a ricercare la ragione di tale differenza, sforzandosi di conciliarla coi principii del dritto primitivo di cui egli è forte propugnatore; ed ecco gli argomenti che egli adduce, e che noi riferiamo colle sue stesse parole: « Secondo la legge primitiva, il belligerante ha dritto di puocere al suo nemico con tutti i mezzi diretti che sono in suo potere. Il nemico è una nazione composta di un numero più o nieno considerevole di cittadini, che riuniti insieme formano il corpo della nazione; nuocere a ciascuno dei membri è nuocere al corpo stesso, alla nazione, al nemico; è lo stesso che indebolirlo; dunque la cat'ura delle navi mercantili del nemico, benchè disarmato; la presa dell' equipaggio e delle mercanzie che trasporta è un mezzo legittimo di guerra non solo secondo l'uso delle nazioni ma secondo la legge primitiva. Un sentimento di umanità, o l'impossibilità di operare diversamente hanno consigliato ai popoli di addolcire la legge primitiva, trattandosi di proprietà situata nel suolo conquistato. Sarebbe desiderabile altresì che tale sentimento prevalesse pure nelle guerre marittime, ma per quanto sia

giusto tale desiderio, io non potrei ammettere che il dritto della

<sup>(1)</sup> Hautefeuille, Des décoirs des neutres, tit. III, § 1.

guerra secondo la legge primitiva imponga al belligerante il dovere

di rispettare la proprietà privata del nemico (1)».

L'Ortolan, facendosi a sostenere la stessa dottrina, adduce nuovi argomenti in suo favore, e noi per esaminare bene la quistione che ci occupa, riferiamo le ragioni degli avversarii con le loro stesse parole, perchè non abbiano a perdere per nulla della loro forza e del loro valore: « La terra ed il mare, dice Ortolan, sono elementi sì differenti che ciocchè succede sull'una e sull'altra, benchè basato sugli stessi principii generali, deve necessariamente presentare nell'applicazione notabili differenze, le quali se sono numerose nello stato di pace, lo sono più ancora nello stato di guerra. Lo scopo della guerra è di obbligare il nemico alla pace, e questo scopo non può essere ottenuto che colla vittoria. Or la vittoria non può essere conseguita che distruggendo, e se si vuole, paralizzando le forze del nemico, lo che è imposssibile a fare senza adoperare contro lui dei mezzi nocivi Sulla terra si può nuocere al nemico occupando una città, una provincia, prendendo possesso dei dominii dello Stato, esigendo le rendite e mettendo contribuzioni straordinarie ripartite egualmente fra gli abitanti. Ma sul mare non è possibile nuocere altrimenti al nemico se non distruggendo il suo commercio; dunque è lecito nella guerra di mare catturare la proprietà privata per distruggere le risorse commerciali del nemico. Inoltre se la guerra dovesse farsi solamente alla marina militare dichiarando inviolabile la marina mercantile, uno Stato potrebbe rendere illusorie le operazioni del nemico, e tenendo nei suoi porti le forze navali militari. covrirebbe il mare colle sue navi mercantili, e non solo avrebbe così il mezzo di esplorare i mari e i continenti senza essere danneggiato, ma l'aumento del commercio aumentando direttamente le risorse dei privati e indirettamente quelle dello Stato darebbe il mezzo come sostenere più a lungo la lotta (2) ».

L'argomento del Wheaton noi possiamo formularlo nel seguente modo: «Il nerbo e la sorgente della potenza navale di uno Stato è il commercio e la navigazione, dunque per distruggere la potenza navale di uno Stato è necesario distruggere il commercio, e enndere impossibile la navigazione, ma ciò non può ottenersi senza la cattura e la conflesa della proprietà privata del nemico: dunque que-

sta è catturabile (3) ».

Per aggiungere un ultimo argomento a quelli già riferiti per sostenere la voluta differenza della guerra di terra e di mare circa il rispetto alla proprietà privata del nemico, vogliamo riferire l'opi-

(3) Wheaton, Eléments, T. II, pag. 17.

<sup>(1)</sup> Hautefeuille, Des devoirs des seutres, tit. III, § 1.

<sup>(2)</sup> Ortolan, Diplomatie de la mer, Liv. III, Chap. II.

nione del consigliere danese Tetens, il quale, al dire dell'Ortolan che lo cita, ha saputo con forma concisa, con gram merito di sapere, e con argomenti di dritto, di ragione e di senso pratico dimostrare le differenze tra la cattura della proprietà privata sulla terra e quella sul mare.

Sulla terra, dice il citato autore, i beni dei particolari non possone essere trasportati dal memico. Si potrebbe rovinaril, distruggerli con danno del proprietario, ma senza alcuna utilità del nemico, lo che sarebbe sempre condannato come un atto barbaro dal dritto positivo delle nazioni civili. Gli oggetti preziosi e di valore che porrebbero esportarsi con facilità sarebbero naccosti dai soldati e derubati, in modoche la cattura della proprieta privata sulla terra non arreclerebbe grande vantaggio al catturate.

Al contrario le proprietà prese sul mare possono facilmente realizzarsi perchè consistono in mercanzie, da cui il belligerante può cavar profitto accrescendo le sue forze pecuniario. Sulla terra gli og-

cavar profitio accrescendo le sue forze pecuniario. Sulla ierra gli oggetti di proprietà privata consistono in oggetti destinati alla sussistenza o al comodo dei proprietarii; al contrario gli oggetti trasportati sul mare sono oggetti di commercio, i quali si espongono ai pericoli dell'acqua e del vento ed agli attacchi del nemico per

ricavarne grande profitto.

Il carico di un solo bastimento mercantile contiene effetti di considerevole valore, la di cui cattura può portare una sensibile consequenza per lo Stato catturante e un grave danno al nemico, perche il carico di una flotta mercantile appartiene a diversi particolari, i di cui interessi sono notabilimente compromessi per la cattura. Cousiderando dunque la natura degli oggetti che si possono catturare sulla terra e di quelli che si possono catturare sul mare, si comprende la notabile differenza di quello che uno Stato può soffrire per la perdita degli uni e degli altri.

Finalimente se fosso permesso di predare la proprietà privata sulla terra, ciò non potrebbe farsi senza sottomettere i privati alle vessazioni, alle ingiurie, ai maltrattamenti, alle violocaze personali; lo che autorizzerebbe atti di barbarie e persecuzioni senza profitto per quelli che li softomettono, e orribilmente crudeli per quelli che li softomet della commettono, e orribilmente crudeli per quelli che li softometamente le ordinarze delle mation preserviono à municipalità. Della representati di crudella Della compositione della pattone preserviono ampliante per la cattura sul mare come lo sarebbe per l'occupazione militare su terra. Con tutti questi argomenti la differenza tra la cattura su terra e su mare è evidentemente provata (1).

<sup>(1)</sup> Totens, Considérations sur les droits réciproques des belligerants et des neutres sur mer, Sect. II, § 1.

Esponendo le diverse opinioni dei pubblicisti che sostengono la validità e legittimità della caturat della proprietà privata sul mare, noi non abbiamo voluto fare altro che riferire i principali argonienti coi quali essi si sforzano di giustificare un' anomalia ed un' aperta contradizione, facendo distinzione della guerra di mare da quella di terra. Non ci allunghiamo a citare altri scrittori, perche nelle opinioni racolte sono già riunti tutti i diversi argonenti con cui essi si fanno a sostenere la loro dottrina, e senza riferire altre autorità che si apporgiano adil stessi argonenti ed alle stesse razioni, passiamo ad

esaminare il valore scientifico della loro dottrina.

Contro tutti gli argomenti addotti dai pubblicisti finora citati, noi ne facciamo uno solamente che basta per distruggerli tutti. I rapporti giuridici fra i sudditi di due Stati belligeranti, e fra i sudditi dell'uno e lo Stato opposto non possono mutarsi, sia che i soggetti si considerino sulla terra, che sul mare; dunque il rispetto della proprietà privata del nemico, o è un principio vero, e deve valere così per terra che per mare, o è un principio falso e non può valere nè sull'uno elemento nè sull'altro. Ma con tutti gli argomenti da noi addotti nei passati capitoli, si arriva a dimostrare evidentemente che la guerra è un rapporto fra Stato e Stato, e che i sudditi dell'uno non potendo essere responsabili dell'operare del loro governo. non possono essere danneggiati nei loro interessi privati per la guerra sopravvenuta, dunque questo principio generale di giustizia deve valere sul mare come vale sulla terra, e tutti gli argomenti addotti per stabilire una reale differenza sono puri sofismi. Chi ha insegnato mai ai pubblicisti che vi esista una doppia giustizia sulla terra e sul mare? e che i sudditi di uno Stato che non possono considerarsi come nemici quando si trovano sul continente, devono come tali cousiderarsi quando si trovano sul mare? Ma forse la materiale differenza degli elementi su cui possono trovarsi i soggetti può essere da tanto da mutare la natura dei soggetti e i rapporti giuridici che sulla loro natura stessa si fondano? Noi confessiamo di non saper comprendere come la ragione possa negare verità le più elementari. e considerando tanti valenti e dotti scrittori trascinati all'errore, siamo spinti a conchiudere che la sola passione accecando l'intelletto faceva loro confondere la natura delle cose, ed i loro rapporti. Nè si può giudicare diversamente quando si considera la debolezza degli argomenti addotti, i quali implicano tanti errori e tante contraddizioni da disingannare anche quelli che conoscono gli elementi soli della scienza. Chi può infatti sostenere con l'Hautefeuille che scopo della guerra sia distruggere le forze del uemico, e che sia lecito servirsi di tutti i mezzi per ancientare l'avversario e costringerlo alla pace? Chi può insegnare mai che questo priucipio di distruzione reciproca della specie sia conforme al dritto ed alla giustizia

Chi può dimostrare che le creature ragionevoli e le civili società possano vivere un momento solo senza legge, come i bruti irragionevoli? È se una legge deve esistere nello Stato di guerra come esiste nel tempo di pace, come mai può dimostrarsi che tutto sia lecito al belligerante per raggiungere lo scopo di distruggere le forze del nemico e costrinero al alla pace?

Noi confessiamo di seguire principii ben diversi : ed in prima riteniamo che la giustizia è assoluta ed immutabile, che può modificarsi nella sua applicazione estriuseca secondo le condizioni di tempo e di luogo, ma che nella sua essenza rimane sempre inalterabile. Riteniamo altresì che la giustizia stessa che rende lecito in certi casi estremi l'uso della forza, ne modera l'esercizio, e limitando i dritti dei belligeranti stabilisce alcune norme supreme secondo cui non tutto è lecito nè tutto è permesso. Riteniamo infine che il dritto individuale è sacro ed inviolabile, e sotto la garanzia della suprema legge del giusto, e che non può essere impunemente conculcato per l'interesse privato degli Stati. Perciò sosteniamo che la voluta differenza tra la guerra di terra e quella di mare, e la facoltà data al belligerante di catturare la proprietà privata sul mare, non solo non è conforme al dritto primitivo, ma è contrario ai principii di equità e di giustizia sociale e internazionale, secondo cui la proprietà privata è inviolabile, nè può essere tolta al vero proprietario per riparare i danni che cagiona un terzo, e dei quali il proprietario non può essere in nessuna guisa chianiato responsabile.

Noi non possiamo accordarci coll'Hauteleuille che il rispetto della proprietà privata sulla terra sia stato consigliato solamente dai principi di umanità per temperare i rigori della guerra, che invece riteniamo doversi considerare come imposto dai principii di giustizia assoluta, secondo cui potendosi dimostrare che la guerra è un rapporto tra Stato e Stato, si può dimostrare altresi che devesi rispettare la proprietà privata del nemico come del tutto esente alle vicende della guerra. Puirvata che desiderare che per principio di umanità si applichi rebbe desiderare che per principio di umanità si applichi rebbe desiderare che per principio di umanità si applichi rebbe desiderare che generale propriato in teresse si uniformassero ai principi del giusto ed alla legge del diricto, secondo cui non è solamente consigliato, ma conandato il rispetto alla proprietà privata del nemico sul mare, come lo è sulla terra.

Ne meglio si appoggia l'Ortolan alle sue argomentazioni, allorchè pretende provare la differenza della guerra di terra e di mare valutando la natura diversa dei due elementi. Ma cone mai una diferenza accidentale di elementi può mutare essenzialmente i rapporti giurdici dei soggetti che prescindono dal luogo e dallo spazio? Questo mon dimostra Ortolau, e per confermare con altre ragioni la sua opinione si appiglia ad un argomento più diretto e che per gli oppinione si appiglia ad un argomento più diretto e che per gli op-

The Google

positori è l'argomento più potente a sostenere la loro teai; c ê lectio nella guerra di unocere a li nemico, ma sul mare non ai potrebbe altrimenti nuocere al pemico che distruggendo il suo commercio; dunque è lectio catturare la proprietà pravia sul mare ». Questo è l'argomento più forte e che noi vogitamo esaminare per spezzare l'arme più potente nelle mani dei nostri avversarii.

In prima noi non possiamo accettare il principio, che è lecito nuocere al nemico in un modo assuluto ed indeterminato come è annunciato, perchè, secondo scrive lo stesso Hautefeuille, è lecito di nuocere il nemico coi mezzi diretti solamente, cioè con quei mezzi che colpiscono direttamente il nemico senza offendere prima gli estranei (1). Noi conveniamo che il belligerante offendendo direttamente il nemico possa arrecare pregiudizio anche ai dritti dei terzi, e certamente per quanto i privati vogliano considerarsi estranei alla guerra, è impossibile che essi non ne soffrano le conseguenze. L'invasione di un esercito nemico nel territorio dell'altro combattente per quanto l'esercito si contenga nei limiti della massima moderazione, non può che danneggiare seriamente i cittadiui privati nelle loro persone e nei loro averi; ma queste sono conseguenze inevitabili nello stato di guerra, e il belligerante per inseguire il suo nemico può anche danneggiare indirettamente i privati cittadini, ma non può altresì arrecar danno ai privati direttamente per offendere indirettamente il suo nemico.

Rifiettiamo inoltre che lo Stato belligerante ha il dritto di offendere il nemico, ma il suo vero nemico non è altri che lo Stato oposto belligerante, dunque contro questi solamente egli può dirigere i suoi attacchi e le sue offese. Ne mi si dica col Vattel che essendo a guerra fatta dalla nazione, questa diventi solidariamente responsabile, e perciò tutti i sudditi diventino nemici, perchè noi ripettamo il già detto innanza; che i sudditi di una nazione diventino nemici ut universitors non già ut singuti, e non si può direttamente offender l'innocente per nuocere indirettamente al violto colpredole.

Nè ci si dica coll'Ortolan e col Wheaton, che essendo il commercio il massimo elemento della forza narale di uno Stato, scopo della guerra possa essere di distruggere il commercio nenioci perchè noi combattiamo questo principio come dettato dalla passione, dall'ambizione e dall'egoismo mercantile delle potenze maritiume, e, come dimostreremo in seguito, la principale causa di tutti gli errori ammessi nel dritto maritiumo, è stato appunto l'aver voluto sostituire l'interesse mercantile alle norme assolute di giustizia. La guerra non può avere per scopo la distruzione del commercio del nemico, perchè la rovina delle fortune particolari dei sudditi del nemico ne fa

<sup>(1)</sup> Droits et devoirs des nations neutres, T. I, Chap. III.

cessare la guerra, në indebolisce sensibilmente la potenza dello Stato rivale, ma autorizza solamente la rapina, legitiuma sotto altra forma la pirateria, e soddisha l'avidità delle potenze partitime. Il volere sostenere che lo scopo per cui uno Stato arma formidabili usavelli ed equipaggia, la flotta, sia il volere distruzgere il commeccio del nemo, sarebbe lo stesso che volere giustificare una pirateria hen organizzata centro i principii della morale e del dritto. O il privato e partita di sono di privato e pascifico cittadino si può considerare come il nemico del belligerante, e in ital caso è lecito contro di lui la violenza per obbligarlo a cedere, o il privato e pacifico cittadino non può consideraris come nemico, e in tal caso con qual principio si può procedere contro la sua persona e la sua fortuna?

Si può forse giustificare un mezzo che prima di colpire il nemico ontro cui esclusivamente è diretto, possa ferire un altro che non può in nessuna guisa considerarsi come nemico? Noi non possiamo accettare questi principii e li rigettiamo assolutamente come contrarii alla legge primitiva, a cui, secondo servico tostesso Hautefeuille, deve sempre uniformarsi la legge positiva e la politica umana per evitare l'errore.

Il secondo argomento a cui si appoggia l'Ortolan per giustificare la cattura della proprietà privata sul mare non è più forte e più solido di quelli finora esaminati. Egli dice che per la stretta relazione in cui sono le navi militari e le navi mercantili, qualora queste potessero impunemente valicare l'oceano, il belligerante potrebbe rendere illusoria la guerra tenendo la flotta militare nei suoi porti, e operando colle navi mercantili, le quali potrebbero impunemente servire ai suoi disegni. Al quale argomento noi opponiamo, che dal principio che una nave mercantile possa cessare di essere tale, prendendo parte alle operazioni della guerra, non può dedursi che tutte le navi mercantili debbano essere considerate come strumenti di guerra nelle mani del belligerant. O la nave valica il mare per le sue operazioni commerciali, e in tal caso è una nave mercantile; o sotto le viste di fare un commercio qualunque, serve alle operazioni del belligerante, e in tal caso cessa dall'essere una nave mercantile e diviene uno strumento di guerra. In questa ipotesi, provata la frode, noi ammettiamo che possa essere catturata, non già come nave mercantile, ma come strumento di guerra; ma non possiamo ammettere altresi che per l'ipotesi che le navi mercantili possano servire alle operazioni della guerra, sia lecito catturare tutte le navi mercantili. perchè sarebbe lo stesso che voler punire un innocente per la sola possibilità che commetta un delitto.

Noi lo sappiamo che per potere giustificare l'ingiusta contraddiione che dichiara la proprietà privata caturabile sul mare, alcuni pubblicisti si sono serviti di argomenti dedotti dall'ordine morale, e

sono giunti a sostenere che è conforme ai principii di umanità e di giustizia internazionale, rendere la proprietà privata catturabile sul mare, perchè se cosl non fosse, non avendo i privati alcun interesse a far cessare la guerra, si prolungherebbero indeterminatamente le calamità e i mali che essa arreca. Se si separasse troppo, dicono essi, le sorti delle fortune private dalla sorte dello Stato siesso bellige-rante: se i particolari facessero una causa a parte e potessero accrescere la loro prosperità in mezzo al comune disastro, ciò servirebbe non solo a dissolvere quel legame che lega i cittadini alla loro patria e che è il principale sostegno del patriottismo, ma fomenterebbe il male stesso della guerra, perchè i governanti non avendo sotto gli occhi il triste spettacolo delle sofferenze private che porta la guerra, si abbandonerebbero senza freno a questa ambizione di gloria, a quest'amore di conquista che oggi il sentimento pubblico raffrena. Le guerre si farebbero per capriccio, s'intraprenderebbero senza ragione, si prolungherebbero senza misura, e invece di avere il carattere di lotte nazionali tra popolo e popolo, avrebbero quello di querele personali tra i sovrani di due Stati. Quando la necessità esige che si adoperi come estremo rimedio il ferro ed il fuoco, è meglio che il rimedio sia violento auzichè prolungarlo indefinitivamente per interesse di addolcirlo.

A queste ragioni noi rispondiamo che abbiamo sempre combattuto in tutto il nostro lavoro la filas massiam che il fine giuaficia i mezzi, e perciò quand'anche potessimo ammettere che col rondere catturabile la proprieta privata possa allontanarsi o rendersi almeno più raro il flagello della guerra, non potremmo accettare l'opinione degli oppositori, perchè non potremmo autorizzare la violazione di un dritto per ottenere un fine utile o giusto. Molto meno possiamo accordarci el ritenere che col sistema contraro le guerre perderebbero il loro carattere nazionale e prenderebbero quello di querete personali fra due sovani, perchè secondo i prinripi di anti esposti non e il survano che sovani, perchè secondo i prinripi di anti esposti non e il survano che sovani, perchè secondo i prinripi di anti esposti non e il survano che si che più danno i mezzi per faria; ne i citudini di uno Stato, perchè so esso fa la guerra vono essi che gil estranei alla guerra quando si assoggettano alle spese, all'aumento di contribusioni, e agli altri gravami che la guerra impone.

Però essendo la guerra fatta dalla mazione come corpo politico, csas sola deve riesatirne le conseguenze, non già i privati cittadini; nè è necessario di predare le loro sostanze private per eccitare il loro edio contro il governo, ed obbligario a desistere dalla guerra intrapresa. In qual modo si può sostenere che attaccando le fortune dei privati, si renda più cnegicia la guerra e più rapida la soluzione? Ma se i beligeranti ignorano sovente la sorte delle loro navi une conseguenze che offendedo i rivitati si possa avere

un'influenza morale sullo Stato? Per porre un freno all'ambizione dei conquistatori, noi non crediamo doverta autorizzare uno spettacolo di rapina, di devastazione, di pirateria; il freno più valevole per arrestare le ambiziose conquiste, noi lo dicemmo, è l'opinione pubblica, senza della quale non sarà possibile intraprendere e profungare una guerra, quando il potere dei re sarà limitato nei suoi giusti conflini.

L'ultimo argomento poi apportato nella presente discussione dal consigliere danese Tetens è il più specioso di tutti, quantuque l'Ortolan lo citi come quegli che la saputo svolgere la sua tesi con magiero concisione e con maggiori ragioni di dritte e di senso pratico. Noi a dire il vero, non abbiamo potuto comprendere quali sono gli argomenti di dritto con cui il citato autore dimostra la sua tesi. A noi pare che tutta l'argomentazione si riduca a questa. In terra non si rapisco la proprietà privata, perchè poco vantaggio ne ricaverebbe lo Stato belligerante, ma la rapina sul mare arreca grande vantaggio aglimeressi finanziari del belligerante, dunque sul mare si può rapire la propietà privata. Confessiamo che se sono questi di dritto vorremmo rinunciare per sempre alla logica ed afritio.

Secondo il Tetens il privilegio dell'immunità di cui gode la proprietà privata nelle guerre continentali, non asrebbe poggiato ai principii immutabili del dritto ed agli assiomi della morale, ma sarebbe consigliato dall'interesse del conquistatore, il quale per timore di eccitare odii spossessando violentemente i privati, per la difficoltà di trasportare la proprietà catturata e pel poco profito che ne ricaverebbe, usa indulgenza coi privati e lascia la proprietà nelle loro mani. Se dunque l'interesse consigliati a rispottare la proprietà privata sul continente, l'interesse stesso consigliando diversamente sul mare rende lecita la cattura della proprietà privata.

Al che noi rispondiamo che si l'interesse fosse la suprema norma che deve regolare i rapporti dis billigeranti, il Tettens avrebbe ragione; ma poichè vi è una legge la quale comanda di rispettare proprietà privata sulla terra, questa legge non si può violare sul mare per l'interesse del belligerante. Chi mai vorrà sostenere che l'intiguità le belia quando torna a vantaggio di chi la promoter? Il legistriata belia quando torna a vantaggio di chi la come terra del proprietà inviolative, sol perche torna a vantaggio del belligerante? Violare sul mare il principio di giustiria che dichiara la proprietà inviolabile, sol perche torna a vantaggio del belligerante?

Noi non voglimno prolungare la discussione poiché il già detto è sufficiente per valutare quanto sia la forza degli argomenti con cui gli avversarii si sforzano a sostenere la loro dottrina. La storia, la consuetudine e l'uso vigente tuttavia di catturare sul mare la proprietà privata del nemico non vale a legitimare questa pratica che noi consideriamo come un ingiusto attentato ai dritti più sacri dell'individuo. E se i sostenitori della dottrina opposta contano nella loro schiera valenti pubblicisti, noi siamo lieti di uniformarci all'opinione di pubblicisti anche rispettabili, quali sono il Galliani, il Mably, il Portalis, il Couchy, il Massè, il Ferreira, il Vergè ed altri, e speriamo che nel secolo moderno, procedendosi alla generale riforma del dritto internazionale, si voglia completare l'opera iniziata dal congresso di Parigi che aboliva la corsa, applicando alla guerra sul mare quello stesso principio di equità che dichiara inviolabile la proprietà privata sul continente. Questo compito spetta alla Francia, la quale animata da sentimenti liberali come è arrivata a fare abolire la corsa, farà accettare altresi il nuovo principio che condanna la cattura, ed abbiamo fiducia che Napoleone III, il quale ha iniziato la generale riforma del dritto, voglia attuare volentieri un'opinione che Napoleone I esprimeva sotto forma di semplice desiderio: « È desiderabile, scriveva egli, che arrivi un tempo in cui le stesse idee liberali si estendano alla guerra di mare, e che le armate navali di due potenze possano battersi senza dar luogo alla confisca delle navi mercantili e senza far costituire prigionieri i semplici marinai, e i passaggieri non militari. Il commercio si farebbe allora tra le nazioni belligeranti su mare come su terra in mezzo alle battaglie che dividono le due armate (1) ».

La ragione per cui, non ostante l'opinione di pubblicisti rispettabili e di valenti uomini politici si è sostentuta la manifesta contraddicione di dichiarare la proprietà privata catturabile sul mare ed inviolabile sul continente, si è stata la servilità della scienza del dritto maritimo, la quale invece di sostenere i principii del dritto maritimo, la quale invece di sostenere i principii del dritto ha sostenuto i principii del politica e dell'infantimente della della

Secondo le leggi che regolano attualmente la guerra maritima sono dichiarati esenti dalla cattura i battelli che fanno la pesca, la quale si considera come un fatto del tutto inoffensivo per gl' interessi dei belligeranti, e perfettamente pardicto per quelli che l'escitano. Nella legislazione francese noi troviamo che questo temperamento di equità per i battelli di pesca fu adottato fin dal 1543 (art. 49, Edits sur le fait de Tumirunté), e fu confermato poi dalle

<sup>(1)</sup> Mémoires de Napoléon, T. III, Chap. VI, § 1, pag. 301.

disposizioni date nella Giurisdizione sulla marina, art. 80. Sotto Luigi XIV i bastimenti di pesca del nemico non furono rispettati e furono dichiarati di buona presa. Ma nella guerra per l'indipendenza americana. Luigi XVI ordinò di non inquietare i pescatori inglesi e di non sequestrare le loro navi. L'Inghilterra usó il sistema di reciprocità in tutta la guerra americana, ma nella guerra della rivoluzione francese il governo britannico con un'ordinanza del 24 gennaio 1798 ordinò di catturare anche le navi da pesca del pemico. Nelle guerre posteriori il rispetto delle navi da pesca è stato osservato a reciprocità, e senza che vi sia un trattato generale, noi troviamo comunemente ordinato di rispettare le navi dei pescatori. Questa consuetudine è stata confermata nelle ultime guerre di Oriente (1854) e del Messico (1846), e noi troviamo nelle istruzioni della marina degli Stati Uniti d'America e in quelle del ministro della marina di Francia raccomandato agli ufficiali delle flotte rispettive di non arrecare alcun pregindizio alle operazioni pacifiche dei pescatori.

### CAPO OTTAVO.

Ingiustizia della guerra in corsa. La sua abolizione dere fure abolire la cattura della proprietà privata sul mare.

Quantunque a primo aspetto arrechi grande meraviglia che il dritto di guerra sul mare non abbia sequito il progresso del dritto di guerra sul continente, pure rillettendo che la forza è stata per lungo tempo l'unico sostegno del dritto, si comprende come grande difficoltà di organizzare e disciplinare la forza navale, ha impedito che i principii di dritto fossero rispettati sull'occaon alessas guisa come eruno rispettati nel continente. La immensità stessa dell'occaon, le abitudini della pirateria importate dalla barbarie nel primordii della civillà europea o praticata dal Britanni, dal Normanni

e dai Visigoti in Italia, e dai Mauri nella Spagna, ed il falso principio di esser lecito, di arricchirsi delle spoglie del nemico sono state potenti ragioni, per cui la guerra marittima si è piegata più tardi ai principii di polizia della guerra regolare e alle norme di

dritto che la governano.

Presso gli antichi, essendo prevalso il principio che l'occupatio bellica fosse un legittimo mezzo per acquistare la proprietà, la guerra divenne l'occupazione migliore di un uomo libero e presso i barbari che rovesciarono l'impero d'Occidente tutti i cittadini erano soldati. Nulla allettava tanto il desiderio di quei popoli bellicosi, quanto le pericolose vicende della guerra; animati dalla lusinga di arricchirsi delle spoglie del nemico erano pronti ad accorrere sui campi, non solo per servire allo Stato, ma per servire ai signori che si facevano guerra tra loro. Da questo spirito bellicoso prevalso colla venuta dei barbari, e dalla disordinata organizzazione della giustizia, ne prevennero le guerre private, guerre sregolate, in cui la forza fu l'unico sostegno e la misura del dritto. Si adoperò la forza per uso privato sul mare come sulla terra, e i Saraceni al mezzogiorno e i Normanni al nord insanguinarono i mari per le loro querele private. Con ciò, abitnati i sudditi ad adoperare la forza senza norma e senza limiti, si servirono delle armi per il loro interesse privato, e infestarono i mari colla pirateria facendo la guerra al commercio nacifico e proponendosi per iscopo di arricchirsi delle spoglie di quelli che incontravano sul mare. In questo stato di prevalenza della forza materiale sul dritto era necessario una forza maggiore per impedire il disordine, ma la difficoltà di organizzare una flotta armata, potente a distruggere il brigantaggio sul mare, rese i governi impotenti a difendere i dritti dei commercianti, in modochè la loro difesa fu abbandonata a loro stessi, e i commercianti furono obbligati ad armarsi e a vendicare colle proprie armi le offese che ricevevano sul mare (1).

Da ciò nacquero interminabili querele tra cittadini, i di cui so-

vrani erano in pace.

Le navi mercantili si armavano per difendersi, e quando erano. spogliate dai pirati, si univano per riprendere quello che avevano perduto, e attaccavano i bastimenti dell'offensore, e qualche volta anche dei loro concittadini per rifarsi dei danni che avevano ricevuti. Da ciò ne derivò che la guerra navale fu per lungo tempo uno strano impasto di operazioni commerciali c di fatti militari. S'inventarono nel medio evo sopratutto i viaggi di conserva, i quali davano luogo a un contratto privato, in virtù del quale le parti che

<sup>(1)</sup> Hautefeuille, Histoire, tit. III, § 11.

mancavano ai doveri di mutua difesa erano responsabili dei danni cagionati ad uno dei contraenti dai pirati e dai nemici (1).

Il commercio privato suppliva in questa maniera alla mancanta di garanzia per parte del governo, e qualora fosse stato possibile riscattare le mercanzie catturate dai pirati con moneta, i contraenti

si obbligavano a pagare, pro rata, il prezzo del valore delle merci. Allorchè gli Stati moderni di Europa si costituirono più solidamente si pensò ad impedire l'uso privato della forza sul mare, e nel XIII secolo fu stabilito un tribunale composto da un egual numero di giudici presi dai cittadini delle nazioni contraenti, il quale esaminava la querela ed accordava l'azione. Questi manistrati furono chiamati conservatori della pace, e nel XIV secolo il ricorso a tale tribunale divenne obbligatorio prima di ricorrere alla via di fatto. Il tribunale dopo avere esaminata la querela accordava l'azione e autorizzava le rappresaglie fino alla concorrenza di una somma determinata, concedendo alle navi armate una marca come segno dell'autorizzazione ricevuta, e da ciò il nome di lettere di marca, conservato fino ai nostri giorni per distinguere l'armatore autorizzato. Questo fatto segna un progresso nel dritto marittimo, e paragonando la guerra fatta colle lettere di marca a quella fatta dai pirati si deve ammettere che la prima cominció a regolarizzare la guerra sregolata del pirati. A misura che questo modo di guerra si regolarizzo, si cerco di sostituire un nome che designasse il progresso della cosa, e nel XIV secolo si adoperò una perifrasi per distinguere le navi ar-

fatta, guerra in corea. Noi stimiamo inutile di entrare nella discussione scientifica: la guerra in corsa abolita formalmente, come diremo, dal congresso ultimo di Parigi, appartiene al dominio della storia, e noi ci siamo proposti di e-porre brevemente come sia sorta questa specie di guerra, e come si sia ginnto ad aboliria per dedurre alcune consegueure come si sorta nel apolito al noi esposta nel capitolo antecedente.

mate autorizzate, nuvis more piratico navigatura. Nel XVI secolo poi gli armatori autorizzati furono chiamati corsari, e la guerra da essi

Golle lettere di marca accordate si consari none, i arrivò a teglisre tutti gli abasi: la piatoria continnà anoran o per dir meglio i pirati divennero corsari, e questi abusarono dell'autorizzazione ottenuta per infestare il mare ed arricchissi; si send perciò di biosgno di porre un limite agli abusi dei corsari e si pensò di porre loro un reno esigendo una garanzia pecuniaria. Noi troviamo in un hreve della Caria maris (1298) di Pisa costatati il dritto el l'uso d'imporre agli armatori una cauzione per renderli responsabili di tutti gli atti

Pardessus, Colléction des lois maritimes anterieures au XVIII siècle, T. II, pag. 484.

che facevano fuori dei limiti dell'autorizzazione ottenuta. Negli statuti genovesi del 1316 noi troviamo imposto come condizione obbligatoria per qualungne nave armata che volesse uscire dal porto di dare una cauzione secondo la forza della nave; la cauzione si elevava a 5000 lire genovesi per una galera. Nel Consolato del mare al capitolo sugli armamenti in corsa sono raccolte le ordinanze dei re di Aragona, le goali formano come un codice di prede. Poscia si stabilirono gli ammiragliati di Francia, d'Inghilterra e delle Due Sicilie, i quali fecero regolamenti per la guerra in corsa come quella dell'ammiragliato francese del 7 dicembre 1400, e del 23 febb. 1674, e quello del Parlamento inglese sotto Enrico V nel 1814. In modochè a forza di ordinanze e di regolamenti successivi, la guerra in corsa fu regolarizzata di molto, e furono stabiliti tribunali per giudicare la validità delle prede. La corsa però era sempre una guerra privata fatta coll'autorizzazione del governo; come essa acquistò la dignità di guerra pubblica?

Per comprendere come la guerra in corsa potè divenire un mezzo di guerra legittima tra Stato e Stato è necessario comprendere bene quale sia stato lo spirito delle guerre marittime e quale il loro scopo. Noi non ci allungheremo per non premettere cose che vogliamo dire in altro luogo, e in una parola diciamo che lo spirito delle guerre marittime dopo la scoverta del nuovo mondo sopratutto, è stato la preponderanza commerciale. Come al tempo delle crociate la fede religiosa e l'interesse cavalleresco fu il principale movente delle spedizioni guerriere, così l'interesse mercantile animò al XVIII secolo le intraprese marittime, e divenne il primo ed unico movente delle guerre sul mare. Essendo la preponderanza commerciale il fine della guerra, naturalmente i belligeranti doveano proporsi di distruggere il commercio del nemico, ed ecco come si spiegano tutte le anomalie che presenta il dritto marittimo. Volendo servirsi della guerra come mezzo per arricchirsi, dovea couseguentemente ammettersi come principio di dritto che la proprietà sul mare è sequestrabile perchè la potenza di una nazione non si valutava altrimenti che dalle sue risorse commerciali; e per ottenere lo scopo di distruggere il commercio e predare la proprietà non vi era miglior mezzo che armare i corsari per conto dello Stato e dichiararli strumenti per fare la guerra pubblica. Ecco come la guerra in corsa, da guerra privata, acquistò la dignità di guerra pubblica.

Le flotte agguérite e i pesanti vascelli maí si prestavano allo copo, essi non avano in prima l'agilità incessaria per le spedizioni avventurose, e per il loro piccolo numero non potevano perseguitare il nemico in tutti i mari: i corsari perciò divenere la forza pubblica degli Stati per combattere sul mare, e non ostario le affinità di origine e di lorma tra la guerra in corsa e la pirate-

- Land Group

ria, le ragioni di Stato valsero a legittimare la corsa e i pubblicisti

si sforzarono di nobilitarla e di provarla legittima.

Per ottenere lo scopo due cose erano necessarie, incoraggiare la corsa e disciplinarla, e tutta la cura delle potenze marittime fu diretta a questo scopo, e la corsa fu incoraggiata e sottoposta a severi regolamenti. I governi da una parte colle disposizioni di legge interne e colle combinazioni sovente equivoche della politica, cercarono di favorire e sviluppare la guerra in corsa: e daudo ai corsari la speranza di un lucro li allettarono a prestarsi in loro servigio; dall'altra per tenere soggetto questo nuovo elemento di forza pubblica cercarono con disposizioni e con ordinanze regolare e disciplinare tale sorta di guerra.

Per potere incoraggiare la corsa, noi troviamo che prima dell'ordinanza di Luigi XIV del 1681, altro non si domandava agli armatori che un giuramento con cui si obbligavano di nou arrecare alcun danno ingiusto, della quale cauzione morale quanto potesse essere il valore, ognuno può giudicarlo. Erano inoltre massì al sicuro da qualunque ricorso fatto dai sudditi predati, in modochè era quasi tolta la loro responsabilità civile, e secondo l'editto di Enrico III (1584) finchè non si prevava dai depredati che gli armatori erano presenti, partecipanti e complici della depredazione, essi non potevano essere dichiarati responsabili. Qualora poi ciò potesse provarsi e potesse dimostrarsi altresi che la cattura fosse stata illegale, la loro responsabilità non poteva estendersi al di là di quella parte di bottino che avevano ricevuto. Sulle prede poi legalmente fatte e dichiarate valevoli dal tribunale speciale era assicurato agli armatori una parte secondo le leggi interne degli Stati rispettivi.

Per disciplinare la corsa secondo l'ordinanza della marina del 1681 la prima condizione a cui furono assoggettati i corsari, fu di munirsi della debita autorizzazione del sovrano. Si richiedeva inoltro che l'armatore e la società che armava i corsari, dasse allo Stato una cauzione in danaro per riparare tutti i danni che ingiustamente cagionavano i corsari. Terzo che tutte le prede da essi fatte sul mare non potessero ritenersi buone e valevoli senza un preventivo giudizio.

Gli abusi inevitabili a cui dovea dar luogo la guerra in corsa, doveano necessariamente suscitare giusti clamori da parte di tutte le potenze marittime, e considerando che questa arbitraria usanza si sia conservata fino ai giorni nostri senza essere stata abolita da un generale congresso fino al 1856, possiamo concluidere che troppo lenti sono stati i progressi del dritto marittimo, e che l'abuso della

forza sul mare ha prevalso più che sul continente.

Grozio, che su il primo a ricercare le leggi che doveano regolare la guerra, riprovò altamente la guerra in corsa come contraria ai principii di umanità e di cristianità, benchè non arrivasse a dimostrarta contraria alla leggo primitira. « Basta, acrive egli, che tale o la "altra pratica non si ni opposazione diretta col druto primitivo della natura, perchè essa debba ammettersi nel dritto delle genti della cristianità? La legge del Vangelo, questa legge di carità e di amore, non deva addolcire in qualche cosa il rigore del dritto assoluto V non è egli manifesto a tutti che questa specie di pirateria legale, che si chiama armamento in corsa, non ha per risultato di indebolire le forze del nemico e di costringerlo a domandare la pace, na cagiona solamente la rovina di qualche particolare inuoceatte dei fatti della guerra, la cui famiglia si trova colpita da una pena così deplorevole che il più iniquo creditore non oserbebo fare attertatato verso il suo debitore? Che so lo spogliamento dei privati non arreca alcun vanlaggio nè per porre termine alla guerra, nè per indebolire le forze del nemico, può considerarsi come uomo dabbane e buon cristiano quegli che profitta delle calamità pubbliche per suo interesse ce per suo protitor? (1) ».

Nel XVIII secolo (1748) il Mably condannava egualmente la corsa e la reciproca interdizione del commercio nel tempo di guerra e pronunciava come l'una e l'altra doveano sparire dal nostro dritto pubblico come contrarie ai principii di equità ed all'interesse stesso degli Stati. « Perchè, scriveva egli, due nazioni che si dichiarano la guerra s' interdicono il commercio reciproco? È questo un uso dell'antica barbarie. Interdicendo il commercio si vuol nuocere al nemico, e se ciò fosse, si avrebbe ragione, ma nel fatto si ha torto, perchè lo Stato interdicendo il commercio fa a sè stesso quel danno che vorrebbe cagionare al suo nemico. Nella situazione attuale di Europa qualunque Stato interdica il commercio si trova privato di qualche ramo di commercio proprio, e ne risente i danni per la mancanza di circolazione. La mercanzia perisce, i capitali non entrano, le manifatture languiscono, gli operai impoveriscono, i prodotti s'inutilizzano per mancanza di consumatori. Certamente non potrebbe considerarsi senza orrore chi facesse la guerra per terra per spogliare i cittadini dei loro beni, e per privarli dei loro dritti. Or come ciò che è infame sulla terra può divenire onesto o almeno permesso sul mare? Perche i corsari solamente possono avere il privilegio di spogliare? Che se quest'uso fosse adoperato dalle nazioni che non vogliono rinunciare al dritto di pirateria, sarebbe un'aberrazione morale, ma non mi sorprenderebbe tanto quando lo veggo praticato da quelle che condannano la pirateria (2) .

Anche il Galliani sostenne che una delle più interessanti riforme che il secolo XIX domandava al dritto delle genti era l'abolizione

Grozio, De jure belli, L. 111, Chap. XVIII, § 4.
 Mubly, Le droit public de l'Burope, Chap. XII, T. 11, pag. 310, II edit.

della corsa. « Che la corsa, scrive egli , avesse potute ammettersi in tempi quasi barbari, quando le nazioni non aveano flotle aggeerrite per dificadersi, ciò è scusabile, ma l'ammettere la corsa nes tempi moderni in cui vi sono flotte potenti ed armate regolari per fare la guerra in forma, è una misura crudele, inutile, dannosa alla cosa pubblica e agli interessi privati, e contraria al dritto ed alla giustizia. E non è sufficiente la prova di tanti secoli, l'insufficienza dei regolamenti per reprimere gli abusi dei corsari per dimostrare quanto sia crudele ed ingiusta tal sorta di guerra ». Dopo avere con vigorosi argomenti dimostrato l'ingiussizia della corsa, il citato autore conchiude che l'autorità dei pubblicisti, l'uso costante, la moltiplicità degli adtiti tenuti come legitimi, non potranno prevalere sull'evidenza della verità, e perciò la corsa essendo divenuta inutile deve essere abolita (1).

Non ostante che l'ingiustizia della corsa fosse riconosciuta dei pubblicisti e da quanti ne soffrirono i funesti effetti, noi non troviamo fatto alcun tentativo per abolirha fino al 1785, nel quale anno in un trattato conchiuso tra gli Stati Uniti e la Prussia, il Franklin, forte oppositore di tal genere di guerra, arrivò a far inserire la seguente clausola: Se sopravenga una guerat tra le parti contraenti, tutte le navi mercantili e commercianti adoperate allo scambio delle produzioni delle differenti derrate di prima necessità, passeranno liberamente e senza essere molestate, e le due potenze contraenti si obbigano a non accordare alcuna commissione ai vascelli armati in corsa che li autorizzi a distruggere le navi mercantili o ad impedirne il commercio.

Nella rivoluzione francese le idee umanitarie propagate in Francie el il bisogno generalmente sentito di riformare il dritte marittimo, richiamarono l'attenzione degli uomini politici sulla guerra in corsa che era deplorata come una delle maggiori calamità sociali. Parecchi comitati discussero la quistone, e in loro nome M. de Kersaini propose il 30 marzo 1792 un progetto di decrete cost conceptio:

Art. 1.º Non sarà data alcuna commissione per armare i corsari.
Art. 2.º Gli armatori delle navi mercantili armate per propria difesa non potranno impadronirsi delle navi di commercio del nemico,
a meno che non vi siano costretti con provocazione.

Art. 3.º È proibito ai vascelli da guerra dello Stato di prendere alcun bastimento di commercio appartenente alla nazione nemica, a meno che non sia armato in guerra.

Il 30 maggio l'assemblea legislativa votò a gran maggioranza il decreto così formulato: — Il potere esecutivo è invitato a negoziare colle potenze straniere per far sopprimere nelle guerre che potrebbero aver

(1) Galliani, Dei doveri dei principi neutrali, p. 429 a 36.

luego sul mare gli armamenti in corsa e per assicurare la libera navigazione del commercio. — Il potere esecutivo ininiò infatti le trattative, ma queste non ebbero altro risultato che l'adesione della città
di Amburgo e delle città Anssatiche, e fu fatto un altro decreto il
29 marza 1793 con cui la corsa era abolta con le città suddette.

Nel 1823 furono fatti nuovi tentativi per far abolire la corsa e far rispettare la proprietà privata del nemios sul mare. In occasione della guerra intrapresa dalla Francia contro la Spagna in quell'epoca, noi troviamo una circolare firmata dal visconte Chateaubriand e diretta alle corti straniere con cui era notificata l'intenzione della Francia, di non rilasciare alcuna lettera di marca per correre sui bastimenti di commercio spagnuoli; di dare alla marina reale l'ordine di non catturare che le navi da guerra della Spagna, e di non arrestatera alcun bastimento commerciale spagnuolo o straniero, tranne il caso che avesse violato un blocco effettivo posto dalla Francia. Non avendo la Spagna adottato tale sistema, la Francia dimandava alle potenze straniere che non ricevessero nei loro porti i corsari sipagnuoli per vendere le prede fatte. Ma tale dimanda non fu accettata dal gabiento inglese, il quale rispose che benché deplorasse l'uso della corsa, non poteva derogare l'uso costante del dritto marittimo di permettere ai corsari di vendere le prede ni porti neutrito di

Un altro tentativo più largo fu fatto nello stesso anno dal presidente degli Stati Uniti, il quale proponeva che fosse accettato il generale principio di rispettare la proprietà privata, ma questo tentativo andò a vuoto e i corsari continuarono a devastare il mare.

Nel 1854, avanti la proclamazione dello stato di guerra tra la Francia e la Gran Bretagna da una parte e la Russia dall'altra, lord Clarendon fece la proposta per l'abolizione della corsa, ma il ministro americano M. Bucchanan rispose nei seguenti termini: « Nelle circostanze presenti è impossibile per gli Stati Uniti di accettare l'abolizione della corsa, a meno che tutte le potenze non facciano un passo più inmanzi, consentendo ad abolire sul mare la guerra alla proprietà privata del nemico come lo è sulla terra. Moralmente parlando, non vi è alcuna reale differenza tra l'atto di un incrociatore regolare e l'atto di un corsaro che s'impadroniscono l'uno e l'altro di una nave mercantile confiscando a loro profitto la proprietà privata degl'individui a bordo. Supponiamo una guerra contro la Gran Bretagna, le forze navali inglesi in bastimenti da guerra sono molto superiori a quelle degli Stati Uniti: il solo mezzo in nostro potere per contrabilanciare in parte questa grande superiorità numerica di forze sarebbe di convertire in corsari i nostri bastimenti mercantili capaci di essere adoperati nella guerra, e di tentare col loro aiuto di fare al commercio inglese quel male che riceverebbe il nostro commercio americano ».

Non ostante questa risposta la Francia e l'Inghilterra dichiararono che non aveano intenzione di rilasciare lettere di marca e di armare i corsari:

All'apoea della conchissione della pace le potenze convenute x Parigi il 10 aprile 1856, volendo formulare i principii di dittio martitimo che potessero servire di norma per l'avvenire, cominciarono col proclamare nel primo articolo di detta convenzione che la corsa si intendera abolita, e in questa guisa la guorra in corsa abolita di fatto nella guerra contro la Russia, fu abolito di dritto iniziandosi in tal modo un grande progresso che segnerà una nuova fase della storia del dritto martitumo. Tutte le potenze si uniformarono al principii promulgati dal congresso di Parigi, meno il Messico e la Spagna, aon condo si esprimera il ministro degli Stati Uniti, il desidera sun principio più largo che dichiarasse la proprietà privata assolutamente inviolabile sul mare.

Se le grandi potente di Europa, scriveva il presidente degli Shui lunii il 4 dicembre 1854, si accordassero a proporre come regola di dritto internazionale che la proprieta privata sull'oceano sia esente dalla cattura degl'inercoiatori armati, come la si vuole esentedai corsari, gli Stati Uniti sono pronti ad accordarsi con esse su questa larga scala (1).

È veramente quantunque noi rendiamo le dovute lodi al congresso di Parigi per avere proclamato l'abolizione della corsa, non possiamo dissimulare che il rifiuto degli Stati Uniti ci sembri a logico e ragionevole. Infatti la cattura della proprietà privata dichiarata lecita e la guerra in corsa per operarla ci sembrano due cose indivisibili che non possono giudicarsi con principii diversi. Per quanto Ortolan si sforzi a sostenere che la cattura fatta per conto dello Stato dalle sue navi da guerra e quella fatta dai corsari, sieno due fatti distinti da giudicarsi con principii diversi, pure a noi sembra che questi due fatti sono inseparabili in modo che ad entrambi si deve la stessa soluzione. O è lecito catturare la proprietà privata, e sarà lecito pure armare i corsari, o non è lecito armare i corsari, e non dev'essere neppur lecito catturare la proprietà privata, altrimenti vi vantaggerebbe la condizione delle grandi potenze marittime con positivo svantaggio delle minori potenze. Infatti le grandi potenze avendo una flotta organizzata potrebbero proteggere la loro marina mercantile e potrebbero nuocere al nemico, e le minori potenze che hanno una pic-

<sup>(1)</sup> Archiees diplomationes, Janvier 1862, pag. 143. — Veggani sulla quistione la dotta opera del Cauchy, Drois maritime international — Hautefeuille, Histoire de drois maritime — Pistoye et Duverdy, Traites des prises maritimes, T. 1. — Ortolan, Diplomatic de la mer.

cola flotta militare ed una marina mercantile numerosa, sarebbero esposte a ricevere grandi danni senza potere nuocere in alcuna guisa al nemico

Noi conveniamo che i progressi del dritto si compiano lentamente perchè per vincere l'interesse degli Stati la tradizione e la consuetudine benchè falsa, e per sostituire alla ragione della forza, la forza del dritto vi abbisogna che l'idea di giustizia internazionale diventi l'anima della politica, ed il fine degli Stati; e sotto questo rispetto noi ammettiamo che un gran passo si è fatto proclamando l'abolizione della corsa, perchè la guerra in corsa confondeva le operazioni della guerra colla speculazione commerciale, e si proponeva di attaccare la potenza commerciale del nemico, di schiacciarla, di distruggerla. Noi comprendiamo quali vantaggiose conseguenze si deducano dall'abolizione della corsa per il dritto dei neutrali e per la libertà del commercio, e prevediamo che l'abolizione della cattura della proprietà privata sul mare dev'essere una conseguenza inevitabile della abolizione della corsa. Quello che noi desideriamo si è che questo progresso reclamato dalla forza della giustizia e da quella dell'opinione pubblica non tardi a rcalizzarsi, e speriamo che fra i nuovi principii che devono proclamarsi dal generale congresso europeo, sia adottato che la proprietà privata del nemico è inviolabile sul mare come lo è sulla terra, e che il commercio pacifico è libero in tempo di guerra come lo è in tempo di pace.

### CAPO NONO.

### Dritto di postliminio.

L'idea del dritto di postliminio secondo noi l'intendiamo, è ben diversa da quella dei pubblicissi antichi, i quali accostumia ille finzioni del dritto romano, banno voluto nella giurisprudenza moderna a applicare gli stessi principi i che applicavano i giureconsulli romani. Per comprendere come il nostro concetto è sostanzialmente diverso da quello dedotto dalla legislazione romana, è necessario precisare brevemente quello che i Romani intendevano per dritto di postliminio.

Tutta la dottrina degli antichi Romani circa il dritto del vincilore sulle cose e sui beni del proprio nemico si può riassumere nel seguente assioma: « Tutto quello che si prende dal nemico passa tosto nella proprietta del vincitore per dritto delle genti. Quae exchosituus capinulur jure gentium capicultum fiunt ». Questo principio inflessible i Romani lo applicavano non solo alle cose uma anche alle persone, in modochè Gaio commentando quelle massima dice « anche il nomini liberi che cadono in nostro potere addirentano schiavi ». Adea quidem ut el liberi homines in servitutem dedurantur (1). E poi-the essi consideravano come nemici tutti quel popoli che una vaste del consideravano come nemici tutti quel popoli che una vaste del consideravano come nemici tutti quel popoli che una vasta applicavano lo stesso principio anche dumante la pace, secondo ci riferise e Pomonio (2).

Per temperare in parte questo principio inflessibile ed inumano e per garanture la libertà dei cittadini romani, la legge ammise, che se un cittadino fosse caduto in potere del nemico ed avesse perduta la libertà, quodora gli riuscisca di fuggire dalle mani del suo padrone e ritornare nella frontiera romana si considerava come se non avesse mai perduta la libertà, e per finzione di dritto egli rientrava nel pieno godimento di tutti i suoi dritti come se non fosse stato mai schavo. Questo dritto de moniarono: ji pen politimiri ex reclitu in timeri, idest finer publicos (S). Questo dritto che si applicava alle persone le quali per finzione si suoi come se mai a fossero nel quali per finzione si considerava come se mai fossero nelle mani del nemico, le quali qualora fossero state riprese dal primitivo proprietario si consideravano como se mai fossero passate nelle mani del nemico. Due species postliminii sunt ut aut nos revertamura ut diquid recipinamur (4).

La finzione di dritto per quello che si riferiva alle cose i Romani l'applicavano con molte distinzioni che noi crediamo inutile notare essendo il già detto sufficiente a comprendere qual era il concetto della legge romana sul dritto di postiminio e quale la fonte da cui

i pubblicisti moderni hanno attinte le loro idee.

L'assioma inflessibile del dritto romano quae ex hostibus capinaturs jure gentium capientium flunt è stato applicato fino ai tempi moderni in tutta la sua estensione per quello clie si riferisce alla proprietà privata del nemico presa sul mare ed al bottino di guerra fatto sulla terra, e dal principio falso che la proprietà privata sia catturatibile sul mare, e dal principio falso che la proprietà privata sia catturatibile sul mare,

<sup>(1)</sup> Gaius, Lib. II. Rerum quotidianorum seu aureorum. Fragm. 5, § 7, Dig. Lib. 41, Tit. I.

Fragm. 5, § 2, Dig. Lib. 49, tit. 15.
 Grotius, Lib. 3, Cap. 9, § 1.

<sup>(4)</sup> Fragm. 14, Dig. Lib. 49, tit. 15.

i pubblicisti hanno dedotto che le navi e la mercanzia nemica presa sul mare dopo essere stata giudicata di buona presa passa nella proprietà del catturante. Però qualora fossero riprese dal primitivo proprietario prima di essere state condotte in luogo sicuro ritornano in suo dominio come se non fossero state mai perdute per dritto di postiminio. Lo stesso principio essi hanno applicato per le cose immobili occupate dal nemico, ammettendo che per sola finzione di dritto i primitivi proprietari i rientrano nel possesso della cosa loro.

Prima di esaminare come si applica il dritto di postliminio nei diversi casi noi vogliamo notare che non possiamo accordarci con quei pubblicisti che considerano il dritto del proprietario, che rientra nel pieno godimento della cosa, sua come una pura finzione a somiglianza del dritto romano. Se l'occupazione fosse un titolo legittimo per acquistare il dritto di proprietà, e se l'occupatio bellica dasse al possessore delle cose del nemico un dritto reale di proprietà, noi potremmo ammettere che il ripristinamento del dritto del primo proprietario, come se non fosse stato mai interrotto il possesso della cosa sua, fosse una finzione; ma secondo i principii da noi professati essendo il dritto di proprictà sacro ed inviolabile, e non essendo sufficiente il semplice possesso per acquistarlo, non potendo ammettere un passaggio di proprietà pel solo fatto del possesso per parte del vincitore, non possiamo ammettere che il ritorno al primo proprietario sia una finzione di dritto. Il proprietario ha un dritto reale e indistruttibile alla cosa sua, e finchè egli non vi abbia volontariamente rinunciato ha non solamente il dritto di conservare la cosa sua, ma quello altresì di riprenderla dalle mani di qualunque illegittimo possessore, qualora violentemente ne fosse privato. Se dunque nelle vicende della guerra un individuo fosse stato privato della sua nave e della sua mercanzia, essendo il fatto materiale del possesso insufficente a trasmettere la proprietà nelle mani del catturante, perchè secondo dimostrammo non vi è dritto di catturare la proprietà privata del nemico, perciò il dritto del primo proprietario di rientrare nel possesso della cosa sua come se mai l'avesse perduta, è un dritto reale non già una finzione, come l'ammetteva la legge romana partendo da diversi principii.

Stabilito che il dritto di postliminio è un dritto reale, passiamo a

considerare come e in quali casi si può applicare.

Il dritto di postiminio, che secondo la nostra dottrina si fooda sul principio che il fatto della guerra non è sufficiente a distruggere i dritti legittimi, e che questi non si possono perdere senza il consenso degli individui a cui appartengono, si applica ai rapporti pubblici. Se un sovrano per esempio riprendesse nel corso della guerra o alla conchiusione della pace il suo erritorio occupato dal nenico rientra nel pieno esercizio dei suoi

dritti, come se il fatto materiale dell'occupazione non fosse accaduto. Infatti sia che il vincitore avesse occupato il territorio militarmente, sia che avesse precariamente stabilito un governo esercitando i dritti di sovranità, non essendo la conquista un giusto titolo per acquistare il dominio di una provincia, il dritto legittimo del sovrano non rimane per nulla offeso e scemato, e cessato appena quella condizione anormale di violenza e di forza rientra nel pieno godimento di tutti i suoi dritti, così come se non fosse mai stato privato.

Da ciò si deduce che tutti gli atti di amministrazione fatti per ordine del sovrano invasore cessano di aver vigore, tutte le modificazioni fatte alla costituzione dello Stato e alle relazioni politiche dei cittadini, cessano egualmente, a menochè non siano volute e consentite dalla nazione. Per tutti quegli atti poi compiuti dal sovrano invasore, come sarebbero alienazione di rendita pubblica, cessione, o alienazione della proprietà pubblica in vantaggio dei privati, giudizi resi nel tempo dell'interregno e simili, questi per finzione di dritto si considerano come legittimamente fatti, perchè, avendo questi atti create nuove relazioni, ed avendo modificato l'ordine di cose preesistente, il sovrano legittimo per transazione deve ratificarli per non rimescolare le relazioni sociali, e per non turbare gl'interessi dei suoi sudditi. Notiamo solamente che per quello che si riferisce ai giudizii compiuti, questi sono validi a meno che non contraddicano il dritto pubblico costituzionale voluto e consentito dalla nazione.

L'applicazione poi di questo dritto ai privati in materia civile produce i suoi effetti per quanto si riferisce ai dritti reali stabiliti sugl'immobili, pei quali il possesso si considera come continuato e non interrotto: e per tutte le obbligazioni provenienti da convenzioni private, le quali non ricevono alcuna modificazione per lo Stato di guerra. In modochè se un creditore fosse fatto prigioniero e il vincitore esigesse il suo credito obbligando il debitore a pagare nelle sue mani, cessata la prigionia, l'obbligazione, rivive come se non fosse stata mai soddisfatta, perchè secondo dicemmo innanzi, il pagamento del debito fatto nelle mani del nemico non estingue l'obbligazione principale.

Per quello poi che si riferisce ai prigionieri di guerra, poiche la prigionia secondo il concetto moderno si considera come la temporanea e precaria privazione della libertà, cessata la guerra, cessa la prigionia e l'individuo ritorna nel pieno godimento di tutti i suoi dritti civili e politici, a menochè non ne fosse stato privato per un delitto commesso durante il tempo della prigionia.

Il dritto di postliminio si applica egualmente alle provincie, alle città prese dal vincitore e restituite poi all'antico sovrano, le quali devono essere ripristinate nell'antica posizione ritornando a godere tutti quei dritti civili e politici loro concessi dalla costituzione e dalla

legge interna del paese.

Noi non vogliamo entrare nelle particolari applicazioni di questo dritto, le quali appartengono più al dritto interno che al dritto pubblico, e siamo paghi di avere stabilito il suo fondamento e le sue generali applicazioni (1).

### CAPO DECIMO.

Della sospensione della guerra e del suo termine.

La guerra essendo uno stato anormale e precario non può durare in perpetuo, e sarebbent troppo crudeli e funeste le sue conseguenze se essa dovesse sospendere le relazioni fra due nazioni, in modo da non rendere possibile alcuna riconciliazione fra loro. La guerra può durare solamente tanto quanto è necessario ad ottenere o la riparazione di un'offesa o la ricognizione di un dritto, e appena lo scopo sia raggiunto, la guerra deve cessare e le relazioni fra le due nazioni si riporisimano nello stato di pace.

Alcuna volta può succedere che non ostante l'uso delle armi due mationi non possano arrivare a risolere la controversia, ei na la caso non essendo conveniente prolungare in perpetuo le funeste consequenze della guerra o si viene ad una transazione ovvero si sospendo no le ostilità. La asopenione dell'uso delle armi che soppendo solamente gli atti della guerra senza porre termine ad essa, dicesi tregua o armistizio.

La tregua può essere o particolare o generale; dicesi particolare quando è fatta per sospendere le ostilità in un dato luogo, o contro una piazza assediata e simili; dicesi poi generale quando fa sospendere le ostilità in tutti i punti. Essa può essere stipulata per un tempo più o meno lungo, e oualche volta può esuivalere ad una

<sup>(1)</sup> Vedi sulla quistione, L. 5, § 19; 1. § 3; 30 ff. — De copinie et pottli-misse, Krauss Dies, De pottlinisio potentini errom mobilism. Grotinis, De jure belli, Lib. III, Chap. III, § 3, Chap. IX, § 14. — Brukenhock, Quest, jur. ppl., Lib. I, Chap. XII. - Heffter, Duris interes. § 187 a 194. — Kluber, Dr. des gest, § 297. — Martons, Présis, T. II, § 263 — Mamé, Le Dr. come, Tom. I, pag. 422.

vera pace, quando non è stabilito il tempo della sua durata ed è protratta per un tempo indeterminato.

La Poria ottomana, per esempio, fino ad una data epoca ha ritenuto che per i principi della sua religione non potesse stipulare alcun trattato di pace colle potenze cristiane, e si è contentata perciò di conchindere le tregne a tempo indeterminato, le quali erra equivalenti ad una pace. Ora però la Porta ha lasciato da banda questi pregiudizii, e noi troviamo parecchi trattati di pace contratti colle potenze cristiane.

In qualunque modo sia fatto l'armistinio o a tenpo, o in perpetuo, o particolare, o generale, obbliga le parti contraenti nei termini stipulati nella convenzione. Le due parti belligeranti devono conservare la loro posizione rispettiva nello statu quo senza fare nulla di tutto ciò che il nemico avrebbe interesse d'impedire, e clus senza la tregua avrebbe probabilmente impedito. È questo il generale principio che noi possiamo stabilire per risolvere tutte le controversic che si possono elevare nella pratica circa l'applicazione di una convenzione di tregua.

Le parti combattenti non potranno in conseguenza costruire nuore fortificazioni, non potranno introdurre uella piatza bloccata o assediata nuove munizioni e nuovi viveri per continuare più lungamente la resistenza, e qualora l'armata si trovasse in una posizione svanigosa da cui senza la tregua non avrebbe potituro ritirarsi senza incontrare la resistenza del nemico, non potrebbe profittare della tregua per abbandonnare la sua posizione e prenderne un'altra migliore. Come d'altra parte la potenza che assedia una piazza non potrà continuare i lavori di assedio profittando della sospesisione d'armi, perchè se non si fosse fatta la tregua, l'artiglieria della piazza bloccata non le permetterebbe di avivicinari i impunemente, e stringere l'assedio.

Qualora contro questi precetti, una delle parti contraenti violasse i patti della tregua o commettesse qualche atto contrario alle regole generali con cui devono essere eseguiti, verrebbe ad offendero la parte avversa, e questa può riprendere le operazioni della guerra, perchè la tregua violata da una delle parti s'intende come non fatta. Le parti avverse banno perciò il dritto di vigilarsi reciprocamente no possono prendere tuttle le precausioni per prevenire le violazioni.

La tregna comincia ad obbligare dal momento siesse in cui suspulata, e spetta ai sornani rispettivi notificarla immediatamente ai proprii sudditi per impedirme la violazione, e qualora succedesse che uno dei sudditi delle pari avverse commettesse un atto di ostilità facendo, per esempio, una cattura, quell'atto deve considerarsi come non avvenuto e la preda fatta deve immediatamente restituirsi. Graude diligenza è necessaria per de-terminare esattamente il giorno in cui termina la tregua e si deve specificare se il giorno designato sia inclusivo od esclusivo. Determinato il giorno si deve sempre intendere il giorno naturale non il giorno civile, perchè la maniera di contare a giorno civile è una convenzione del dritto civile che può variare secondo i paesi.

Tutte le altre convenzioni particolari conchiuse durante la guerra o per seppellire i morti in bataglia, o per la resituizione dei prigionieri e simili devono eseguirsi fedelmente ed in buona fede. Lo stesso deve dirisi delle tregue parziali conchiuse con una pazza blocata o con una città, le quali si dicono più particol'annente capitola-tioni, le quali devono eseguirsi reciprocamente nei termini stabiliti

nella convenzione.

L'atto che pone termine assolutamente alla guerra e che fa cessare definitivamente le ostilicà, è il trattato di pace. Quest'atto deve essere fatto con tutte quelle norme generali che regolano le pubbliche convenzioni e secondo i principii da noi stabiliti nella teorica delle obbligazioni internazionali, in cui abbiamo parlato dei trattati di pace. Conchisso il trattato di pace la guerra cessa di fatto e perciò non è permesso di continuare ad occupare il territorio nemico, nel eisigere le contribuzioni di guerra, ne di ritenere i prigionieri. Le leggi accidentali che regolano i rapporti delle nazioni nello stato di guerra cello relazioni colle terre potenere cessano del tutto col trattato di pace, e rientra in pieno vigore il dritto comune che regola i rapporti internazionali mel tempo di pace.

Il trattato di pace deve regolare in maniera definitira tutte le differenze tra le due nazioni e provvedere non solo alla contestaziono principale che diede occasione alla guerra, ma a tutte le contestazioni particolari a cui ha potuto dare occasione la guerra. Esso deve regolare tutti gl'interessi delle parti contraenti e quelli altresti delle terze potenze interessate, le quali devono intervenire nella stipulazione del trattato per quella parte che a loro si riferisce; deve altresi provvedere a regolare le perdite ed i pregiudizii occasionati dalla guerra affinchè non sorgano fra le parti contraenti nuovi motivi di contesta-

zione e pretesti a nuove guerre.

Il trattato di pace dev'essere eseguito in buona fede da entrambe le parti contraenti, e nella sua applinazione si devono osservare quei generali precetti di dritto e di equità con cui devono interpretara le pubbliche convenzioni. Esso ripristina tutte le cose nello stato anteriore alla guerra, richiama in vigore tutte le obbligazioni contratte che non sieno state modificate o derogate nella conchiusione della pace, fa cessare qualunque possesso non legitimo ed obbliga alla resituazione di tutto quello che si trova nelle mani del nemno, e che non è stato volontariamente de espressamente a lui ceduto nella conchiusione della pace. Notiamo però che il nemico è obbligato a restitutire le cose nello stato in cui si trovarano quando le occupava, e

Long-Hardanog

perció qualora nel territorio occupato si trovassero oggetti a lui appartenenti, e destinati all' suo delle cose occupate egli può riprendere i suoi oggetti. Per tutti i deterioramenti poi avvenuti nelle cose occupate noi stimiamo che la prudenza esige di transigere, perchè le conseguenze di una guerra apporta sempre gravi danni alla parte viuta, e il volere pretendere la ritazione dei danni sarebbe lo stesso che eccitare nuovi motivi di contestazione e rendere le guerre interminabili:

Per tutte le particolarità con cui devono eseguirsi i trattati di pace noi osserviamo che è necessario tener conto dei termini della convenzione e delle regole generali con cui devono interpretarsi le publiche convenzioni.

### SEZIONE III."

## DELLA NEUTRALITA

# CAPO PRIMO.

Natura della nontralità.

La nationi sono nelle loro relationi reciproche in uno stato di indipendenta prefetta, non essendo alcuna superiore all'altra, gli atti dell'una non possono avere nessuna forza obbligatoria, e finchè ciassuna opera nei limiti del territorio nazionale, e non offende il dritto delle altre può operare indipendentemente dalla nazione a lei vicina.

Da questo principio poggialo sul dritto primitivo ed assoluto ne siegue che, allorriba una nazione intraprende una guerra, le nazioni limitrofe non possono essere obbligate a prendervi parte, e possono rimanere del tutto estranee, continuando a godere il beneficio della pace. Esse possono conservare le loro relazioni amichevoli con ciascuna delle parti belligeranti, a meno che non si fossero obbligate di prunder piarte al conflitto o in virtù di una lega particolare che runisce ad una delle parti belligeranti, come membro per esempio d'uno Stato confoderato o di uno Stato composto; o per avere contrato un'alleanza. Nel qual caso l'obbligo di prender parte alla guerra si estende solamente alla guerra giusta o che nel dubbio debba ritenera itale (1). Una nazione la quale sopravenuta la guerra.

FIORE

45

<sup>(1)</sup> Kluber, Droit des gens, § 279.

non prende parte al conflitto, e conserva la perfetta imparzialità rispetto alle parti belligeranti dicesi neutrale.

Il dritto di restare neutrale in una guerra, è una conseguenza immediata del dritto d'indipendenza, nè il legame di parentela, nè le relazioni di buono vicinato possono obbligare un sovrano ad avventurarsi alle pericolose eventualità d'una guerra. Gli stessi precetti morali che comandano di difendere un amico ingiustamente attaccato, o di soccorrere l'innocente oppresso, non possono, dice il Galliani, applicarsi alle nazioni così come si applicano tra gl'individui, e ciascun popolo ha il dritto assoluto immutabile ed imprescrittibile di serbare la neutralità allorchè il benessere sociale lo esige (1). Le condizioni necessarie poi, perchè la neutralità potesse esistere sono che il popolo neutrale non deve sposare nessun partito, non deve prendere alcuna parte nelle vicende della guerra, non deve inviare alcun soccorso d'armi, di nomini o di danaro, ma deve continuare con entrambi le parti belligeranti quelle medesime relazioni che aveva nel tempo di pace, rendendo ad entrambi quei buoni ufficii di umanità, che la natura impone e che la guerra non deve interrompere, e serbando a loro riguardo la perfetta imparzialità. Il nome stesso significa sufficientemente quali sono le condizioni necessarie perchè la neutralità esista. Secondo dice il Wolf: neutrarum partium esse, neutri parti, belli causa, favere (2).

Da quanto abbiamo detto risulta chiaramente come possa definirsi la neutralità. Il Kluber, c. II, § 279, chiama popolo neutrale quello che nel caso di guerra non presta soccorso ad alcuna delle parti belligeranti. Hubner si esprime con queste parole: - La neutralità consiste in una inazione completa relativamente alla guerra, ed in una imparzialità esatta e perfetta manifestata per mezzo di fatti a riguardo dei belligeranti in tutto quello che ha rapporto alla guerra ed ai mezzi diretti ed immediati di farla (3). Galliani vuole che la neutralità sia la posizione del principe, che trovandosi in relazione di pace, d'alleanza, o d'amicizia con altri sovrani che sono in pace fra loro, continua a restare nel medesimo stato a loro riguardo, benchè tra loro sia avvenuta una rottura, e sia scoppiata la guerra (4). Azuni poi dice che la neutralità è la continuazione dello stato di pace di una potenza, la quale avvenuta la guerra tra due o più uazioni, si astiene assolutamente di prendervi parte (5). Di queste definizioni noi accettiamo quella di Azuni come la più semplice e

<sup>(1)</sup> Gulliaui, Dei doveri dei Principi, Part. I, Chap. III. -- Hautfeille, Droits et decoirs des sotions, L. 1, pag. 376.
(2) Wolf, Jan geat., § 672.

<sup>3</sup> De la saisse des batiments neutres, t. I. Part. I. Cap. 2. (4) Galliani, Op. cit. Assiomi e Definizioni.

<sup>(5)</sup> Azuni, Dritto marittimo dell'Europa, Cap. I, art. 3.

quella che più direttamente definisce la neutralità, mentre quella del Klūber e del Galliani definiscono pinttosto lo stato dei popoli

neutrali, che la neutralità direttamente.

Dal concetto e dalla definizione della neutralità siegne che i popoli neutrali restano nel pieno possesso dei loro dritti così come se la guerra non fosse sopravenuta a loro riguardo. Questo principio semplicisimo asrebbe di facile applicazione se nella pratica non fosse stato alterato alcuna volta dall'ambizione delle potenze belligeranti che per smodato desio di conquista hanno preteso di conculcare colla prepotenza i dritti delle potenze neutrali: alcuna volta dall'interesse delle potenze neutrali, le quali hanno volto godere il privilegio della neutralità senza essere del tutto estranee alla guera: per uni spesso si sono veduti consacrati nel dritto pubblico europeo molti principii ingiusti che contraddicono il dritto primitivo. Noi esamineremo mano mano le moltiplici quisitoni relative alla neutralità e prima determineremo chiaramente il concetto della vera neutralità esaminando le divisioni ammesse dai pubblicisti.

### CAPO SECONDO

### Divisione della neutralità.

Secondo il dritto primitivo la neutralità non è divisibile, o un polo resta estraneo alla guerra e conserva l'assoluta imparzialità riguardo alle parti combattenti, ed è veramente neutrale; o prende in qualunque maniera parte alla guerra sia direttamente che indirettamente, e non può dirsi più neutrale. Eppure secondo il dritto secondario noi troviamo che in virtò di trattati qualche riazione ha usurpato il privilegio di essere considerata neutrale, mentre non lo rea realmente, o ha imposto da altre nazioni l'obbligo di fare alcuni atti contrarii alla neutralità, benchè avessero dichiarato di voler essere estranee alle ostilità. Da ciò le diverse specie di neutralità distinte dai pubblicisti, le quali non possono sempre armonizzare col dritto primitti.

La prima distinzione della neutralità adottata da Klüber (1) è di

(1) Hubner, opera citata, t. 1, Part. I e II.

neutralità generale e neutralità particolare. Chiama egli neutralità generale lo stato di una nazione, che senza essere alleata di una delle due parti belligeranti, serba a loro riguardo la perfetta imparzialità per qualunque guerra potesse sorgere tra esse. Chiama poi neutralità particolare lo stato di una nazione la quale si è obbligata in virtù di una convenzione espressa di serbare la neutralità nell'occasione di una particolare guerra sorta fra due potenze. Questa distinzione se non è falsa è per lo meno inutile, e noi rigettiamo tutte le divisioni che non servono ad altro che a gittare l'oscurità nelle cose le più semplici. L'Hubner ha voluto col nome di neutralità generale significare quella che abbraccia tutte le guerre e tutte le nazioni come la neutralità del Belgio stipulata nel trattato conchiuso a Londra il 15 novembre 1831, tra la Francia, l'Inghilterra, l'Austria, la Prussia da una parte, ed il Belgio dall'altra (1), e dal trattato di Londra del 19 aprile 1839, tra il Belgio e i Paesi Bassi, trattato garantito per convenzione dello stesso giorno da Francia, Inghilterra, Austria e Prussia: pel quale trattato art. 7 fu stipulato che il Belgio formerebbe uno Stato indipendente e perpetuamente neutro, e che sarebbe obbligato di osservare la neutralità rispetto a tutti gli Stati d'Europa (2). Tale sarebbe pure la neutralità della Svizzera stipulata nel trattato di Vienna nel 1815. ed estesa ad una parte della Savoia coll'atto finale del congresso di Vienna art. 92, neutralità riconoscinta dalle potenze alleate col trattato di Parigi del 20 novembre 1815 (3). E tale fu la città di Cracovia dichiarata strettamente neutrale pel trattato addizionale conchiuso a Vienna il 3 maggio 1815, tra l'Austria, la Russia e la Prussia.

Tutte queste neutralità non sono che trovati della politica, e durano tanto quanto durano i trovati della politica. Un interesse le crea: un altro più forte le distrugge. Abbiamo veduto la repubblica di di Cracoria soppressa dagli stessi suoi protettori, e così scomparime la di lei neutralità. Chi si meraviglierebbe di vedere il Belgio in certe circostane divenir una provincia francese?

Questa neutralità che si estende a tutte le guerre e a tutte le nazioni è quella che Klüber dinota col nome di neutralità generale, ma a noi sembra non esatta la distinzione, perchè se noi consideriamo la libertà lasciata alla Svizzera di fornire truppe ausiliarie a tutti

Nouscau Recuil de Martens, t. XI, e XVI.
 Martens e de Cussy, Récuit sonuel, t. IV, Pag. 573. — Arentt, Essai sur la neutralité de la Belgique.

<sup>(3)</sup> Martens, Opera cit. Supplem. t. VI. Pag. 740. Per le proteste della Svizzra nel 1839 contro l'ammessione progettata della Savoia alla Francia e sullo contestazioni sollevate per la cessione della Savoia, come contraria ville stipulazioni del trattato del 1815 leggasi Zeller, Anuté historipue, t. 2 (1869), pag. 20 — Assancire exceptophique (189-80) — Assancire del Dema Mendet (1859-60).

i belligeranti, dobbiamo convenire che quella neutralità non è assolutamente generale, e piuttosto a noi sembra doversi denotare col

nome di neutralità puramente convenzionale.

Il dritto infatti di serbare la neutralità o si fonda sul dritto di natura, cossa sulla personalità politica di ciascuno Stato, ed in tal caso la neutralità potrà dirsi semplice e naturale, overo questo dritto può sessere sipiulato dai trattati conchiusi espressamente o durante una guerra, o per convenzione bilaterale tra una o più potenze beligeranti, o una o più potenze non belligeranti, o una o più potenze non belligeranti, ed in tal caso la neutralità è convenzionale. Questa distinzione ammessa da Kibber a noi sembra più razionale e l'accettiamo perchè poggista sul dritto slesso primitivo (1). Così accettiamo nacora l'altra distinzione dello stesso nutore di neutralità volontaria o neutralità obbligatoria, poichè una nazione o può restare neutra di propria volontà in virtì del dritto di libertà e di indipendenza, che le spetta secondo la legge primitiva, o potrebbe esser a ciò obbligata in virtà di un trattato: neutralità, obbligatoria.

L'Hübner e l'Atumi dividono la neutralità particolare e convenzionale in neutralità piena di intera, e neutralità limitata. La prima si ha quando uno Stato serba una condotta di assoluta imparzialità in una guerta rispetto da el netrambe le polenze belligeranti. La soconda si vertifica quando una nazione essendo obbligata da un trattato anteriore di prestare soccorso ad una delle parti belligeranti, o di fornirle un corpo di truppe ausiliarie, o di accordario il passagio dell'armata, o la cessione di una piazza forto, o di permettere l'arrolamento e simili, adempie la sua obbligazione prestando il nocorros promesso e nel resto riuane del tutto estruace nella guerra. Contro promesso e nel resto riuane del tutto estruace nella guerra. Contro promesso e nel resto riuane del tutto estruace nella guerra. Per la contro dell'armatica della contro della contr

Se la vera neutralità importa l'assoluta imparzialità nella guerra come potrà ritenersi neutrale una nazione la quale presta un soccorso ad una delle parti belligeranti? Noi siamo d'avviso coll'Hautefeuille che l'altra parte belligerante può trattare come nemica la nazione che presta il soccorso, perchè usa nel fatto un atto di parzialità rispetto alla parte avversa. Secondo il dritto primitivo la neutralità e, indivisible, e quantanque non mancano nella storia fatti che hanno ammessa la voluta distinzione, pur noi non possianno ammetterla e la riteniamo contraria al dictito (2).

Ne vale la ragione adottata dall'Hubner, che quando il trattato fu fatto prima che si verificasse la guerra e la nazione neutra presta

<sup>(1)</sup> Klüber, Opera cit., Part. 2, Chap. 2 sect. 2, § 280. (2) Hautefeuille, op. cit. tit. IV, sect. 11.

il soccorso a cui si era obbligata essendo il suo atto un adempimento di un' obbligazione contratta, non può considerarsi come un atto di ostilità, perchè noi riflettiamo che il contratto può obbligare le parti contraenti non già l'altra parte belligerante, la quale non può, nè deve considerare come neutrale una nazione che concorre ad accrescere le forze del suo nemico. Che cosa importa che il trattato sia stato conchiuso in un tempo anteriore alla guerra? La parte belligerante non può esser obbligata a considerare come neutrali quelle nazioni che non sono veramente tali. Riflette bene il Massè: non vi è stato intermediario tra la pace e la guerra, e se in alcuni casi certe nazioni hanno preteso a questo stato, e se le loro pretensioni sono state accettate, questi fatti particolari prodotti da circostanze di tempo e di luogo, o da considerazioni politiche devono restare senza influenza nella quistione di dritto (1).

La stessa opinione è sostenuta dal Martens e dal Ferreira il quale così si esprime sul proposito: non ci si dica che l'alleanza essendo stata fatta innanzi alla rottura della guerra, l'alleatu non ha avuto intenzione di nuocerci. Noi pure possiamo dire che non abbiamo intenzione di punirla. Noi non facciamo che paralizzare le sue forze, affinch'egli non abbia modo per aumentare quelle del nostro nemico. È certo, che è giustissimo che egli adempia l'obbligazione contratta, ma non è meno giusto che noi gl'impediamo il mezzo per

poterla adempiere (2).

Dal principio che i trattati d'alleanza sono un ostacolo alla vera neutralità, siegue ancora che una nazione la quale si fosse dichiarata alleata di un'altra in una guerra, non potrebbe pretendere di essere considerata neutrale rispetto ad un'altra potenza, con cui quella stessa nazione si trovi in guerra. Immaginiamo che la Russia sia in guerra con la Turchia e colla Svezia, e che l'Austria si dichiari alleata della Russia nella guerra in Turchia, può pretendere di essere considerata neutrale nella guerra che la Russia ha colla Svezia? Quantunque la storia ci fornisca alcuni esempii di questa specie di neutralità, pure noi siamo obbligati a rispondere negativamente al quesito proposto, perchè quantunque l'Austria non concorra direttamente nella guerra contro la Svezia, pure aiutando la Russia nella guerra in Turchia, influisce sull'esito della guerra nella Svezia perohè la Russia avrebbe libero un numero di forze maggiori per combattere nella Svezia, locchè non avrebbe potuto se non era aiutata dall'Austria nella guerra in Turchia. Dunque in questo caso non essendovi assoluta imparzialità, non può ammettersi la neutralità.

<sup>(1)</sup> Massè, Droit Commercial, t. I. liv. 2, tit. 1, sect. 2, chap. 2, § 1. - Azuni, t. II, pag. 69.
(2) Martens, Droit des Gens, § 304. — Ferreira, notes.

Un'altra distinzione della neutralità ammessa dai pubbliciati è quella di neutralità penrale, ossi di tutto il territorio nazionale e neutralità parziale ristretta solamente ad una parte del territorio. Il Moser di riferiace alcuni esempii di questa specie di neutralità. Così fu la convenzione di neutralità del 4756, relativamente alla fortezza di Königstein, e la convenzione del medesimo genere rispetto alla fortezza neutralità dei Paesi Bassi austriarie delle provincie prussiane, e la convenzione sulla usrigazione del Reno del 1896 (1). Ma nostante gli esempii contrarii noi dobbiamo ammettere, che se la politica e la necessità ha consigliato la parte belligerante a rispettare questa falsa neutralità per non far gittare il neutrale dalla parte del nenico, ciò non ostante noi non possiamo legitimare questa del nenico, ciò non ostante noi non possiamo legitimare questa del nenico, ciò non ostante noi non possiamo legitimare questa del nenico, ciò non ostante noi non possiamo legitimare questa del nenicalità a metà come conternat a divitte primitivo.

Senza allargarci quindi ad esaminare le altre divisioni proposte dai publiciati recomandiamo agli studiosi l'opera del Mosere del Banniza (Disert. de neutralitate) e quella dell'Hautefeuille e ripetendo il principio le tante volte citato, che la neutralità è indivisibile, conchitudiamo che non possiamo ammettere altra divisione che quella proposta dal Klüber di neutralità neutrale e convenzionale, la quale determina l'origine della neutralità. se è noccita cioè al dritto di

natura, o ai trattati.

Riflottiamo che la neutraliti può essere sostenuta colle armi (neutralità armata), lo che si verifica quando una nazione mette in piedi una forza di terra o di mare, e la destina a difendere la neutralità che la proclamata, respingendo qualunque attacco contro i suoi legittimi druti come potenza neutrale. A ciò ottenere la potenza neutrale può allersi con gi altri Stati neutrali per prestarsi reciproco soccorso in caso di violazione ai dritti di neutralità. Così nel 1780 fin conclusia la prima lega delle potenze neutrali capitanata dalla Russia che giovò sommanento al progresso del dritto maritimo dichiarando i dritti delle potenze neutrali, e mettendoli al sicuro dagli attacchi della diplomazia e dall'ambizione delle potenze marittimo.

<sup>(1)</sup> Moser, XI. - Marteus, Récueil. VIII, 295.

### CAPO TERZO.

### Doveri delle potenze neutrali.

Il dritto che ha ciascuna nazione indipendente di continuare nello stato di pace, mentre gli altri fanno la guerra, è un dritto primitivo ed un attributo incontrastabile della sovranità. E poiche ogni dritto è correlativo ad un dovere, al dritto di neutralità corrispondono alcuni doveri, i quali la nazione neutra deve adempiere per

godere il beneficio della pace durante la guerra. Il primo di questi doveri è di non mischiarsi nelle ostilità e non

portare soccorso all'uno o all'altro dei combattenti. Il neutro è l'amico comune delle due parti, dice il Wehaton (1), e per conseguenza non può favorire una parte con detrimento dell'altra, e Kluber così si esprime sul proposito. Uno Stato neutro non è nella guerra nè giudice, nè parte; non solamente egli non deve credere lecito, ne permettere ai suoi soggetti alcuna azione che potrebbe favorire o aiutare nelle operazioni della guerra l'una delle parti belligeranti; ma nemmeno deve permettere che alcuno di essi offendesse i dritti dell'una o violasse il rispetto dovuto alla neutralità con pregiudizio della parte avversa (2). Ed il Binkersoek dice: è dovere dei neutri di fare in modo di non intervenire nella guerra e rendere eguale ed esatta giustizia alle due parti — Bello se non inter-poneant. — Quegli che sconosce questi doveri e prende una parte nella lotta cessa di essere neutro, egli entra fra i due combattenti e diviene l'alleato dell'uno ed il nemico dell'altro, nè può pretendere di godere i beneficii della pace. Nemmeno se uno dei combattenti gli fosse amico, può lo Stato neutro usargli quei favori che le relazioni di amicizia consigliano in tempo di pace: ogni parzialità tollerata e permessa prima della guerra diventa offensiva dopo scoppiata la guerra, ed il neutro non può soccorrere o rifiutare più o meno all'uno che all'altro senza perdere il vantaggio della neutralità (3).

<sup>(1)</sup> Wheaton, Droit international, Chap. 3, § 3.

Klüber, Part. 2, Tit. 11, Sect. 11, § 284.
 Binkersock, Quassi. jur. pub., lib. 1. Chap. IX.

Nè toglia credersi che il neutro adempia il dovere della imparzialità rispetto alle due parti belliegranti, accordando eguali soccorsi ad entrambi, perchè secondo riflette il Vattel l'imparzialità vera consiste nel negare i soccorsi ad entrambi i combattenti, non nel donarli egualmente ad essi: e ciò sì perchè è impossibile di osservare l'eguaglianza perfetta e concedere le medesime cose, la medesima quantità di truppe, di munizioni, d'armi; sì perchè à assurdo che una nazione soccorra egualmente e contemporaneamente due nemici. Le circostanze diverse in cui potrebbe formit la occorsi, già romperetbero il aguaglianza perchè un soccorsocondizione del nemico in modo, che non può essere equivalente un soccorso exuale formito in attre circostanze di

Tutti i pubblicisti i quali si accordano che i neutri debbono serbare la perfetta imparzialità fanno l'eccezione purchè non siano legati da un trattato antecedente, in virtii del quale siano obbligati di accordare ad una delle due parti alcuni speciali favori. Questa opinione è sostenuta dallo stesso Binkersoek ed Hubner, mentre sostiene che le potenze neutrali non debbono prendere parte alle ostilità, sog-giunge a meno che non vi fossero obbligate da un motivo superiore, intendendo con ciò parlare dei trattati (2). Noi esponemmo già sul proposito la nostra opinione, ed in conferma vi aggiungiamo, che il trattato benche sia conosciuto da entrambe le parti belligeranti, finche non sia da entrambe accettato, non può imporre l'obbligazione di riconoscere come neutro, uno che nel fatto è l'alleato del nemico. Secondo i principii del dritto primitivo ed assoluto nessuna eccezione può ammettersi, perchè nessuna circostanza può conservare il carattere di neutro ad una nazione che nel fatto ha cessato di esserlo. Sia pure che una nazione fosse stata obbligata dalla violenza e dalla forza a promettere un soccorso nel caso di guerra ad un'altra, se verificata la guerra vuole dichiarare la neutralità, in qual modo potrà conservarla mentre accorda il soccorso promesso?

Tutti i pubblicisti ammettono che se una nazione avesse cedutu una piazza forte ad una delle parti belliggiranti, o le avesse permesso il passaggio delle truppe nel suo territorio, fosse stata pure a ciò obbligata da un tertatto anteriore, la parte lesa può impadronirisi di quella piazza, può distruggerla, può trasportare il teatro della guerra fino nel territorio del preteso neutro, e può trattarlo da nemico. Conce dunque si possono ammettere queste conseguenze sostethere poi che la potenza era neutrale? Se è neutrale non

<sup>(1)</sup> Vattel, Droit des gens, Liv. III, Chap. VII, § 104.

<sup>(2)</sup> Hubner, De la saisse des bâtiments neutres, t. 1, Part. I, Chap. 3, § 8.
FIGRE
46

può essere trattata da nemica, se è nemica non può considerarsi neutrale.

Quello che ha indotto in errore i pubblicisti si è stato l'aver truvato nel dritto secondario riconosciute queste contraddizioni, ma quali nigiustizie sociali non sono state consacrate nella storia dalle potenze? E dovrà la scienza consacrare come legittimo le usurpazioni

sanzionate solo dalla violenza e dalla forza?

Noi confessiamo che spesso la debolezza della nazione neutra, e l'impotenza di resistere alle usurpazioni delle gradi potenze ha obbligato i popoli neutri a soccorrere uno dei belligeranti nella guerra me che perciò ? Ciò significherorbis solamente che il popolo neutro non è colpevole, ma è vittima di chi prepotentemente abusò della forza, ma non unai potrà sostenersi che debba consideraris come neutro chi cessò dall' esserlo, accordando i soccorsi promessi e divenendo i alletto di uno dei combattenti. Alcuna volta l'interesse stesso delle parti combattenti ha combattenti. Alcuna volta l'interesse stesso delle parti combattenti del di di consistenti del principi del di consistenti del principi del di consistenti del principi del di con si può ammettere quello che l'ambizione o l'interesse ha ssesso consistato.

Così quando la Danimarca, in conseguenza di un trattato anteriore di alleanza difensiva forni alcuni soccorsi limitati di vascelli e di truppe alla regina Caterina II di Russia nella guerra del 1778 contro la Svezia, il dritto astratto della Corte danese di serbare la neutralità, ad eccezione di quello che si riferiva ai soccorsi stipulati, fu appena contestato dalla Svezia e dalle potenze alleate mediatrici, e ció per non costringere la Danimarca a gittarsi dalla parte della Russia, ed accrescere notabilmente le forze del nemico. Ma risulta evidentemente dalla storia, che se la guerra fosse continuata, la falsa neutralità della Danimarca non sarebbe stata tollerata, a meno che essa non si fosse rifiutata di accordaro alla Russia i soccorsi stipulati nel trattato del 1773. Anche la Francia in un trattato di alleunza e di commercio cogli Stati Uniti, stipulato nel 1778, si riserbò il privilegio che i suoi corsari fossero ammessi nei porti americani colle loro prede, ad esclusione di quelli del suo nemico, ma non ostante questo trattato l'Inghilterra e l'Olanda fecero sentire le loro querele al governo americano nel tempo della guerra colla Francia, ed il privilegio esclusivo che volca pretendere la Francia fu oggetto di varie contestazioni (1). Noi dunque conchiudiamo che non ostante gli esempii in contrario nessun motivo posteriore, come sostiene l'Hubner, può autorizzare il neutrale ad usare una parzialità ad una delle

<sup>(1)</sup> Lettre de M. Iefferson a MM. Hammard et Van Berkel 9 Sept. 1793.

due parti combattenti, e che mancando a questo dovere cessa di essere neutrale.

Nel determinare i doveri della nazione ncutrale noi dicemmo che essa non solo non deve direttamente prestare aiuto ad una delle parti belligeranti, ma non deve permettere che nel suo territorio il nemico commetta alcun atto di ostilità contro gl'interessi della parte avversa, nè che si serva del territorio neutrale per le operazioni della guerra. Sorge la quistione tra i pubblicisti se l'accordare il passaggio delle truppe pel territorio neutrale sia una violazione dei doveri di neutralità. Se noi esaminiamo la quistione coi principii della ragione dovremo necessariamente ammettere, che l'accordare il passaggio delle truppe pel territorio neutrale, sia per andare ad attaccare il nemico, sia per ritirarsi ed evitare una completa disfatta, è un fatto ehe può influire grandemente sull'esito generale della guerra, e chi ciò concede non si può dire del tutto estraneo alla guerra. Pur tuttavia noi troviamo, che non solo i pubblicisti antichi, fra i quali vi è lo stesso Grozio, ma anche i più moderni, come il Martens sostengono che l'accordare ad entrambe le parti belligeranti la facoltà di attraversare il territorio con un corpo di armata, o concederlo solo ad una delle parti elle ne fa dimanda, non sia una violazione della neutralità. Molto meno poi, soggiunge lo stesso autore, la potenza neutrale è obbligata ad opporsi colla forza per impedire il passaggio. Che anzi l'ineguaglianza stessa che potrebbe verificarsi a questo riguardo, qualora la potenza neutrale accordasse il passaggio ad una delle parti negandolo all'altra, non deve ritenersi come una violazione della neutralità, qualora questa ineguaglianza di condotta si osservava in tempo di pace, o quando è fondata sui trattati generali conchiusi in tempo anteriore alla rottura (1). Grozio poi è andato anche più innanzi, sostenendo che il belligerante ha il dritto assoluto di esigere il passaggio delle suo armate attraverso il territorio neutrale, e ehe il sovrano non potrebbe rifiutarlo senza violare i precetti della logge naturale, senza commettere un'ingiustizia e dare ragionevole motivo ad una guerra (2).

Le ragioni su cui si poggia il Grazio per sostenere la sua opinione souo poggiate a questo principio fondamentale. Ogni qualvolta una nazione ritrae grande vantaggio da un fatto senza cagionare ad un'altra un danno positivo, può a buon dritto porre quel fatto. A questo principio poggiato Grazio sostiene che essendo le vie destinate a porre ni comunicazione i luogli ilontani, cel essendo il loro uso

Martens, Droit des gens, Vol. II, Liv. 8, Chap. 7, § 310.
 Grotius, De jure belli et pucis, Lib. 2, Chap. 2, § 513. — Henricus et Sannalis Coccejus, Comment. sul Grotio, luog. cit. — Wolf, § 1182. — Vattel, Droit des gens.

innocente e senza inconvenienti per il proprietario del suolo, tutti hanno dritto di servirsene per il passaggio, per il commercio, ed anche per far la guerra, ed il proprietario non potrebbe impedire il passaggio senza violare le leggi naturali (1). Noi non possiamo ammettere questo principio del Grozio, ed in prima non crediamò che il territorio nazionale sia soggetto alla servitù perpetua delle altre nazioni, e come in tempo di pace il sovrano del territorio puo escludere gli stranieri, quando ha giuste ragioni per farlo, così nel tempo di guerra il suo dritto non è meno certo ed incontestabile.

Riflettè bene il Wehaton, che il passaggio su di una proprietà, fosse pure innocente, non può eseguirsi senza il consenso del proprietario, il quale non può essere obbligato a darlo contro sua volontà (2). Come possiamo riconciliare questo preteso dritto di passaggio colla sovranità ed indipendenza nazionale? È tanto certo che non esiste questo dritto, che come riflette il Galliani, non troviamo nella storia nessun esempio di un popolo potente e veramente neutro presso cui un belligerante più debole ha fatto valere questo dritto (3). Noi dunque possiamo concluiudore coll'Hautefeuille che nessuna nazione se non ha trattato speciale ha il dritto di pretendere il passaggio delle truppe a traverso di un territorio neutrale (4).

Ma se la potenza neutrale concede spontaneamente questo passaggio dovrà questo fatto considerarsi come una violazione dei doveri di neutralità? Non ostante la contraria opinione del Martens, del Vattel, del Wehaton a noi sembra più giusta quella espressa dall'Heffler e seguita pure dal Ferreira. L'Heffler così si esprime: -Non solamente il passaggio delle truppe armate nel territorio neutrale non è un dritto, ma ancora la concessione del passaggio è da parte della potenza neutrale una violazione dei suoi doveri, e dà all'altra parte un giusto motivo di dichiararle la guerra, e di trattarla come nemica: e se il neutro essendo troppo debole non potè resistere al belligerante, se la concessione del passaggio fu accordata sotto la pressione della forza, almeno il neutro dovea protestare per non sembrare di approvare una manifesta violazione (5). Nel fatto queste concessioni non sono state considerate come giusto motivo per dichiarare la guerra alla potenza neutrale: ma secondo il Galliani è almeno una grave presunzione dell'animo poco amichevole, e d'una poca sincera imparzialità, ed il neutrale si addossa

Sir M. Scott, Vol. III, pag. 353.
 Wehaton, t. II, Chap. 11, § 8.
 Galliani, Dei dozer dei principi wentreli, Part. I, Chap. 7.
 Hautefeuille, opera cit., tit. 5, Chap. 1.

<sup>(5)</sup> Heffler, Droit Public International. - Ferreira, Notes à Martene, Liv. VIII, Chap. VII, § 311.

la responsabilità del suo oprare, e non potendo negare il passaggio alla parte nemica potrebbe vedere il suo territorio cambiato in teatro della guerra, perchè il nemico ha sempre dritto d'impedire il passaggio o di opporsi alla ritirata, ed il territorio neutrale potrebbe essere occupato dalle armate dei combattenti.

La neutralità vera e perfetta, esigendo da parte di chi vuole mantenerla, che si astenga da ogni partecipazione alle operazioni della guerra, impone il dovere non solo di non inviare truppe, vascelli e armate per soccorrere i belligeranti, ma d'impedire ancora che i proprii sudditi prendessero parte alle ostilità, arrolandosi sotto le bandiere nemiche, o accettando le lettere di marca, o cooperando all'armamento ed a rendere più forte uno dei combattenti. Ordinariamente le potenze veramente neutrali alla solenne dichiarazione della nentralità fanno seguire un' ordinanza ai loro sudditi di non immischiarsi in veruna guisa alle operazioni della guerra. Il Martens ne riferisce parecchi esempii nella sua raccolta (1). A noi piace meglio riportare l'ordinanza della Francia in seguito della dichiarazione della neutralità nella guerra degli Stati Uniti di America nel 1861 imitata poi dall'Inghilterra e dalla Spagna. Essa siesprime nei seguenti termini: - è interdetto ad ogni Francese di accettare commissioni dall' una delle due parti belligeranti per armi e vascelli, o accettare lettere di marca per fare la corsa marittima, o concorrere in qualunque maniera ad equipaggiare o armare una nave da guerra di una delle due parti, o arrolarsi o prendere servizio sia nell'armata di terra, sia a bordo dei vascelli o corsari. I Francesi residenti in Francia o all'estero devono astenersi da qualunque fatto che commesso con violazione delle leggi dell'impero e del dritto delle genti potrebbe essere considerata come un atto di ostilità da una delle due parti combattenti (2).

Molto controversa tra i pubblicisti è la quistione se una nazione neutrale possa permettere che una delle parti belligeranti facesse la leva di truppe nel suo territorio senza perdere i vantaggi della neutralità. Varie sono le opinioni e le soluzioni date; il Vattel così si esprime sul proposito: Tutto quello che una nazione fa usando dei suoi dritti, ed unicamente in vista del suo bene, senza parzialità e senza disegno di favorire una potenza con pregiudizio dell'altra, tuttociò non può considerarsi come contrario alla neutralità. Allorchè un popolo per occupare i suoi sudditi ha la costumanza di favorire l'emigrazione e di permettere le leve in favore di quelle potenze a

<sup>(1)</sup> Exemple de reglèments sur le commerce des neutres. - Martens, Recuil, t. IV, pag. 24 e seg., t. V, pag. 235 e seg., t. VI, pag. 453 e seg. Supplem. t. III, pag. 528 e seg.
(2) Zeller, Année historique, t. III, pag. 54.

cui lo voglia concedere, il nemico di quella potenza non può considerare quell'atto come ostile, a meno che non sia dato per sostenere una causa ingiusta e per odio contro l'altra parte belligerante. In appoggio del suo principio egli cita l'esempio degli Svizzeri che hanno sempre permesso nel loro territorio la leva di truppe, senza che alcuno avesse preteso di dichiarare loro la guerra per questo fatto (1). Anche il Galtiani sceglie questa opinione: - se un sovrano, dic'egli, permetterà di farsi leva di truppe nel suo Stato non cesserà di essere neutrale, semprechè non usi parzialità : poiche egli allora non fa se non lasciare ai suoi sudditi la libertà di spatriarsi. ed ha questo dritto che è fra lui ed i sudditi non possono essere costretti a rinunziare, nè vi è chi se ne possa dolere (2). Però anch'egli sostiene che bisogna per risolvere la quistione esaminare le abitudini, i costumi e le leggi del paese. Se una nazione fosse stata solita di permettere la leva di truppe in tempo di pace non sarebbe obbligata di negare la facoltà, verificatasi la guerra. Ma se un sovrano non avesse mai permesso ai suoi sudditi di passare a servire da soldati, o da marinari presso altre potenze, io dubiterei molto che lo potesse fare per la prima volta durante una guerra tra due amici suoi. Ne mi muoverebbe il dirmisi che egli ne abbia egualmente offerto il comodo e la facilità ad ambidue, perciocchè potrebbe essere tanto diseguale il bisogno dei combattenti che mentre uno per la scarsezza che soffre di uomini riceverebbe prezioso e potente soccorso da siffatta permissione: all'altro sarebbe forse inutile e soverchia (3).

Non ostante l'autorità del Vattel e del Volfio che sostiene i medesimi principii, e altri pubblicisti che l'hanno seguito, nella guerra europea nel 1793 il governo americano professò principii contrarii per l'arrolamento di truppe e l'equipaggio di vascelli fatto da una delle parti belligeranti. Il governo americano rifletteva che se la potenza neutrale per ragione della sua nentralità non poteva fornire uomini o armate ad una delle parti belligeranti per aiutarla nella guerra, nè l'una, nè l'altra parte belligerante poteva fare arrollamenti per suo vantaggio nel territorio neutrale essendo contrario ai doveri della neutralità (4). Questi principii furono poi incorporati e sviluppati in una legge del congresso tenuto nel 1794, e confermati nel 1818. In questa legge è stabilito non essere un dritto di qualunque persona soggetta alla giurisdizione degli Stati Uniti di aumentare la forza di un vascello di guerra di una potenza straniera in guerra

Vattel, Droits des gens, Liv. III, Chap. VII, pag. 110.
 Galliani, Dei doveri dei Principi, Part. 1, Chap. 9, § 4.
 Galliani, luog. cit.

<sup>(4)</sup> Lettre de M. lefferson a M. Genet, 17, Juin 1793.

con un'altra potenza con cui gli Stati Uniti fossero in pace, nè esse l'ecito di accordare truppe o uomini pel servizio straniero di terra e di mare, o di prender parte all'armamento e simili. In questi casi il vascello è soggetio a confica, ed il presidente è autorizatio ad usare la forza per sostenere i doveri di neutralità prescritti dalla legge. L'inghilterra anche segui l'esempio dell'America e nell'atto del pariamento intiolato: Alto per impedire l'arrodimento dei sudditi di Sua Mursià Britannica nelle armate struniere è stabilito secondo l'antico statuto la pena di morte come pel caso di ellonia, o di crimine, per chi prendeva servizio in armate straniere senza permesso di Sua Massiti: e negli statuli posteriori la pena è mitgata (1).

Per risolvere la questione secondo i principii di dritto noi crediamo seguire l'opinione del Ferreira e dell'Hautefeuille, secondo i quali la concessione di far leva di truppe nel territorio neutrale deve considerarsi come una violazione dei doveri di stretta neutralità. È certo che anche lo stesso Wattel ammette che quaudo il permesso dell'arrolamento vantaggia notabilmente la condizione del belligerante cessa dall'essere innocente e diventa ostile. Ma dove troveremo noi il principio di appreziazione per fissare il numero di armati necessario perchè la cooperazione del neutro cessi di essere innocente e diventi ostile! In certe circostanze anche un solo battaglione di truppa ausiliaria può decidere dell'esito della battaglia, e la permissione di arrolare truppe non poctnod essere giammai un falto innocente per l'esito della battaglia, deve considerarsi come una cooperazione indiretta alla tuerra, ed un atto di osilità.

Allorchè nel Parlamento inglese si votò l'auto sul beclutamento, sir G. Mackintosh rifietteva, che il principio di neutralità riciideva solamente che il legislatore inglese conservasse le leggi nello stato in cui erano a tempo di pace, ma non poteva cisgrec che fosseso cambiate o alterate le leggi esistenti per vantaggio delle parti combattenti. Da questo principio potrebbe dedursi che quando secondo la cossituzione di uno Stato, l'emigrazione è favorita e permessa in tempo di pace non dovrebbe esser mutata la costituzione per la guerra sopravventuta. Ma not riflettiamo che quand' anche la nazione neutra avvesse usato di morar da questi atti, quando prossero essere considenti como costili ad una delle parti combattenti. Così come vedremo in seguito il commercio attivo delle arrai e delle munizioni non può continuare nel tempo di guerra, anche quando la nazione neutra fosse stata abituata a simile commercio in tempo di pace. Noi dunque conchiudiamo che la fa-

<sup>(1)</sup> Lents, Commentaires, Vol. 1, pag. 123.

coltà concedutà di far leva di truppe deve considerarsi come un atto contrario ai doveri della perfetta neutralità (1).

Confessiamo però ehe il dritto eccondario ha sanzionato il sistema contrario specialmente in favore di quelle nazioni che erano solite di permettere l'arrolamento in tempo di pace tra le quali vi è la Svizzera. Notianto altresi che dopo gli ultimi avvenimenti del 1850 mell' Italia il assemblea federale modificò la legge sull'arrolamento presso gli stranieri accordandola meglio con i doveri della stretta neutralità (2).

Per soccorsi d'altra natura come sarebbero le somme di argento date al una delle due parti noi notiamo, che so il prestito di moneta fu fatto a titolo di sussidio, deve considerarsi come una violazione dei doveri di neutralità, ma se fu fatto a vero titolo di prestito senza parzilalità per una delle due parti, e a condizioni eguali non può arrecare offesa ad alcuna, perchè il danaro per la sua natura non deve considerarsi come destinato specialmente ad alimentare la guerra, ma deve piuttosto essere considerato come merce destinata per la sun natura da un uso inoffensivo.

Non parliamo degli altri modi con cui si può mancare ai doveri della neutralità, essendo i principii esposti sufficienti per risolvere le quistioni relative.

Da quanto abbiamo detto finora non voglia dedursi che l'imparzialità dei neutri debba esagerarsi in modo da obbligarli a mancare ai doveri che l'umanità e la socievolezza impone a tutti gli uomini. Secondo la legge naturale ognino deve soccorrere il suo simile che pericola, e quando il neutro soccorre una delle parti belligeranti per liberarlo da sicura rovina, non può credersi che offenda la parte avversa. Noi abbiamo combattuto l'opinione di coloro che vogliono sostenere esser lecito di aecordare il passaggio delle armate, ma non si deve confondere il passaggio col rifugio accordato ad un'armata, la quale fuggendo dinanzi al nemico piega nel territorio neutro per evitare una compiuta rovina. Questa noi diciamo ehe dev'essere soccorsa, perchè tanto eomanda la legge di umanità, e così diciamo pure della nave nemica la quale si rifugia nel territorio neutro per fare le opprotune riparazioni, e simili. In questi casi il neutro dev' essere imparziale, ma non deve mai rifiutare quello che la legge stessa di natura comanda.

Hautefeuille, tit. 5, Pag. 256. — Wheaton, Élément du droit internationel, § 15 e seg.

<sup>(2)</sup> Zeller, Année historique, t. 1, pag. 365 e seg.

#### CAPO OUARTO.

## Dritti delle potenze neutrali.

Una delle materio più controverse del dritto internazionale è la determinazione dei drutti spettatti alle potenze neutrali, e quantunque seguendo i principii del dritto primitivo è della legge naturale, poche serie difficoltà dorrebbero incontrarsi, pure, il dritto secondario benche avesse conservato alcuni principii fondiamentali conformi alla legge divina, ne ha tanto variamente fatto l'applicazione che noi potenno a ragione alfernare essere il dritto dei neutri tuttora controverso in molti punti, e soggetto all'arbitrio delle grandi potenze. Chi volesse studiare la stora del dritto nantitimo europeo vi troverebbe che la neutralità marittima sopora tutto è stata sempre una condizione pregaria, trassistoria e mal definito.

A chi volesse riecrcare le intime ragioni di questo fatto noi potremmo asseguarme due valevolissime: da una parte l'interesse delle potenze e lo spirito stesso che hanno informato le guerre marittime: dall'altra la mobilità stessa della politica dei popoli neutrali, i quali passando facilmente dalla situazione di neutri a quella di belligeranti non banno avuto un appoggio valevole per sostenere una causa che precariamente abbranciarono.

Dopo la scoverta del nuovo mondo il commercio marittimo direnne il principale interesse europeo, ciascun popolo volle acquistare la su-premazia commerciale e distruggre ed annientare il commercio altrui, sostituendo alla libertà che sviluppa la produzione, il monopolio che l'annienta e la distrugge. Essendo stata questa la passione dominante dell'epoca, divenne anche il principale movente delle intraprese e delle guerre, in modoche, possiono dire con ragione, che come nell'antichità era l'amore della gloria e l'ambitione, che animara le intraprese guerriere, ed al tempo delle rociate la fede religiosa e l'onore cavalleresso, ossi dopo la scoverta del nuovo mondo fu l'interesse mercantile che diresse le intraprese.

Da ma parte i Portoghesi per rendersi padroni del traffico nelle Indie e far tutto rifluire per la nuova via da loro scoverta impedi-

47

vano all'Europa le antiche vie di comunicazione coll'oriente. Dall' altra il governo spagnuolo per non lasciarsi fuggire alcuna parte dei tesori del Messico e del Perù escludeva anche gli stessi nazionali dal commercio colle sue colonie americane. L'Imphilterra con una politica più abile senza essere più liberale si storava di togliere alle navi straniere il trasporto delle provigioni nei suoi mercati interni. La Francia sotto Fouquet seguiva quasi lo stesso sistema. Solamente l'Olanda per la sua posizione preferira seguire il sistema contrario favorendo la libertà del commercio.

Essendo la rivalità commerciale la passione dominante di quest'epora ed il principale movente della guera marittima, lo sopo che
ciascuna si proponeva cra di distruggere il commercio delle potenze rivali, cd a questo falso principio si sagrificava qualunque idea di diritto
e di giustizia. Tendendo la politica al monopolio del commercio ed
alla sovranità sul mare; mancava chi volesse sostenere la causa dei
popoli neutri, i quali avrebbero potuto allargare il loro commercio
e profittare delle guerre per arricchirsi, se i loro dritti fossero stati

inviolabili e riconosciuti.

Chi avrebbe potuto prendere l' iniziativa per sostenere i dritti dei neutri? Non certamente la Spagna ai tempi di Carlo V e di Filippo II, nè molto meno l' Inghillerra la cui politica interessata non permetteva tanta generosità. La Francia stessa malgrado la sua politica liberale ai tempi di Enrico IV, era ritenuta ai tempi di Luigi XIV ai usa politica dominatrice di ambiziosa, in modo da ammettere al-cumi principii di dritto marittimo sconoscituti anche al medio-evo. Dei eggiura, che quand'anche si fosse ammesso qualche tempera-disputati in vantaggio dei meuiri, ig grandi potenze erano sempre disputati in vantaggio dei meuiri, ig grandi potenze erano sempre disputati in vantaggio dei meuiri, ig grandi potenze erano sempre disputati in vantaggio dei meuiri, ig grandi potenze erano sempre disputati in vantaggio dei meuiri, ig grandi potenze erano sempre disputati in vantaggio dei meuiri, ig grandi potenze erano sempre disputati in vantaggio dei meuiri, ig grandi potenze erano sempre disputationi propositi della della disputationi di disputationi disputationi di disputationi disputationi disputationi

Fu per gli sforzi dell' Olanda e della Scandinavia che la causa di neutri cominciò ad ottenere qualche conessione importante, perchè questi popoli aveano grande interesse a far prevalere il principio della libertà del commercio in tempo di guerra, e da una parte l'Usinda aveva a cuore di ottenere la franchigia della bandiera per sviluppare il suo commercio di economia; la Scandinava d'altra parto per continuare l'esportazione del legno da costruzione, del rerici di contrabatio.

Non ostante gli sforzi dell'Olanda e della Scandinavia la causa dei neutri non trovò reali appoggi se non quando polà sorgere uno Stato potente che mantenesse i loro dritti. Fu veramente dopo la costituzione dello Stato potente neutro nell'America, a cui segul la lega della neutralità armata nei mari d'Europa, che il dritto di neutri avendo valevoli appoggi cominciò a svolgersi progressivamente

finche poi assicurò il suo trionfo risolvendo coi principii della giustiria le moltiplici quistioni che si erano agitate noi passati secoli ; e quantunque aneora molto rimane a fare per assicurare i dritti delle potenze neutrali, e stabilire il dritto marittimo compiutamente sui principii della legge naturale e del dritto primitivo, pure noi siam certi che i principii formulati nel congresso di Parigi sono punti di partenza per i progressi in avvenire.

Queste brevi considerazioni storiohe noi abbiamo voluto premettere per assegnare una ragione delle lunghe controversie agitatesi colla penna e colla spada per determinare il dritto delle potenze neutrali, e ciò servirà ancora per comprendere le manifeste contraddizioni che noi troviano tracciate nel dritto secondario contro i pre-

cetti della giustizia e della legge primitiva.

I dritti delle potenze neutrali inon costituiscono propriamente parlando una spociale categoria, essi sono complessivamente quegli sissati dritti che per natura spettano a tutte le nazioni in tempo di pace. Ma poiche lo stato di guerra modifica le relazioni anche di quelle nazioni che non presero parte alla guerra, ed ingiungono loro ceri determinati doveri, questi modificano i loro dritti fondamentali e li restringono. Così il dritto d'indipendenza di ciascuna nazione rimane modificato dal dovere di non commettere aleun atto di sostilià. Il dritto di liberamente commerciare rimane modificato dal do ere di non eccorrere una delle parti a pregiadizio dell'altra, formendogli i gando quali sieno i dritti delle potenze neutrali, non ci proponiamo attro cie di esaminare in qual modo i dritti fondamentali sono modificati dai doveri che lo stato di guerra impone alle potenze neutrali. I dritti che ci proponiamo di esaminare sono i seguenti :

1.º L' inviolabilità del territorio neutrale.

2.º Il pieno esercizio dei dritti di sovranità nel territorio nazionale.

3.º La libertà di commerciare.

#### CAPO OUINTO.

Dell' inviolabilità del territorio neutrale.

Tutti i pubblicisti hanno sostenuto che il territorio neutrale è inviolabile. Ma innanzi tutto è necessario richiamare bene che cosa s' intenda per territorio nazionale. La definizione del dritto romano da noi riportata nella Parte I. Sez. II. si esprime così: territorium est universitas agrorum intrafines cuiusque civitatis: quod ub co dictum quidem ajunt, quod magistratus ejus loci terrendi intra ejus fines id est submovendi jus habet (1). Bisogna intendere per territorio nazionale, secondo il concetto che ce ne dà il dritto romano, tutto lo spazio nel quale il rappresentante della pubblica autorità ha il potere di far eseguire, anche mediante l'uso della forza, la volontà del sovrano. Da ciò deducemmo che non solo il terreno appartenente ad una nazione, ma le sue adiacenze come i laghi, le riviere, le spiagge, i golfi, e tutti i luoghi in cui il rappresentante della nazione comanda come potere sovrano, devono considerarsi come parte del territorio nazionale (2).

Richiamate queste idee noi possiamo risolvere una questione di moltissima importanza nella pratica dei popoli marittimi. Se cioè la nave in alto mare deve considerarsi come una parte del territorio nazionale. La territorialità delle navi in alto mare è stato oggetto di lunghe discussioni tra i pubblicisti, perchè dalla soluzione di tale quistione molte altre dipendono, e specialmente quella dibattutissima se la mercanzia nemica potesse essere confiscata sulla nave neutrale. Se si ammette che la nave è parte del territorio neutrale essendo un assioma da tutti ammesso, che il territorio neutrale è inviolabile, e che su di esso non possono commettersi atti di ostilità, dovrebbe conchiudersi che la proprietà nemica non è confiscabile sulla nave neutrale, mentre l'opposta opinione sarebbe ammissibile nell' altra ipotesi.

Digest. de verb. signif., 239, § 7.
 Grotius, De jure belli et pacis, Lib. II, Chap. III.

Hübner, pubblicista danese, uno dei primi e dei più forti oppositori dei dritti delle potenze belligeranti, arrivò a dimostrare che questi sono giustamente limitati dai dritti delle potenze neutrali. Infatti, dic'egli, i belligeranti hanno dritto di attaccare il loro nemico dovunque l'incontrano sia sul loro territorio, sia sull'alto mare, che non appartiene ad alcuno: ma questo dritto non può essere esercitato in quei luoghi soggetti alle potenze neutrali perchè il territorio neutro è inviolabile, e su di esso non possono commettersi atti di ostilità. Venendo poi il citato autore a determinare che cosa s'intenda per territorio neutro, egli dice che tutti quei luoghi, in cui esercita il suo potere il principe, fanno parte del territorio, e perciò la nave essendo sotto la giurisdizione del sovrano di cui inalbera la bandiera è una parte del territorio nazionale. Da questo principio conchiude Hübner che tanto vale confiscare la mercanzia sulla nave neutra quanto confiscarla nel territorio neutro, e perciò le mercanzie nemiche a bordo delle navi neutrali non possono essere soggette a

confisca pel privilegio che gode il territorio neutrale (1).

Quantunque l'Hübner avesse ammesso la territorialità delle navi come principio per dimostrare l'inviolabilità della proprietà nemica a bordo delle navi neutrali, il Lampredi prende a combatterla direttamente, e mentre si accorda con lui nella massima che la bandiera covre la mercanzia, pure dimostra contro Hübner che se questo principio dev' essere ammesso come un temperamento di equità per interesse del commercio, non può ritenersi como un dritto assoluto, conseguenza dell' inviolabilità del territorio neutrale, perchè non si può, secondo lui, dimostrare che la pave sia una parte del territorio. Due vascelli che s' incontrano nell'alto mare, die egli, rassomigliano a due vetture che s'incrocicchiano in un luogo deserto e disoccupato. Non sarebbe veramente strano che una di quelle vetture pretendesse di essere parte del territorio di uno Stato sol perchè ne inalbera la bandiera? La pretensione di una vettura marittima non è meno strana allorchè avendo inalberata la bandiera di un popolo neutrale pretende di essere considerata come parte integrale del territorio di quello Stato, e fonda su questo il suo dritto d'inviolabilità. Le differenze notabili che si osservano tra le parti del territorio di uno Stato, e queste masse galleggianti che valicano l'Oceano sotto la bandiera della loro patria sono tali e tante, che rendono ben difficile la completa somiglianza. Infatti, dic'egli, è vero che le navi in alto mare sono rette dalle leggi della loro patria, e sono soggette alla giurisdizione del sovrano di cui inalberano la bandiera, ma è pur vero altresl che sotto certi rapporti e per gli atti esterni sono soggetti alle

<sup>(1)</sup> Hübner. De la saisie des bâtiments neutres, t. I, Part. 2, Chap. 1, § 2, t. II, Chap. 2, § 2, t. 1, Part. II, Chap. 2, § 3.

leggi del sovrano nel cui territorio si trovano, e sono soggette alla sua giurisdizione. Se dunque la nave è sotto una duplice giurisdizione non può assolutamente considerarsi come una parte del territorio (1). La stessa opinione è seguita dall'Ortolan e dall'Azuni.

Come risolveremo noi questa agilatissima questione? Le navi le quali abbandonano la patria e s' allontanon dulla riva attraversando l'alto mare possono essere di due specie, o navi da guerra, o navi mercantili. Per le navi da guerra non vi è alcun dubbio che debbono essere considerate come parte del territorio nazionale, perche una squadra militare è come un corpo di armata, è la rappresentazione diretta ed immediata della sovranità per quello che riguarda la guerra. Questo carattere l'accompagna sempre, e dovunque havvi un bastimento da guerra il sovrano vi è rappresentato per mezo dei suoi delegati. Pella nave di guerra, secondo la legge innernazionale, vi è qualche cosa di simile all'inviolabilità dell'ambasciatore, or qualumque offesa fatta al un rascello di uno Stato, s' intende fatta alla nazione medesima, la quale ha dritto di dimandare ed ottenere

Possiamo dire lo stesso della nave commerciale? La nave mercantile, che abbandona le spiaggie della terra natale, prima d'allontanarsi dal porto si munisce di carte emanate dall'autorità sovrana, e quelle carte le imprimono un carattere di nazionalità, che l'accompagna dovungue la nave si rattrovi. Essa inalbera la bandiera della sua patria, e l'autorità del suo sovrano è che copre la nave della sua protezione e che le dà per appoggio i magistrati consolari, e tutte le forze dello Stato per vendicare qualunque ingiuria contro l'infimo dei suoi sudditi. Se a bordo della nave nasce un fanciullo la patria lo reclama, ed esso è inscritto nel numero de' suoi sudditi. Se un passaggiero vuol disporre de' suoi beni, è la legge del suo paese che dà valore giuridico alla sua volontà, o che garantisce il testamento fatto in alto mare. Se un delitto è commesso, è giudicato secondo le leggi della nazione o dai tribunali del luogo al ritorno della nave, o dall'ufficiale pubblico a ciò destinato a bordo istesso, ed alcuna volta a bordo islesso vi sono tribunali autorizzati a cominare la pena di morte in nome sempre del sovrano di cui inalberano la bandiera. In una parola il sovrano regna sulla nave, e vi esercita un' assoluta giurisdizione come nel proprio territorio: dunque la nave deve considerarsi come parte del territorio. Sono questi i principali argomenti a cui si appoggiano i pubblicisti che vogliono sostenere la territo-

<sup>(1)</sup> Lampredi, Commercio dei popoli acutrali in tempo di guerra, § 10, pag. 139 e seg. — Ortolan, Diplomatie de le mer, t. 1, Liv. 2, Chap. 10. — Anuni, Dritto meritimo d'Europa, t. 1, Chap. 3, Art. 7, t. 2, Chap. 3, art. 2, § 8.

rialità della nave, tra i quali vi è l'Hautefeuille (1), ma quantunque sieno degne di considerazione le ragioni addotte noi non possiamo accet-

tarle per le seguenti considerazioni.

Tutta l'argomentazione dei pubblicisti si riduce a questi termini: gli atti di giurisdizione non possono esercitarsi che nel proprio territorio, ma il sovrano di cui s'inalbera la bandiera esercita atti di giurisdizione sulla nave, dunque la nave è un suo territorio. Noi per contrario opponiamo, nessun sovrano può esercitare atti di giurisdizione nel territorio altrui; ma il sovrano del porto in cui entra la nave esercita molti atti di giurisdizione in tutto quello che appartiene al regime esterno della nave, dunque la nave non può considerarsi come la materia di alcuno, altrimenti avremmo un conflitto di giurisdizione nel medesimo territorio. Noi crediamo che a dimostrare la territorialità delle navi non basta il dritto primitivo, ma bisogna ricorrere al dritto secondario, e la riteniamo come una finzione legale del dritto secondario. Come nel dritto civile vi sono alcune finzioni, legali che non contraddicono la natura delle cose, così nel dritto delle genti; e come per finzioni si considerano come immobili per destinazione quei volatili, che partono la mattina per cercare il cibo, ma coll'abitudine di ritornare al luogo da cui sono partiti, cosl per tacito consenso le potenze marittime hanno considerate le navi, che si allontanano dal porto per ritornarvi, come parti del territorio. È vero che vi sono molti atti pei quali i passaggieri e l'equipaggio sono considerati come cittadini della patria che banno abbandonata, ma ciò avviene perchè la nazionalità essendo di dritto primitivo accompagna il cittadino dovunque, ed i commercianti di ciascuno Stato conservano la loro nazionalità, e sono soggetti alle leggi della loro patria, finchè non cadono sotto la giurisdizione territoriale di un principe straniero. Noi ammettiamo che ogni nazione può dichiarare che la nave che si allontana dai suoi porti, e che inalbera la sua baudiera sarà considerata come territorio nazionale per tutti quegli atti, che possono avere rapporto colla legge della patria, e può riconoscere come legittimi i figli, come validi i testamenti e simili; ma questi sono altrettanti favori che la legge accorda ai suoi nazionali, i quali non avendo perduto con la lontananza il dritto alla nazionalità, debbono godere di tutti quei vantaggi che godono gli altri cittadini. Per quello poi che riguarda i giudizii compiuti a bordo della nave, che si adducono come un argomento dai contrarii, noi riflettiamo, che gli atti di giurisdizione, che si esercitano sulla nave anche in presenza del sovrano territoriale, non dipendono dal dritto di territorio, ma dalla natura stessa del potere militare, che si esercita a bordo. Infatti essendo impossibile regolare l'equipaggio della nave senza

<sup>(1)</sup> Hautefeuille, Droit des nations neutres, tit. VI, Chap. I seg.

l'autorità del potere militare, questo continua a conservare tutta la sua forza, anche quando entra nel mare territoriale, ed il sovrano dando l'asilo alla nave, l'accoglie colla condizione di non penetrare nell'interno della nave, ma lasciare il poterc militare della stessa intatto, ed in tutta la sua forza per mantenere la subordinazione necessaria a bordo.

Queste riflessioni mostrerebbero, che a rigore di logica gli argomenti addotti non sono tali da essere ricevuti senza serie difficoltà, e quindi noi riteniamo che la territorialità della nave è piuttosto una finzione di dritto poggiata sul dritto secondario, anziche sul dritto primitivo, e perciò è regolata dai trattati e dalle consuetudini.

Essendo il territorio nazionale proprietà esclusiva della nazione, ed essendo soggetto unicamente alla sua giurisdizione, nessuno può usarne contro il divieto della nazione e del suo rappresentante. Da ciò siegue che i dritti della guerra non possono essere esercitati che nel territorio delle potenze belligeranti, o nel pieno mare, ed in qualunque territorio che non appartiene ad alcuno, e perciò legalmente parlando gli atti di ostilità non possono esercitarsi nel territorio neutrale, che apparticne ad una nazione amica delle due parti combattenti, e che avendo dichiarato di non prendere parte alla guerra (1) può escludere dal suo territorio qualunque persona che le piace, senza essere rigorosamente obbligata di rendere ragioni (2). Nessuna delle parti belligeranti può dunque attraversare il territorio nazionale, o far leva di truppe, o scrvirsene per le operazioni della guerra senza rendersi responsabile di una manifesta violazione contro l'indipendenza della nazione. Lo Stato neutro, dice il Klüber, è nel dritto d'impedire anche con la forza alle potenze belligeranti, che non usino del suo territorio per le operazioni della guerra, che non vi prendano armi, munizioni di guerra, o di bocca, o altri materiali di guerra per le loro armate, che non vi facciano alcun armamento, o arrolamento, nè ch' esercitino alcun atto di ostilità contro le persone ed i beni dei sudditi dello Stato nemico, che non l'occupino militarmente, nè ne facciano il teatro della guerra. Questi principii non solo sono una conseguenza immediata del dritto primitivo, ma sono altresl confermati dai trattati, coi quali le potenze neutrali si sono reciprocamente a sicurati il godimento pieno dei loro dritti, e dai regolamenti particolari della neutralità, che gli Stati neutri sono soliti di pubblicare per prevenire gli abusi che potrebbero sorgere nell'applicazione dei principii (3).

Binkerbook, Questies, juris publ., Lib. J., Chap. VIII. — Martens, De prises et rejuries, Chap. I., S. R. S. Grovius, De jure beld et specie.
 Galliani, Dei docrit dei pupili exetenti, Part. J., Chap. 7.
 Binkerbook, lib. J., Chap. VIII. — D'Aberre, Druit sur les prines maritises, Pag. J., Chap. V. § 10-14. — Hubacc, De la usine des Mismuts neutres, 11, 160.— Bockneth, Det truits de countere, pag. 285, eeg.

L'inviolabilità si estende a tutto il territorio dello Stato, e perciò al mare territorile, ai golfi, spiaggie, seni e porti che appartengono alla nazione, nei quali luoghi è impedito di persegnitare il nemico, o di cominciare un combattimento, o di prendere le sue anxi, e di esercitare qualunque dritto di guerra (1). Anche nei regolamenti e trattati cogli Stati barbari è stabiliti, che un bastimento da guerra che si trova ancorato nel mare territoriale neutrale vedendo il segnale d'arrivo di un vascollo nemico, non deve togliere l'aincora per andarlo ad incontrare, e quando si trovino ancorati più vascolli da guerra appartenenti alle parti belligeranti, non è permesso all'uno di partire se non molte ore dopo la partenza dell'altro; ordinariamente dopo ventiquatti ore (2).

Qualunque atto di guerra fatto nel territorio neutrale è non solo iliectio ma nonce illegate, e qualora si trattusse di cattura, la proprietà catturata nel mare territoriale neutrale dev essere restituita dietro dimanda dello Stato neutro, che non solo può esigner una riparazione per la violata neutralità, ma ancora può dimandare la restituzione della proprietà catturata. Ma di ciò ci occupreremo più lungamente nel seguito, quando parleremo della cattura delle navi nemiche.

Il Binkershoek mentre ammette come principio, che il territorio neutrale è inviolabile, e che nessun atto di guerra può farsi nel territorio neutrale, vorrebbe ammettere una eccezione al principio nel caso, che una nave da guerra avesse cominciato un combattimento in alto mare, e mentre perseguita la nave nemica e spera di farla sua preda, questa si rifugiasse nel mare territoriale neutrale: in questo caso il citato autore opina che il combattimento potrebbe compiersi anche nel mare territoriale neutrale, perchè, dic'egli, sarebbe strappare al vincitore il frutto di un sicuro trionfo, impedirgli di compierla (3). Questa opinione del rispettabile pubblicista è stata combattuta con ragione da molti altri, tra i quali l'Azuni, il Valin, l'Hübner, il Wehaton e l'Hautefeuille. Nessuna differenza, dice Wehaton, può farsi tra il combattimento cominciato in alto mare e quello cominciato nel mare territoriale medesimo. Se non si deve credere illecito che la nave nemica inseguisse la nave dell'avversario fino nel mare territoriale per non impedire che faccia una sicura preda, per la stessa ragione non dovrebbe impedirsi che la nave assalisca l'altra nel mare territoriale medesimo quando potrebbe essere sicura di farla sua preda, ed in tal caso il territorio neutrale sarebbe conver-

(3) Binkershoek, Lib. 1, Chap. VIII.

FIORE

Samuel - Country

<sup>(1)</sup> Grotius, De jure belli, Lib. 11, Chap.. 11, § 13.

<sup>(2)</sup> Martens, Recuil, 1V, 204, 216, 233, 240, 244, 254, V. 234, 278. — Wench, Cod. Jur. Gent., 11, 573, 583.

tito in teatro della guerra. Nessuna eccezione può dunque ammettersi al principio, e qualunque entrata nel territorio neutrale con intenzioni ostili è assolutamente illegale. Quando il fatto è stabilito, dice sir W. Scott, ogni considerazione ed ogni eccezione è inutile, la cattura è illegale, e la proprietà catturata der'e seser e restituita (1).

Nella storia della diplomazia noi troviamo un fatto che conferma l'opinione sostenuta dai citati autori, e che dimostra, che secondo i principii esposti, è stato inteso il privilegio dell'inviolabilità. Nel 1759 una flotta inglese comandata dall' ammiraglio Boscawen forte di sedici vascelli attaccò una squadra francese comandata dal capo squadra de la Clué che aveva solo quattro vascelli: l'Oceano. il Formidabile. il Temerario ed il Modesto. Essendo il combattimento diseguale, la squadra francese si rifugiò nelle acque del Portogallo, potenza neutrale. Non ostante il fuoco delle batterie portoghesi per impedire il combattimento nel loro mare territoriale, l'ammiraglio inglese continuò l'attacco, e giunse a prendere due vascelli della squadra francese ed incendiare gli altri. Il Portogallo protestò contro la violazione del suo territorio, e dimandò una riparazione al governo inglese il quale, benchè a principio non dasse ascolto ai giusti reclami, pure fu obbligato a cedere per il rigore del ministro portoghese il marchese di Pombal, uomo di carattere energico, che adoperò tutte le risorse del suo genio per sostenere i dritti dello Stato che rappresentava. L'Inghilterra fu obbligata mandare Kuowley come ambasciatore straordinario a Lisbona per fare le scuse da parte del governo dell' offesa arrecata al Portogallo e cosl fu soddisfatto l'onore di una piccola nazione che non aveva altro sostegno che i principii del dritto (2).

Il territorio neutrale è inviolabile, e non può servire in alcuna guisa alle operazioni della guerra, come abbiamo dimostrato, ma può con ragione essere adoperato dai sudditi delle due parti combatteni come luogo di rifugio nel caso di estrema necessità, e la potenza neutrale ha dritto di accogliere i sudditi delle due parti ed accordargiti l'asilo sensa violare i suoi doveri, perchè in ciò non usa alcuna partialità. Non solo le armate di terra ma anche le forze di mars possono essere accolte dal sovrano neutrale per fare le ripara-tente de quando l'armata fuggendo innanzi al suo nemico ai ripagi nel territorio neutrale, e vi dimanda un asilo, essa dev'e esere ricevuta e trattata con umanità, ma le truppe devono essere disarmate ed allontanta dal teatro della guerra, perche il soccorso e l'asilo

(2) Flassan, Histoire de la diplomatie française, t. 6.

<sup>(1)</sup> Azuni, Dritto marittimo, pag. 1, Chap. IV, art. 1. — Valin, Traité des prises, Chap. V§ 13. — Wheaton, Droit internationel, t. 11, Chap. 111, § 10. — Hautsfeuille, Decoire des neutres, t. 1. ti. VI, sec. 11.

s' intende accordato agl' individui isolatamente considerati, non già all'armata come corpo. Non succede lo stesso per le navi da guerra, le quali allorché entrano in un porto neutro non sono disarmate, le quali allorché entrano in un porto neutro non sono disarmate, e servire alle operazioni della guerra. Esse porto non possono agerarrisi aumentando il loro cupitaggio o accrescendo il numero dei loro cannoni, o caricando armi portutili e simili, perchè questo sa-rebbe una violazione della neutralità (1).

Quantunque il dritto primitivo e secondario riconoscano l'inviolabilità del territorio neutrale, come noi abbiamo dimostrato, e non ostante i regolamenti dei sovrani neutrali per assicurarsi i loro dritti, molte violazioni noi troviamo nella storia contro l'inviolabilità del territorio neutrale. Spesse volte è la debolezza stessa della nazione neutrale che ha animato le potenze belligeranti a conculcare i suoi dritti, e commettere sotto gli occhi stessi del sovrano neutrale, la cattura delle navi nemiche. Allorchè succede, che contro il dritto ed il regolamento della neutralità, una delle parti belligeranti commette un atto di ostilità nel territorio neutrale, la potenza neutrale ha il dritto ed il dovere di dimandare una riparazione dell'offesa arrecata alla sua dignità personale. La prima cosa che deve dimandare la potenza neutrale è che sia soddisfatta l'ingiuria arrecata alla sovrana autorità della nazione con le scuse solenni dell'atto commesso, e colla punizione dell'ufficiale che commise il delitto di lesa-nazionalità. Oltracciò il sovrano noutro può e deve dimandare la restituzione della proprietà nemica predata nel mare territoriale, la libertà di tutto l'equipaggio, e quando la nave catturata fosse nave mercantile, la riparazione di tutti i danni cagionati col ritardato cammino. Se la nave catturata dal nemico capitasse in un porto dello stesso sovrano neutrale, esso può impadronirsene colla forza per restituirla al suo primiero proprietario (2). Questi principii sono confermati da tutti i trattati conchiusi tra le potenze marittime e sostenuti da tutti i pubblicisti: e qualora la parte belligerante si rifiutasse di riconoscere le giuste querele del neutro, questo lia dritto ad usare le rappresaglie, ed anche a dichiarargli la guerra per sostenere la dignità nazionale.

<sup>(1)</sup> Martena, Revaul. Si veggamo i trattati tra l'Otanda e gli Stati Uniti d'America rica Stutbor 1972, art. b. 1, 2; tra gli Stati Uniti d'America e la Sveria 1783; tra Spagna e Marcoco 6 marzo 1799; tra Portogullo ed Algeri 14 luglio 1813; tra la Prussia e la Danimarca 17 giugno 1818 e moltissimi atti.— Hubner, t. 2, pag. 160 e seg. — Gallinni, Part. 1, Chap. 10, § 4. — Flassant, Hutoire de la diplanatic, t. 6, Lib. 3.

<sup>(2)</sup> Heffter, Droit international, Liv. 11, § 149.

#### CAPO SESTO.

Dritto della nazione neutrale sui suoi beni, e quistioni relative.

La nazione neutrale continna a godere la disposizione eschusiva dei beni mobili ed immobili, che possiede nel passe dei belligeranti o di uno di essi, anche che questi beni si trovassero nel teatro della guerra. Il dritto al bottino non si appita ai beni appartenenti al neutrato eccetto il caso, in cui detti beni fossero stati messi a disposizione di uno dei belligeranti, o destinati alle operazioni militari parteripando dei caratteri del controbando di guerra, nel qual caso la proprietà neutra può essere confiscata od occupata come la proprietà del nemico.

Il Martens ammette questi principii per la sola proprietà mobile, ma non li accetta per la proprietà immobile. Secondo ul essendo il anddito neutro soggetto allo Stato, in cui la proprietà è situata, per quello che riguarda il possesso della sua proprietà, non può querelarsi sei il belligerante lo tratta nel medesimo modo come tratta gli altri sudditi di quello Stato (f.).

Noi dimostrammo che non dovrebb' essere lecto di contiscare la si ammette la falsa pratica di delchiarare confiscable la proprietà privata nemica, in esson modo poi estendersi al sudditi neutrali, i quali non essendo soggetti al sovrano belligerante, nè essendo compici del torti del governo, non possono sotto verun pretesto essere assimilati a sudditi della parte belligerante, nemmeno seguendo la barbara teoria dei pubblicisti. Se con sofismi si arriva pure a dimostrare ragionevole che la proprietà privata nemica sia confiscabile, i sofismi mancano di qualunque valore applicandoli alla proprieta privata neutrale.

Il dritto di spossessare il proprietario non deve desumersi dalla

(1) Martens, Liv. VIII, Cap. VII, § 313.

natura della proprietà posseduta, ma dal dritto stesso del possesso, e perciò secondo i principii del dritto, della ragione e della giustizia civile e sociale, uoi conchiudiamo che se la forza dei governi, e l'ambizione dei conquistatori ha saputo estendere il preteso dritto di confisca fino sulla proprietà privata neutrale, che si trova nel territorio nemico, noi condanniamo quest'ahnso della forza come contrario ai principii del dritto. In una sola cosa noi crediamo giusto di assimilare la proprietà privata neutrale a quella nemica, ed è per quello che riguarda i carichi della guerra, i quali sono imposti a tutta la proprietà immobile che si trova nel territorio helligerante. La proprietà pentrale situata nel territorio di uno dei helligeranti non può essere sottrata senza lesione dei dritti degli altri proprietarii. Dai principii su accennati si può dedurre quanto sia illegittimo porre l'embargo sulle navi nentrali, e se noi trovammo ragioni sufficienti per condannare l'emhargo posto alle navi nemiche, molte più forti ragioni ci obbligano a dichiararlo illegale trattandosi delle navi neutrali (1). Lo stesso diremo dell'angaria.

I belligeranti, sempre pronti ad abusare della foras, hanno preteso di servirsi delle navi nettrali per le loro spodizioni martiture o pel trasporto della merce. Sotto li vano pretesto della difesa dello Stato dell'astreno periodo della sano sistenza, hanno inventato il diritto di angaria, ossia il dritto di potersi impadronire delle navi straniere che si trovano nei loro porti, obbligandole a servire agli usi della guerra. Nè sono mannati valenti pubblicisti, tra i quali 'Azuni (3), che hanno sostenno questo preteso dritto come una prerogativa del sovrano del porto, ginstificandolo col voltot dritto delle necessità. Noi dicemmo che quanta que stratico pubblico violentemente imposto ad una nave nentrale è una violazione del son dritto d'indipendeuza. Noi riteniamo che neppare poù ginstificarasi questo dritto concedendo una completa indennità per ricompensare non solo il servizio prestato, mai i danni sofferti per ritardato cammino.

Lo stesso si dica del dritto di preemprione della mercanzia neutrale destinata al un porto nemio, vesia del dritto di appropriarsi il carico della merce neutrale destinata ad un porto nemio, vesia della merce neutrale destinata ad un porto nemio sodisfacendo il prezzo corrispondente. Il dritto del proprietario sulla cosa possestula essendo pieno ed assoluto, non poù essere distrutto se non mediante la spontanea cessione del proprietario stesso. È vero che i sosselatori di questo dritto lo ammettono a condizione che sin pagato il prezzo corrispondente della merce, ma riflette ragione/omnote i l'Haunelequille che il

Massè, Le droit commercial dans see repports avec le droit des gens, t. I. n. 321. — Haffter, opera cit., Liv. 2, § 150. — Ferreira, notes. n Martens, t. 2, § 313.

<sup>(2)</sup> Dritto marittimo d'Europe, t. 1, Chap. 3, § 1 e 2.

prezzo della merca non è sufficiente a riparare il danno che riceve li proprietario, quando la merce non arriva alla su destituzione. Essendo gl' interessi commerciali un insieme di operazioni combituate, se una di esse vinea a mancrae, il piano generale del commercialu viene ad essere distrutto; e perciò noi conchindiamo che il prezzo pagato non sodidista il dritto del proprietario, il quale è sempre irratore del proprietario, il quale è sempre irratore del proprietario, di quale con la considera del proprietario, el quale è sempre irracella di una persona diversa da cepta cui esta destinata.

Passiamo ad un'altra quistione relativa al dritto della potenza neutrale sui suoi beni, esaminando se la proprietà neutrale a bordo della nave nemica, o la nave neutrale carica di merce nemica potesse es-

sere soggetta alla confisca.

Le multiplici variazioni che hanno subite le quistioni relative al trasporto della mercanzia nemica, sotto bandiera neutrale, e della mercanzia neutrale a bordo della nave nemica, non hanno al giorno nostro che un interesse puramente storico. Dopo la dichiarazione del congresso ultimo di Parigi del 56, che stabili come principio che la bandiera covre la mercanzia, e che la mercanzia neutrale non potesse essere confiscata a bordo della nave uemica, se non nel caso di controbando di guerra, principio accettato dalla maggior parte delle poteuze marittime, tutte le quistioni sembrano determinate, e se hanno un interesse pratico, lo hanno solamente per quelle potenze che non accettarono le dichiarazioni del congresso di Parigi. Noi poi che abbiamo sostenuto il principio che la proprietà privata del nemico non dovesse essere soggetta a confisca, e che abbiamo dimostrato doversi estendere alla guerra marittima quel medesimo principio di equità che regola la guerra per terra, siamo maggiormente obbligati a risolvere la quistione in favore dei nentri, non solo per la dichiarazione del congresso di Parigi, ma per essere coerenti ai principii adottati, e riteniamo che l'opinione contraria contradice i principii della giustizia naturale. Però se la quistione che noi abbiamo proposta ha perduto tutto l'interesse pratico, dopo essere stata definita da un generale congresso, non ha perduto il suo interesse storico, e sotto questo rispetto noi lo tratteremo brevemente, lo chè valerà ad aggiungere una nuova prova coutro l'ambizione delle potenze marittime, le quali pel vite interesse d'impadronirsi della merce hanno spesso conculcati i principii della giustizia a danno delle potenze neutrali.

Due opposte soluzioni ha avuta la quistione che noi abbiamo proposta, la prima consacrata nel consolato del mare è, che la bandiera non corre la mercanzia, e secondo questo principio la merce nemica era confiscabile sotto la bandiera neurale. Quantunque a primo aspene sembri che questo principio contradica i principii di equità naturate, pure per valutare giustamente i progressi che ha fatto questa quistione, flunchè perrentua lala più giusta e vera definizione, noi facciamo riflettere che questa disposizione dei consolato del mare era già un progresso vero nella scienza dei dritto marittimo.

Nella società perrenuta ai suo normale sviluppo l'unica sorgente della legge è l'autorità costituita: la legge à la regola suprema di qualunque giudizio, è la sorgente di qualunque giurisdizione. La giurispurdenza è una specie di complemento della legge, che serve a supplire le iacnne del legislatore. Pel dritto martitimo in vece tutto procede nell'ordine inverso; ordinariamente la glorisprordenza ha precoduto ia legge, l'opera scritta dal legislatore non è stata il più delle voite de un riassunto ed un complemento degli usi e dei precedenti consacrati dalle senienzo dei magistrati, che potreibbero rassomigliarsi piuticato dal ribrit che a cindici to de a precipita della volta da arbitri che a cindici che

La mancanza di un dritto marittimo formulato fece sentire il bisogno di accrescere la podestà ai gindici marittimi, i quali non erano tanto versati nella scienza teorica della legge, quanto nella conoscenza pratica della navigazione e del commercio. Essi erano i savii, gli uomini prudenti, i giurati, gli nomini di buona coscienza, che risolvevano le quistioni, consultando il loro senno pratico in conformità dei principii di moralità. Da questo bisogno venne la istituzione del consolato marittimo, che formolò varii regolamenti rispettati nel medio evo dalle potenze marittime. Il dritto delle genti dell'antichità permetteva di confiscare i beni apparteneuti allo straniero neilo stesso modo, che i beni appartenenti ad un nemico. Il primo passo a fare era di bendistinguere queste due specie di proprietà, e questo fece il Consolato dei mare. Esso dichiarò che la sola proprietà nemica era confiscabile, Secondo i principii antichi i pirati attaccavano e predavano qualunone bastimento incontravano nel mare, fosse straniero o nemico, secondo il consolato marittimo, non era permesso di offendere altri che i nemici. Se dunque paragonando queste disposizioni con quelle emanate molto tempo dopo, possiamo gindicarle non conformi ai principii del ginsto, paragonandole con quelle anteriori dobbiamo ritenerle come un vero progresso nella scienza del dritto.

L'autorità del consolato del mare fir rispettata in tutto il mediterraco occidentale, e fu confermat da molli trattati antichi e moderni (4). Essa si studiò di garantire la proprietà privata neutrale, e poiche i principali oggetti di proprietà privata sul mare possono distinguersi in tre categorie, dole: oggetto che è trasportato, oggetto che trasporta, prezzo del trasporta, il consolato mettera in salvo questi oggetti di proprietà, quando appartenezano ad amici, intendendo cou ciò quello che noi intendiamo per neutri, vocabolo non adottato allora nel dritto martitimo. I principii donque stabiliti erano 1 seguenti:

<sup>(1)</sup> Vedi Trattati dell'Inghilterra con la Borgogna 1406, con Genova 1460, col Ducato d'Austria 1695, colla Danimarca 1669.

 d.º Deve rispettarsi la mercanzia amica anche quando è traspertata da nave nemica.

 Deve rispettarsi la nave amica anche quando trasporta mercanzia nemica.

3.º Deve pagarsi al proprietario della nave amica il prezzo del trasporto della merce nemica confiscata, come se fosse stata condotta al luggo di sua destinazione.

Tutto quello poi che avea il carattere di proprietà nemica era dichiarato dal consolato del mare buona preda, e quindi i principii opnosti.

 É confiscabile la mercanzia nemica, anche quando è caricata su di nna nave amica.

2.º È confiscabile la nave nemica, anche quando è carica di merce amica.

3.º Si deve al capitano nemico il porto dovuto per la mercanzia amica come se l'avesse portata al luggo di sua destinazione (1).

Non ostante i principii del consolato del mare, i regolamenti e la pratica di certe nazioni marittime a differenti epoche, hanno considerato soggetta a cattura non solo la mercanzia nemica carica su di una nave amica, ma banno condannato alla confisca la nave neutra splla quale era caricata la mercanzia nemica. Il Dellorme che propopeya in Francia il principio « roba del nemico confisca quella dell'amico » volea ginstificare questa pratica per un'analogia del dritto romano, che condanna alla confisca il mezzo di trasporto di un oggetto proibito, gpando era confiscato l'oggetto medesimo. Il Parlamento riflutò per qualche tempo di adottare questo principio, ma nel fatto sotto Enrico III fn accettata la massima e roba di nemico confisca quella d'amico » con l'editto del 1584 che riproduceva l'editto del 1453 di Francesco I, e mentre Luigi XIII nel 1639 cercò di raddolcire questo rigoroso principio sostennto solamente per l'interesse di eccitare ed incoraggiare i corsari, sotto Luigi XIV troviamo un' ordinanza del 1681, secondo cui tutti i vascelli carichi di beni del nemico sono dichiarati legali prede di guerra; ordinanza abolita nel 1744 (2) sotto Luigi XV. Il volere esaminare le diverse opinioni ci menerebbe in una discussione lunga ed inutile, e perciò continuando la relazione storica, noi conchindiamo che fino al XV e XVI secolo i principii dei consolato del mare furono adottati e confermati dai trattati, e furono sostenuti da valenti pubblicisti fino al XVIII secolo, e quantunque la Francia sostenesse il principio contrario, pure in tutti i trattati conchiusi fino al secolo XVIII noi troviamo am-

Padescy Lois. Maritimes, t. 2, pag. 303 a 307.
 Volén. Coment per l'ordon. De Camor. Liv. III. — Ortolan. II , Pag. 77.
— Wheaton, Istoire, Pag. 150 e seg.

messo come principio che la merce nemica fosse confiscabile sotto bandiera neutrale, ma che la nave dovesse essere lasciata libera.

Il principio del consolato del mare, quantunque fosse un giusto temperamento per porre un freno alla pirateria ed ai corsari, era sempre gravoso per le potenze neutrali, le quali doveano essere assogettate alla visita per verificarsi se a bordo vi fosse merce nemica, e spesso succedeva che sotto questo pretesto i corsari intralciavano il commercio delle potenze pacifiche, locchè dava luogo a reclami e lamenti. Spesso i belligeranti pel semplice sospetto, che la nave fosse carica di merce nemica, la menavano in un loro porto e la sottoponevano al giudizio dei tribunali, locchè aggravava considerevolmente la condizione dei nentrali.

Quelli che elevarono i più forti clamori per far abolire i principii del consolato del mare, e fare adottare il principio opposto, nave libera mercanzia libera, furono gli anseatici, e specialmente gli Olandesi. L'Olanda non avendo nel suo ristretto e sterile territorio elementi di produzione sufficienti per alimentare il commercio, s'industriava col commercio di economia mandando le sue navi a caricare i prodotti dai porti esteri per distribuirli nei porti dell' Europa. Qualunque intralcio dunque alla liberta di commercio era un aggravio per l'Olanda, e perciò noi troviamo sempre gli Olandesi forti propu-

gnatori della libertà commerciale.

La massima, nave libera mercanzia libera, non potè essere adottata se non mediante i trattati, i quali garantivano la reciprocità, e piuttostochè un principio di dritto, era considerato come un favore che una potenza concedeva a pro di un'altra per godere reciprocamente lo stesso vantaggio. Ordinariamente noi troviamo nei trattati conchiusi che la massima, nave libera mercanzia libera, è associata con quella opposta, nave nemica mercanzia nemica. La prima capitolazione in cui troviamo adottato questo principio, è quella fatta dalla Sublime Porta in favore della Francia nel 1604; ma esaminando bene la capitolazione si deve convenire che essa non stabilisce il principio, nave libera mercanzia libera, perchè non è una convenzione reciproca, ma pinttosto è un privilegio concesso che i beni dei Francesi caricati sulle navi nemiche, ed i beni nemici caricati sulle navi francesi non dovessero essere catturati dai corsari turchi.

In un trattato di commercio e navigazione conchiuso tra la repubblica inglese ed il re di Portogallo nel 1654, nol troviamo adottate le due massime opposte, nave libera mercanzia libera, nave nemica mercanzia nemica (1). Noi troviamo altresì questi due stessi principii associati nel trattato di Utrecht del 1713, confermato poi nel 1721 e 1793, tra

<sup>(1)</sup> Flassan, Histoire de la deplomatie française, t. 3. FIORE

la Gran Bretagna e la Spagna, e nel trattato di Aix-la-Chapelle nel 1748 e di Parigi nel 1763, tra la Gran Bretagna, la Francia e la Spagna (1), Sorta la guerra tra la Francia e l'Inghilterra (1780), perchè le colonie inglesi dell'America Settentrionale, che ora costituiscono gli Stati Uniti, si dichiararono indipendenti, le potenze del nord si unirono per arrestare le ambiziose mire dell'Inghilterra, per proteggere il commercio dei loro sudditi, ed impedire la distruzione delle loro marine mercaptili. Fu Catterina II di Russia che fece un proclama solenne in cui erano dichiarati i dritti delle potenze neutrali, le quali volevano essere estranee alla guerra, e invitò le altre potenze ad accettare la sua dichiarazione. In essa tra gli altri dritti era stabilito il principio. nave libera mercanzia libera, senza far cenno del principio contrario. La dichiarazione della Russia fu accettata dalla Francia, dalla Spagna. e dagli Stati Uniti d'America come potenze belligeranti, e poscia aderirono la Danimarca, la Svezia, l'Olanda, la Germania, il Portogallo e Napoli come potenze neutre. E quantunque l'Inghilterra si ostinasse a non volere rispettare la dichiarazione della Russia, sostenendo che i soli trattati potevano modificare il dritto esistente e riconoscinto. nore avendo le potenze baltiche dichiarata la neutralità armata. l'Inghilterra fu costretta dalle circostanze a dissimulare il suo giusto risentimento contro la Russia e le altre potenze, e la guerra fu terminata senza tener parola del disaccordo dell'Inghilterra colle potenze della neutralità armata. Alla conchiusione della pace col trattato di Versailles nel 1783, tra la Francia, la Spagna e l'Inghilterra fu richiamato in vigore il trattato di Utrecht, che non accettava la massima pura e semplice, ma nei trattati pesteriori non fu più riconfermato, e non se ne tenne parola, nè nel trattato di Amiens 1802, nè nel trattato di Parigi 4814.

Nella guerra della rivoluzione francese le potenze cominciarono movamente a sconossere i principii della neutralità armata, e la Francia richiamb in vigere l'antico codice sulle prede, dichiarando soggetta cattura non solo le mercanzie neminhe a borbo di nave neutrale, ma le navi siesse cariche di prodotti di manifatture inglesi. La acconda lega neutrale armata nelle polenze del nord (1800) ri-confermò i principii del 1780, e quantunque nella convenzione di pletroburgo (1801) la Russia dovè transigere sul principio in que-pratore Alessando riconfermò i principi idala neutralità armata, ed annullo la convenzione del 1801, richiamando la massima, nave libera mercanzia libera.

Negli avvenimenti che sopravvennero durante la guerra dal 1803

<sup>(1)</sup> Wheaton, Histoire, pag. 69-144.

al 845, la Francia deviò ancora dai suoi principii, ed in quell'epoca funesti per le nazioni pacifiche, tutti i trattali furnoo violati, tutti i principii di dritto internazionale primitivo e secondario furono sconosciut, e rimpiazzati dall'arbitrio dio belligeranti animati da smodate passioni gli uni contro gli attri. Ma nel 1854 essendosi la Francia unità all'inghittera per mettere un freno all'ambiticione della Russia, richiamò novellamente il principio della libertà del commercio neutrale, anzi lo promalgo difictimente per decreto imperiale, in modo che il principio fu riconoscinto anche nel dritto privato francese, e fu considerato come una vera legge interna della Francia.

Anche la legislatione interna della Spagna è basata sul principio, mace libera mercanazia libera. Le ordinanze spagnuole del 1702 e del 1718 non sono sotto questo rispetto che una rioreduzione del atti francesi del 1681 e del 1701, Quella del del 1 luglio 1779 adotta il principio del 1788, e senza fare l'analisi di quella legislazione a noi basta considerare che il dritto privato interno della Spagna ammette pure la libertà del commercio. La Russia, quantunque non avesse sul prossito leggi permanenti, pere dope la gerera colla Perta Ottamana proposito leggi permanenti, pere dope la gerera colla Perta Ottamana diera pertanenti, e la Russia, che nel 1730 e nel 1737 sostenne la libertà del commercio. Della relaci. leggià dai soni antecedenti e dal son dritto pubblico, non potè sconoscere il principio della libertà del commercio.

Anche gli Stati Uniti d'America, nella guerra scoppiata nel 1780, riconobbero il principio della neutralità armata, e le altre nazioni entropere se non hanno leggi permanenti, non hanno ostacolato la ricognizione del principio di libertà della bandiera neutra, e se nel fatto hanno violato questo principio, ciò si è perchè nelle stato di guerra, secondo le false massime adottate dalla diplomazia, non vi esiste altro dritto che la forza, per cui hanno creduto lecito violare quelle stesse massime di giustizia che esse esses professavano.

La sola pôtenza che ha cercato sempre estacolare la ricognizione formale di questo principio. e che in questa come in altre quistioni di dritto martitimo ha preteso sempre di aggravare la condizione delle potenze pacifiche, è stata l'Ioghilterra, l'Inghilterra non ha leggi fisse e permanenti sull'oggetto, e quando si è trovata compromessa in una guerra, ha fatto proceivere sempre una notificazione alle potenze neutrali per manifestare loro la tibertà di commercio che accordava, ciali noi troviamo che l'Inghilterra ha ricomoscito la hibertà della bandiera, pure nel fatto quando ha potuto violarla e distruggere il commercio delle potenze martitime lo ha fatto sempre. Così mentre aveva riconoscito in molti trattati speciali la libertà della bandiera neutrale, specialimente nel 1677, quando a la trovava in guerra colla

A St. Coogle

Francia, nel 1689 notificò alle notenze nentrali che interdiceva qualunque commercio e autorizzava la confisca della mercanzia nemica e della nave neutrale. Mentre nel trattato di Utrecht nel 1713. stipulava nuovamente la libertà della bandiera nentrale e accettava la stessa massima in molti altri trattati conchiusi nel XVIII secolo, nel 1744 e nel 1755, cominciate le ostilità, il consiglio britannico notificava alle potenze neutrali, che non si accettava la massima della libertà della bandiera nentrale, e poneva ancora pretensioni più esorbitanti della famosa convenzione del 1689. Nella guerra colla Francia essa accettava i principii della nentralità armata, e si vantava di avere colla sua clemenza favorito il commercio neutrale, e nel trattato di Parigi del 1783, che metteva fine alla guerra, ed in quello del 1786 confermava il principio della libertà della bandiera; ma scoppiala la guerra della rivolnzione francese quando non poteva temere più la neutralità armata, sconosceva ogni principio e sottoponeva novellamente a confisca la proprietà nemica, e il consiglio britannico nelle sue ordinanze del 18 giugno e 6 novembre 1793, ed 8 gennaio 1794, dichiarava confiscabile ogni nave carica di prodotti delle colonie francesi o per esse destinati (1). Dopo la rottura della pace di Amiens, l'Inghilterra non solo sconobbe la libertà della bandiera, ma pronunziò una massima più atroce, che cioè, la proprietà nemica confisca la nave che la porta, ed anche il carico. Questo nuovo sistema tirannico che interdiceva ai nentri gnalungue commercio fu stabilito dalle ordinanze del consiglio britannico del 1805, 1806, 1807, Questo stato di cose durò fino ai trattati del 1815. Una volta sola noi troviamo che l'Inghitterra ammette nelle sne leggi interne il principio della libertà della bandiera nentrale, e fu nella guerra del 1854 contro la Russia, e ciò perchè associata con la Francia i di cui principii erano per la libertà.

La ragione unica di questa ostinata opposizione è stato l'interesse commerciale dell' Inghillerra, la quale non sarebbe divenota la prima polenza marittima senza allargare il suo commercio delle sue rivali. Tutta la politica inglese in questa, come nelle altre questioni, è animata sempre da un solo principio, dell'ambitiono cicò di divenire una grande polenza marittima, e da questo falso sistema essa ha sacrificato sempre ogni principio di equità e di giustizia.

Quantunque la soluzione della quistione della libertà della bandiera nentrale non fosse stata accettata generalmente per l'ambizione smodata di alcune potenze martitine e principalmente dell'Inghilterra, non perciò alcune potenze non facevano generosi tentativi per far rico-

<sup>(1)</sup> Martens. Recuil, t. V. - Rayneval. De la liberté de la mer, t. I.

noscere gnesto dritto dei nentri, e nella guerra combattuta della Francia contro la Spagna nel 1893, nol troviano una notificazione firmata dal barone Chateubriand in cui è manifesto il pensiero della Francia di rispettare il bandiera nentrale e di non armare corsari. In quel medesimo anno il presidente degli Stati-Uniti fece un tentativo più alargo iniziando nan aggoziazione per far riconoscere dall' legibilerra, dalla Russia e dalla Francia alcuni principii pel rispetto dei dritti delle polenze neutrali, e le negoziazioni non potendo venire ad un risolitato soldisfacente iu quell'anno, furono riprese l'anno successivo senza che si venisse ad una solozione.

Perchè questa come altre quistioni di dritto potesse essere risolita in modo sodifiscente era necessario che essa i discutesse nella tranquillità e nella calma, e che le deliberazioni fossero acosttate per sentimenti di giustizia e di umanità piutostochè per sacrifizii reciprole o per transazione. E il cougresso di Parigi fu quello che ragginose lo scopo da gran tempo reclavato dall'amanità e dall'equità naturate, e stabili alconi principii che dovossero servire per base per qualanque controversia che polesse sorgere tra le potenze segnatarie di quel trattato (1).

Due di questi princijii riguardano direttamente la quistione che noi abbiamo accenuata, e riconoscouo solemmente la libertà della bandiera nentrale dichiarando: 1.º che la bandiera neutra corre la mercanzia neutrale ad eccezione del controbando di guerra; 2.º che la mercanzia neutrale ad eccezione del controbando di guerra; non è confiscabile solta nava centica. Questo trattato fa firmato dalla Francia, dalla Pressia, dalla Pressia dalla Turchia dalla Saccottati. Contro della contr

Noi abbiamo sotto altro punto di vista considerato il trattato di Parigi, ed in conformità di quanto altrove dicemmo, riteniamo che quel trattato è uno dei fatti più importanti del secolo XIX, che segon ingitori progresso del drittito martitimo e che ci fa sperare migliori progressi in avvenire. Nel trattato di Parigi nepupure l'Inghii-terra contrastò l'accettazione dei proposti principii, e quantunque nella seduta del 14 inglio 1887, il deputato Lindasy diceva sul proposito della quistione che ci occupa, che il popolo inglese non avrebbe mai osservato le dichiarazioni del 16 aprile, ce che avrebbe dimandato alla camera di abrogaria, pure l'Inghilherra si nuiformò, e unoi speriamo che questa rotta non vorrà violari nel fatto come le altre volte, per-

<sup>(1)</sup> Seduta del 16 aprile 1856. Protocollo, n. XXIV.

chè l'opinione pubblica e il progresso civile non tollererebbe l'arbitrio

e la prepotenza.

Dopo la dichiaratione del 56 noi possiamo rilenere conchiusa la quistione che abbiamo storicamente espoata, e noi non abbiamo criedito necessario di entrare nella discussione scientifica, perchè dal principii esposti per dimostrare che la proprietà privata generalmente non dovrebbe essere soggetta a conflesa, si poù dedure chiaramente come ne la proprietà neutra dovrebbe essere conflicabile sulla nave mentra carica di mercanalia nentia, nè la mercanaia stessa nemica fuorchè nel caso di verificato controbando di gnerra.

## CAPO SETTIMO.

Del dritto delle nazioni neutre di liberamente commerciare in tempo di guerra.

Ogni nazione ha il dritto di estendere o restringere il suo commercio, di aprire nuove relazioni all'estero, di abbautonare o accrescere l'esportazione dei suoi prodotti, ed in dò nou devono frapporsi ostazoli dalle altre nazioni. Come la liberta dell'industria è un dritto primitiro dell' Individno, così la libertà del commercio è un dritto pri mittro delle nazioni, e nessuno può contradire questo diritto peria sconoscere la legge divina ed il dritto di natura. La libertà del commercio è una conseguenza della libertà del mare, ed in cò uni troviamo il dritto secondario in armonia col dritto primitivo, in modo che tutte le nazioni riconoscono la libertà del commercio.

È certo che la guerra der essere limitata a quelli che la fanno, e se essa modifica l'esercini dei dritti delle parti bolligeranti in quello che può interessare l'esito della guerra, essa non dorrebbe produrre der parte alla guerra, esta della parti significatione della considerati per continuare a godere i vantaggi della pace. Essendo la guerra dei tutto estranea per le nazioni neutrali, della pose. Desendo la guerra dei tutto estranea per le nazioni neutrali, queste sono amiche delle due parti belligeranti e possono commerciare liberamente con tutte due, per essona può obbligarte a rinnonicare al loro traffico o limitare il

loro commercio, finchè esso è perfettamente innocuo per l'esito della gnerra. Essendo questi principii incontrastabili, sembrerebbe che nessuna quistione dovesse sorgere sul commercio dei neutri, i quali dovrebbero godere tutti i vantaggi commerciali che godevano prima della guerra, purchè col loro commercio non si mischiassero in veruna guisa nelle ostilità, nè fornissero ad una delle parti belligeranti i mezzi per sostenere la guerra : eppure noi non troviamo dritto tanto contrastato, quanto il dritto dei neutri, di commerciare liberamente in tempo di guerra. Da una parte l'interesse Invidioso e la subdola gelosia, dall'altra la prepotenza e l'arbitrio delle parti belligeranti hanno siffattamente intralciato il commercio delle potenze neutrali da renderlo spesso impossibile, più spesso difficile e gravoso. Alcuna volta poggiati al pretesto che i neutri favorivano il commercio d'uno dei belligeranti e non serbavano la stretta imparzialità, altra volta appigliandosi arbitrariamente al dritto della necessità, nltimo appoggio della prepotenza arbitraria per legittimare l'arbitrio, i belligeranti banno estacolato in tutti i modi il commercio delle nazioni neutrali, tanto che la gran parte delle questioni di dritto marittimo in parte risolnte, in parte pendenti ancora, riflettono il commercio delle nazioni neutrali. Le lungbe quistioni sulla cattura dei bastimenti neutri, sul dritto di visita, sul controbando da guerra, sul blocco, sulla guerra incorsa ecc., sono state eccitate dalle mire ambiziose delle parti belligeranti per annullare il commercio delle poteuze ueutrali. Noi tratteremo a parte queste diverse quistioni, e ci fermeremo prima a stabilire bene i principii per determinare quali modificazioni lo stato di gnerra pnò apportare alla libertà commerciale delle potenze neutrali (1).

Benché la scienza economica rifletiendo sulle cause della ricchezza e della posperita del popoli ba dimostrato cbiaramente che la distrutione violenta del commercio altrui non è il miglior mezzo per arricchirsi, benché abbia considerato il commercio non come privilegio esclusivo di tale o la latro popolo, ma come bene comune di tutti i popoli del mondo, benché tutti ora comprendono che il commercio avendo bisogno di comunicazioni e di scambio, non può prosperare che colla libertà e coi favori della pace, pure per convincer gli spritti, per induri ad operare secondo i principii della cedere, e con più ragione possono impedire all'avversario di rafforzaris per essere in grado di resistere. Se duone il belliereante pensa

<sup>(1)</sup> Surland Disert. De jure commerciorum in bello. — Lampredi. Del commercio dei popoli mestri in tempo di jurra. — Martens Droit des gens, t. II, § 300. — Klüber. Droit des gens, S. 18. — Wheaton. Eleuses du droit in ter, t. II, § 15. — De Stek. Essais sur divers sujet relatio alla manigation et an commerce pendant la cuerre.

ragione, vi è stato necessario ii tempo, ed è abbisognato di aprire un corso di economia internazionale per uso dei popoli. Fin da quando noi accenavamo le cause che hanno reso tanto incerta la condizione dei popoli neutri, e ricerchevamo le ragioni delle tante quistioni suscitate in tutti i tempi contro le potenze nentrali, noi riflettevamo come la rivalità commerciale delle potenze marittime n'era stata la principale; e nel trattare le quistioni in cui ci siamo trattennti finora, abbiamo sempre fatto riievare come la politica delle potenze è stata mossa spesso dall'ambizione commerciale. Per l'Inghilterra soprattutto la supremazia marittima non era solamente una condizione d'influenza o di forza, ma la radice della sua potenza, la sua ragione di essere, ii suo principio. Fin da quando Seldeno scriveva il suo famoso trattato sul mare chiuso, l'Inghilterra se dovè cedere alla forza della ragione ed alle ragioni dei dritto, e rinunciare alla pratica di rendere ii mare una sua proprietà, nel fatto, con una politica tenace, paziente ed ambiziosa si studio di accrescere sempre i mezzi per concentrare nelle sue mani il commercio marittimo dei mondo intero.

Scorrendo la storia noi troviamo che solamente dopo i due gran fatti della emanicipazione dell'America e della lega armata dei neutri, due avvenimenti importanti prodotti, l'uno dalta politica di Luigi XVI, l'altro da Cateriona II. l'Ingolitierra commincio dei entre in una via più giusta, cedendo all'imponenza di una protesta armata che l'Europo le faceva per la sua dominazione martituma, e per gli abnsi arbitarni contro le altre potenze marittime, di cui prelendeva annientare il commercio. Ma lasciando da parte le ragioni storiche, appressiamoci alta trattazione della questione che ci siamo proposta, di determinare cole, quali sono le modificazioni che lo stato di verera pod amportare

al commercio delle potenze neutrali.

Due principil generali entrambi fondati sulla legge primitiva e sul dritto di natura, noi vogliamo premettere per risolvere un'opponente contraddizione. Da una parte il commercio è libero a meno che convenzioni particolari non e restringano l'uso, e questo dritto essendo uno di quei dritti primitivi e generali appartenente a tutti opponii, non può essere negato ai neutri senza commettere un attentato contro la legge di natora. Come i popoli neutrali prima della guerra aveano til dritto di commerciare il hermente in tutti i punti ed in tutti i modi, parchè non offendevano l'altrui dritto, così so-pravennuta la gorra, poiche essa non esiste per essi che vogliono godere della pace, essi hanno virtualmente il dritto di continuare il commercio di il traffico durante la gorra così come lo aveano in tempo di pace. Da un'altra parte i belligeranti hanno, secondo la stessa legge primitiva, il dritto di nuocere al loro avversario, finchè non raggiungano lo scopo della gmera: essi possono soprattutto usare tutti i mezzi per diminiarie le forze dell'avversario, do obbligarlo a

che il commercio dei neutri col suo avversario sia di tale natura da renderlo più forte e metterlo nella condizione di sostenere più a lungo la sua pugna, ha il dritto d'intercettare completamente questo com-

mercio, o per lo meno di limitarlo a suo grado.

Questi due principii entramhi poggiati sulla leege primitiva sono tauto oppositi fra loro che a primo aspetto sembrerobbero in contradizione, benchè sarebbe assurdo immaginare che il dritto primitivo si trovasse in contraddizione con sè stesso. I pubblicisti il hanno diversamente applicati, ed alcuni forti sostenitori dei dritti dei neutri non hanno voitot riconoscere come legitima alcuna restrizione al commercio dei neutrali, netimeno per ragione di blocco o di assedio, ne ammettere il controbando di guerra: altri per legitimare l'arbitrarie operazioni delle granti potenze che impedivano o trendevano carte col dritto della necessità, e poggiati sul secondo principale da noi esposio hanno falto mercato della scienza per servire alle ambitiose mire dei conquistatori della necessa.

Che direm noi di questo voluto conflitto di dritti ? È egli mai possibile che la legge di natura sia in contraddizione con sè stessa? No davvero, ed esaminando meglio i due principii noi li ritroveremo in armonia fra loro ed ogni contraddizione scomparirà. Nell' ordine morale infatti non vi esiste un dritto senza un dovere correlativo, ed il pretendere di avere giusta idea di un dritto senza considerare il suo limite nel dovere correlativo è nna pretensione falsa e causa di errori. Per valutare bene i dritti del belligerante e del neutrale conviene guardarne il loro limite. Noi ammettiamo che i neutrali possono liberamente commerciare in tempo di guerra come commerciavano in tempo di pace, ma sotto dne buone considerazioni, però: 4.º Che essi debbono astenersi di prendere alcuna parte alle ostilità, e perciò non debbono fornire alle parti belligeranti alcuna cosa che potesse avere un rapporto diretto ed immediato colla guerra; 2.º Che debbono serbare rispetto ai belligeranti la perfetta imparzialità senza proporsi di voler favorire col loro commercio la condizione dell'uno o dell'altro. Il belligerante alla sua volta ha il dritto di nuocere al suo nemico e di servirsi di tutti i mezzi per obbligario a cedere, ma egli può servirsi solamente del mezzi diretti non già dei mezzi indiretti, ne può in nessuna guisa offendere l'indipendenza dei popoli neutrali (2).

Bene esaminati adunque i dritti reciproci del belligerante e del neutrale, non solo non sono in contraddizione fra loro, ma sono in

FIORE



<sup>(1)</sup> Alberico Gentile, De jure belli. — Cocceius, De iure belli in amicus, § 6. — Heinecius, De nacióus ad vecturan relli, suere, comunissis. (2) Hautefeuille, Des devoir des nations neutres, T. II, t. 7.

perfetta armonia. Infatti il dritto del neutro non è altra cosa che il dovere del beligerante, e reciprocamente; e ai belligeranti non è lecito interdire quasiassi commercio delle potenze neutrati coi loro neumici, come sosteneva la lega anseatica nel medic-ovo, flonchè il commercio non sia di tale natura da manifestare una partecipazione alle ostilità.

Il principio da noi proposto, che il commercio delle nazioni neutrali, durante la guerra dovrebbe essere nello stesso piede ti cui era prima della guerra, non voglia interpretarsi falsamente in modo da giustificare le strane pretensioni dell'Inghiltera, la quale voleva condannare il commercio dei popoli neutrali ad una perfetta tammobilità durante il aguerra, in modo da voler loro impedire tuove relazioni commerciati, affinche non si arricchissero profitando della circostanza della guerra. La quistione delle novo relazioni commerciali del popoli neutrali fa trattata amplamente nel passato secolo, tanto che si l'apoca che l'inghilterra la propose a proposito del countercio colle Colonie del nemico, che voleva assolutamente chiuse al commercio dei neutri.

La quistione del commercio colle Colonie non può avere nell'attuale dritto marittimo che un interesse passaggero, perchè essendo in grap parte cessato il monopolio coloniale, ogni quistione cessa, quando molte nazioni europee hanno aperto al commercio delle altre nazioni anche i porti delle loro Colonie. Ma potché i medesimi principii e le medesime pretensioni possono applicarsi al cabotaggio e a tutte le nuove relazioni commerciali, noi trattiamo la quistione generalmente per esaminarla sotto il punto di vista dei dritto. Il dritto di liberamente commerciare che appartiene alle nazioni neutrali non è già un dritto particolare d'inviare tale o tal'altra nave ad un porto determinato per prendere tale o tal'altro carico di mercanzia. ma è il dritto generale di trafficare in tutti i tempi e su tutti i punti del mondo, il cui commercio non fosse impedito dai rispettivi sovrani. Tostochè un nuovo porto si apre al commercio, sia in tempo di pace che in tempo di guerra, i neutri hanno dritto di profittarne e commerciare liberamente con quel porto. Ai neutri è solamente impedito di commerciare con i luoghi bloccati, come diremo appresso, e di apportare al pemico gli elementi per continuare la guerra, ma fuori di questa giusta limitazione nessun'altra ragionevolmente può imporsi al commercio dei neutri.

Îl pretendere che durante la guerra îl neutro debha restare rispetto ai belligeranti nella stessa condizione in cui era nel tempo di pace, e che può hene esercitare i driti che avea, senza poterne acquistare altri, e che non dovrebbe vanlaggare la sua condizione ed arricchiesi profittando della guerra, si riduce a stabilire pel commercio

dei neutri ou limite impossibile a giustificarsi ed a definirsi. Sia che In entrale apra il commercio con un porto chinso, sia che faccia il commercio di cabotaggio che prima gli era proibito, o che in qualunque altro modo ampifichi le sue relazioni commerciali, purchè non manca ai doveri di neutralità, come non offende il dritto delle parti belligeranti, con queste non possono offendere l'indipendenza dei neutrali.

Allorchè l'Inghilterra pretese d'impedire ai pentri il commercio colle Colonie nemiche Jenkinson per giustificare gnesto grave attentato all'indipendenza dei neutri, addusse futili ragioni, che esaminate si trovarono prive di ogni fondamento. La guerra, diceva egli, non dev'essere per i popoli neutrali un' occasione di profitto, nè essi devono trovare modo di arricchirsi da una causa che per altri è cagione di rovina. Se lo stato di guerra apportasse tanti vantaggi ai popoli neutrali, questi coopererebbero per tener viva la guerra per godere quei vantaggi, e perciò, secondo Jenkiuson, la guerra non dovrebbe migliorare la condizione dei popoli neutrali. A queste ed a tutte le ragioni che possono addursi, noi risponderemo con un argomento solo, o il commercio è ostile, o è innocuo; se è ostile può essere illecito come tale, non già per il profitto che ne proviene: se è innocuo, come potrà impedirsi per la sola ragione che rende migliore la condizione dei neutrali? Potrà forse impedirsi ad un popolo indipendente che profitti dei mezzi per migliorare la sua condizione? La neutralità non dà nnovi dritti alle potenze che restarono pacifiche, ma la permanenza nello stato anteriore, deve intendersi nel senso che lascia sussistere tutti i dritti preesistenti, ma permette di dare loro il migliore sviluppo e la migliore applicazione di cui sono suscettibili.

Nella guerra del 1801 tra l'Inghilterra e la Francia, la prima fu afflitta da una carestia. Secondo le sue leggi interne non potevano le farine estere introdursi nei snoi porti, e quindi durante la pace era impedito ai neutri d'importare questo genere di prima necessità, Fervendo la guerra in tutta la sua violenza, il celebre Pitt apri tutti i porti inglesi alle navi neutrali cariche di fromento e di farine, ed inceraggiò questo commercio non solo col ribasso dei dritti, ma con premii, e poscia col togliere perfettamente i dritti di dogana. Se la Francia avesse voluto impedire ai neutri di fare questo nnovo commercio sol perchè non la facevano in tempo di pace, avrebbe offeso la libertà commerciale e l'indipendenza dei popoli pacifici, perchè pou essendo il detto commercio ostile, non poteva essere impedito dalla parte belligerante. Conchiudiamo dunque che la libertà di commercio che noi abbiamo sostenuto appartenere alle potenze neutrali, deve intendersi per qualunque commercio, sia preesistente, sia nuovo, purche però non si tratti di commercio ostile, pel quale caso solamente il commercio dei neutri può ragionevolmente essere limitato.

# CAPO OTTAVO.

## Del controbando di querra,

Per quanto esteso voglia ritenersi il dritto di liberamente commerciare, che noi abbiamo sostenuto appartenere ai popoli neutrali, questo, come ogni altro dritto, deve avere i sooi limiti, oltrepassare i quali sarebbe snaturare il commercio innocno, e renderlo commercio aggressivo e nemico.

Così, se la nazione neutrale volesse abusare della libertà di commercio per apprestare accorso al nemico, o volesse trasportare armi, o munizioni, o soldati per fare la guerra, non v'ha dubbio che esserebeh di essere neutrale, commethendo un atto di vera ostitità. Del pari noi abbiamo sostenuto che il commercio neutrale poù estendera in tuti i loughi, però se uno del belligeranti per blocare nua piazza forte avesse occapato nas parte di mare, il neutrale non può penetrare nel lungo blocacio senza ledure il diritto di belligerante. Eco o me la libertà commerciade del popi in entarial si norma di la compara della discontante della contra della contra della contra della contra di contra di contra della contra della contra di cont

Non v' ha diabbio, dice il Massà, che come i belligeranii non possono opporsi al commercio imparazise e pacifico, casi possono a buon dritto proibire il commercio ostile, e destinato a dare i mezzi per sostenere la guerra. Infatti, dice egli, il principio protettore della montralità non può essere invocato che da quelli che sono veramente nentri, ossia da quelli che si astengono assolutamente di prendere parte sia direttamente, sia indirettamente lalla guerra (1). Il Yattel poi così ragiona sul proposito: « E necessario sopratiutto di distinguere segnatamente le mercanie commi che non hanno alcnan relazione

<sup>(1)</sup> Massè, Le droit commer. dans ses rapports avec le droit des gens., T. I, Pag. 155.

colla guerra, da quelle che vi servono particolarmente. Per le prime il commercio dev' essere perfettamente libero, e le potenze belligeranti non hanno alcun dritto d'impedirlo alle potenze neutrali , perchè il trasporto delle prime mercanzie nè rende il nemico più forte, ne minaccia la loro sicurezza: per le seconde poi vi è tutto il dritto d'impedirne il trasporto, poiche esse eserciterebbero un'influenza più

o meno diretta snll'esito della guerra (1), »

Non v'ha dubbio che la restrizione imposta al commercio dei nentri per quelle materie che possono direttamente ser re all'uso della guerra, è una consegnenza immediata della giusta idea della nentralità, ed è conforme alla legge primitiva stessa. Il dritto secondario non può far altro che delerminare la estensione di questa restrizione, precisando quali materie devono considerarsi atte ad alimentare la guerra. Alcuni pubblicisti al contrario hanno considerato questa restrizione come una creazione della legge secondaria, e hanno sostennto che potesse estendersi e modificarsi senza ilmiti secondo l'interesse dei belligeranti.

Se i belligeranti avessero il dritto di proibire il commercio di qualinque materia che essi potrebbero credere nociva al loro interesse, questo dritto distruggerebbe l'indipendenza dei popoli nentrali, dando ad uno del belligerauti facoltà di annoverare arbitrariamente come controbando di guerra qualunque materia commerciabile. Ammettendo dunque che una restrizione vi dev'essere, e che è legittima perchè fondata sulla legge siessa primitiva, tutta la difficoltà consiste

nel determinare il limite di questa restrizione.

La coscienza e la ragione indicano con chiarezza due principii, e come due linee estreme tra le quali devono trovarsi in materia di controbando da guerra, la giustizia e la verità. Il primo di questi principii si deduce dalla natura stessa delle cose e dalla essenziale differenza tra la pace e la guerra. In virtà di questo principio non si pnò invocare il pretesto della nentralità, ossia della pace per il commercio di gnelle cose che per la loro stessa natura sono destinate a servire come mezzi e strumenti per la guerra, e quindi per quanto estesa possa intendersi la facoltà di liberamente commerciare, essa deve avere un limite, il quale non può oltrepassarsi senza che il commercio diventi aggressivo o nemico.

L'altro principio cho la ragione proclama, e che la coscienza approva, si è, che la restrizione stessa imposta al commercio de neutri, debba essere essa stessa limitata e fatta con bnona fede. Con una difinizione troppo larga del controbando di guerra, non vi sarebbe alcun commercio da parte dei nentri. Con una definizione troppo ristretta si comprometterebbero i dritti più legittimi della gnerra. Perciò noi

<sup>(1)</sup> Vattel, Droit des gens, Lib. III, chap. VII, § 112.

dicevamo con Couchy che la verità e la giustizia conviene ricercarla fra questi dne estremi (1).

Ma in qual modo potranno armonizzarsi i dritti dei belligeranti e de'neutrali, e reciprocamente limitarli con bnona fede ? È questo che rende la questione complicatissima. Vi sono alcune cose che per la loro stessa natura possono classificarsi come cose pacifiche, o come oggetti di gnerra, e per questo la quistione si risolve colla natura stessa degli oggetti; ma per molti oggetti, il cui numero è molto più esteso dei primi, noi non sappiamo in quale categoria annoverarli, perchè il loro nso non è assolutamente esclusivo. R flette bene il Bynkersoek, che nello stato presente di civiltà, coi perfezionamenti inauditi apportati alle arti della guerra e della pace, colle scoverte immense fatte dalla scienza che si serve di qualunque materia per adattarla a qualunque uso, quali sono gli oggetti che non banno una doppia destinazione ed na doppio nso? (2). La lista di quelle cose quæ et in bello et extra bellum usum habent, secondo si esprime Grozio, comprenderebbe tutto quello che si può vendere e comprare, e se si volessero escludere dal commercio come controbando tutte le cose da cui si può tirare qualche vantagio per la guerra, nulla avanzerebbe fnori di pochi oggetti di lusso, di ornamenti e di moda. Molte flate un oggetto per sè stesso innocente, preparato, può trasformarsi in oggetto di guerra, e la legge naturale non da lumi sufficienti per determinare il limite esatto ove dovrebbe arrestarsi la proibizione di commerciare col nemico in tempo di guerra.

Mancando il dritto primitivo determinato e specificato nella quistinone di cui ci occupiamo, è mestieri ricorrere al dritto secondario, il quale dà le norme per eseguire i principii del dritto primitivo.

Il dritto secondario è formulato nel trattati conchinsi tra le nacioni civili, i quali formano la giurisprudenza internazionale. I trattati conchinsi dalle nazioni enropee sin tra luro, sia coi nuovi popoli del l'America, possono distinguerei in tre cateporie. Gli uni sono conformi al dritto primitivo e sono tracciati nel liniti esatti stabiliti da esso, restringendo la probibione del commercio alle sole armi e munizioni da guerra proprie ad essere adoperate per l'attacco o per la difesa. Altri diedero alla restrizione confini p'ù estesi, ed altri finalmente abolirono qualnoque proibizione, lasciando il commercio in tempo di guerra libero come lo era in tempo di poso.

Fra i trattati più celebri conosciuti în questa importante materia deve, annoverarsi il trattato del 7 novembre 1659 conosciuto sotto il nome di trattato del Pirenei. Nell'articolo dodicesimo di quel trattato sono annoverate le materie tutte di controbando, restringendole solamente

Couchy, Droit maritime, Chap. VI, sez. III.
 Bynkersock, Quast. jur. pubb., T. I, chap. X.

a quelle che direttamente possone essere adoperate nella guerra, en cull'articolo tredicesimo sono determinate tutte le altre materie che non possono essere considerate come controbando, e tra queste sono comprese le derrate che appartengono al sosientamento della vita (1). Popo il trattato dei Pirenel noi troviamo na numero considerevole di trattati che appartengono al sosientamento della monoti, e che sarebbe troppo inugo annoverare. Per noi basta citare il trattato di Ulrechi (1 aprile 1713) di cui l'articolo 19 dice: « Si comprencamoni, archibugi, pedardi, bombe, grannte, palle, picche, corazre, giaveliotti, albande, salpietra, pistole, artiglieria, municioni, cavalli coi loro arnesi, e qualnoque cosa di simile genere, capace di divenire struncento di guerra, o che possa servire all'inso della truppa

Nella guerra combattuta ira l'loghillerra', la Francia, la Spagna e l'Olanda, l'imphiltera priesse distruggere il commercio dei neutri proibendo il trasporto di molissime mercanzie e derrate, che dichiarò controbando di guerra. La lega armata formata dalle potenze neutrali per impedire quest'arbitraria usurpazione dei loro dritti, fece sentire il bisogno di determinare novellamente con precisione ie materie di controbando, e riteenedosi quanto era stato stabilito nel trattati del Pirenet e di Urrecht, il controbando fir sistetto solamente alle materie che direttamente potevano servire agli nsi della guerra. La stessa regola cosservata in molit trattati conchisia verso la fine del secolo XVIII.

I trattati poi che hanno esteso il controbaudo di guerra fino a comprenderii viveri, ii danaro e la unnizionion avasi sono ni piccolo numero e non olitropassano quello di nore. Il primo di essi è quello di conchiuso tra la Spogna e l'Inghilterra nel 1504, e l' nitimo è quello del 1795, fra l'Inghilterra e gli Stati Uniti d'America. Questi trattati però essendo stati conchiusi per circostanze eccezionali non possono servire come norma per stabilire un principio di dritto. In minor numero poi sono quel trattati che tolgono qualonque prolibizione ammettuo i liberà assoluta in tempo di guerra. come in tempo di pace (2).

Il voler fare la storia dei trattati conchiusi per questa materia sarebbe lungo ed inntile; noi possiamo notare in massima generale che tutti i trattati si accordano nel proibire come materia di controbando gli oggetti che direttamente servoto saglio si della guerra, e che tutti riconscono il dritto dei belingeranti di prolibire ai nentrati il commercio delle materie di controbando. Nel fatto poi nel caso di countre versia, ie convenzioni internazionali e i trattati esistenti, finchè non abbiano ricevitto l'assenso generale, non possono risolvere tutte le quisioni che si possono presentre soll'oggetta.

Town dar Congle

Dumont, Corps diplomatique, T. 6. pag. 2. — Fred. Leonard, T. 14.
 Martens, Rewil, T. 3, pag. 190 e seg., T. 1, pag. 369.

L'idea del controbando è per sè siessa un'idea complessa, variabile secondo i temp i e le circostanze, e che difficilmente può determinarsi di una mauiera assoluta. In cerle circostanze alcuni oggetti, per sèssai indifferenti, pessona oquitare tale importanza per una delle due parti belligeranti che con ragione possono essere prolibiti come controbando. D'altra parte noi convenimon che irattandosi di prolibizione e di restrizione alla libertà dei neutri, sarebbe desiderabile che nazioni si mellessero di accordo per determinare i limiti nel quali lenza belligeranti commettessero abnsi servendosi della forza a danno delle potenze neutrali.

Noi dobbiamo notare altresi che il progresso della civiltà, come va a mano a mano distruggendo alcuni abusi consacrati collà violenza e colla forza nel dritto secondario, così ha stabilito che vi fosse un commerciale ilimite all'arbitrio delle polenze marittume, che per gelosia commerciale si sono servite del prefesto di dichiarare controbando di guerra molte malerie, per metterle fuori commercio. Fortunatanente nell'ultima guerra combattuta in Oriente dopo la quale furono formulati alcuni principi di drittu marittimo, che noi speriamo formeranno la base del nuovo drittu marittimo europeo, fu stabilito dalle potenze alleate, che sotto il nome di controbando di guerra non potenze con controbando di guerra di potenze alleate, che sotto il nome di controbando di guerra dori potenze convenione esistente su questo rispetto dai trattati antecedenti; e che la probibizione di esportare non s'intendesso, che per i territorii rispettiri delle parti belliceranti.

Noi speriamo che questo giusto principio sia accettato da tutte le potenze martilime, ed abbiamo fiducia che completanulo i 'popera iniziata voglia uniformarsi su questa quistione la giurisprudenza internazionale mediante il libero soffragio di tutte le potenze martitime, affinchè cessi una volta il predominio dell'arbitrio e della forza per essere surrozzato dalla forza del dritto.

Finchè questa giurisprudenza internazionale non sarà stabilità bisognetà lener couto delle convenzioni, o verificato il cisso che contro le convenzioni esistenti si commerci materia di controbando, gli ogetti possono essere giustamente confiscati, ed i colprevoli regioneroli mente puniti. Cionondimeno non è permesso ad una nazione di arrogarsi una giuridazione sui sodditi stranieri, se non nel caso cul essi al trovassero o nel suo proprio territorio, o nel territorio nomico provisioriamente da casa occupato. Per esercitare sinule giurisdiazione provisioriamente da casa occupato. Per esercitare sinule giurisdiazione senso il belligerante non può hare soa verso i sudditi stranieri che di certe misure di rappresaglia che non possono mai prendere un carattere penale, e i suoi ditti possono essere criticati, e contestiti dalle

parle lesa, quando passano i giusti limiti della necessità della guerra. La sola potenza neutrale ha il dritto d'impedire ai suoi sudditi il commercio di alcune derrate, e può reprimere le infrazioni contro i suoi regolamenti, e se non vi esistesse alcuna probizzione, e non vi fossero trattati, il belligerante non può punire i sudditi che fanno il loro commercio secondo le leggi della loro nazione, e solo può que-relarsi col sovrano sonza esercitare una giurisdigione illegale soi sudditi,

Il delitto di controbando s' intende prescritto dal momento che la nave che trasporta gli oggetti ha compiuto il suo viaggio. Noteremo altresì che tutti i trattati si accordano nel permettere di avere a bordo delle navi mercantili le armi che sono necessarie pel serviggio dell'equipaggio, e tutto ciò che può servire pei bisogni della nave.

## CAPITOLO NONO.

#### Del Blocco.

Un'altra eccezione alla libertà generale del commercio delle potenze neutrali in tempo di guerra si trova nel commercio colle piazze, o porti assediati, o bloccati. Il dritto di bloccare le città nemiche è una conseguenza del dritto dei belligeranti di nuocere al loro avversario, e di adoperare tutti i mezzi per obbligarlo a cedere. Noi coi principi i adottati per legittimare la guerra non possiamo legittimare Il blocco come mezzo di conquista, com' era ammesso presso gli antichi, e lo riteniamo legittimo nel caso solamente di guerra giusta e legittima, Anzi notiamo che sotto il punto di vista umanitario il blocco ristretto nei suoi giusti limiti è un mezzo di guerra nacifico e naturale. Difatti esso evita la effusione di sangue, e le terribili catastrofe che sono conseguenze inevitabili della battaglia e dei bombardamenti, e si contenta d'intercettare qualunque via di conjunicazione all'avversario per obbligarlo a cedere per fame. Non è così sotto il punto di vista commerciale, sotto il quale rispetto il blocco è odioso, e contro la naturale indipendeuza dei popoli neutrali, perchè esso non proibisce già il commercio di certe materie determinate, come il controbando di guerra, ma distrugge qualunque commercio di qualsiasi natura con i luoghi assediati o bloccati. L'è perciò necessario di ben determinare questo dritto, di stabilire le norme con cui deve esercitarsi, e notare in ultimo le pene a cui possono assoggettarsi i violatori del blocco.

Il dritto di blocco, secondo lo definisce Heffler, è il dritto del belligerante d'impadronirsi di una fortezza, di un porto, di una rada ed anche di tutte le coste del suo nemico, e di esercitarri i dritti di sovranità durante tutto il tempo in cui si mantiene nel possesso reale di quella parte del territorio uemico. (1).

É certo che secondo la legge primitiva il belligerante ha il dritio di servirsi di tutti i mezzi lecili per obbligare il nemico a cedere, e che per giungere a questo scope può occupare le città del nemico tutti i suoi porti, le sue coste, e prenderne possesso fitoche nou sia couchinas la pace. Occupata una parte del territorio nemico, il betto del possesso subentara iu tutti i dritti di sovranità del suo avversario, e fitochè coutinua ad occupare quel luogo, e non la abbandona volonitariamente o nou vi è respitute colta forza può destare leggi come se fosses sovrano, può probibre qualtuque commercio del tene per le considera del sovrano del luogo finchè dura il possesso. Dunque anmesso come les sovrano del luogo finchè dura il possesso. Dunque anmesso come legitimo lo stato di assedio uno può oppugnara il dritto del belligerante d'impedire qualtunque commercio coi territorio assediato, perchè il luogo che cocupa è sottoposto alla suas giurisdizione.

I medesimi principii si sono voluti applicare per legitimare il bloco dei porti e delle spiagge maritime, e lo siesso Haufefeille uno ha dubitalo di affermare che quaudo no helligerante colla sua flotta occupa una posizione di mare ne addiviene sorrano, e perciò può dettare leggi ed impedire a tutte le navi straniere di commerciare col porto bioccalo, e con ciò può privare la piazza di tutti i soccorsi che le notrebhero venire dall'estero (2).

La stessa dottrina è ammessa dal Marteus, il quale sl contenta di asserire che il dritto delle genti positivo, e la legge stessa naturale autorizza la potenza belligerante a prolitire qualunque commercio con una piazza bloccata, e a punire colla coulisca la nave ed il carico che centrorenissero questa probibizione (3).

Questo dritto così concepito e uon dimostrato noi uon possiamo accutario. Si pretenderelbe di fare rientarea il dritto più esorbitatue della guerra nella categoria dei dritti ordinarii della pace 7 Si vuol sostenere che è nou gia come belligerante, ma come sovrano legitimo della parte di mare occupata che il capo dello Stato, che ha dicharato il blocco, impone i asa volonta, comandando alle potetze neutrali di non traffecture con quel porto bloccato 7 Noi nou possiamo mare è liberto per dritto di natura, ma anche perche la stessa occupazione è tanto precaria che basierelbe una tempesta per sbaragliare o disperdere la fotta, nel qual caso ogni posseso svanirebbe, e la stessa

<sup>(1)</sup> Heffter, Droit des geuts, Liv. II, § 154, pag. 295.

<sup>(2)</sup> Hautefeuille, opera citata, tit. IX e .
(3) Martens, Droit des gents, tit. VIII, Chap. VI, § 320.

sovranità temporanea sarebbe distrutta. Che se come riflette Peinheiro-Ferreira voglia legittimarsi il dritto col principio che il sovrano che ha dichiarato il blocco costringe colla forza le polenze neutrali a non accedere a quella parte di mare bloccato, in tal caso la forza potrebbe sempre respingersi colla forza, e non costitulrebbe giammai un dritto senza offendere manifestamente l'indipendenza e l'autonomia delle nazioni (1).

Non potendo legittimare dunque il dritto del blocco col preteso dritto di sovranità di quella parte di mare, noi siamo obbligati ricorrere ad altro principio segnendo il Conchy il quale secondo noi ne stabilisce il fondamento su più solida base. Vi sono, dic'egli, due specie di gnerra a cni corrispondono duespecie di doveri per parte delle potenze nentrali. Vi è la guerra intesa nel suo significato più largo, la guerra di armata o di squadre, che consiste nell'attaccarsi per distrnggersi a vicenda, e rispetto a questa il dovere delle potenze neutrali consiste del non fornire ai belligeranti gli strumenti per far la gnerra ne apprestare loro le armi, le munizioni e le truppe. Per questo genere di guerra non nnoce il commercio pacifico, ed il doveredella nentralità non importa la rinuncia a siffatto commercio. Il secondo genere di guerra più rigorosa e più stretta è la guerra d'assedio o di blocco. Questa guerra ha le sue condizioni e le sue regole proprie, e può dirsi una specie di guerra locale, essa non si fa con l'attacco, colla znffa, ma colla notificazione.

Notificato il blocco si dichiara la guerra non solamente al sovrano nemico e alle sue armate, ma particolarmente a tutti i suoi sudditi gnalungue essi siano che abitano quel porto o quella piazza bloccata. Soldati o commercianti, funzionarii pubblici o borghesi, gente di qualanque condizione e di qualanque età che formano la popolazione permanente della città bloccata, si considerano come una sola persona morale a cui il belligerante si propone di far la guerra fino al punto di obbligarli a cedere per fame e per mancanza di viveri. Per raggiungere questo scopo egli loro proibisce qualunque relazione e qualanque commercio coll' estero, e comechè questo isolamento assoluto sarebbe impossibile a realizzarsi, se i neutrali conservassero cogli assediati le loro relazioni commerciali, il dovere di nentralità impone di astenersi da qualunque commercio colla piazza bloccata, perchè l'importazione di qualunque specie di derrata sarebbe un atto di vera ostilità (2). Questo dritto dungne non è fondato sul dritto di sovranità sul mare, ma è un dritto di guerra di una natura tutta propria e ben distinto dal dritto comune di guerra. Questa dottrina a noi pare più vera di quella che fonda il diritto di blocco sulla sovranità, quan-

<sup>(1)</sup> Note al Martens, pag. 327.

<sup>(2)</sup> Couchy, Droit maritime international, T. II, Sez. IV.

tunone coi nostri principii non possiamo legittimare questa guerra a tutti i sudditi ed ai cittadini privati per i principii innanzi dimostrati (1).

Secondo il dritto secondario, il dritto di mettere il blocco e gli effetti che ne risultano sono stati rispettati in tutti i trattati pei quali è riconosciuto per parte del belligerante il dritto di dettare leggi nel territorio momentaneamente sottoposto alla sua giurisdizione; e per parte dei neutri il dovere di rispettare le leggi del blocco interrompendo qualunque commercio colla piazza o porto bloccato. Tutti i trattati però si accordano nel dichiarare che, affinchè il blocco potesse produrre i suoi effetti è necessario che fosse effettivo, cioè che il belligerante che vuole dichiarare il blocco abbia nna forza sufficiente per farlo rispettare, e che disponga le sue forze di mare all'entrata dello stretto, o del porto bloccato in modo, da divenire padrone del mare territoriale da esso occupato, e potere impedire l'accesso a qualunque nave straniera. Noi troviamo fatta mensione della necessità che il blocco fosse reale per obbligare, in tutti i trattati conchinsi dopo il secolo XVII e XVIII, e ciò perchè in quell'epoca si volle abusare del dritto di blocco, dandogli una estensione maggiore di quella che poteva avere pel dritto primitivo.

Quella che rese soprattutto odioso il dritto di blocco fu l'Inghilterra, la quale manifestò esigenze arbitrarie che eccitarono a ragione i lamenti delle potenze marittime, e nei trattati conchinsi dopo il secolo XVIII non solo fu stabilito che il blocco fosse effettivo, ossia mantenuto con un numero di navi da guerra sufficiente ad impedire Il passaggio, ma si arrivò altresì a voler determinare preventivamente il namero delle navi da guerra necessario per mantenere il blocco. L'Inghilterra si rifintò sempre di aderire alla definizione del blocco. ammessa dalle altre potenze, e solamente nel 1856 quando le sette grandi potenze marittime si rinnirono a Parigi per stabilire e formulare alcuni principii di dritto marittimo, l'Inghilterra aderi alla dichiarazione che il blocco per essere obbligatorio debba essere effettivo, ossia mantenuto da una forza sufficiente per impedire realmente l'accesso al littorale nemico. Il quale principio se non è nnovo nel dritto marittimo enrepeo, ha almeno questa particolarità che è sottoscritto dall' Inghilterra, che dopo il 1674 non avea mai voluto riconoscere la definizione del blocco (2).

(1) Veggesi Massk, Le droit counter, S. 10, — Wehnton, Elements de droit des gens, 285, pag. 389, 2810, — Wehnton, Elements de droit éter, T. II, pag. 182, — Ordina, Replex inter, Genner, T. II, pag. 281, — Hautfenlik, Droit et leveire des nations sectiva, T. II, pag. 281, T. I. Liver, M. L. Liver, M. L. Liver, A. L. Liver, R. L. Liver, R. L. Liver, R. Liver, R

Lib. I, Chap. X. — Ortolun, Diplomatic de la mer, T. II, Liv. III, Chap. IX. — Hubner, Des bâtiments des neutres, part. 1, Chap. VII, § 5. — Lampredi, Dei doveri dei principi neutrali, Chap. 1X, § 2, pag. 295.

#### CAPO DECIMO.

Formalità e condizioni necessarie per costituire una violazione di blocco.

Per costituire una violazione di blocco, dice Sir. W. Scotl, tre case devono essere provate. L'esistenza di un blocco reale, la conoscenza del blocco da parte della persona supposta colpevole, e qualche atto di violazione del blocco come per esempio, l'entrata o l'uscita della merce dopo il cominciamento del blocco.

Abbiamo dimostrato come il dritto primitivo ed il dritto secondario i accordano nello stabilire che il blocco debba essere reale ed effettivo, ne si può credere altrimenti che un blocco sia legalmente costitutio. A questo principio altra eccezione non vi troviamo, che la mancanza temporanea e fortutta della squadra dal luogo bloccato prodotta da un accidente, come da una tempesta, nel qual caso non può credersi che il blocco cessi, e si avrebbe sempre come un tentativo fraudolento l'entrare nel luogo bloccato e momentaneamente abbandonato.

La sola presenza delle navi nemiche non basta per dichiarare una piaza nello stato di blocco; è necessario altresi che le polenze neure conoscano l'esistenza del blocco sia per mezzo di notificazione idplomatica, sia per mezzo di una notificazione speciale. Come ogni legge non può essere obbligatoria se non è conosciuta dai soggetti che debbono essguiria, così a legge del blocco non può obbligare le potenze neutrali se esse non conoscono che il blocco esiste. A questo è ordinata la notificazione del blocco. Bisogna però rificitero che benchè la notificazione sia necessaria, non è richiesto assolumente che essa sia fatta per la via diplomatica. Questo può essere utile solamente per impedire che i neutri facciano una spedinone per i luoghi bloccati, ma in sostanza basta la dichiarazione speciale, ossia quella fatta dal comandante della squadra che mantene il blocco, al capitano della nave neutrale, dichiarando che il

Print Linear

luogo a cui si vuole accedere è bloccato. La dichiarazione speciale è sempre necessaria e deva aver luogo anche quando si sia fatta la rentificazione diplomatica, e ciò non solo perché i neutri banuo drittota di verificare se realmente vi esisto il blocco, ma anche perchè il blocco notificato diplomaticamente può supporsi cessato, e si può di-rierer la merco per quel luogo.

Alcuni pubblicisti hanno opinato che proclamato un blocco con notificazione diplomatica fosse un delitto punibile colla confisca del carico lo spedire la merce da un punto per il luogo bloccato. Infatti, dicono essi, non si può supporre che un sovrano celasse ai suoi sudditi quelle disposizioni delle potenze straniere che troppo direttamente toccavano le loro relazioni commerciali. Dovendosi dunque supporre che tutti i sudditi di uno Stato conoscano l'esistenza del blocco. non può scusarsi chi spedisce la merce al luogo che conosce e sa di essere bloccato. Noi invece diciamo che questa opinione è un pretesto ingegnoso per allargare il preteso dritto di confisca. Se il luogo bloccato fosse vicino al porto da cui si spedisce, potrebbe pure con facilità conoscersi se il blocco esiste di fatto o no; ma se il porto è lontano, si è potuto benissimo supporre che il blocco fosse cessato, e si è potuto spedire la merce; e questo fatto solo non costituisce un delitto, ne può caratterizzarsi come violazione del blocco. Noi rigettiamo dunque queste volute violazioni di blocco come riprovevoli invenzioni di alcune potenze marittime, le quali si sono proposte col loro dispotismo marittimo di arricchirsi a spese delle potenze neutrali, rovinando il lloro commercio ed imbarazzando la navigazione.

Noi troviamo conforme alla nostra opinione moltissimi trattati, fra i quali citiamo quello del 1794, tra l'Inghilterra e gli Stati Uniti, nel quale fu stabilito all'art. 18, che le navi dirette ad un porto bloccato potevano essere respinte da quel porto, ma non essere confiscate se non nel caso che fossero caricbe di controbbando di guerra, o che avessero tentato di entrare fraudolentemente dono avere conosciuto l'esistenza del blocco. Lo stesso principio fu adottato nel 1800 dalle potenze che formarono la lega di neutralità armata. Esse stabilirono che qualunque bastimento che navigasse verso un porto bloccato non potesse essere considerato in contravvenzione che nel caso che avesse adoperato la forza per entrare nel luogo bloccato. La sola giurisprudenza inglese ba dichiarato colpevole qualunque nave avesse spiegato le vele pel luogo bloccato considerando catturabili altresi le navi che passassero solamente innanzi al luogo bloccato, quand'anche vi fossero spinte dalla tempesta o dal vento, ma queste sono vere ingiustizie internazionali che non possono valere come norme di dritto.

Oltre le due condizioni testé esposte, per caratterizzare una violazione di blocco è necessario altresi che la persona che si vuole presumere colpevole commetta qualche atto o tentativo d'infrazione alle leggi del blocco. La semplice intenzione e le semplici presunzioni non bastano. Actus aliquis, non solum consilium, dice il Grozio.

I casi mei quali si deve ammettere una violazione di blocco possono ridursi a due: il primo si ha quando una nave che arriva di lontano tenta di entrare in na porto bloccato dopo avere ricevuta la notificazione speciale ed aver verificato che il blocco è reale; il secondo si ha quando una nave entrata in un porto prima che il porto fosse investito tenti di uscirne con un carico imbarcato dopo la di-

chiarazione del blocco.

Secondo l'Hautefenille non vi è vera violazione del blocco si nel primo che nel secondo caso, che allora solamente quando una nave avesse ricevuto una notificazione di fatto dell'esistenza del blocco: o in altri termini quando la nave neutrale appressandosi al luogo bloccato, o per entrare o per uscire abbia l'intimazione di non oltrepassare, perchè vi esiste il blocco. In modochè, secondo il citato autore, non vi sarebbe violazione vera, se la squadra che investe fosse, obbligata di allontanarsi per il vento o per nna tempesta, e la nave neutra profittando della circostanza che il passaggio è libero, passi, per entrare o per uscire dal luogo bloccato (1). Questa opinione è una conseguenza del principio stesso su cni si stabilisce il dritto di blocco, sulla occupazione cioè dal luogo bloccato, e sul preteso dritto di sovranità. Mancaudo l'occupazione reale, manca di fatto qualunque dritto derivato dal fatto stesso dell'occupazione. Noi avendo poggiato il dritto di blocco su di altro fondamento, siamo obbligati a ritenere l'opinione contraria, secondo. la quale il momento dell'allontanamento non dispensa le potenze neutrali da quei doveri, che la neutralità stessa loro impone nel caso di guerra.

Dovremmo trattare delle conseguenze della violazione, esaminando le pene che possono infliggersi si violatori del blocco, ma rimettiamo questa particolare disamina al titolo in cui tratteremo della cattura

delle navi neutrali.

<sup>(1)</sup> Hautefeuille, Vol. II, tit. IV, Chap. IV, Sez. I.

## CAPO UNDECIMO.

Del blocco fittizio e del preteso blocco pacifico.

La smodata ambizione e l'interesse delle potenze marittime hanno preteso di allargare il dirito di blocco, dandogli una estensione maggiore di quella che dovrebbe avere. Si è voluto sovvertire l'ordino dei principi e dei fatti, facendo sopportare alle potenze neutrali le conseguouze del blocco, senza che questo esistesse di fatto, e colla semplica dichiarazione dipionatica del blocco si è pensato investire coste di grande estensione senza altra forza di mare che due vascelli in crocitera. Questa enhivario preteso contradiciono il principii, poichè sarebhe lo stesso che un avorano pretuntesse di probine il se controbbando non esiste se nun nel caso di guerra refeltivia, come mai potrebbe legittimari late divieto, sonza offendere direttamente l'indipendenza delle nofenze neutrali?

Totti i sistemi diversi di blocco fittizio si riducono al blocco per notificazione, o blocco di gabinetto Questo consiste in una ordinatza fatta dal belligerante, con cui dichiara, che il tale porto, o spiaggla o costa del suo nemico è da lui messa nello stato di blocco, e senza occuparsi d'inviare al luogo bloccato alcuna sytuadra, si contenda di notificare questa ordinanza ai gabinetti delle potenze neutrali, esigendo da essi l'interruzione di qualunque commercio col

luogo bloccato.

Fin dal 1590, la Svezia si servi di questo sistema di blocco nella sua guorra contro la Russia; poscia nel 1584, gil Otandesi nella-guerra contro la Spagna per riacquistare la loro indipendenza, dibitarrono nello stato di blocco tutti porti della Fiandra possettala loro nemico, è nel dritto pubblicato dati Otanda nel 26 giugno 1650 era formuntata una specio di legislazione completa del blocco filtizio. I medesimi principi sono espressi negli editti pubblicati contro l'Inghilterra, coi quali gil Otandesi dichiararono biocatin on solo tutti i porti inglesi, ma quell'a altresti dei possedimenti

inglesi delle diverse parti del mondo. Anche la Spagna si servi del blocco filtizio contro il Portogallo; e l'Inglittera, trovando molte conforme alle sue viste ambiziose il sistema del blocco filtizio, se ne servi in tute le guerre sul mare, e nel 1736 dichiarò bloccate tutte le coste della Francia, o non ostante le vivissime proteste degli Stati generali, catturo molte navi neutrali (1).

Questi abusi commessi dalle grandi polenze marittime, con gravi danni delle potenze neutrali indussero queste ultime ad unirsi per rivendicare i loro dritti, e provocarono la neutralità armata, che in qualche modo tolse molti abusi opponendo la forza alla forza.

I principii anmessi dai sostenitori del blocco filtizio, sono che notificado diplomaticamente il blocco, questo si intende esistere di fatto finche non sia pubblicamente rivocato medianto un'altra notificazione, e mentre il blocco effettivo si pnò supporre esessato per supposizione, il blocco notificato non si può presumere cessato per supposizione, ficazione officiale (\*), con cui sia dichiartata la fine del blocco. Per mantenere questo blocco non si richiede altro che la dichiarazione sulla carta, e perciò può estendersi anche a lutti i porti di una nazione, come praticò l'inghilterra nel 1801, altorche dichiaro bloccai tutti i porti della Francia e delle sue colonie.

Quesia specie di blocco che contraddice ogni principio di giusizia, el aggrava la condizione del popoli neutrali, è stata una invenzione astuta della gelosia mercantile di alcune potenze maritime. Questo blocco infatti unoce più direttamente alle potenze neutrali, che alla potenza nemica. Questa non soffre altro gravame dal blocco sulla co-sta, che la privazione del commercio colle altre potenze, et è di que el se sopratutto che nuoce il blocco, perchè impedisce il loro commercio sottoporendole ad un'arbitraria serritiù sul mare.

Il volere dimostrare la falsità di questo sistema di blocco è inutile, tanto è manifesta la sua contraddizione colla legge primitiva, e
colla giustizia assoluta. Se tutte le nazioni sono indipendenti de
eguati, come si pno legittimare la sovranità dell' una solle altre, e
accordarte una giurisdizione illimitata sul commercio, da obbligare
tutte le polerne marittime a rispettare la volonta di sittatto legislafore? Questa è una vera aberrazione dello spirito ambizioso cle na
volto surrogare alla legge del dritto, la legge della forza. Noi non
solo vi troviamo una manifesta opposizione colla legge primitiva, ma
colla legge stessa secondaria, che si è sempre manifestata contraria a
tale sistema di blocco, e le ragioni addotte dai pubblicisti sono tanto
frivole che non meritano serta confinazione.

Così l'Inghilterra per legittimare questo arbitrario sistema di blocco

Flassan, Histoire de la diplomatie française, T. VII, pag. 64.
 Dumont, Corpe diplomat., VII, part. II. — Ortolan, T. II, Live II; Chap. IX.
 Florit.

sostenne che esso dovesse essere considerato come un blocco effettivo, allorché la potenza che lo dichiara ha la forza navale per mantenerlo effettivamente. Fu per questo principio che innanzi di dichiarare il blocco di tutta la costa da Dresta all'Elba nel 1806, il ministro Fox interpellò l'ammiraglio Forster per conoscere se veramente colle forze navali, di cui poleva disporre l'Inglulterra, polesse mantenersi effettivamente quel blocco, e non notificò il blocco se non dopo avere ottennto un rapporto affermativo dal grande ammiraglio, Ma come mai si può confondere una quistione di fatto con una quistione di possibilità, e sostenere che il blocco realmente esiste sol perchè una nazione è nella possibilità di mantenerlo? Quand'anche una nazione possedesse un numero considerevole di vascelli da guerra. si può dire che essi bloccano un porto, o una spiaggia se nou si muovono dai loro porti e non investiscono la piazza bloccata? Noi dunque rigettiamo questo sistema di blocco, e applaudiamo al trattato di Parigi del 56, in cui fu stabilito che il blocco non obbliga, se non è effettivo.

Non teniamo parola degli altri sistemi di blocco che possono tutti ridursi a quello da noi testè considerato. Tali sono il blocco nolorio o per notorietà pubblica, il blocco per crociera, il quale è una piccola modificazione del blocco per notificazione, ed ammette che basta stabilire uno o due vascelli in crociera per impedire e vigilare il commercio dei neutrali, e bloccare un porto od una costa. Tuti questi sistemi sono falsi per le medesime ragioni da noi esposte.

Più assurdo ancora si è il preteso blocco pacifico messo innanzi dall' Inghilterra. Il blocco pacifico consisterebbe nel dichiarare bloccato un porto o una costa di una nazione, senza interrompere con essa le relazioni amichevoli e di pace. Questo sistema di blocco fu adoperato nella guerra tra l'impero ottomano e la Grecia. Erano sei auni che la Porta combatteva per richiamare la Grecia alla sua obbedienza. Le triste conseguenze di una gnerra civile tanto lungamente prolungata interessarono le grandi potenze; e la Francia, la Russia e l'Inghilterra si accordarono di porre termine a quella guerra. Nel trattato conchiuso tra loro nel 1827, fu stabilito che avrebbero offerto un armistizio, prendendo misure di rigore contro quella parte che l'avesse rillutato. Offerto l'armistizio, la Grecia l'accettò, la Porta non volle accettarlo, e le grandi potenze senza dichiararle la guerra bloccarono i suoi porti, e dichiararono il blocco obbligatorio per le altre potenze marittime. La battaglia di Navarino distruggendo tutte le forze navali dei Musulmani li obbligò a sottoscrivere alle condizioni dettate dagli alleati, ed intanto gli ambasciatori delle tre polenze residenti a Costantinopoli protestarono di non essersi rotte le pacifiche relazioni delle loro potenze colla Porta.

Che cosa diremo noi di questo blocco pacifico? Se il blocco è un

diritto eccezionale poggiato sul dritto di guerra, come legittimeremo l'esercizio di un dritto di guerra la tempo di pace? Se le nazioni neutrali hanno alcuni doveri verso le parti belligeranti, questi sono conseguenza dello stato eccezionale della guerra, non già della loro soggezione alle parti belligeranti. Se gnerra non esiste, non vi esistono neutrali, ed in tal caso con qual dritto può ammellersi la superiorità d'una nazione sulle altre, e la pretensione di regolare il commercio e limitarlo? Ciò distruggerebbe l'egnaglianza e l'indipendenza delle nazioni. Noi quantunque troviamo nel dritto secondario alcuni esempii del preteso blocco pacifico, quantunque la Francia unita con l'Inghilterra lo sostenesse per dieci anni contro la repubblica Argentina, protestando sempre di essere in pace, pure siamo obbligati a conchiudere che non vi è inginstizia di cni non troviamo esempio nel dritto secondario, ma non perció noi possiamo rigettare e sconoscere la forza del principii, per riconoscere i principli della forza, e perciò rigettiamo come assurdo il preteso blocco pacifico.

#### CAPO DODICESIMO.

#### Del dritto di visita.

Il dritto di visita, che noi chiameremmo meglio dritto d'inchiesta della bandira, o dritto di verificare la nazionalita, consiste nella facollà concessa al belligerante, ed esercitata o dai soto vascelli da guerra, o dalle navi legalmente armate, di arrestare le navi sotto bandera uentrale, incontrate o nel mare territoriale di una delle due parti belligeranto o nell'alto mare e di resersi a bordo per verificare mediante l'ispezione delle carle la nazionalità della nave, il loogo cui è diretta, e la natura del carico (1).

Questo dritto di giurisdizione delle potenze belligeranti sulle navi neutrali è un futto eccezionale proveniente adlo stato di guerra, ed è una conseguenza dei principii esposii finora nel determinare i doveri delle potenze neutrali. Quantanque intatti il mare sia libero e nessuno possa su di esso esercitare giurisdizione senza violare l'indipendeuza delle nazioni, nure ner le condizioni eccezionali della guerra avendo

(1) Hautefouille, T. 11I, T. XI, Chap. I.

il beligerante il drittu d'attaccare il suo nemico nell'alto mare, e potendo il nemico nasconderis sotto bandiora neutrale, esso ha il dritto di verificare se la nave coverta dalla bandiera neutrale, esso ha il dritto di verificare se la nave coverta dalla bandiera neutrale sia veramente tale. Oltreaché, mentre i neutri hauno il dritto di continuare in tempo di guerra il loro commercio imparziale e pacifico, hanno pure il dovere di uno cooperare col loro commercio alle operazioni della guerra; da ciò il dritto correlativo dei belligeranti, di verificare se il commercio è veramente innocuo di imparziale, o se invece è ostile trasportanto il controbbando di guerra. Il dritto dinque che soli e trasportanto il controbbando di guerra. Il dritto dinque che la giarciali con che egli sevase sui di esse, ma una conseguenza del dritto che ha di attaccare il suo nemico, da cui procede il dritto di verificare se la nave incontrata sia neutrale o nemica. Per stiffatte ragioni i pubblicisti di comune accordo ammettono come legittimo il dritto di vista, ne noi possistamo sconvenirre (1).

Il dritto di visita, dice il Massè, è poggiato sul dritto di conservazione e di legittima difesa. I belligeratti hano il dritto di conoscere la nazionalità delle navi e la natura del carico, perchè hano dritto di conservare e d'impedire qualunque commercio illecito, ed i neutrali sono obbligati a soffrire la visita per assicurare la loro indipendenza se sono veramente neutrali, o per essere impediti di fare quello che non hanno alcun dritto di fare, se il loro commercio fosse ostile.

Sir W. Scott, l'oracolo dell'ammiragitato inglese, formulando i principii per legitimare il dritto di visita concliude che questo dritto è tauto semplice e così incontroveribile, che nessano potrebbe negario, neprie quegli stessi che ammettuono il principio, vascello bibero, mercanzia libera, perché ad essi noi possiamo soggiungere che per verificare se il vascello è libero "abbicogna ia visita. Il dritto poi è ugualmente incontrastabile nella prattea, perché noi lo troviamo rico-dritto di visita, lo accettano come un dritto presistente, e tutti i pubblicisti sono tanto unanimi, che lo stesso Hubner, il campione dei dritti del visita, lo accettano anegarlo.

Da quanto abbiamo detto finora sul dritto di visita si deduce che esso non è veramente un dritto primitivo. Infatti noi abbiamo sostenuto che il belligerante ha dritto di verificare la nazionalita, perchè ha dritto di conservarsi e di difendersi contro il nemico, dunque la

<sup>(1)</sup> Bynkernheek, Quest, juris, publ., tit. I, Chap. XIV. — Vattel, Lir. III, Chap. XIV. — Vattel, Lir. III, Chap. XII, § 114. — Kluber, Draid des gens, § 292. — Martens, Liv. VII, Chap. VII, § 317. — Masse, Liv. III, T. Chap. II, Sex. II, § 5. — Lawrence, Du drait de sisile et de recherche. — Galliani, Dei doreri, ecc., pag. 459. — Bayneral, pag. 295. — Ortolan, T. II, pag. 299.

visità è un ritrovato della legge secondaria per esercitare un dritto, essa è la forma o il modo i sun dritto, unu gia un dritto primitivo. essa è la forma o il modo i promitivo. Il lumodochè se la moralità internazionale fosse stata tale che giammai alenno si fosse nascosì sosto filinta bandiera, questo dritto non sarebbe estito, perche bastava guardare il colore della bandiera per conoscere la lito, parche bastava guardare il colore della bandiera per conoscere la lito, parche la nave.

Essendo la visita autorizzata solamente pel dritto di difesa dei combaltenti deve escritaris nel limiti assolitamente necessarii per soddisfare al dritto principale: e debitamente escritato obbliga le navi neutrali a non fare opposizioni solto pena di esserne punite. La violenta opposizione all'esercizio del dritto di visita è stata ritenuta come motivo sufficiente per assoggettare alla confisca la mercanzia che non si volle assoggettare alla visita. Così sostiene il Vattel, il quale si esprime in questi termini: « Una nave neurine che rituta di assoggettarsi alla visita può essere condamunta per questo solamente, come buona preda 11.» Conforme a questo pruncipi; no il rovigamo la celetre ordinaurza francese del 1681, la quale all'articolo 12 dice, che qualunque nave sarà di buona preda in caso di resistenza e di combattimento per impedire la visita. La stessa disposizione noi troviamo nell'ordinauza dell'ammirragliato inglese del 1655 e nel proclama del 1692.

Una sola difficoltà può farsi da quelli che vogitiono contraddire il dritto di visita, duficolt i che noi vogitamo risolvere, perche non sia causa di errore. Sembrerobbe che dando al belligerante il dritto di fermare una nave metrale, e di esigere da essa la giustificazione della sua neutralità, si viene ad accordare un dritto di giurisdizione, che contraddice la indipendenza dei popoli. Il fatto solamente di salire su di una nave neutrale, ossia di entrare nel territorio di quella nazione per esercitarri un dritto qualunque, non è esso una violazione di quel territorio? Olfreche il helligerante nel fare la visita dinamada l'esbinone delle carte, le esamina, le valuta e poù anmetere e rigettare torne irregolari e insufficienti: in aftri termini ggil rità de parte di citi lo promuno. Ogga giudico importa una superiori da parte di citi lo promuno. Ogga giudico importa una superiori da parte di citi lo promuno. Un gui giudico importa una superiori da parte di citi lo promuno più supure con considerazione della carte di citi de promuno di produce dei ci nondi.

Questa difficulta benché ben peusta non pué ammettersi, perché poggiata su di un equivoco. Infaiti quando il belligerante ferma e visita una nave non esercita giurisdizione su di una nave neutra, ma su di una nave incognita che può ben supporre apparteiente al suo nemico. Esso non sale a burdo di una nave neutrate, e ritiene che il territorio neutrate è inviolabile, ma vuole solamente assicurarsi che quel territorio sia veranente neutrate o pennico. L'è solamente

<sup>-. (1)</sup> Vattel, Liv. III, Chap. VII, § 114.

perchè la bandiera non basta a renderto sicuro, che esso ha dritto di assicurarsene personalinente; l'o perche lo leggi della guerra ammettendo gli strattagenmi, permettono al memiro di nascondersi sotto bandiera neutrale, che essu la dritta d'ispezionare le carte. Tanto è ciò vero, che la vista si ammette solamente per le navi morantiti, uon già per i vascelli da guerra i quali non possono nascondere la loro nazionalità.

Quando due vascelli s'incontrano in alto mare sotto qualunque bundiera navighino, quello che vuole conoscere la nazionalia dell'altro tira un colpo di cannone, ed inalbera la sua vera bandiera, l'altro deve rispundere con un egual colpo di cannone inalberando la propria. Il colpo di cannone, delto colpo di assicirazione, e la pacio d'onone data dal comandantate del vascello e dallo stato maggiore che la bandiera inalberata è la vera bandiera della nazione a cin la nava appartiene, e pociche un capitano o comandante di vascello non può mancare alla sua parola d'onore, l'è perciò che a lui si deve prestar fele, e che con vi lua alcon dritto di vestica sua nazionalità. Mancando donque per i vascelli da guerra lo scopo per cui è sittuita la visita, non vi è alcon dritto di visita.

Conchindiamo dunque che il dritto di visita è una istituzione ammesa dal dritto secondario, come forma necessaria per l'esercizio di un dritto primitivo.

Prima di porre termine a questo capitolo noi stimiamo necessario di ben distinguere il dritto di visita da un altro preteso dritto voluto attribulrsi dai belligeranti, e che noi chiameremo dritto di perquisizione.

Ogui dritto poò divenire illegitimo ed arbitrario allorché è malsmente esercialo, specialmente poi quando la prepotenza ambiziosa si sforza di trarre profitto di tutto a danno dei deboli. Come di ogni altro dritto le grando poleture martitime banno abustato altress del dritto di visita, servend si di esso per isfugare la gelosa ambizione di assicurarsi in primara commerciale, restringendo el imbarzaziando il commercio delle altre potenze martitime. Si è esagerato il dritto di visita lino a credere che il beligicarate avesse la facotta di stabilire a bordo un ribinuale per inquirere e ricercare, se la nave fosse varamente di quella nazione designata dalle carte, e di conoscere la sua destinazione. Per ottenere tutto ciò si è creduto lecito di sottoporre all'interrogatorio l'evipingzio, arrestando la nave e recandola nel porto del belligerante per semplici sospetti che le carte fossero false.

Questo abuso del dritto non può legittimarsi in alcuna guisa, e noi dobbiamo condaunarlo come illegittimo, e come contrario alla indipendenza delle nazioni. La visita, che noi abbiamo sostenuta come necessaria per esercitare il dritto d'impedire al nemico di nascondersi è legitima, quando si considera rome mezzo per riconoscere la condizione della nave, ma una volta riconosciota che la nave - mentrale, qualunque atto di gurisdizione, fatto a bordo di essa, deve considerarsi come un attentato contro l'indipendenza di quella nazione. Noi non solo troviamo una manifesta contraddizione tra questo abuso ed il diritto primitivo, ma non possiamo ammetrelo come legitimato dal dritto secondario, si perche questo non prò giammal contraddire il dritto primitivo, si perche non un più attimienti escarsar che legitimato da la prepotenza e la gelosia mercantile. Noi dunque rigistando quantunque dritto di perriptivizione a bordo, returniamo che appenen stabilito dalla semplice ispezione delle carte che la uave incontrata - mentrale, e che non il accessito di esserbo per la natura del carico, il belligarante e obbligato ad altonamarsi, abbandonando quel territorio per lui sesco ed inviolabile.

#### CAPO TREDICESIMO.

Formalità per ben esercitare il dritto di visita.

į

Potendo il dritto di visita esercitarsi in modo da violare l'indipendenza delle potenze nentrali, è necessario ben determinare le forme secondo cui deve es-rictarsi la visita uer prevenire gli abusl.

Il trattato dei Pirenei 1659 è uno dei primi che si sia occupato di determinare le forme della visita, e quelle delle carte e delle terre, la di cui presentazione deve determinare e giustificare la natura e la qualità delle mercanzie che trasporta una nave mercantile.

In prima per rispetto al lusço in cui può eseguirsi la visita, notiamo che la visita può fars dal belligerante sul suo proprio territorio, o sul territorio del suo nemico, ossia nelle rade, golli, baie nemiche, o sull'alto mare o nell'Orcano. Non può eseguirsi la visita nelle acque neutrali, ne in quelle delle potenze alleate o amiche, senza il cousessuo espresso o calcio di queste nilime, Qualmque cattura dunque fatta nelle acque neutrali è considerate come illegitiuma, e deve essere restitutia sulla dimanda della potenza neutrale less. Le persone che possono regolarmente procedere alla visita delle navi neutrali sono generalmente quelle fornite di tale mandato spe ciale dai belligerante, gti ufficiali delle navi da guerra, e generalmente i comandanti della forza navale. Alcuni autori hanuo voluto sostenere, che il dritto di visita dovesse es rottarsi reciprocamente: ciocè che la nave neutrale per soltomettera ilali visita dovesse riconoscere la qualità della persona che vuole esercitare la visita, e verificare se è fornità ad el mandato necessario. Questa pratica benche conforme ai principii razionali ed alla legge primitiva, non e stata ammessa nel dritto secondario.

Il precitato trattato dei Pirenei, le di cui disposizioni sono divenute in qualche modo il drittio marittimo curpoe, determina il colpo d'arviso, la distanza a cui deve tenersi la nave da guerra, il numero delle persone che devono mandrari a bordo, l'esane delle carte, e le formalità tutte che debbono esegnirsi nel fare la visita. Le stesse disposizioni sono state ritenute nel trattato di Utrecht, e questi due trattati hanno serviti di modello a tutte le convenzoni posteriori sit-

pulate tra gli Stati di Enropa e dell'America.

Secondo il dritto convenzionale stabilito dai trattati, dall'uso e dalla legislazione particolare di quasi tutti i popoli, allorche una nave da guerra incontra una nave mercantile di cui vuole conoscere la nazionalità, deve inalberare prima la sua vera bandiera, e tirare un colpodi cannone, detto colpo di avviso o di fermata, col quale si significa la volontà di visitare la nave per conoscere la sua nazionalità. Al colpo di cannone la nave neutrale deve fermarsi, e qualora invece prende la fuga, la nave belligerante na il dritto d'insegnirla, costringerla colla forza a sottomettersi alla visita. Alcuni antori hanno sostenuto che la nave inseguita e raggiunta potesse dichiararsi buona preda; ma riflettiamo che la fuga può essere effetto del timore, e che non può assolutamente caratterizzarsi come un delitto. Chi fugge non resiste, ma teme, ed é facile che una nave mercantile trova: dost nell'alto mare in presenza di una nave da guerra armata, e potendo con ragione sospettare che sia di pirati, può prendere la fuga per evitare il temnto pericolo. A noi danque sembra vera la questo caso l'opinione del Massè, che dà solamente la facoltà in caso di fuga di assoggettare colla forza la nave alla visita senza sottoporla alla cattura (1). Solamente quando la nave effettivamente resiste, ed incomincia il combattimento per non sottoporsi alla visita, in tal caso solamente può essere dichiarata buona preda, conforme all'ordinanza del 1681, art. 62, che si esprime in questi termini: Ogni nave che

<sup>(1)</sup> Massò, Le droit commercial, Liv. II, T. I, Chap. II, Sez. II, § V. — Azuni, T. II, pag. 265. — Lampredi, § 14. — Galiani, pag. 4'0. — Hautefeuille, T. III, XI.

non ammaina le sue vele dopo l'avviso fattole col colpo di cannone, può essere costretta colla forza, ed in caso di resistenza e di combattimento pu essere dichiarata di buona preda. Allorche la nave neutrale obbedisce al colpo d'avviso, e si ferma per sottoporsi alla vis ta, la nave belligerante non deve accostarsi troppo, ma restando alla distanza del tiro del cannone deve staccare una scialuppa, e mandare un ufficiale con due uomini per eseguire la visita. Il volersi avvicinare di più fino al mezzo tiro del cannone, potrebbe ingenerare giusto motivo di timore per la nave neutrale, perchè come il belligerante può sospettare che quella sia una nave nemica, questa può dubitare che la nave che si avvicina sia di pirati, e se dovesse attendere che questa le fosse tanto vicina da non potere scansare il fuoco delle sue batterie, si esporrebhe a sicura rovina. Tutti i trattati perciò si accordano nello stabilire la distanza fuori del tiro del cannone; e traviamo solamente tre trattati in cui sia derogato a questa circostanza. Uno è tra la Russia e la Francia 1786, che permette di avvicinarsi a mezzo tiro. L'altro è tra la Russia e l'Inghilterra 1801, in cui si dice che la distanza può variare secondo la condizione del luogo e lo stato del mare. Il terzo è tra gli Stati Uniti ed il Chili 1832, che stabilisce che la nave da guerra debba arrestarsi alla maggior distanza che le permetterà lo scopo della visita, e lo stato del mare. Noi conveniamo coll' Ortolan 1) che in alcune circostanze lo stato del mare non permette che si abbandonino tre uomini su di una scialuppa facendoli navigare soli per la distanza di un tiro di cannone: ma non perciò possiamo ritenere come principio che la nave da guerra possa avviciuarsi oltre il tiro del cannone, perchè temeremmo di darle molta latitudine compromettendo l'interesse delle potenze neutrali.

La formalità più importante della visita è la verifica delle carte di bordo. Le carte le quali possono presentarsi per dichiarare la nazionalità sono:

Il passaporto e gli altri certificati che dichiarino l'origine della nave e la patria dei naviganti.

La minuta del carico.

Il ruolo dell'equipaggio.

Il giornale di viaggio e qualunque carta possa provare la nazionalità della nave.

Hübner conta fino ad undici i documenti che si possono presentare per provare la nazionalità. Lampredi ne ammette cinque solamente (2). Noi riflettiamo che più che al numero devesi porre

(1) Ortolan, Diplomatie de la mer, T. II, Liv. III, Chap. VII.

<sup>(2)</sup> Hübner, T. II, part. II, Chap. III, § 10. — Lampredi, Del commercio delle potente scutrali, part. I, § 12.

mente alla sostanza della cosa. Lo scopo della visita è di constatare la nazionalità della nave e dell'equipaggio, e consocre se sessa appartiene al nemico, o se trasporta persone nemiche o merce problita. Per constatare tutto ciò le carte possone essere in numero maggiore o miaore secondo i regolamenti della nazione a cui la nave appartiene, e de di questi regolamenti del devesi tener conto non già di quelli della nazione cui appartiene la nave da guorra. Una volta provata con gli opportuni documenti in enturaltà della nave, a l'inocultà del carico, ogni inchiesta sospettosa diviene vessioria o contraria all'indipendenza dei popoli neutrali. Solamenta quando le contraria della navia della navia della navia perquisitato e la bordo per assicuraria della navianti della navia contraria della navia con la contraria della navia della navia della navia della navia della navia della carico, della carico, della carico, della carico della carico, della carico, della carico della carico, della carico della carico, della carico della navia della carico, della carico dell

Non sarà permesso alla nave da guerra trattenere arbitrariamente la nave mercantile impedendo ad essa di continuare il suo cammino, nè ismuovere le casse e verificare sa esse contengano veramente quello ch'è scritto nella minuta. Ogni atto commesso dall'afficiale a bordo di una nave che ha provato sufficientemente la sua neutralità.

è un attentato all'inviolabilità del territorio neutrale.

Alciana volta il numero e la natura dei documenti necessarii a provarei la nacionalità della nave in tempo di guerra è regolato dai trattati. In parecchi trattati conchinsi dalla Francia colle altre potenne è stabilio pure la formola del passaporto in tempo di guerra; fuori di questo caso tutte le carie rilasciate dal funzionario legalmente riconosciuto di uno Stuto, debbono essere rispettate come atti del sovrano, ed il volerti esaminare o criticare sarebbe un attentato ai dritti di sovraniti.

#### CAPO QUATTORDICESIMO.

Delle navi esenti dalla visita. Quistione relativa ai convogli mercantili, ed ai vapori postali.

Lo scopo della visita, secondo noi l'abbiamo delerminato, si è di mettere il belligerante nella condizione di secretiare i suoi dritti di guerra sul nemico, impodendo che esso si nascondi sotto la bandiera neutrale o che trasporti il controbbando di guerra. Per conciliare da una parte l'interesse del belligerante, e non aggravare dall'altra la condizione delle potenze neutrali, si è cercato un modo per soddisfare lo scopo della visita, senza obbligare le navi mercantili a parder tempo nel loro cammino, e si è pensabo che facendo scortare le navi mercantili da una nave da guerra, il sovrano cui la nave da guerra appartenava, poleva garantire la nazionalità delle navi mercantili e l'inocuità del carico con la parola d'onore dell'ufficiale comandante la nave da guerra. Perettò sono stati introdotti i convegti marittimi composti da più navi mercantili scortate da nave da guerra. Perettò sono stati introdotti i convegti marittimi composti da più navi mercantili scortate da nave da guerra.

L'uso dei couvogli marittimi è antichissimo, e fin dal medio eva i usava di fare scortare le navi mercandii dale navi da guerra per garantire dai pirati e difenderle da qualunque pericolo. Nel XVII secolo esseudosi introdotti i convogli maritimi per esentare le navi mercantiti dalla visita, sorse la quistione se dovessero le navi sornette essere soltoposte alla visita, e fe longamente discusse a variamente risoluta, e al principio del nostro secolo provoto la guerra del nord. Verso la meta del XVII secolo 16535, Cristina regina di Svezia immaginò di resistere al dritto di visita col sistema dei convogli, e dette ordine ai capi delle sue squadre di respingere colla forza qualunque tentativo fatto per sottoporre alla visita le navi da loro scortate. Due anni più tardi l'Olanda si sforzò di ottenere dall'inghilterra in un trattato di commercio la ricognizione del principio, che la nave da guerra sesnat dalla visita le navi mercantili prese

Francisco

sotto la sua protezione; l'Inghilterra non si mostrò disposta a cedere alle pretese dell'Olanda perche gelosa sempre della sua dominazione marittima, avrebbe voluto piuttosto altargare che restringere il dritto di visita.

La quistione fu agitata poscia tra l'Olanda e la Svezia nel 1742, di poi tra l'Olanda e l'Inglillerra uel 1762, senza avere una compinta soluzione. Essa si riprodusse nella guerra americana, e fu uno dei molivi che determinò la neutralità armata del 1780. Ciò non ostante essa fu passata sotto silenzio si nello dichiarazioni che precedettero i trattati tra le potenze che conchiusero la lega neutrale armata, si nei trattati posteriori. Solamente nei trattati di pare tra la Francia e la Rassia dell'11 gennaio 1787, e tra la Russia e le Due Sicilie del 17 gennaio 1877, e tra la Russia de l'It gennaio 1878, e tra la Russia de l'o più vascelli da guerra, la semplice dichiarazione, che nel caso le navi mercantili fossero socrata da uno più vascelli da guerra, la semplice dichiarazione dell' ufficiale che comandava la scorta, di non esserri la bordo delle navi scortate al enna merce di controbbando, fosse sufficiente per esentare le navi rella bissita ci.

La quistione molte volte discussa e giammai risoluta ebbe tutta la sua importanza nel secolo XVIII. Nelle guerre posteriori la Danimarca per sottrarre i suoi bastimenti di commercio dalla visita penso farli scortare da vascelli da guerra e ciò per sottrarli alla visita vessatoria dell'Inghilterra, L'inghilterra però non volle accettare questa restrizione all'esercizio di dritto di visita, e pretese che i convogli scortati doveano essere soggetti alla visita come tutte le altre navi mercantili. Nel 1781 nacque una contestazione tra la Svezia e l'Inghilterra riguardo a sei navi mercautili scortate dal vascello Wasa che l'inghilterra pretendeva di visitare. La Russia consultata per risolvere la quistione di dritto dichiaro, che i dritti della bandiera militare sono così incontestabili e comunemente ammessi, che le navi mercantili sotto la protezione della bandiera militare dovessero godere i medesimi privilegi, e che dovessero essere esenti dalla visita; ed incaricò i suoi ministri accreditati presso le diverse corti a manifestare che essa riguardava un simile principio come una delle massime ammesse dalla neutraliti armata.

Dopo questa dichiarazione della Russia farono conchiusi alcuni tratati per esentare i convogli dalla visita, e fino al 1799 i convogli traversarono tranquillamente il mare senza essere molestati per la visita. In quest'epoca pero l'Ingilitera non volle più rispettare i convogli marttinia, e la quistione divenne tanto importante che se ne

<sup>(1)</sup> Trattato del 17 ottobre 1792 tra la Russia e Danimarca, art. 18; 11 gennaio 1787 tra la Francia e la Russia; 17 gennaio 1787 tra la Russia e le Due Sicilie.

occupò la diplomazia, c fu una delle quistioni prevalenti; specialmente quando la fregata danese la Frega, per difiendere il convoglio che scortava atlaccò combattimento contro una squadra inglese forte di set fregate 2: luglio 1800. Essendo il combattimento inegnate la Frega fu obbligata ad arrendersi, e gl'Inglesi la catturarono con tutto il convoglio. In questa contestazione le ragioni per escludere le navi scortate dalla visita furiono dottamente esposte dal conte di mana della Grand benedita del pressori, grande umon di Stato di Daniimarca. Ma, M. Meruj incaricato di affari della Gran Bretagna presso la corte di Daniimarca inta nota specifica il 10 aprile. 1800 al governo danese sosticine che nacione era considerato dall' ngilitera come un dirito incontestabile, e che questo dritto era generalmente ammesso e riconosciuto, e che qualunque resistenza che si opponeva dal comandante di una nave da guerra dovesse essere considerato come un atto di sostilla.

Noi non possiamo esporre la discussione con maggior chiarezza che riproducendo la nota stessa del conte Bernstorf. « La visita, scriveva eg i, esercitata dai corsari, o dalle navi da guerra delle potenze belligeranti a riguardo dei bastimenti neutri che valicano il mare senza scorta, è fondata sul dritto di riconoscere la bandiera di queste navi e di esaminare le loro carte. Non si tratta che di constatare la loro nentralit, e la regolarit, della loro spedizione. Essendo trovate in regola le carte di questo bastimento, ogni visita ulteriore non può regolarmente aver tnogo, ed è l'autorit del governo nel cui nome furono ritasciati quei documenti che da al bettigerante sicurezza e fiducia. Ma il governo nentrale facendo scortare le navi dei suoi sudditi da mia nave da guerra, d' alla potenza beltigerante una garanzia più autentica e più positiva di quella fornita dalle carte e dai documenti; dunque animettere dubbii e sospetti in simile circostanza sarebbe inginrioso all'antorit del governo neutrale. Che se si volesse ammettere come principio, che la scorta di un sovrano non garantisce le navi dei suoi sudditi dalla visita di un vascello da guerra o da un corsaro, ne seguirebbe che la squadra la più formidabile non avrebbe il dritto di sottrarre i bastimenti affidati alla sua protezione, dal controllo del più debole corsaro (1). >

Non ostante la forza delle ragioni del ministro danese l'Inghillerra fu ostinata nel sion rifluto, e non volte restituire le navi mercantili catterate nel combattimento colla Freya, anzi indispettita di questa nobile resisienza mandó sei vascelli da guerra nel Sund imponendo alla Danimarca ma convenzione in data del 29 agosta 1800, con la quale seutar risolvere la quistione di dritto, fu stabilito che

<sup>(1)</sup> Lettera del conte di Bernstorf (aprile 1800) citata da Ortolan, Rigles de droit international, T. II, pag. 295.

le navi scortate sarebbero restituite, ma che la Danimarca promettesse di non fare scortare le navi mercantili, perchò non si avessero a verificare simili inconvenienti. La quistione di dritto fu rimessa ad ulleriore discussione (1)

Questa convenzione dirmata colla forza e colle ragioni del cannone più che con quelle del drito, fin mai volentieri sopportata dalla Danimarca la quale cercò d'interessare la Russia per vendicare l'Offesa che avez ricevuto, 6 fu per formarsi una unova neutraliti armata, per mantenere i principii formulati nel 1780, e per fare essutare i convogit maritimi dalla visita.

L'articolo 3.º della convenzione preliminare stabilità a Pietroburgo il 20 dicembre 1800 tra il re di Danimarca e l'imperatore di Russia, stabilità che i capitani avrebbero ricevuto l'ordine di non imbarcare merci di controbbando, e che la dichiarazione dell'officiale che scortava le navi merca: tili con cui assicurava che a bordo non vi era alcun controbbando, fosse sufficiente, e che non vi fosse alcun dritto di vista (2).

La morte di Paolo e gli sforzi dell' Inghilterra distrussero quesia nuova alleanza delle potenze del nord, e nel trattato tra l'inghitterra e la Russia, a cui furono obbligate di sottoscrivere la Svezia e la Danimarca, in data del 17 gingno 1801, fu derogato in parte il principio voluto sostenere dalle potenze del nord, ammettendo che i bastimenti mercantili scortati da un legno da guerra neutrale potessero essere visitati da un legno da guerra della nazione belligerante, ma non gii dai suoi armatori o corsari. Che i proprietari delle navi destinate ad essere scortate dovessero presentare i loro rapporti e certificati al comandante del vascello di guerra che le scortava. Che incontrato un convoglio marittimo, la nave da guerra belligerante, dovesse verificare le carte e i certificati della nave da guerra neutrale per assignrarsi che era autorizzata a scortare quel dato numero di navi mercantili, e che non dovesse procedere alla visita fuorch nel caso di valevoli motivi di sospetto, e di gravi e sufficienti ragioni di dubbio, eseguendo la visita in questo caso alla presenza di un ufficiale della nave da guerra nentrale, u questa convenzione l'ughilterra sotto l'apparenza di una finta moderazione, ottenne che le sue pretensioni fussero riconnscinte, ammettendosi che la visita potesse aver luogo nel caso di sufficiente motivo di sospetto, del che essendo gindice il comandante della nave da guerra tutto era sottoposto al suo arbitrio. Nel 1803 infatti, l' nghilterra fece subire aj nentri la legge del più forte nel.'esercizio del dritto di visita, e visitò anche i

(2) Manifesto della Russia alle corti del nord.

<sup>(1)</sup> Mortens, Recueil, T. VII, pag. 149. — Wehaton, Histoire des progrés du droit des gens, part, IV, § 7.

convogli marittimi. Ma nel traltati posteriori conchiusi dopo il 1815, tra tutte le polenze del muovo e dell'antico mondo fin stabilita che i belligeranti non dovessero visutare i convogli marittimi contentan-

dosi dell'assignazione dell'ufficiale di scorta (1).

Volendo risolvere la guistione coi principii di ragione e di dritto non dubitiamo di affermare coi Mass, che nessuna ragione può addurre il belligerante per esercitare il dritto di visita sulle navi mercantili scortate da una nave di guerra della stessa nazione. Infatti il dritto di visita si fonda sul dritto di difesa. Quando unlla vi ha che garantisca il belligerante si della nazionaliti della nave mercantile che incontra, si della natura del carico, egli può visita e la nave per assignrarsi che sia veramente neutrale. Ma quando la neutraliti dei bastimenti e la natura pacifica del loro carico sono dimostrati al belligerante con assicurazioni di cui non e lecito dubilare, la visita · perfettamente inntile. Come riffetteva bene M. de Bernstorf nella nota citata; se gnando le carte di un bastimento di commercio visitate sono in regola; se quando il passaporto prova la sua nazionaliti nentra; se quando la spedizione prova la natura pacifica del carico, non si può procedere ad altra visita ulteriore, ciò si è perchi l'autoriti della nazione nentrale che ha rifasciato quelle carte nella forma voluta, accorda alla nave la protezione, ed al belligerante la sicurezza. Con quanta maggior ra lone adunque deve accordarsi fede alla parola di un comandarde una nave da guerra che è il rappresentante vero e reale della potenza a cui quelli nave da guerra appartiene? Se non può supporsi che l'ufficiale che ha segnato le carte abbia commesso una falsificazione, con qual dritto può sospettarsi che il comandante di una squadra sia un falsario?

Conclitudiamo adunque che i hastimenti di commercio neutrali non debbono essere sottoposti alta visita quando il comandante del convogilo certifica la nazionalità neutra delle navi e la natura pacifica del carico. Se poi il comandante si rifiutasse di fare tale dichiarazione in tal caso la sua nortizione essa, e vi è ginsto dritto di no-

cedere alla visita (2).

Prima di abbandonare la quistione che abbiamo trattata, stimiamo opportuno di rillettere che le considerazioni da noi fatte per escludere dalla visita le navi mercantili scortate valgono solamente, quando la nave che scorta il covonglio appartiene alla medesima nazione cui appartengono le navi mercantili. Nel caso opposto i ragionamentil addotti non valgono, perchè se una nazione può rispondere per mezzo del suoi rappresentanti degli atti dei proprii sudduit, devessere crede suoi rappresentanti degli atti dei proprii sudduit, advessere cre-

<sup>(1)</sup> Martens, T. VII., pag. 260 e seg. Per la citazione di tutti i trattati conchusi leggasi l'Hautefeuille, T. III, T. XI, De la risite.

(2) Hautefeuille, T. III. — Ortolan, T. II., pag. 228. — Heffter, § 170,

duta, quando risponde autenticamente, non può rispondere della condita dei sudditi stratuiri ci ne uns si raltrovano nei sou territorio, e le altre potenze non sono obbligate a prestar fede alla cauzione che deprebbe. Perciò no riteniamo esagerata l'opinione di Lucchesi-Palli, il quale alla fine del son libro proponendo alcini principii di dritol pubblico maritimo, che secondo lui dovrebbero formare il codice maritimo internazionale, stabilisce che le navi mercantili dovrebbero esere esenti dalla visita, semprebe fossero scortate da tavi da guerra, sia della stessa nazione cui le navi appartengono, sia di qualunque altra nazione -1. Questo principio e esagerato e noi lo riguettiano.

Oltre le navi mercantili scortale da una nave di guerra nuzionale, un'altra calegoria di navi dovrebbero essere esenti dalla visita, ed a questa appartengono i vapori postali. Quantunque nel dritto martitimo internazionale non si stalo accetla ol pincipio di escentare dalla visita i vapori postali, pure il carattere internazionale di questo esrtizio, e l'interesse delle potenze civili reclamerobbero un accordo tra intte le potenze marittime per esentare dalla visita i vapori nostali.

I vapori postali servono a mettere in comunicazione in gioral fassi le isole più lonbare col continente, ed in grazia della scienza navale e della onnipotente forza del vapore, si sono poture stabilire alcune linee nell'immensità dell'Occano, le quali sono incessaniemente percorse dai vapori postali che servono al trasporto dei viaggiatori e delle lettere.

L'interrompere e rilardare questo servizio regolare, non solo nuocerebbe notevolmente agl'interessi commerciali, ma agli interessi morait, arrestando le commircazioni intellettusli e lo szambio dei pensiori,
dei latti, degli annumzi che solo la forma di dispacci o di corrispondernze private, legano il genere umano faccudone una grande
amiglia. Se duuque i vapori postali non hanno il carattere delle
navi da guerra, la natura del loro servizio il lege in certa guissa
sto rispetto essi dovrebbero essere esenti dalla visita, che impedirebbe di giungere al luogo designato nel tempo sabilito con grave
danno degl'interessi commerciali e morali di molte nazioni civili.

Allorché si agitò nell'Europa la quistione per l'affare del Treat esamiandosi se le persone arrestate a bordo del Treat come agenti diplomatici della coufederazione americana, e destunati ad uno Stato neutrale polevano essere considerati e trattati ciò i toro dispacci come controbbando di gnerra, Russell in un suo dispaccio a Sevara si elevò dalla quistione speciale alla quistione generale, se i vapori postali dovessero essere soggetti alla visita, e si espresse mei seguenti ter-

<sup>(1)</sup> Lucchesi-Palli, Conchinatione, pag. 204 e 205.

mini: Benche i vapori postati che mantengono le comunicazioni periodiche ed ufficiali tra i diversi Stati dell' Europa e dell'America non debbono essere esenti dalla visita, vista la mancanza di stipulazioni e di trattati, e possono essere puniti quando fosse provato che essi hanno operato con piena scienza e con frode; pure nell'adempimento ordinario e pacifico delle loro funzioni che consistono a trasportare le corrispondenze e le persone hanno dritto alla protezione di tutti i governi al servizio dei gnali sono adoperati. Il trattenerli, l'arrestarli pel cammino e l'impedire in qualunque maniera il loro servizio senz'avere gravissimi motivi, sarebbe un atto il più colpevole ed il più pregiudizievole non solo per moltissime persone private, ma per gli interessi pubblici dello Stato neutrale ed amico (1). Il Russel dunque mentre generalizzando la quistione riconosceva essere d'interesse internazionale di esentare i vapori postali dalla visita, ammetteva che essi non aveano dritto di esentarsi mancando una convenzione ed un trattato. Noi danque valutando le ragioni auzidette appoggiate dall'antorevole opinione del ministro inglese, siamo d'avviso che i vapori postali che fanno il loro servizio tra i porti nentrali, dovrebbero essere esenti dalla visita, e speriamo che questo principio per l'interesse comune sia riconoscinto dalle potenze marittime e conservato nei trattati.

# CAPO QUINDICESIMO.

Del dritto di visita in tempo di pace.

Si il dritto d'inchiesta della bandiera con cui si obbliga una nave ad inalberare la propria bandiera per riconoscere la sua nazionalità, si il dritto di visita che in lo scope di constatare se a bordo di una nave, di cui sissi conosciuta la nazionalità, si verifichi qualche fatto che possa offendere i dritti del beligeranti, sono due dritti che contraditiono in libevit del mare e la reciproca indipendenza dello si zioni, ne possono altrimenti gustificara i che per la necessità in cui si trova: il belligerante di provvedere alla propria conservazione ed alia propria difesa, anche com misre coescionali, durante lo siato di guerra.

(1) Archives diplomatiques, avril 1862.

FIORE

Considerando adunque le ragioni di queste eccezioni e lo sopo stesso comprende chiarmanete che si I dritto d'inclinesta, che il dritto d'inclinesta, che il dritto d'inclinesta, che il dritto d'inclinesta, che consensa con esercitarsi che nello stato di guerra sona contenti del tempo di guerra la legge connenzionale e la legge consenzionale e la legge consenzionale in conformità colla legge stessa primi-tiva, non concedeno n'esercito del dritto di visita. Infatti, se cessala la guerra non esistono petitrali, non esisteno neutrali, non esisteno neutrali e del commercio, e l'indipendenza della bandiera non possono ricevere altona eccezione o restrizione o restrizione o restrizione o restrizione o restrizione o restrizione.

Non ostante che questi principii siano troppo chiari per essere contrastati, si è preteso in alcuni trattati di permettere la visita reciproca in tempo di pace, per impedire la tratta dei negri. Non vi ha dubbio che uno dei fatti più barbari e più immorali, realizzati nella moderna civiltà contro le massime della morale cristiana, si è stata la tratta dei negri. Il commercio destinato ad unire i popoli e a soddisfare i bisogni reciproci avea invece arrecato novelle divisioni tra gli abitanti le diverse parti del moudo; e violando le leggi della natura, avea sulla differenza del colore, e l'opposizione della razza stabilito una distinzione tra uomini bianchi ed uomini neri, negando a questi l'inviolabilità della persona ed assomigliandoli alle cose commerclabili. Non vi ha dubbio che questo nefando mercato della specie umana contraddiceva il sentimento morale delle nazioni civili, ed è meraviglioso che questo tristo e doloroso spettacolo abbia durato non ostante il progresso civile, e le massime del cristianesimo. Solo l'interesse delle potenze mercantili, che aveano subordinata la morale internazionale all'utile commerciale, avea saputo far tacere i rimorsi che gli orrori della tratta e le crudeltà della schiavitù sollevarono nel cuore degli nomini onesti del Portogallo, della Spagna, dell'Inghilterra e della Francia, affermando che non era possibile avere colonie per la coltivazione dello znecaro senza schiavi neri, nè schiavi neri senza la tratta. Allorchè esaminammo nella seconda sezione della prima parte se i negri potessero essere oggetti di proprietà, esponemmo come l'umanità e la civiltà reclamarono un riparo, ed a ciò influi moltissimo l'affrancamento delle colonie. Prima che le facili vie di comunicazione non avessero dilatate le relazioni tra l'Europa e l'America, i popoli enropei, divisi dalle colonie di schiavi dal vasto Oceano, non sentivano i dolori dell'umanità sefferente, nè erano commossi dalle deplorevoli conseguenze della tratta. Dopo che le comunicazioni si resero facili, le condizioni delle miserie a cui era condannata nna classe di gente, che non avea altra differenza dal resto, che il colorito della pelle, dovea ridestare i sentimenti di umanità compressi lungamente dall' interesse e dall'utile. Era dunque necessario che le potenze civili prendessero tutte le misnre e tutti i provvedimenti per far cessare la tratta. Ma l'abolizione della tratta dovea considerarsi come una faccenda di politica luterna per ciascuna potenza che avea nell'America possessioni coltivate da schiavi neri, ovvero dovea dichiararsi d'interesse internazionale, chiamando tutte le potenze civili a cooperare per impedire la tratta? Ed ammesso che l'abolizione della tratta, essendo la rivendicazione di un dritto di umanità, potesse per più rispetto interessare tutte le potenze civili, in lal caso poteva permettersi il dritto di visitare in tempo di pace le navi mercantili sulle quali poteva cadere il sospetto che facessero la tratta?

Se noi consultiamo il dritto secondario troviamo che molti trattati sono stati conchiusi tra le potenze europee per accordarsi reciprocamente il dritto di visita in tempo di pace ed impedire la tratta dei negri (1). La proposta venne dall' Inghilterra dopo aver ottenuto nel trattato di Vienna una dichlarazione delle potenze con cui si esprimeva il desiderio di concorrere alla repressione più pronta e più efficace della tratta del negri (2). Ma potevano le potenze volontariamente accordarsi Il dritto di visita reciproca in tempo di pace?

Consultando sul proposito i pubblicisti nol li troviamo divisi di opinione. Il Massè, dopo aver dimostrato che il dritto di visita in tempo di pace sarebbe contrario alla libertà del mare, e che importerebbe nna violazione dei dritti d'indipendenza, sostlene che il reciproco consenso delle potenze contraenti non sarebbe valevole a legittimarlo, nè per un interesse commerciale, nè per un interesse morale della specie nmana come per impedire la tratta dei negri (3). Qualunque sia lo scopo della visita in tempo di pace, continua il citato autore, sarebbe sempre un atto di polizia, che non può essere esercitato da nna nazione su l'altra, perche questo atto importerebbe da parte del visitante una sovranità incompatibile con la reciproca indipendenza dei popoli.

L'Hautefenille, mentre riprova la tratta dei negri come immorale e come una violazione dei doveri di umanità e di religione, rigetta i trattati, che per abolirla hanno permesso il dritto di visita in tempo di pace, si perche non era necessaria allo scopo auzi inutile, come ba provato l'esperienza di 25 anni, si perchè sacrificavano l'indipendenza delle nazioni, non ostante che si proponessero uno scopo morale (4). Infatti, dic' egli, il sovrano di una nazione è chiamato ad applicare le leggi alle sne navi mercantili, le quali, quantunque in alto mare, si

<sup>(</sup>l) Trattato tra l'Inghillerra e la Spagna 4 maggio 1818, tra l'Inghillerra e Pròlanda 6 novembre 1824, tra l'Inghillerra e Portagello 29 maggio 1845. l'Inghillerra e Portagello 29 maggio 1845. l'Inghillerra e Portagello 29 maggio 1845. l'El Dichiarische dell'E Schorn 1815 segrata dall'Austria, dalla Francia, dalla Carta (la Regional Proposition 1815 segrata dell'Austria, dalla Francia, dalla Segrata, dell'Austria, della Proposition 1815, l'Inghiller 1815, l'Alla Segrata, della Galla Regional Proposition 1815, l'Alla Segrata, della Regional Proposition 1815, l'Alla Segrata, della Regional Regiona Regional Regional Regional Regional Regional Regional Regional R

considerano sempre come una parte del territorio. Esso non solo deve proteggerte, ma può chiamarte pure all'ubbilienza, e percib può vigilarle per impedire che altre navi si servissero della handiera nazionale per nascondere la propria nazionalità. Da ciò siegue che clascon sovrano o direttamente, o per mezzo de snoi ufficiali a ciò delegati, poò visilare le navi che inalberano la bandiera nazionale, ma poò i sovrano delegare questo potere al un sovrano stranicor? No sicuramente, perchè importerebbe una solenne abdicazione dei diritti di sovranità, e non ostante che quest'abdicazione foses anzionata da ni trattato, il trattato non avrebbe nessun valore perchè sarebbe in contraddicione colla legge primitiva.

L'Orlolan nella sna opera Diplomatie de la mer, mentre sostiene che il dritto di visita è un dritto ecezzionale che non può aver valore che nel tempo di guerra, e mentre dimostra chiaramente come nel tempo di pace pel principio dell' indigendenza della bandiera e della libertà del mare non potrebbe ammettersi la visita, pure conchinde che temporariamente può accordrasi il dritto di visita reciproca in certi casi speciali, e per uno scopo determinato, in virtù di trattati speciali, Appoggia la sua teoria all'optione del pubblicista americano Wheaton, il quale sostlene pure che il dritto di visita e d'inchiesta non esiste in tempo di poce, a meno che non vi sia un palto speciale (1). Lo stesso autore però riconosce che l'accordare il dritto di visita in tempo di pace importa nna delegazione del dritto di sovranità, e as un questo principio poggiato dimostra che il trattato stesso non può accordarlo che temporariamente.

Tra queste due opinioni noi riflettiamo che il dritto di permettere la visita reciproca in tempo di pace non è senza difficolta, perchè le gittienerebbe una polizia gravosa di una potenza straniera. Conveniamo che la repressione della tratta dei negri ha un interesse, riù che civile, umanitario, e per questo ragioni ammettiamo che le petuze dovendo per dovere di umanità cooperare ad aboliria, potevano prendere accordi e provvedimenti eccezionali; ma dubitiamo fortendito di visita, tanto più perchè la visita mentre assoggeterebbe le navi ad una polizia odiosa, non sarebbe il mezzo più efficace e più diretto per ottenere lo scopo.

Infatti per abolire la tratia è necessario primieramente che la legge civile del paese dichiari il commercio dei negri come commercio illicito, e spetta al sorrano di vigilare ed impedire che la legge civile no sia violata, ed lipanire i ribelli. Essendo questo uno dei dritti principati della sorranità, non piò essere delegato senza ammettere una servitù politica, la quale sarebbe sempre odiosa, quand'anche fosse

<sup>(1)</sup> Ortolan, opera citata, Liv. II, Chap. XII.

ammessa per uno scopo morale. Sembrava più ragiomerole, come proponora la Franca, che tutte le potenze interessate ad abolite la tratta avessero stabilito una polizia sulle nard mercantili nazionali, destinando un numero di vascelli in croclera per visitare ciascuno le nari della propria nazione, e verificare se esse faccarano il commercio dei negri proibito dalle leggi civili del proprio poese. In tal modo si sarebbe ottenuto lo scopo più efficacemente senza offendere i principii del dritto primitivo, ammettendo, come diceva M. Cochin, di abolire una violazione del dritto delle genti con un'altra violazione (1).

La difficoltà di legittimare la visita in tempo di pace ci apparisce chiara rilegendo la storia del trattati conchisii fra le potenza maritime. E maraviglicos veramente che la potenza che abbia con più calore sostenuto il sistema della visita in tempo di pace sia stata l'Inghillerra. Noi non possano precisare da quali fini era mossa, se dal'interesse di secretiza e un'alta potizia sul mare, o dali bisogno di riparare un possato riproverole. Tra totte le potenze civili quella che avea fatlo meggiori abuso dell'importazione del negri nell'America era stata l'Inghilterra, che avea popolabo le sue colonia di schiavi negri. Per circa due secoli il gorerno inglese non solo follerò la tratta, ma fare la tratta, e garantendo il loro operare con atti legislativi e con convenzioni ditolonatiche.

Nel fannoso trattato di Utrecht che pose fine alla guerra della successione spagmola, e che regolo definitivamente il drittio marittimo. Iu accordato a S. Maesià Britanuica ed alla compagnia dei suol sudditi (la. compagnia del mare del sud), ad esciusione dei sudditi spagmonil edi altri, d'introdurre uelle diverse parti del territorio americano di S. Maesta Cattolica 4800 schiasi l'anno per 30 anni consecutivi (2). Duesto trattato à conosciuto col nome di Pacto del assirudo de neuros.

Noi esponemmo nel luogo citatoin qual modo s'arrivò nella legislazione inglese ad abolire la tratta, e come uel congresso di Vienna in ammessa come massima generale da tutte le potenze marittime di dover coperare per abolizione populare la tratta. Dopo il congresso di Vienna trotamo che l'Inghillerra mise fuori il sistema dei dritto di visita in tempo di pace per l'abolizione della tratta, e cercò di fare riconoscere questo dritto negazi che lo scopo era morale ed umanitario, ma deve ammettersi altresi che il mezzo adottato violava un dritto egnalmente sacco ed inviolable, quelto cioè dell'indipendenza dei popoli e della libertà del commercio. Si pretese di giusvilicare l'abuse rassonigliando la tratta

Cochin, De l'abolition de l'ésclarage, T. II, pag. 293.
 Trattato di Utrecht del 1713 tra l'Inghilterra e la Spagna, art. 12. —
 Dumont, t. VIII, pag. 11.

alla piraleria, perchè come i pirati devastavano i mari e traducevano chiavi I cristiani di Europa nell'Africa, così si volle assimilare la tratta dei negri alla piraleria. E come tutte le nazioni aveano dritto di persegniare i pirati, che non erano garaniti da alcona legge civile, così si volle accordare un egnai dritto contro quelli che facevano la tratta, accordandosi la facoltà di visitare i uavigli in tempo di pace per assicurarsi se vi fossero negri.

Il sutterfugio fu arguto; ma come potevano confondersi due fatti ben distinti, la tratta e la pirateria? Gl'inconvenienti che si verificarono adottando il sistema inglese, gli abusi che si commisero dagli incrociatori inglesi, e le difficoltà che si arrecarono al commercio, legittimando nna polizla sul mare, dettero occasione a molti reclami ed a molte contestazioni. Parecchi trattati forono conchiusi tra l'Inghilterra e le altre potenze per assicurare il dritto di visita in tempo di pace nel 1832 e 1833; e nel 1841 fu conchinso un trattato fra le cinque grandi potenze dell'Europa, ma il trattato, benchè sottoscritto dall'ambasciatore francese, non fu sanzionato dalla Francia. Questi trattati però non solo non ottennero lo scopo, ma crearono molti motivi di discordia per gli abnsi che si commettevano e per la difucoltà di gindicare i colpevoli: perciò con maggior logica fu stipulato il trattato di Washington tra l'Inghilterra e gli Stati-Uniti di America, in cui si convenne che i due Stati avrebbero conservato delle sunadre di vigilanza sulle coste dell'Africa, le quali avrebbero operato di concerto, e restando l'una indipendente dall'altra, avrebbero posto in opera tutti i mezzi per ottenere lo scopo. Cogli stessi principii fu conchiuso nn trattato tra la Francia e l'Inghilterra nel 29 marzo 1845, col quale il re dei Francesi e la regina d'Inghilterra si obbligarono ad abolire la tratta ed il traftico degli schiavi nelle loro colonie, e si obbligarono altresì di stanziare sulle coste occidentali dell'Africa nna squadra di 28 bastimenti a vela o a vapore per vigilare di concerto ed impedire la tratta, senza ommettere il dritto reciproco di visita,

Conchindendo dunque, noi diciamo che il dritto di visita in tempo di paco è nna violazione dell'indipendenza delle nazioni, e quantunque si avesse violnto ginstificario pel grande interesse di abolire la tratta, pore il fine non giustifica i mezzi, tanto più che il dritto di visita non solo non era necessario, ma era innitie allo scopo, come ha provato l'esperienza di lunghi andi. Riteniamo essere d'interesse umanitario il cooperare all'abolizione della tratta, ma siamo d'avviso che lo scopo polera raggiungeri più efficacionenie problendo la tratta solle scopo polera raggiungeri più efficacionenie problendo la tratta solle necessario, problendo la tratta solle necessario problendo la ratta solle necessario problendo la resta sologicali and una giurisdicione straniera e sottoporti del nua polizia di un altro sovrano. In questa opinione noi ci conformiamo leggendo le discussioni scambilet fra le potenze maritime, e considerando lo spirito

che ha informato gli ultimi trattati e gli inconvenienti verificatisi ammettendo il sistema inglese, come si rivela dalle inughe contestazioni tra il governo francese e l'inglese, tra il governo brasiliano e l'inglese per regolare l'esercizio del d'itto di visita in tempo di pace (1),

### CAPO SEDICESIMO.

Della cattura delle navi neutrali che trasportano la mercanzia nemica.

Il dovere giuridico si ridurrebbe ad una vera astrazione senza nna sanzione penale. Che anzi II dovere giuridico è si stretamente connesso colla pena in caso di violazione, che non altrimenti si conscono i doveri giuridici che dalla iegge penale, la quale potrebbe sotto questo rispetto denominarsi il codice scritto del dovere giuridici. Se dunque la neutralità ingenera dritti e doveri, ci devone essere pure pene proporzionate in caso di violazione, altrimenti il dovere sarebbo finille di litusorio.

Noi abbiamo detto che i neutri hanno il dritto di godere i vantaggi della pace, osservando i doveri che la guerra impone al popoli pacifici, e che mancando possono essere trattati come nemici: questo principlo però ha bisogno di molte spiegazioni e distinzioni. In primo la neutralità è pubblica e privata, cioè che può essere considerata rispetto alla uazione intiera presa come persona morale, e rispetto ai sudditi di quella nazione individualmente considerati, nello stesso modo che la guerra può considerarsi rispetto ai governi e rispetto ai privati. È necessario perciò esaminare primieramente, e la violazione della neutralità proviene per parte del governo o per parte dei privali: se per parte del governo, le ostilità che sono autorizzate dalla rottura della neutralità, non debbouo estendersi ai particolari, i quali per le ragioni dette, parlando della guerra ordinaria, sono estranei alla guerra. Se poi la violazione della neutralità proviene dalla parte di nu suddito della nazione neutrale, in tal caso non può sostenersi che il governo neutrale avesse violato la neutralità, se pure non avesse preso parte nel fatto, o non si fosse appropriato l'operato di

<sup>(1)</sup> Vedi il Wheaton, Storia dei progressi del dritto delle genti, quarto periodo, § 34 a 36.

un suo suddito. In tal caso l'individuo privato che isolatamente si è nesso nello stato di ostilità rispetto al belligerante, può essere trattato da nemico.

Allorchè la neutralità è violata dal governo, uon essendovi giudici fra due uazioni indipendente, si può far uso di tutti que mezzi da noi accennati per ottenere la riparazione di un torto, o il ricocoscimento di un dritto. Ma quando la neutralità è violata da un individuo privato, non si ha altro dritto che di punire il colpevole, il quale, a rigore, dovrebbe essere punito dalla nazione cui appartene, ma come il riviolgersi al sovrano del colpevole potrebbe in alcuni casì nuocera egl'interessi del belligerante, perciò il drutto secondario ha untorizzato il belligerante a punire esso stesso il colpevole, il quale s'intende diviso dalla nazione sua.

I gradi di pena che possono infliggersi contro i privati violatori della neutralità sono due, la confisca della merce e la cattura del naviglio. Secondo il dritto antico, com'erano legittimate tutte le ostilità e le violenze contro la persona del nemico, così si permettevano tutte le violenze contro i violatori della neutralità, tanto che leggiamo in Platone che all'assedio di Atene, Demetrio fece sospendere il padrone ed il pilota di una nave che voleva introdurre viveri in una piazza bloccata (1). Secondo il dritto moderno la nazione cui appar--tiene la nave neutrale, non protegge gl'individui che fanno un commercio illecito, ed abbandona le cose proibite nelle mani della parte offesa, in modo che questa può impadronirsene per impedire che sia consumato l'atto colpevole, la ragione però non rinuncia alla giurisdizione personale; in modo che il belligerante non ha alcun dritto di punire i sudditi della votenza neutrale, o condannarli ad alcuna pena, e può solo, secondo i casi, impadronirsi o della mercanzia o del naviglio.

Infatti se noi consideriamo i rapporti giuridici del beligerante e del neutrale colepvole, dobilamo convincerti che il neutrale non può avere, rispetto al beligierante, che una responsabilità civilia, non gia una responsabilità crivilia, che renderebbe il colepvole punibile nella sua persona. El in vero allorde un individuo privato, contro le leggi del proprio paese, fa un commercio probibi trasportando i viveri ad una pazza bloccata, ovvero una mercanzia di controbando, il fatto lede l'autorità del sortrano legisiatore, il quale potrebbe punire il colpevole, perche ha violato la legge del suo paese; cd è il solo che può secritare questo dritto perche egli solo la una giurisdizione personale sui suoti sudditi. Il belligerante non ha altro dritto ch' impettre che gli oggetti arrivino alla loro destinazione, e che reudano più forte il suo nemico. Egli non ha alcona azione sulle persone, ma solamente sgi lorgetti, proche da questi solamente si

(1) Grotius, De jure belli, T. III, Chap. I, § 5.

può dichiarare offeso, ed è perciò che gli oggetti sono confiscati, ed in certi casi sono confiscate anche le navi. In ciò noi vediamo nna giusta applicazione di un principio di dritto romano, che cioè, quando fosse stato cagionato nn danno senza intenzione colpevole, si avesse la sola responsabilità civile, non la responsabilità criminale (1).

Dobbiamo inoltre riflettere che il belligerante pnò esigere dal nentrale violatore la riparazione civile, quando esso avesse violato la neutralità secondo la legge internazionale, non già secondo la legge interna dello Stato belligerante. Infatti le leggi interne non hanno alcun valore internazionale, e se nno Stato al principio di nna guerra volesse fare nn'ordinanza o nn proclama pretendendo di regolare il commercio delle potenze nentrali o le materie di controbando: se dichiarasse che punirebbe colla confisca della merce o della nave chiunque si opponesse ai suoi regolamenti, non perciò potrebbe credersi autorizzato a confiscare la merce o la nave, poichè se la legge interna di uno Stato obbliga i sudditi, non perciò obbliga i sudditi stranieri, i quali saranno sottoposti alle leggi Internazionali, non già alle leggi interne di uno Stato.

In ultimo notiamo che è necessario ben distinguere il sequestro di nna nave dalla cattura e confisca della stessa. Il segnestro ha luogo quando una nave nemica avendo visitata una nave neutrale ed avendo avuto sufficienti ragioni per giudicarla colpevole di violazione del dritti di neutralità. l'arresta, e se ne impossessa facendola scortare in nno dei porti del sno sovrano per essere giudicata. Questo primo fatto preliminare non è definitivo, perchè il sequestro di una nave non autorizza la confisca la quale non può essere legale, se non dopo nn giudizio completo, con cui la nave accusata sia provata veramente colpevole. Spetta ai tribunali competenti esaminare se il sequestro fo legale, e se la nave fo veramente colpevole. È necessario perciò ben distinguere questi due fatti, esaminando prima quando si può sequestrare nna nave, e poscia quando si può dichiarare confiscata.

Per ben determinare in quali casi si può confiscare la mercanzia, ed in quali casi si può confiscare la nave neutrale, noi esamineremo particolarmente le diverse ipotesi in cui vi può essere luogo al segnestro della nave neutrale.

Onantunque Hubner annovera sette casi in cni possono essere sequestrate le navi neutrall, a nol piace seguire i pubblicisti che riducono a gnattro i casi in cni si può operare il sequestro da parte del belligerante, cloè: 1.º Pel trasporto della mercanzia nemica a bordo di nna nave nentrale. 2.º Pel trasporto del controbando di guerra diretto ad no porto nemico. 3.º Per la violazione del blocco. 4.º Per

55

<sup>(1)</sup> Massè, Liv. II, T. I, Chap. II, sect. II, § II, art. I. FIORE.

la mancanza di titoli sufficienti a ginstificare la nazionalità e la neutralità (1).

Circa il primo caso noi riflettiamo che gnantungue dai pubblicisti siasi vointo sostenere la falsa massima che roba del nemico confisca quella d'amico, col qual principio si è ritenuto il beiligerante autorizzato, non solo a confiscare la mercanzia nemica, ma la nave stessa da cui era trasportata benchè fosse neutrale, pure nel dritto moderno gnesta massima è dimostrata falsa. Secondo i nostri principli lungamente dimostrati innanzi e riconosciuti nel trattato di Parigi del 1856, la nave neutrale, quand'anche trasportasse mercanzia nemica, non potrebbe essere assoggettata a sequestro, che anzi in conformità di quanto dicemmo circa la proprietà privata del nemico, neppure questa sarebbe confiscabile se si eccettui il caso del controbando di gnerra. Questo principio non può essere posto in quistione (2), Lo stesso Bynkersboeck che sottopone la mercanzia nemica a bordo della nave neutrale alla cattura, ritiene che la nave non è catturabile. Circa poi la quistione se la proprietà pentrale fosse segnestrabile a bordo di una nave nemica, noi richiamando il già detto innanzi conchindiamo che se la proprietà privata del nemico non dovrebbe essere sequestrabile, molto meno lo dovrebbe essere la proprietà privata neutrale. E quand'anche una nave nemica volesse arbitrariamente sequestrarsi pel falso principio che tutta la proprieta nemica che si trova sul mare è confiscabile, non perciò può sequestrarsi la mercanzla nentrale, poiche il servirsi della nave nemica pel commercio non è atto di ostilità, e non viola per nulla i doveri di nentralità. Gli altri casi li esamineremo nei capitoli seguenti,

#### CAPO DICIASETTESIMO.

## Sequestro per controbando di guerra.

Quantinque il dritto secondario ammeltesse come principio che il controbando di guerra è legalmente confiscabile, pure l'applicazione di questo principio non è scevro di molte difficoltà. Nol, trattando del controbando, dimostrammo che, benchè il commercio dei neutri potesse essere legittimamente limitato nel tempo di guerra, pure questa re-

<sup>(1)</sup> Hubner, De la soisie des bâtiments neutres, T. I, Part. I, Chap. VI e VII.— Hautefeuille, opera citats, tit. XIII, Chap. I, sect. I.— Couchy, Droit start-fints, IV époque, sect. V.

<sup>(2)</sup> Ortolan, Diplomatie de la mer, Liv. III, Chap. V. - Massè, pag. 218.

strizione non può estendersi indeterminatamente ad arbitrio dei bieligeranti, Questi se possono proibire il trasporto di quegli oggetti che messi nelle mani dei nemico potrebbero direttamente inuocere alla parte avversa, non possono estendere la probizione a tutti gli oggetti che indirettamente inuocere alla parte indirettamente potrebbero giudicarsi nocivi. Se si concedesse al belligerante il dritti di determinare a suo arbitrio le mercansi edi controbando e di segnestrate nel caso di violazione dei suoi ordini, si legitimere bei l'abanso di opprimere e di ostacolare il commercio neutra la presenta della programa della proposita della potreba della gorera, pervegano alla loro destinazione, e poò impadionisene e segnestratti; ma questo dritto per essere giustamente esercitato non pob avere un'estensione illimista, e deve valere solanente quando gli oggetti trasportati servirebbero per gli nsi della gorera.

Affinchè II sequestro potesse essere legaimente fatto, è necessario che la quantità della merce di controbando fosse maggiore di quella necessaria per la difesa e per l'uso particolare della nave, e che la nave fosse destinata al porto nemico della parte belligeratte, che opera il sequestro. Infatti, intanto esiste una prolibizione di fare il commercio di determinate categorie di oggetti, perche tutti quelli che hanno di-chiarato di essere estranel alia guerra debbono essere impartiati, e non debbono cooperara a rendere più forte una delle due parti beligeranti; perciò il commercio di quegli oggetti è prolibio solamente esiste perciò vero dritto di sequestro, che nel caso solamente in ciù una nave nentrale volesse portare in un porto nemico gli oggetti necessarii per resistere nella guerra.

Premesso di passiamo ad esaminare se il belligerante, oltre della merautia, può sequestrare altrels la nare che la trasporta. Noi troviamo le opinioni dei pubblicisti discordanti nella proposta quissione. Il Couchy, ragionevole difensore della causa dei neutri, dice che il sequesiro dei soll oggetti di controbando, colla facoltà concessa alla nave
di continare il bieramente la sasa via, non è una sufficiente pena per
una frode contro il dritto il più sacro (1). Il Wheaton fa una distiotione, se la nave e la mercantà non appartempono alta slessa persona
l'one, se la nave e la mercantà non appartempono alta slessa persona
appartempono alla slessa persona si può configerare anche la nava (2). Il
Spikershoeke, mentre expone che secondo i trattati sissienti tra l'Olanda
e le altre nazioni sono confiscabili i soli oggetti di controbando che
si trovano a borto di una nave, non si uniforma a questa legislazione.

Couchy, Droit maritime, IV epoque, sect. V, pag. 209.
 Wheaton, Droit des gens, T. II, Chap. III, § 26.

e fa molte distinzioni. Se il proprietario della nave e delle mercanzie lecite, dice egil, avessero Ignorato la natura delle merci di controbando caricate a bordo, gli oggetti non proibiti non possono essere confiscati. Ma se il padrone della nave scientemente avesse caricato la merce di controbando, può essere confiscato non solo il controbando, ma anche la nave (1). La stessa opinione è sostenuta dal Reddié M. James. Heffter siegne la stessa opinione, e sl appoggia ad una distinzione fatta dalla legge romana (2). Dominus navis si illecite aliquid in nave vel ipse vel rectores imposuerit, navis quoque fisco vindicatur. Quod si absente domino id a magistro vel gubernatore vel proréta nautave aliquo id factum sit, ipsi quidem capite puniuntur commissis mercibus, nanis autem domino restituitur (3). Ma come riflette bene il Lampredi, nna regola di dritto civile che poteva essere introdotta nella legislazione interna di un popolo, non dovrebbe autorizzare i pubblicisti a farne una regola di dritto internazionale, oltrechè quella regola si riferisce al controbando di dogana, non al controbando di gnerra che dev'essere regolato con diversi priucipii.

L'opinione nostra in questa quistione è del tutto contraria a quelle su esposte. Il belligerante non ba altro dritto che d'impedire il commercio di controbando, il quale fortificherebbe direttamente il sno nemico. Egli non ha il dritto di punire, ma di arrestare la nave, poichè il controventore non ba verso lui nna responsabilità criminale, ma una responsabilità meramente civile; dunque il belligerante non ba altro dritto che di confiscare la sola merce di controbando. Infatti ai neutrali è proibito solamente di cooperare alia guerra rendendo più forte una parte con danno dell'altra. Se l'avidità del commercio spingesse il neutrale a trasportare la merce proibita, il suo oprato non può giudicarsi assolutamente ostile, ed è sufficiente sottoporre la sua merce proiblta alla confisca, per punire la sua avidità di lucrare. Il helligerante per la sua difesa ha dritto di impedire che la merce arrivi alla sna destinazione, ma non puè punire il colpevole per reprimere il controbando, perchè non ba giurisdizione sui sudditi neutrali, i quali notrebbero essere puniti dal loro sovrano secondo la propria legge, ma non mai da un sovrano straniero. Egli perciò può sequestrare la merce come mezzo necessario per l'esercizio del sno dritto, ma non può segnestrare anche la merce innocente che si trova insieme colla merce proihita, nè la nave sn cui è caricata, poichè assoggetterebbe il proprietario della nave o della merce innocente ad una pena, mentre non ha alcun dritto di popire (4).

Bynkershoeck, Quest. jur. publ., tit. V, pag. 12.
 Haffter, Droit des gens, § 161.
 Liv. II, § 2, FF. De pubblicanis vectigatibus et commissis.

<sup>(4)</sup> Masse, opera citata, tit. I, Chap. II, sect, pag. 214. - Ortolan, Liv. III. Chap. VI. - Hautefeuille, tit. XIII, Chap. I, sect., 1 § I.

Sia che il padrone della nare fosse stato consaprote del carico della merce di controbando, sia che fosse ggi solo il padrone della nare e della merce, sia pure che la massima parte del carico fosse di morce di controbando, giamma il belligrante ha dritto di confissare la merce lecita, e la nave, perchè mai può impedire il commercio lecito o punire il colpseco di commercio illecito. Ne vale il citare l'art. 1º del Regolamento del 26 logito 4778 che stabilisce, che la nave ed il carico fossero confissabili nel caso che tre quari della mercanzia di bordo fossero controbando di guerra; noi riflettimo che un regolamento della Prancia non pob regolare il diritto internazionato.

Neppure se tutta la nave fosse carica di merce di controbando si potrebbe confiscare la nave, come voleva sostenere il Massè nella sua prima edizione, perchò il dritto del belligerante non si estende a punte l'autore del controbando, ma al impedire che l'atto si consumato. Qualnoque piccola quantità dunque di proprietà neutrale devessere la scitat libera alla sna destinazione, e la nave stessa, la quale non poò considerarsi come un accessorio della merce. Lo stesso Massè ha uno difficato is aux opinione riconoscendola erronea, e nella seconda edi-

zione ha sostenuto l'opinione contraria.

Che se Infine il conirobando fosse fatto con circostanze frandolenti, come per escemplo, con carte faise o con faisa destinazione, in tal caso il controventore sarebbe ponibile secondo la legge interna del suo passe, ed il suo crimine sarebbe sempre distinto dai delitto di controbando, il quale non darebbe nepure in questo case facoltà di segmentare la nave. Conchindiamo dunque che un qualunque caso non è lecito sequestrare la nave. Controbando, respectare la nave. Controbando, ano controbando di guerra nave.

I principii da nol adottali sono conformi a quelli segniti dalia giurisprodenza internazionale di Europa, e non solo sono stali riconosciuti nei trattati di Utrecht e di Nimega, ma la stessa Francia negli ultimi trattati conchiusi con gli Stati di America ha rinuculato al regolamento del 1778, stipulando i libertà della nave e della mercanzia lecita. Lo stesso principio troviamo adottato in totti i trattati

dopo il 1815.

În conformità del principii esposti, notiamo che per avere luogo il sequestro è necessario che la nave fosse colta in flagranza, e con ciò non debba intendersi che bisogna colpiria nel mouento in cni introduce la merce di controbando nel porto nemico, ma è sufficiente ch'essa fosse diretta ad nn porto nemico, e che avesse a bordo mercanzia di controbando. Dopo che la merce è giunta al lnogo di sua destinazione, nessun sequestro pob verificarsi: e questo fin il giudizio pronnaziato da Sir William Scott nella contesa pel sequestro della nave

<sup>(1)</sup> V. Hubner, De la soisie des bâtiments neutres, T. I. pag. 2, Chap. IV. — Vattel, Droit des gens.

Tonina nell'agosto 1800. Il sapiente magistrato inglese assienne clue quando il delitto è compinio nessuna pena potrebbe applicaral (1). Quantunque noi troriamo parecchie decisioni de' tribunali inglesi colle quali è stalo legitimato il seguestro, anche a ritorno della nave, nel caso di controbando accompagnato da falsificazioni delle carle, por esguendo l'opinione del Whestone dell'ordolan, e conformemente al già detto, conchindiamo che se la confisca non può applicarsi che alle sole materie di courbonado, dal momento che le materie di courbonado non sono più a bordo e sono arrivate al logo di loro destinazione, non vi è più nolla da confiscare (2).

# CAPO DECIMOTTAVO.

Sequestro per la infrazione delle leggi blocco. .

Rissumendo quanto dicemmo nel Capo undecimo sul dritto di blocco, in ibocco è nua operazione militare risultante dal dritto di guerra mercè cui il belligerante può occupare una parte di mare, odi terra mercè cui il belligerante può occupare una parte di mare, odi terra mercè cui al son ennico, ce di impedire tutte le comunicazioni per obbligare la piazza biocasta ad arrendersi. Rammentiamo altresi che ai investito da tutte le parti da una forza navale più o meno numerosa e sufficiente ad impedire se comunicazioni, ed a rendere difficie l'enguardo de la comunicazioni ed a rendere difficie l'enguardo de deficii de l'occupazione effettiva del longo, il belligerante ha dritto di probier e comunicazioni ed di punire i violatori de los oordine, qualora però questi, avendo avuto conoscenza dell'essistenza reste del blocco, si fosseso s'orazia i colla forza di pentare ne lluogo bloccato.

Premesso ciò esaminiamo quale pena è ammessa dalla giurisprudenza internazionale contro la violazione del biocco. Tutti i pubbliciati ai accordano nel ritenere come legittima, nel caso di violazione di biocco, la conflicca non solo della mercanzia, ma della nave altresì che la trasporta. Considerano come violazione, sia il tentativo di entrare in un tungo bioccato, sia quello di uscire con mercanzia caricata a bordo po la dichiarazione del biocco. Noi troviamo concordi in questa opi-

<sup>(1)</sup> V. Robinson, vol. III.

<sup>[2]</sup> Wheaton, Elements du droit international, T. II, pag. 166. — Ortolan, Liv. III, Chap. VI.

nione l'Hautefeuille, il Massè, l'Ortolan, il Wehaton, l'Heffter ed altri. Però benchè rispettiamo la concorde opinione di si valenti pubblicisti,

non possiamo astenerol di fare le seguenti riflessioni,

Se nella quistione del sequestro per controbando di gnerra abblamo trovato che alcuni forti difensori della causa dei neutri hanno sostenuto il principio, che la nave non è sequestrabile, perchè il belligerante non ha dritto di punire le persone, ma di arrestare gli oggetti nel loro cammino, perchè poi nel caso di violazione di blocco, quegli stessi antori sostengono che sia legittima anche la cattura della nave? Esaminiamo la ragione che ne assegna Hantefeuille. - Vi ha, dic'egli, una grande differenza tra il controbando di guerra e la violazione dei blocco. Nel primo non è la nave che è colpevole, ma sono, per così dire, gli oggetti stessi trasportati. Nel fatto del controbando non vi è violazione del territorio del belligerante, ma solo dei doveri di neutralità: nel fatto del biocco vi ha una violazione del territorio del belligerante, un attentato ai suoi dritti di sovranità, una manifesta ostilità. Questa differenza nella natura del fatto ingenera nna differenza importante nelle sue consegnenze. Quando si tratta di controbando la confisca non può estendersi che agli oggetti il cui commercio è proibito; per violazione di blocco la confisca colpisce la stessa nave colpevole e tutto ciò che porta. Il belligerante in questo caso arresta nel suo territorio tutto ciò che vi è stato introdotto contro le sue leggi (1).

Tutto il ragionamento del citato antore è poggiato spi principio che il belligerante dichiarando li biocco addiventi sovrano del lnogo, e che l'esercizio dei dritti di blocco sia nna consegnenza dell'esercizio dei dritti di sovranità. Noi trattando la quistione del blocco confutammo questa opinione, e dimostrammo come il dritto di blocco è uno dei dritti di guerra, Noi non vediamo altro nella proibizione di importare ed esportare oggetti dalla piazza bloccata, che un dritto simile a quello con cui il belligerante proibisce il commercio di una determinata categoria di oggetti; nè scorgiamo altra differenza tra il controbando di guerra ed il biocco, se non che il controbando proibisce il commercio di un determinato numero di oggetti, ed il blocco estende la proibizione a tutti gli oggetti. Nel primo caso il belligerante avendo interesse che quegli oggetti necessarii a far la gnerra non pervenissero nelle mani del nemico con spo grave danno, ne proibisce il commercio, ed arresta e confisca gli oggetti qualora fossero diretti ad un porto nemico contro la sua proibizione. Nel secondo caso, avendo interesse per la sna difesa che nessono oggetto arrivi nelle mani del sno avversario, proibisce il commercio di tnuti gli oggetti, e non dovrebbe avere altro dritto che di arrestare questi affin-

<sup>(1)</sup> Hautefeuille, T. XIII, Chap. I, Sez. I, § 11.

chè non arrivino alla loro destinazione, se contro il suo divieto fossero diretti alla piazza bloccata.

Se il belligerante non ha giurisdizione personale sul sudditi neutri non più pouire: come dunque pottà privare un proprietario della sua nave? Certamente egli non deve temere che arrivi nel porto bioccalo la nave, ma giu gogetti di cui si gioverebbe il nemico. E come dunque può impadronirsi della nave, se non a titolo di pena? e come può infligere nua pena, se non ha dritto di punire? Mi si dirà che per reprimere la violazione, egli assoggetta i violatori del biocco alla perdità della nave, ma la repressione importa giurisdizione, e non può appartenere che al sovrano sui proprii sudditi o su quelli che si trovano nel sou territorio, essa sono può esercitarsi su gli stranieri.

Ma mi si risponde che col blocco, essendo il belligerante divenuto sovrano del luogo bloccato, può punire quelli che penetrano nel luogo bloccato, perchè penetrano nel suo territorio. Sappiamo che questo è il più forte argomento, ma avendo dimostrato che l'esercizio del drittl di blocco non è un effetto dei dritti di sovranità, ma dei dritti di guerra, noi negbiamo che il belligerante sia sovrano del lnogo bloccato, e l'argomento principale mancherebbe di fondamento. Ne mi si dica, che nel caso di violazione di blocco la nave è lo strumento principale del delitto, perche non troviamo nessuna differenza tra la nave che porta il controbando di gnerra, e quella che porta gli oggetti di prima necessità ad una piazza bloccata. Si nell'uno che nell'altro caso è la nave lo strumento con cui si trasportano o le munizioni, o l viveri : se dunque non può essere sequestrata nel primo caso, perchè lo sarà nel secondo? Noi dunque conchiudiamo che per risolvere logicamente la quistione che ci occupa è necessario ammettere gli stessi principii che abbiamo ammessi pel controbando di guerra, glacchè tra i due casi non vi è altra differenza che quella che vi esiste tra una proibizione più estesa ed una proibizione più ristretta.

Totul i pubblicisti si accordano nel sostenere che la pena contro la violazione del blocco non poè essere applicata che nel caso di fiagrante delitto; non tutti però si accordano nel determinare che debba intendersi per flagrante deittic. Perchè la nave sia colta in flagranza di intendersi per flagrante deittic. Perchè la nave sia colta in flagranza di necessario che fosse sequestrata o nel momento in cui viola il blocco attraversando il mare occupato dal sovrano bloccante; o nel momento in cui si presenta per uscire, ossia per attraversare il loopo bloccato; o nel momento in cui si trova nel porto nemico nel quale è entrato frandolentemente, se il belligerante in qualunque antra positione fuori delle tre da noi indicate il sequestro sarebbe illegale, perchè non si veritiche-rebbe la flagranza. Perciò noi dobbiamo rispetare come faisa ed erronea l'opanone sostenuta dalle potenze marittime, che per gelosa mercanitie e per ageravare il commercio dei neutri, hango preteso di

potersi confiscare in alto mare una nave diretta al porto bloccato, qualora essa si fosse messa in viaggio dopo la notificazione e la conoscenza del blocco.

Se la proibizione di entrare nel porto bloccato intanto vale in quanto vi è una forza che l'impelsiose: se la nare hai i dritto di assicurarsi della realtà del blocco, tanto che si richiede oltre la notificazione generale, una notificazione speciale, non possiamo comprendere come il mettersi in viaggio dirigendosi al loogo bloccato possa costituire fla grante dellito. Not ci meravigilamo che questo preteso dritto, che per altro non è stato riconosciato in nesson trattato, è stato sostenuto dal Bynkersboek, Adl Wehaton, dall' Ortotan de anche da sir William Scott (1). Il solo editto olandese del 96 giugno 1850 fa menzione di questo dritto, ma per ammetterio sarebbe necessario contradidre tutti i principii di dritto marittimo, e distruggere la libertà dell'occano e la naturale libertà commerciale dei opooli.

Molto meno si può ammettere il dritto di perseguitare una nave che abbia commessa una violazione di blocco ed arrestarla in alto mare. Noi possiamo ammettere che una nave scoverta mentre voleva violare il blocco, ed inseguita a vista possa essere arrestata anche in alto mare, perchè in questo caso la nave inseguita, s'intende colta in flagrante delitto. Ma se la nave non fu scoverta quando commetteva la violazione di blocco non può essere inseguita, perchè il flagrante delitto non dura in tutto il tempo del suo viaggio, e l'ammettere il contrario sarebbe sconoscere i principii accettati in materia criminale. A stabilire un principio per risolvere totte le quistioni che si possono elevare nei casi particolari, noi diciamo che il belligerante non ha altro dritto che di prevenire il male che gli può essere cagionato dalla violazione del blocco, ed impedire che gli oggetti, con suo danno, arrivino al luogo di destinazione. Egli dunque non può agire che nel momento in cui il fatto colpevole si eseguisce, ossia nell'istante in cui il flagrante delitto realmente esiste; ma quando il fatto è consumato, quando non vi è più mezzo di prevenire il danno cagionato al belligerante, questi non ha più dritto di agire, nè di sequestrare la nave, perchè non ha dritto di pnnire.

Con questi principii si possono risolvere tutte le quistioni relative al sequestro per violazione di blocco, e noi non le trattiamo per non ripetere l'applicazione della stessa teoria.

56

<sup>(1)</sup> Bynkershock, Quaett. jur. publ., Lib. I, Chap. II. — Ortolan, Diplomatic de la mer, Liv. III, Chap. IX.

#### CAPITOLO DICIANOVESIMO.

Sequestro per la non giustificazione della neutralità o della nazionalità.

Iu qualunque modo si manohi ai doveri dalla neutralità, si perde i privilegio di essere rispettato come neutrale. I casi poi in cut vi può essere luogo al sequestro della uave sono i segueuti: 1.º Quando una ave si presti a trasportare i del ruppe o i viveri, o le provisioni di uno dei due belligeranti; 2.º Quando e al servizio del nemico per trasportare i dispaco, nel qual caso è necessario per essere assogget tata al sequestro, che essa faccia il traffico inticamente per trasportare dispaco; 3.º Quando error assignato; 3.º Quando error dispaco; 7.º Quando si rifluta di sottometersi alla visita e resiste colla forza. In tutti que si casi, affiniche il sequestro posse essere legale, è necessario che la nave sia colta nel momento di flagrante dellito, perche essa uon cessa di essere neutrate che quando commette un atto ostific; dopo che l'atto è consumato senza essere stato scoperto, non vi ha luogo più a confesca perche il belligerante non la dritto di punire.

Nei casi suaccennati uon vi ha dubbio sulla legalità del sequestro, perchi la nave manificia chiaramente di operare contro i doveri di neutralità, e comm-tte un'estilità che nou può giusilificare; vi sarebbe un solo dubbio nell'applicazione del principio, uel caso che la nave fosse stata costretta colla forza a servire il neunico per trasportare ta truppa, o per portare despoca. Noi, partando dell'embargo, abbiamo detio che con protrare despoca. Noi, partando dell'embargo, abbiamo detio che con protrare despoca. Noi, partando dell'embargo, abbiamo detio che con protrare disposicione dell'embargo, abbiamo dello controle dell'embargo, abbiamo dell'embarg

Hautefeuille, Lib. XIII. — Wheston, art. I, pag. 111, § 25.

luogo al sequestro quando la nave non provi sufficientemente la sua nazionalità. Intalti la dritto di essere rispettato come neutrale, quello che prova la sua nazionalità; se una nave non ha titoli per dimostrare di essere neutrale, pub essere considerata come nemtra, e poò essere sequestrata. Questo è il principlo generalmente ammeso dai pubblicisti, ma noi avendo sostenuto che la pròprietà privata del memico non dovrebbe essere soggetta a confisca, dobbiamo escludere questo caso di sequestro per la nave neutrale, poichè, in conformità di quanto dicommo, quand'anotte la nave potesse consideraria appartenere al nemico, non perciò piò essere sequestrata, perche la proprietà privata del unemico non dovrebbe essere segetta a confisca.

Prima di porre termine a questo capitolo notiamo che il sequestro di una nave neutrale non può essere fatto che dalla forza pubblica. ossia dalle navi da guerra, o dagli armatori commissionati dallo Stato, L'uso di rilasciare le lettere di marca agli stranieri, dando loro facoltà di sequestrare le navi nemiche e le navi neutrali colte in flagrante delitto, è stato abolito dalle potenze civili e dai recenti trattati. Noi dimostrammo l'ingiustizia di questo costume parlando della guerra in corsa, ed in conformità di quanto dicemmo, notiamo che i sequestri fatti dai corsari debbono considerarsi come illeciti. Le forme poi con cui deve farsi il segnestro sono determinate dai trattati : noi vogliamo solamente notare che il sequestro non può farsi legalmente, che in alte mare o nel mare territoriale nemico. Nel mare territoriale delle potenze neutrali non essendo permesso l'esercizio dei dritti di guerra, come non è permessa la visita, non è permesso neppure il sequestro; e qualora arbitrariamente fosse fatto, il sovrano neutrale può pretendere che sia dichiarato nullo, obbligando il belligerante alla restituzione della preda. Finalmente, poiche il dritto di predare le navi nentrali è uno dei dritti di guerra, esso cessa difatto appena cessata la guerra, e perciò nel caso che sia stata concluiusa una tregua, finchè questa dura non vi ha druto a predare le navi neutrali; e conchiuso il trattato di pace, i seguestri fatti dopo il tempo della notificazione devono essere dichiarati nulti.

#### CAPO VENTESIMO.

# Dei giudizii sulla cattura delle navi neutrali.

Richiamando le regole esposte per determinare quando il sequestro possa dirsi legittimo, dobbiamo ritenere senza dubbio che un sequestro legittimo suppone sempre un atto di ostilità da parte del nentrale. Potrebbe però spiccedere che il belligerante, abusando della forza, tratti come ostile una nave nentrale innocente; in tal caso si eleverebbe senza dubbio una quistione tra il catturante ed il catturato. Chi sarà competente a giudicare da parte di chi sia il dritto? I pubblicisti benchè si accordino tutti nel ritenere che la nave sequestrata non possa divenire proprietà del catturante, se prima non gli sia stata gindicata, discordono moltissimo nel determinare il Tribunale competente per proferire questi giudizii, e quegli stessi che si accordano nelle stesse conseguenze, discordano nello stabilire i principii da cni deducono le loro conseguenze.

L'uso universale delle nazioni marittime antorizza ciascuna delle parti belligeranti ad istituire presso di sè tribunali speciali per gludicare la validità delle prede fatte dalle loro navi, e condotte in un loro porto. Rutherfort sostiene, chè quest' uso è legittimo, perchè è dritto esclusivo di un sovrano di uno Stato di pronnnciare sulla validità della cattura fatta dalle sue navi o dai suoi armatori. Infatti. dic'egli, il sovrano ha il dritto d'ispezionare la condotta delle sue navi, perchè a lni soggette, e perchè esso è responsabile della loro condotta durante la guerra. Tutto quello che fanno le navi durante la guerra, lo fanno in virtù della commissione, o generale, o speciale ricevuta dal loro sovrano: perciò per la giurisdizione che ha lo Stato sulle sue persone, esse sono obbligate a menare nel porto del loro sovrano le navi o i beni catturati sul mare, e non ne acquistano la proprietà se non donochè lo Stato abbia giudicato che la cattura fu legale. Il dritto che ba lo Stato di gindicare la condotta dei suol armatori è un dritto tanto esclusivo che nessun altro Stato potrebbe reclamarlo. Dopochè lo Stato per mezzo dei suoi tribunali riconosce la legalità di una cattura, ne assume tutta la responsabilità, e se il catturato si sentisse leso nei suoi dritti dopo avere espletato l'esame della quistione cou tutti i mezzi determinati dalla legge, dopo avere seperimentato il dritto di appello alle corti superiori, pod reclamare al son sovrano, il quale è nell'obbligo di difendere e garantire i dritti de suoi sudditi, quando il reclama sia legitimo. E se i Iribunati di quello Stato avessero pronunziato un giudizio ingitisto, la quistione al dovrebbe agliare fra i due Stati. Dunque, escondo il citato autore, è ginsto che le prede fatte nel tempo di guerra sieno giudicate dai sovrano belligerante, perché eggi solo assume la responsabilità degli

attl delle sue navi (1).

Hübner al contrario protesta a nome del drituo contro simile uso. Infatti, dicegii, quasdo una nave neutrale si arresta credeolosi colpevole di aver mancato ai doveri di neutralità, il deitito non esiste finche non sia provato. Se essa è colpevole per sospetto solamente, come si può arrestare la nave e traduria per forza in un porto del sovrano, e chiamare le persone dell'equinaggio la giudici, se il pretesso dell'to sarebbe stato commesso fuori del territorio di giurisdicinone del sovrano. Ta giurisdicinone del contrato del commento del contrato del contrat

Masse al contrario sostiene che nel gindizio delle prede non vi ha nulla di contenzioso, il giudizio non è fatto nell'interesse del catturato, ma nell'interesse del sovrano, ii quale per mettere al sicuro la sua responsabilità morale, crede conveniente di controllare l'operato delle sue navi per esaminare se hanno bene esercitato il dritto loro delegato. Il gindizio nou è fatto ad istanza del catturato, e dietro suo richiamo; i tribunali giudicano d'uffizio nell'interesse della nazione cni appartiene il catturaute. Nel fatto mancano gli elementi del giudizio, perchè manca la contestazione, e non troviamo altro che l'esercizio di un diritto del sovrano che giudica gli atti dei snoi delegati. A torto dunque, dic'egli, si nega la competenza del giudice del catturante per prounuciare sulla validità della preda fatta sul mare, fondandosi sul principio che il sovrano catturante non ha giurisdizione nè sul mare ove la preda in fatta, nè sulla nave presa, nè sul suo equipaggio. È certo che il sovrano ha giurisdizione sulle persone che per sua commissione hanno eseguito la preda, e se per garantirsi del loro operato vuole sottoporre la loro condotta ad un giudizio, questo

Rutherfort, Istitut, vol. II, Chap. 1X, § 19.
 Hübner, De la saisie, T. II, part. I, Chap. I e II.

è un favore che accorda al catturato, nè potrebbe delegare ad un terzo il dritto di gindicare gli atti dei snoi delegati senza rinunciare alla

sua giurisdizione sovrana (1).

Il Lampredi dice, che le infrazioni commesse dai neutrali ai doveri dela neutralià non sono delli ordinari riparado ai quali la competenza si determina dalla sovranifa territoriale e dalla qualità dei soggetti. Nel caso non è il sovrano neutrale che può dirisi difoso, ma il sovrano helligerante; il sovrano entrale volendo restare neutro la tacitamente assuno l'obbligo di non difendere i suoi sudditi che commettono atti ostifi. Le misure che prende il belligerante per impedire che contro i doveri della neutralità sia fortificato il suo nemico, non possono essere giudicate nè colle leggi ordinario, nè con quelle della querra.

Questo è un caso, secondo il Lampredi, in cui si cade sotto il dominio puro e semplice del dritto di natura: in virtà di questo dritto il belligerante sequestra in alto mare la nave o la mercanzia da cui ha ricevota l'Oflesa. È vero che dopo esseguita la cattura il sovrano fa giudicare dai suoi giudici, e sembra divenire giudice e parte, ma questa ecezcione che può avere molto valore nelle cause civili non ha valore tra popoli indipendenti, di cui ciasenno è giudice sovrano della restità dell'offesa che sembra aver ricevulo giudice.

Hauteleuille si serve di un altro argomento per provare lo stesso principio. Egli diece quando na nazione ha dichiarta di volere essere neutrale in una gnerra, questa dichiarazione obbliga i sudditi di non immischiarsi in nessuna guisa nello operazioni dei beligeranti. Se contro questo dritto un suddito neutrale viola i doveri della neutralità, la nazione sua non à solidariamente obbligata a rispondere del sorti atti. Considera il citadino come diviso da let, el o la blavia na il ribunata e ompetente per giudicare delle prede fatte al nemico in tempo di guerra, è il tribunate del belligerante, dunque esso è competente a pronunciare il giudizio (3).

Per porre termine a questa enumerazione di opiuloni discordanti noi diciano che nel caso in cui la nave sequestrata fisse stata condotta in un porto del belligerante in cui nome fu fatto il sequestro, essa dev'essere giudicata dat Irbinale stabilità dal belligerante estesso. A provare questo principio, noi non intendiamo ricorrere all'argomento dell'Hautefenille che nega la nazioualità dei catturati, sostenendo che essi sono abbandonati dal loro sovrano, e che non potendo invocare la protezione di alcun sovrano possono essere giudicati dal belligerante. Nei di quello proposto

Massè, T. I, Liv. II, Chap. II, sect. III, §V.
 Lampredi, Del commercio dei popoli neutrali, § 14.
 Hautefeuille, Lib. XIII, Chap. II, Sez. I.

da altri, che si fondono sulla regola del dritto civile. Actor sequitur forum rei, vedendo nel catturato un attore in rivendicazione, e nel cattnrante nn difensore, perchè è un argomento frivolo e sofistico. Noi invece riteniamo che le migliori ragioni sono quelle proposte dal Rutherfort e dal Masse. Infatti come nel tempo di pace le nazioni non riconoscono alcun giudice, od alcun superiore legittimo che possa giudicare i loro atti, così nel tempo di guerra nessano può pretendere di pronunciare un giudizio sui mezzi di cui si serve una nazione per provvedere alla sua difesa. È certo che tutte le nazioni, benchè indipendenti tra loro, sono sottoposte ad una legge, ma è certo altresì che quando una di esse arbitrariamente offende la legge e lede il dritto altrui, non può essere chiamata in giudizio, poichè non vi è un tribunale per giudicare le nazioni, e i mezzi con cui si può ottenere la riparaz.one di un'offesa, noi li aunoverammo nei capitoli precedenti. Allorchè uno Stato per niezzo delle sue navi fa nna preda sul mare, questo fatto può essere anche illegale; ma chi può chiamare la nazione in giudizio per giudicarla ? Se il catturato si sente offeso deve rivolgersi al suo governo, il quale lia obbligo di difenderlo, e perciò noi riteniamo che il sovrano del catturante non ha giurisdizione nè sulla nave del catturato nè sull'equipaggio.

Conveniamo che la sentenza del suo tribunale non è definitiva rispetto al neutrale catturato, il quale può sempre rivolgersi al suo sovrano per essere difeso; d'altra parte riteniamo che il sovrano è competente, ed ha giurisdizione sui suoi delegati; che ha dritto di esaminare la loro condotta, e di sottoporre il loro operato ad un giudizio, prima di assumerne la responsabilità. La sentenza del tribunale cost'tuito all'oggetto, promuncia definitivamente rispetto ai catturanti, i quali devono sottoporsi al giudizio pronunciato dai giudici delegatl dal loro sovrano, quand' anche la sentenza fosse inginsta o erronea. Alcuni per rimediare all'incompetenza del giudice, hanno proposto di far pronunciare il giudizio sulle prede da un tribunale misto; ma questo progetto di un tribunale anfizionico, se non è realizzabile in tempo di pace non lo sarà in tempo di guerra. Perciò noi conchiud'amo che nel caso in cui la nave catturata fosse condotta in un porto della nazione belligerante, in cui nome fu eseguita la cattura, il tribunale delle prede stabilito dal sovrano è competente a giudicare, perchè non giudica i sudditi di un altro Stato ma i sudditi propril.

Quello che noi vogliano notare per togliere un equivoco si è, che nel giudito cice il tribunale deve prounciore non polo seguire la legge interna del son paese, ma la legge internazionale, Infatti altoriche lo Stato cui appartengono quelli che fecero la cattura, esaminalmodo la condotta dei sono sadditi, decide se la nave o i beni furono legalmente catturati, decide una quistione tra i sudditi e gli stranieri orcalmano la proprietà, e la controversia non si eleva nel limitti del

suo territorio, ma nell'immensità dell'oceano. Il dritto dunque ché egli esercita non è una giurisdizione civile, e perciò la legge civile che non ha nessun valore fuori i limiti del suo territorio, non è quella con cui deve procedere e che deve applicare, perchè nè il luogo in cui si levò la controversia ne le parti controvertenti sono sottoposte alla sua legge. La sela legge che può regolare la controversia è il dritto paturale applicabile alle società civili, ossla il dritto internazionale, a meno che uou ci siano trattati particolari tra I due Stati cui appartengono il cattorante ed il cattorato, con cui si sia modificato Il dritto primitivo. I manifesti dunque con cui alcuni sovrani pretendono di regolare l'esercizio dei dritti di neutralità a principio della guerra minacciando la cattura al contravventori, non possono servire di pretesto per legittimare una cattura, poiche nessun sovrano ha dritto di dettar leggi al mondo, e di modificare i principii di dritto marittimo. Quando nu neutrale si trovasse catturato in virtù della legge interna di nu naese, ha sempre dritto di reclamare al suo sovrano, il quale potrebbe risolvere la quistione, o col mezzi amichevoli, o ricorrere nel caso estremo alle rappresaglie ed alla guerra, come abbiam detto per le altre offese che possono farsi da una nazione contro di un'altra.

Passiamo ad esaminare un altro caso, quando cioè la nave catturata fosse condotta in un porto neutrale. Quando la nave catturata fosse condotta nel porto di una terza potenza neutrale, o che la pave sia nemica, o che sia neutrale, il sovrano del porto non ha alcuna giurisdizione, e non può pretendere il dritto di conoscere la legalità della cattura. Infatti ne il catturante ne il catturato sono sottoposti alla spa autorità: il lpogo in cui fo commesso il delitto non è sottoposto alla sna giurisdizione, dunque egli deve rispettare l'iudipendenza della nave e dell'equipaggio, ed il giudizio dev'essere devoluto al sovrano del catturante che ne assume la responsabilità (1). Hübner fa nua distiuzione, se la nave catturata è nemica, ritiene che il sovrano neutrale non può conoscere e giudicare la legalità della preda, ma se la nave è neutrale sostiene che il sovrano della terza potenza neutrale sarehbe competente a pronunciare il giudizio. Nol riflettiamo che la nentralità del cattorato essendo una qualità del tutto Indifferente pel terzo sovrano neutrale, questo non può immischiarsi nelle contestazioni delle altre nazioni e proferire un giudizio.

Lo stesso autore infatti non adduce argomenti per sostenere la spa oplnione, contentandosi solo di annoverare alcuni casi in cui il giudizio è stato pronunciato dai tribunali del terzo sovrano neutrale, ma un esempio o pochi non sono sufficienti a stabilire un principio di dritto (2). Azanni sostiene pure lo stesso, e si serve del fatto che in

(2) Hübner, T. H. Chap. L & 7,

<sup>(1)</sup> Hautefeuille, Lib. XIII. - Heffter, § 172. - Massè, Liv. II, tit, I, Chap. II, sect, III, § V.

tutti i trattati di pace e di commercio è stipulato che il gludizio nel caso citato debba appartenere al sovrano del catturante, la quale stipulazione sarebbe inutile se il sovrano del porto non ne avesse dritto; ma quest'argomento non regge perche nou sempre i trattati derogano al dritto primitivo (1).

Maggior discordia troviamo fra i pubblicisti nel determinare a chi debba appartenere il giudizio nel caso in cui la nave neutrale catturata sia stata condotta in un porto della potenza neutrale cui

appartiene il catturato.

Secondo il Lanurredi, il sovrano neutrale non ha alcun dritto ad esaminare la contestazione tra il suo suddito catturato, imputato di ostilità, e la nave belligerante che esegui la cattura : egli deve considerarsi estraneo alla quistione, come un sovrano di una terza potenza neutrale (2). Azzuni al contrario dice, che una nave nentrale condotta in un porto della sua nazione, non dev'essere giudicata, ma subito dev'essere dichiarata libera (3). Sembra che l'autore si appoggi ad nn'ordinanza francese del 1681, la quale stabilisce come principio. che qualunque nave francese catturata, se è condotta in un porto della Francia, dev' essere dichiarata libera. Questo principio è falso, perchè se il francese catturato avesse violato realmente i doveri della neutralità, la legge del suo paese non potrebbe dichiararlo libero contro i principii del dritto delle genti, e se il sovrano mettesse in lihertà la nave e la mercanzia, assumerebbe tutta la responsabilità del suo atto. Galliani poi tiene una opinione media fra le due citate, e sostiene che il sovrano neutrale se riconosce che la cattura fu Illegale, deve dichiarare la nave e la mercanzia libera; ma se fu legale deve lasciare la nave nel possesso del catturante, affinchè sia sottoposta al giudizio del giudice naturale (4),

Il Massè e l'Hautefeuille sostengono la competenza del sovrano territoriale per esaminare i motivi della cattura, e ordinare la libertà completa della nave, nel caso che fosse stata catturata contro le leggi del dritto internazionale. Noi accettiamo le loro ragioni e la loro opinione, e ci uniformiamo perfettamente. Infatti quando no neutro cattorato è condotto in un porto della sua nazione, si trova sotto l'impero del suo protettore naturale. Il sovrano avendo l'obbligo di proteggere i suoi sudditi, ha il dritto ed Il dovere incontestabile di conoscere i motivi della cattura. Se il suo suddito avesse veramente controvenuto ai doveri della neutralità, il sovrano deve rispettare le leggi internazionali e deve lasciare la proprietà del catturato nelle mani del catturante, il quale l'avrà in possesso, e ne acquisterà la proprietà

(4) Galliani, pag. 409. FIORE.



Azzuni, T. II, pag. 318.

Lampredi, Del commercio dei popoli neutrali, § 14.
 Azzuni, Dritto marittimo, T. II, Cap. IV, art. III, § 8.

dopochè gli oggetti confiscati gli saranno aggiudicati dal tribnnale del sno paese. Ma se la cattura è stata illegale, lu tal caso il sovrano non può condannare il catturante, che illegalmente abnsò della forza, perchè non ba su di lui alcuna giurisdizione, ma non deve abbandonare il suo suddito senza protezione, e deve dicbiarare la proprietà confiscata libera. In tal caso egli non esercita nn atto di giurisdizione, ma no dritto di protezione verso i snoi sudditi a cui non potrebbe rlunnciare, senza sconoscere uno dei principali doveri della sovranità. Il dritto dunque di rilasciare in libertà la preda deriva dal dritto di proteggere, e poiché il dovere di proteggere vale nel caso solamente in cui un suddito avesse ricevuto un trattamento immeritevole, perciò il sovrano deve esaminare se al sno suddito fu catturata la proprietà meritamente o immeritamente. Notiamo anche in questo caso che il giudizio sulla validità della cattura, deve conformarsi ai precetti del dritto internazionale, non a quelli della legge interna dello Stato, perchè fra le nazioni non vale altra legge che la legge comune. non quella particolare di ciascuno Stato (1).

L'ultimo caso, che dobbiamo esaminare si è quando la nave catturata sia condotta in un porto nemico della polenza caturante, la tal caso se la nave catturata è nemica del catturante, ossia appartenente alla nazione, nel cui porto si trova la nave catturante e catturata, in tal caso il catturatte diviene catturato per il principio che la proprietà del nemico è sempre confiscabile, e la nave catturata è

dicbiarata libera.

Questo principio è generalmente ammesso, ma secondo noi dovrebbie modificaris, stabilendosi che la proprietà privata non dovrebbe essere confiscabile. Se poi la nave catturata è neutrale, e si trova condotta in na prota nemico del catturata, questi rimane catturato, e la nave neutrale dev'essere messa in libertà. Infatti per il principio che la proprietà del nemico è sempre confiscabile, trovandosi la nave nemica catturante in un porto nemico, rimane di fatto confiscata. La nave nentrale pol essendo solamento in possesso del catturante, e non essendo divenuta sna proprietà, nou può essere confiscata perchè man appartieue al nemico, nè dev'essere resituitat al nemico pre essere giudicata, perchè manca l'attore nel giudizio, essendo stata catturata la nave catturante, dunque la nave catturante, dunque la nave neutrale dev'essere dell'instata libera.

Poichè il giudzio sulla validità della cattura è fatto più nell'interesse del governo, che nell'interesse delle parti; non avendo esso per oggetto l'esame di una quistione contenziosa, ma piuttosto dell'esercizio di un dritto delegato dallo Stato, è ginsto che il tribunale competente a prounciare il giuditio non debbe essere il tribunale ordina-

<sup>(1)</sup> Hautefeuille, Lib. XIII, § 11. — Massè, Liv. II, tit. I, Chap. II, Sez. III, § V.

rio. Ciascuno Stato poò determinare quale tribunale speciale deve promunciare per riconoscer valida una cattura, e presso alture
questo giudizio è devoluto al consigito di ammiragliato, presso alture
ad un tribunale riconosciuto cio nome di tribunale delle prode. Nella
Francia, nell'ultima guerra del 1859, fu temporariamente istitutto il
consigito delle prede, ma questo è sempera di arbitrio del sovrano che
ne assume ia responsabilità. Qualonque sià il tribunale che deve promunciare, deve eseguire il principio dell'equità nell'esaminare il fatto, e
non quelli dettati dall'avidità e dalla capidigia di arricchirsi, secondo
quali qualunque preda fatta dovrebbe ricuersi sempre come bon
quali quello que produce della della considera della procurana
veramente colpevole, e uno negare a lui i mezzi per provare la sua
innoceura, secondo hauno preteso alcune polenze che non hauno voluto ammettere altri mezzi di prova nel giudizio, che le carte esistenti
a bordo nel momento della cattura.

Provato che la cattura fu illegale, il catturato può dioandare la ritazione dei danni ed interessi cazionatigi ol sequestro lilegittimo, e lo Stato è nell'obbligo di rendere giustizia al catturato facendogli restitutro no solo la proprietà, ma la rifaziono dei danni sopravvenuti per effetto del sequestro arbitrario. Nel fatto, per obbligare alla rifazione di danni è necessario esaminare le circostanze che dettero l'orgo al sequestro. Se l'innoceuza della nave risulta dal processo, ma non poteva presumersi nel momento del seguestro, it al caso sarà tennto alla rifazione dei danni unon il sequestrante, ma queilo per cui colpa ebbe luogo il sospetto di violata neutralità. Solamente quando il sequestro fi arbitrario, può essere tenuto il catturante, e spetta allo Stato prendere le opportuno precazioni affinche i suoi delegati non abusino del loro mandato, e che sieno pronti a riparare i danni che potrebbero cagionare abusandono.

Prima di porre termine a questo capo vogliamo considerare il caso di ricattura o ripresa. Fiora abbiam supposso che una usave catturata sia stata condotta in un porto, ma nel viaggio potrebbero snoedere tali acidenti da mutare perfettamente la posizione delle cose: potrebbe succedere che ia nave neutrale catturata da una nave belli-gerate per imputazione di ossitità, sia poi ripresa colla stessa nave catturane da una nave nemica della prima. In tal caso quale sarebbe la sorte di quelle auxe neutrale? Pere essa ritorarea il primitivo proprietario a cui fu catturata, ovvero diviene proprietà del secondo catturante?

Per risolvere tale quistione è necessario riflettere che il fatto semplice della catura uno toglie e non trasmette il dritto di proprietà, Infatti allorchè una nave o una parte di mercanzia è sequestrata, il sequestro non priva il proprietario di tutti i suoi dritti sulla cosa e il trasmette al caturante, ma solamente toglie ai proprietario il possesso della cosa, la quale è custodita e po ssednta dal catturante, e non diviene sna proprietà se non quando la cosa gli è stata giudicata dal consiglio o tribunale delle prede, Se dunque la cattura non ha distrutto i dritti del proprietario togliendogli la proprietà della cosa, il ricatturante non può appropriarsi la cosa catturata, perchè non potrebbe avere maggior dritto del primo catturante. In altri termini il ricatturante ha dritto di catturare la proprietà del nemico, ma la nave catturata non è proprietà del nemico, dongne il ricatturante non può catturare la nave catturata. Il principio esposto si applica senza difficoltà nel caso che la nave catturata sia nentrale, tanto più che questa non è catturabile se non per la supposizione che abbia voluto favorire il nemico del catturante. Ma se la nave catturata fosse nna nave nemica, la gnale secondo il falso principio ammesso dai pubblicisti, addiviene proprietà del catturante, in tal caso quale sarebbe la sorte della nave nel caso di nna ricattora? Immaginiamo che in una guerra tra la Francia e l'Inghilterra un armatore francese catturi una nave inglese, e mentre viaggia colla spa preda, un armatore inglese catturi la nave francese, appropriandosi anche la preda fatta della nave inglese, potrà l'armatore inglese pretendere la proprietà della nave inglese ricatturata? I pubblicisti ammettono che le cose catturate al nemico in tempo di guerra addiventino proprietà del catturante, ma stabiliscono che il primiero proprietario non perde il dritto sulla sua cosa, che dopoche il nemico l'ha condotta in logo sicuro, in modo da togliergli la speranza di poterla riprendere.

Questo principio noi lo troviamo ammesso dalla legge romana (1), la quale risolvendo quistioni analoghe a proposito del bottino e dei prigionieri di guerra, stabilisce che le cose mobili non ritornano ai loro primitivi proprietarii, se non quando siano riprese prima di uscire dal territorio. Grozio ritiene lo stesso principio della legge romana, e sostiene che non si perde la proprietà delle cose prese sul mare, se non dopoche il predatore le abbia portate in un porto o in una rada di sua dipendenza, in modo che il proprietario perda la speranza di ricuperarla. In alcune legislazioni moderne, come quelle della Francia, della Spagna, dell'Inghilterra, ecc., troviamo determinato il tempo di 24 ore, elasso il quale la proprietà passa nelle mani del catturante. Comunque sia la cosa noi crediamo che in caso di ripresa, gnantungue si sieno verificate le circostanze di tempo e di lnogo per supporre l'acquisto di proprietà da parte del catturante, nou perciò possa legittimarsi la pretesa del secondo catturante di acquistare anche la proprietà catturata ad un altro suo connazionale, perche la sola avidità e l'ingordigia di arricchirsi, profittando della circostanza della guerra, può legittimare questi abusi. Che se la forza e

<sup>(1)</sup> De captivis et postliminio, Lib. V, § 19, I, § 3 e 30.

la necessità obbliga il proprietario a riconoscere il catturante come novello proprietario della cosa sua, non percipi potrà crederes che vi sia una reale trasmissione di proprietà finchè egli esplicitamente non rinunci alla cosa sua. Se dunque il primitivo proprietario non ha perduto il dritto di proprietà, nel caso di ripresa, la cosa sua giù dec'essere restituta, ed ogni altro uso noi lo riteniamo ingiusto (1).

(1) Hautefeuille, Lib. XIII, Chap. III, - Massè, Lib. II, tit. I, Chap. II, § VI.

FINE DELLA SECONDA PARTE,

# PARTE TERZA

# DRITTO DIPLOMATICO

#### PARTE TERZA

# DRITTO DIPLOMATICO.

Prima di porre mano a quest'ultima parte, con la quale intendiamo compiere il nostro trattato, stimiamo necessario di determinare che cosa noi intendiamo col nome di dritto diplomatico, e

come questa parte si leghi colle precedenti..

Noi richiamiamo alla memoria del lettore che lo scopo del dritto upubblico internazionale, secondo dicemmo nei preliminarii, si è di ricercare i principii del dritto che devono regolare i rapporti degi Stati. Noi abbiamo considerati gli Stati in loro stessi e nelle loro relazioni in tempo di pace, poscia nelle loro relazioni in tempo di guerra, e ci siamo storati di determinare quali dovrebbero essere i principii di giustizia che dovrebbero regolare i loro reciproci rapporti. Avendo compiuta questa trattazione, riflettiamo che gli Stati per essercitare i loro dritti si in tempo di pace che in tempo di guerra anno bisogno di essere continuamente in commercio o per custodire i loro dritti, o per risolvere e prevenire i conflitti che possono nascere, o per comunicare le loro pretensioni e le loro volontà rispettive. Poichè tutto nella società internazionale dev' essere regnicipii secondo la legge, i quali regolano il commercio internazionale degli Stati, e ne stabiliscono le norme e la forma.

Questi principii supremi con cui gli Stati possono stabilire ed esercitare le loro relazioni reciproche, si in tempo di pace che in tempo di guerra noi vogliamo ricercare in questa terza parte.

Con ciò a noi pare sufficientemente determinato lo scopo ed il

legame di quest' ultima parte. Noi non ci proponismo di entrare nel campo pratico e scrivere un trattato di arte diplomatica, nè scenderemo a determinare le forme particolari con cui si possono mettere in relazione gli Stati, perchè questo spetta ad un ramo speciale del dritto internazionale che si dinota col nome di formulario di secreteria, formulario di smbasciota e simili: noi vogliamo solamente investigare i principii con cui deve realitzarsi il commercio internazionale degli Stati, e le forme con cui si possono praticamente stabilire le reciproche relazioni degli Stati.

Noi divideremo questa parte in tre sezioni come le precedenti, e tratteremo prima del fondamento del dritto di farsi rappresentare all'estero, poscia e delle prerogative degli agenti diplomatici, ed in ultimo, del modo con cui deve eseguirsi una missione diplomatica.

#### SEZIONE LA

### Fondamento del dritto di ambasciata.

Le nazioni costituite in società politica, benchà distinte, autonome ed indipendenti non devono virrere una vita d'isolamento, ma per ed indipendenti non devono virrere una vita d'isolamento, ma per la loro destinazione e per i legami da cui sono unite, sono obbii-gate a mettersi in relazione fica loro, e da ciò il bisogno di avere un mezzo legale per trattare le complicate faccende che pessono ri-chiamare le cure di due Stati. Questo bisogno fu riconosciuto esiandio dai popoli dell'antichità, i quali a misura che ocasionalmento sorgevano interessi reciproci, trattavano insieme per mezzo dei loro suomini di Stato e dei loro ambasciatori conosciuti col nome di le-

Come a poco a poco si sono moltiplicate le relazioni fra gli Stati e si sono rese più frequenti le occasioni che richiamano il loro interesse reciproco a trattare insieme, si è sentito il bisogno di rendere permanenti i mezzi di relazione transitoria adottati dagli antichi, e i papi cominciarono i primi a stabilire presso i principi Franchi gli agenti permanenti riconosciuti col nome di apocrisarii, responsales. Quest' uso però non si adottò generalmente in Europa durante il medio evo, e fu solamente dopo il secolo XV che si adottò in Europa il sistema di conservare le ambascerie permanenti presso le diverse corti. Dopo la pace di Westphalia, essendosi allargati gl' interessi reciproci dei diversi Stati, essendosi ampliate le relazioni commerciali, ed estese le relazioni politiche per le nuove dottrine stabilite sull' equilibrio delle potenze, e dovendo gli Stati vigilarsi re-ciprocamente per conservare l' equilibrio, il bisogno di avere le legazioni permanenti presso i diversi Stati divenne una necessità generale, e da quel tempo furono stabilite le legazioni fisse, le quali si sopprimono solamente nel caso di guerra, in modochè il richiamo di un ministro si considera generalmente come un fatto grave che rompe le relazioni amichevoli fra due Stati.

#### CAPO PRIMO.

Dritto d'inviare gli agenti diplomatici.

Tuti gli agenti diplomatici generalmente non devono considerarsi come i mandatarii del governo che rappresentano, ma come i veri rappresentanti della nazione di cui devono tutelare gli interessi al l'estero, e perciò il dritto d'inviare i rappresentanti all'estero appartiene a ciscuna nazione indipendente, la quale ha il pieno godimento

dei dritti di sovranità esterna-

Secondo i pubblicisti antichi essendovi una distinzione tra Stati sovrani o Stati semi-sevrani i diritto d'inviarre i rappresentanti poteva appartenere agli Stati sovrani solamente. Secondo la nostra dottrina non avendo ammesso tale differenza non possiamo ammetnete neppure la distinzione fatta. O uno Stato è veramente tale e dev'essere autonomo e sovrano, a one a autonomo, e in la leaso non portà dirisi uno Stato ma dovrà considerarsi come una provincia, una figura di statiniamo come principio che a ciascuona nazione costituita come corpo politico, spetta il dritto di farsi rappresentare all'estero permeto delli agenti diplomatica.

Quando i popoli che fanno parte di una nazione si sono confederati e senza fondersi nella massima unità politica hanno voluto serbare una certa autonomia, legandosi in uno Stato federativo, il dritu di farsi rappresentare all'estero non spetterà ai singoli Stati confederati, mai al governo centrale federale, che rappresenta lo Stato confederato. In ciò bisogna tener conto della natura dell'unione, e del patto sociale con cui gli Stati si unirono. Secondo l'antica costituzione dell'impero germanico e secondo l'attuale costituzione, il dritud d'inviare i rappresentanti all'estero è serbato a tutti i principi e attiti gli Stati che compongono l'unione federale. Così era pure, secondo l'antica federazione delle provincie unite dei Paesi Bassi, e secondo la Confederazione svizzera. Queste forme di confederazioni però sono im-

perfette secondo dimostrammo, e si possono considerare piuttosto come combinazioni politiche fittizie formate per particolari interessi, che come vere e naturali unità organiche. Nelle federazioni vere, come è quella degli Stati Uluiti di America, poiche l'essercizio dei dritti di sovranità interna ed esterna è affidato all'autorità centrale, a questa solumente a sfiddato di rappresentare la federazione all'autorità escrizio dei dritti di sassolutamente prolitico di farsi rappresentare pell'esercizio dei dritti di sovranità, e nessuno Stato dell'Unione può fare trattati di alleanza o di commercio con gli Stati stranieri senza il permesso del con-

Per generalizzare il nostro concetto in modo che sia applicabile a tutti i casi noi possiamo dire che ogni nazione politicamente costituita la quale esercita i dritti di sovranità esterna ha il dritto di

farsi rappresentare.

La forma poi con cui si esercita questo dritto può essere diversa secondo le diverse costituzioni interne, le quali determinano a chi appartiene il dritto d'inviare o di ricevere gli agenti diplomatici. Nella monarchia assoltata o costituzionale questo dritto appartiene al sovrano, nella repubblica al capo dello Stato o al senato. In qualinque modo però sa determinato l'esercizio del dritto di ambasciata, sia che spetti al re, sia che spetti al presidente della repubblica, questi avranno solamente la facoltà di viviare i rappresentanti, non già quella di fasti rappresentare, percile è un errore il riticare non può essere in relazioni internazionali che come rappresentante della nazione, e perciò il ministro all'estero rappresentante della nazione, e perciò il ministro all'estero rappresentante

Giò abbiamo voluto notare con insistenza per dimostrare quanto si ricidoca la pratica di alcuni Stati nel caso di rivoluzione e di rove-sciamento di una dinastia, di non volere riconoscere il nuovo potere costituito e di conservare le relazioni diplomatiche coll'antico sovrano spodestato. Ma se il ministro all'estero rappresenta la nazione, come può continuare nelle sue relazioni diplomatiche un ministro di un sovrano spodestato? Rappresenterà egli forse la persona del re? La nazione no sicuramente... Come dunque può essere considerato nelle relazioni internazionali? Forse la persona del re otta nel commercio internazionale come individuo? Sono queste anomalie e controsensi che spariranno a mano che il principio di sovranti nazionale sarà chiarito er riconosciuto in Europa.

Il falso principio che nelle relazioni internazionali il sovrano sia lo Stato, ha avuto le sue applicazioni anche in questa parte del dritto come nelle altre da noi esposte innanzi, e in conseguenza di tale errore si è ammesso che rovesciato legalmente un potere costitutio potessero continnare le relazioni col sovrano spodestato riconoscendo

i, suoi ministri accreditati, e rifiutandosi di riconoscere gli agenti del nuovo potere costituito. Di ciò noi abbiamo avuto un esempio recentissimo nella rivoluzione italiana in cui i ministri dei principi spodestati continuarono ad avere la loro rappresentanza nazionale non ostante il solenne plebiscito che li dichiarava decaduti dal dritto di rappresentare la nostra nazione; e a Roma quantunque Francesco Il avesse perduto pure la speranza di essere richiamato sul trono di Napoli, quantunque fosse stato spodestato di dritto e di fatto, conserva ancora la sua corte e i suoi gabinetti, riconosciuto dal Santo Padre come sovrano in purtibus. Sono queste anomalie, dicevamo noi che non possono provare altro che l'orribile confusione dei principii del dritto accettati dall'antica diplomazia.

Un'altra applicazione dello stesso falso principio è l'opinione di alcuni pubblicisti che nel caso di reggenza, nel caso di prigionia del sovrano e di minorennità, non si possono mandare rappresentanti che abbiano un vero carattere rappresentativo. Noi siamo obbligati a considerare questa opinione come contraria alla logica ed al dritto. Contraria alla logica perchè non sappiamo comprendere come vi possono essere rappresentanti senza vero carattere rappresentativo; contraria al dritto, perchè se il ministro all'estero rappresenta la nazione, finchè questa esiste e non è ridotta nel nulla può avere sempre un rappresentante. L'invio sarà fatto dal re, dal reggente o da chi si voglia, ma è sempre la nazione che è rappresentata. Notiamo perciò che qualunque persona morale, benchè legalmente riconosciuta, può farsi rappresentare per i snoi interessi all'estero, ma non può dare al suo rappresentante il carattere di diplomatico, nè può metterlo sotto la protezione del dritto internazionale. Così il governatore di Algeri in Francia, la Compagnia delle Indie in Inglillerra, non hanno questo dritto, il quale appartiene solamente alla nazione politicamente costituita e che gode pienamente i suoi dritti di sovranità.

Notiamo in fine che essendo il dritto di farsi rappresentare all'estero concesso alla nazione per conservare il commercio internazionale cogli Stati, qualora una nazione non volesse stabilire rapporti di amicizia con uno Stato straniero, non potrebbe essere a ciò obbligata. Senza dubbio quando una nazione senza ragione, o si rifiuta di mettersi in relazione con un'altra, o rompe le relazioni esistenti, manca ai doveri di umanità e di civiltà, ma essendo ciascuna indipendente ed irresponsabile nelle sue azioni, finchè non offende il dritto delle altre, non può essere richiamata o punita.

#### CAPO SECONDO.

Del dritto e dell'obbligo di ricevere i ministri stranieri.

Il dritto di ricevere i ministri è come quello d'inviarli, nna conseguenza del dritto di sovranità, e spetta esclusivamente alla nazione

politicamente costituita.

Secondo Heffter non potrebbe negarsi ai privati il dritto di ricevere un ministro straniero. Che cosa, dice egli, impedisce che un sovrano invii un suo rappresentante presso una casa principesca in una circostanza solenne, come per causa di un matrimonio, e che quel principe possa ricevere il ministro ? Noi conveniamo con Heffter che nulla potrebbe impedire questo fatto, ma noi però non possiamo considerarlo come un invio e come un ricevimento di un ministro pubblico, ma come il ricevimento di un mandatario del sovrano, il quale per un interesse meramente personale può mandare un suo rappresentante per assistere alla celebrazione di un matrimonio. Secondo il già detto noi non possiamo riconoscere come ministro pubblico che quegli solamente che rappresenta la nazione all'estero, e siam certi che l'Heffter non vorrà sostenere che quel ministro inviato presso un privato rappresenti la nazione, perchè non si può supporre che una nazione voglia prendere tanto interesse in un fatto personale privato. Perciò il ministro inviato potrà godere tutti gli onori che spetterebbero alla persona del re, ma non potrà avere il carattere e i

privilegi di un agente diplomatico, perchè rappresenta interessi privati. Come ciascuno Stato è libero d'inviare e non inviare un ministro, così è libero di riceverlo. Senza dubbio, le ragioni di convenienza e il bisogno di allargare piuttosche restringere le relazioni all'estero per maggiore vantaggio della nazione consigliano a non rifitutarsi di ricevere un ministro pubblico, ma queste ragioni di convenienza e di politica non possono convertirisi in obbligazione strettamente giuridica. Noi perciò non possimo accordarci col Ferriera e coll'Heffer, i quali sostengono che se un sovrano rifiuta di

ricevere un ministro pubblico senza giusti motivi, può dare drittu dale rappresaglie per vendicare l'ingiuria che arreca allo Stato rappresentato. Noi non sapremmo legitimare in questo caso le rappresaglie per il semplice ritiuto pacifico e senza oltraggio per la diguità nazionale, e solamente approverenmo in tal caso la ritorsione di fatto dando allo Stato, il di cui ministro non è stata occettato, la facoltà di non ricevere il rappresentante dello Stato che commise il rifiuto.

Nel fatto poi, un rifiuto senza motivo è poco probabile, specialmente in un governo rappresentativo, in cui la forza dell'opinione pubblica condannerebbe il sovrano che si volesse ostinare in un ri-

fiuto per capriccio, e l'obbligherebbe a mutare sistema.

Lo Stato può in certe circostanze apporre al ricevimento del ministro alcune condizioni che crede convenienti. Così alcuna volta i governi hanno stabilito di non volere ricevere come ministro di una potenza stranalera uno dei propri sudditi azzionali. Ovvero hanno posto per condizione che riceverebbere un nazionale, ma colla riserva che continuercibbe ad essere giudicato secondo le leggi e la giurisdizione locale. Qualche volta si è verificato il caso che una corte absimitato di ricevere come ministro di un' altra corte una determinata persona, adducecodone motivi sufficienti. In generale no possimon ammettere che pour la bibro altresi di determinare lostesimon a lui devuti tutti i riquardi che, secondo il dritto delle genti, spettano a tali individui pel carattere pubblico da cui sono rivestiti.

Un ragionevole motivo per rifiutarsi a ricevere il ministro sarebbe quando i poteri del ministro sono incompatibili colle leggi e colla costituzione dello Stato. Così uno Stato può rifiutarsi di ricevere i legati o i nunzii del papa, i quali banno poteri speciali che spesso contraddicono la giurisdizione delle autorità locali in materia religiosa. In tali casi è necessario di ben determinare i limiti del potere dell'inviato pontificio e ridurli nei confini ragionevoli per prevenire le collisioni. Un altro ragionevole motivo per non ricevere un ministro è quando esso è inviato da uno Stato che non è politicamente riconosciuto. Così nel caso di rivoluzione se si arrivasse a rovesciare da un partito il potere costituito e ad elevare un altro potere, finchè dura l'interreguo, e finchè la nazione non si pronuncii definitivamente, scegliendo il suo rappresentante, l'esercizio dei dritti di sovranità è accordato precariamente a quegli che ha nelle sue mani la somma delle cose. Egli potrà in tal caso anche inviare i rappresentanti all' estero, ma gli Stati possono rifiutarsi dal riceverli, e questo noi stimiamo secondo ragiono. Nel caso poi che il potere sovrano passi nelle mani di un conquistatore, qualora egli colla forza arrivi a stabilire un governo e voglia inviare i sud rapresentanti all'estero; in tal caso noi stimiamo che gli Stati stranieri non solo possono ma debbono rifiutarsi dal riceverli; perchi non potendo riononoscere l'austrpatore come legittimo rappresentante della natione, molto meno possono conoscere i suoi inviati come rappresentanti della natione.

Nello Stato di guerra, essendo rotte le relazioni diplematiche fra gill Stati belligeranti, non si possono ricevero i rappresentanti reciproci, a meno che non si trattasse di negoziare per un ravvicinamento e per trattare la pace. In tal caso l'agente della potenza nemica non può presentaris senza un permesso speciale che prendenome di salvocondotto, e che ordinariamente è domandato o da un nariamentare o da un amileo comune.

Prima di conchiudere questo capitolo vogliamo notare che per prevenire un rilluto da parte dello Stato presso cui si vuole accreditare un ministro pubblico è ragionevole di seggliere una persona idonea, la quale sia bene accetta allo Stato, ed è e neche prudente prima di nominarlo officialmente di assicurarsi dell'approvazione dello Stato, Ma è una grande bassezza commettere allo Stato stesso, presso cui si vuole inviare, la scelta della persona del ministro, e quantunque nella storia privata dei gabinetti noi troviano simili seempii, il condanniamo assolutamente, come vili bassezze contrarie alla dignità nazionale.

#### CAPO TERZO.

## Classificazione degli agenti diplomatici.

Avendo noi dimostrato in tutto il trattato la giuridica eguaglianas delle nazioni, e de avendo combattuto sempre la supremasia di dritto e di fatto che le grandi potenze hanno preteso di spiegare sulle potenze minori, non possiamo giustificare alcuna reale distinzione tra Stato e Stato nell'esercizio dei dritti di sovranità all'esterno, e perciò non possiamo ammettere alcuna differenza fondamentale tra iministri delle diverse potenze accreditati presso la stessa corte. Gli

The Google

stessi pubblicisti antichi i quali hanno classificati i ministri in diversi ordini secondo l' importanza dello Stato che rappresentano, si accordano a sostenere che tale distinzione non è poggiata sul dritto delle genti primitivo ma sul dritto convenzionale e secondario.

Nei tempi più antichi noi not troviamo in Europa che una sola categoria di ministri pubblici qualificati col nome di ambasciatori o di procuratori, ai quali era affidato di trattare in nome dello Stato cogli Stati stranieri, e questi si distinguevano da quelli incaricati di tutelare di interessi privati dei princiti i quali erano riconosciuli col

nome di agenti.

Nel se solo XY e XYI le ambaccorie all'estero acquistarone una grande importanas, el a vanità le l'orgogilo delle grandi potente volle anche in questo manifestare una reale superiorità riserbandosi il dritto esclusivo d'inviare i ministri di primi ordine, privilegio negato alle minori potenze. Si stabili quindi un cerimoniale per determinare gli onori dovut ai rappresentanti degli Stati secondo l'importanza politica delle potenze rappresentate, e sorsero interminabili quistitoni reu in oni si rrelava altro che la vanità e l'orgogilo. Si volle ri-servare il nome e le prerogative di ambasciatore si ministri pleni-potenziarii, i quali pretesero la preminenza sui ministri residenti, e questi si distinaero dai ministri di terz' ordine conosciuti col nome ri nearreati dei affari.

Per porre termine alle interminabili controversie che sorgevano, il congresso di Vienna e quello di Aquisgrana cercarono di stabilire regole uniformi, e distinscro i ministri pubblici in quattro classi.

Secondo il disposto del congresso di Vienna il 19 marzo 1815:

Art. 1.º Gli agenti diplomatici sono divisi in tre classi: quella cioè degli ambasciatori; quella degl' inviati, o ministri accreditati presso i sovrani; quella degl' incaricati di affari, accreditati presso i ministri degli affari esteri.

Art. 2.6 Gli ambasciatori solamente hanno il carattere rappresentativo.

Art. 3.º Gl'inviati diplomatici in missione straordinaria non hanno alcun titolo di superiorità sugli altri.

Nel protocollo poi di Aquisgrana sipulato il 21 novembre 1818 fu dichinarto quanto siegue: Per evitare le dispiacevoli discussioni che possono aver luogo per il cerimoniale diplomatico, non avendo l'atto annesso al congresso di Vienna sullicinelimente provveduto, è stabilito fra le cinque corti, che i ministri residenti formeranno una categoria intermediaria ta i ministri di secondo ordine gl'in-caricati di affari >. Con questa dichiarazione le categorie degl'inviati diplomatici furprono estese a quattro.

La distinzione delle quattro categorie di agenti diplomatici ha una

grande importanza per determinare i gradi di onore che si devono ai diversi ordini di agenti, le prerogative di cui godono, le forme del cerimoniale che si devono osservare nelle pubbliche rappresentanze. Tutti i pubblicisti si accordano a sostenere che i ministri di primi ordine oslamente sono rivestiti seclusivamente di quello che si chiama carattere rappresentativo (1). Essi però non si sono occupati di chiarire e determinare il significato vero di questa espressione vaga ed indeterminata, se si ecettuti il Ferreira che se ne è occupato e di cui riferiamo il Opinione.

La parola rappresentare, dice egli, ha due significati che si applicano promiscuamento agli agenti diplomatici e che può rendere equivoca l'aspressione di carattere rappresentativo. Il diplomatico in prima rappresenta il suo governo e a somiglianza di un mandatario ha un carattere rappresentativo determinato dalla natura e dallo scopo del suo mandato. Sotto questo rispetto tutti i ministri hanno un carattere rappresentativo, ma di diversa natura secondo è diversa la natura del

loro mandato.

Però i sovrani rappresentati hanno preteso che gli agenti diphematici accreditati presso i governi stranieri avessero una maggiore o minore importanza, in proporzione dell'importanza politica dello Stato che rappresentano, e che si accordassero maggiori distinzioni e maggiori prerogative a quelli inviati dai monarchi e dagl'importano chi a loro polenza occupano una parte più importante nel mondo politico. Pervice gli nonri accordati ai diplomatici sono stati ornaggi sono resi all'inviato come ad un'immagine del monarca rappresentato, si h detto che i ministri accreditati rappresentano all'estero la considerazione dell'osseguio che si deve al loro governo.

Per questa ragione il cariattere rappresentativo del diplomatico fu considerato come la misura della considerazione che pretendeva il governo rappresentato all' estero, in modochè questa si misuro dall' importanza del ministro accreditato e dal posto che esso occupava nella gerarchia diplomatica; e quegli Stati che pretesero maggiori onori e maggiori considerazioni nominarono un ambasciatore piuttoschè un semplice inviato, non per la maggiore o minore importanza delle faccende, ma per la maggiore vanità ed il maggior orgoglio che volevano manifestare presso i governi stranieri.

Per comprendere adunque il vero significato di quella espressione usa generalmente dai pubblicisti, che i ministri cioè, di prim' ordine godono esclusivamente del carattere rappresentativo, bisogna te-

<sup>(1)</sup> Martens: Guide diplomatique (4. édit.) pag. 58. - Wheaton Éléments, p. 192 - Heffter, Droit des gens, pag. 396.

ner conto di quanto abbiamo detto, e bisogna aggiungere il carattere rappresentativo della considerazione dovuta al sovrano o alla nazione che rappresentano.

Prima di manifestare la nostra opinione su tale distinzione, completeremo l'esposizione dei diversi odini di ministi. I pubblicisti distinguono gli ambasciatori ordinarii dagli straordinarii e considerano questi in grado più elevato nella gerarchia diplomatica; in modoche in primo luogo devono metlerai gli ambasciatori straordinarii, poi gli ordinarii o residenti, sieguono poi iministri di secondo "ordine i quali non hanno il carattere rappresentativo, intendendo la parola nel senso da noi spiegato. Questi non rappresentanto lo Stato direttamente e completamente, ma solo per quella parte di potere loro delegata. Secondo il regolamento del 1815 i ministri di secondi ordine essercitano il dritto di preminenna sui ministri inferiori e sugli incaricati di affetti. Lossi hanno preleso ancomo di la rrincolorere una preminenna firti. Lossi hanno preleso ancomo di la rrincolorere una preminenna della della di preminenna della della della della distrativa della è ammesso che essi prendono posto secondo la data della rattificazione uticisale del loro arrivo.

La terra categoria degli agenti diplomatici è formata dai ministri residenti di terri ordine, e la quarta dagli nenaricati d'affair. Questi sono aominati ordionatamente o per supplire il ministro accrediatos durante le sua sasenza, o quando non as può o non si voote nominare il ministro titolare. Essi non hanno il carattere formale di ministri, nè sono accreditati con lettere rimesse al sovrano, ma con lettera diretta al segretario di Stato ministro degli affari esteri, e qualche volta sono presentati dal ministro superiore, il quale verbalmente dichiara che l'incaricato di affari del suo governo lo rimpiar-zerobbe durante la sua assenza.

Della differenza che vi è tra questi diversi ordini di ministri, nel godimento dei dritti e prerogative loro accordati dal dritto internazionale discorreremo in seguito.

Che cosa diremo noi di queste distionioni ammesse dai pubblioisti e dalla diplomazia 7 Sono esse fondate sul diritto o sono rirovati dell'orgoglio e della vanità? Noi non possiamo ammettere alcuna differenza fondamentale trag di agenti diplomatici delle diverse nazioni accreditati presso lo stesso Stato, per quello che ai riferisce al loro carattere rappressoniativo. Non sappismo comprendere come legitimi i titoli di superiorità che ciascuna nazione vuole vantare sull'altra, e se è certo ed indubitabile che il dritto son si miaura dalla forza, non sappiamo comprendere in qual modo la forza maggiore di una potenza possa dare il dritto di esigere ossequio e nivernaza dalle potenze mimori. Noi speriamo che il nostro secolo illuminato vogita fare sparire queste gare di vanità fra le nazioni, e che gli Stati considerandosi eguali nel dritto vogilano rispettarai recipro-

camente senza protendere nè una reale supremazia, nè un'apparente superiorità.

Secondo la nostra dottrina tutti i ministri hanno un carattere rappresentativo, perché tutti possono considerarsi come mandatarii; porò il lore carattere è diverso secondo la diversa natura del potare lore comunicato, e secondo la maggiore o minore importanza delle facceade che sono incaricati di trattara. Questa diversità nol la comprendiamo, perché è poggiata sulta natura delle cose, ma quella poggiata sulla maggiore o minore considerazione dello Stato che accradita, non possismo sumettette, perché nelle secrecito dei dividi di sodita, ma possismo sumettette, perché nelle secrecito dei dividi di socomitatione della discondiamo della costa degli eserciti de della flotta.

Per queste ragioni noi non possismo accordanti col Wheaton, che il dritud d'inviare gli ambasciatori appartenga solamente sille teste coronate ed alle grandi repubbliche; noi riteniamo invece che il dritud d'inviare un ambasciatore spetti a tutte le nazioni politicamente co-stituite, e quaudo esse sono obbligate di trattare con uno Stato stranero una faccomeda di molto interesse, possono nominare un rappresentante con pieni poteri all'estero, il quale in forza del sue mandato, divenemo di rappresentante della nazione, merita anna considerazione quanta ne merita il rappresentante della nazione, principio dell'aguaglianza giuridica delle seguintica della marione più

Noi ammettiamo una gerarchia tra gli agenti diplomatici, ma questa la foudiamo sulla natura del mandato. Se il rappresentante della nazione ed il capo dello Stato nomina un rappresentante all'estoro per trattare una faccenda di grande importanaa, in tal caso il ministro invisto si chiamerta ambasciatore, ministro o rappresentante, e dorvà avere tanta considerazione quanta, ne pub preteodere la nazione stessa, secondo la legge del dritto. Esso occuperà il primo posto nella geravelni diplomatica e sarà superiore agli altri agenti della stessa nazione, se ve ne sono, e agli inviati di altre nazioni che non sono plenipotenziarii, e ciò per la sola considerazione dell'importanaa del suo mandato. Cogli inviati plenipotenziarii poi delle altre nazioni accreditati presso la stessa corte, edli sarà in condizioni equali.

Se poi il sovrano di uno Stato nomina un rappresentante all'astero, non già per trattare direttamente col sovrano di quello Stato, ma per trattare col ministro degli affari esteri e regolare tutti gl'interessi della nazione, in tal caso l'inviato avrà minore importana e apparterrà al secondo grado della gerarchia diplomatica. Esso avrà una superiorità su quelli di grado inferiore e sarà ni condizioni eguali cogli agenti diplomatici del suo ordine accreditati presso la stessa corte. In fine se non è il sovrano ma il ministro degli affari estari di uno Stato che accrediti un agente presso il ministro degli affari esteri di un altro Stato per trattare in suo nome con lui, in tal caso l'agente apparterrà al terzo ordine della gerarchia diplomatica.

Noi duaque atmettiamo tre ordini nella gerarchia diplomatica, distinguendo li dalla natura del mandato — 1º Inviati ordinarii o straordinarii accreditati da sovrano a sovrano — 2º Inviati o ministri residenti accreditati dal sovrano al ministro degli affari esteri dell' altro Stato — 3º Incaricati di affari accreditati da ministro agministro.

Per quello che si riferisce poi alla preminenza di onore tra i mistri dello stesso ordine a sparteeneti a nasioni dierars, noi diciamo che una reale e fondamentale differenza non si può ammettere, ma per dovere di cortesia, la quale può valere nella società internazionale come vale nella società civile, es si voglia accordare ad un ple-inpotenziario suo eguale di una nazione inferiore, si accordi pure, purchè pero con ciò non si voglia stabilire una preminenza di dritto ma una sola preminenza di voglia stabilire una preminenza di dritto ma una sola preminenza di conore, nella stessa guisa che nella società civile si accorda la preminenza di un individuo maggiore di età e distinto per meriti, senza che perciò si ammetta una reale superiorità di dritto tra uomo e uomo.

Notiamo in fine che questa preminenza poggiata solamente sulla cortesia e sulla convenienta reciproca può valere quando i plenipatenziari e ministri delle diverse potenze s'incontrano, o quando derono prendere posto insieme, o in tutto quello che si miericea alla 
vita esteriore, ma quando si tratti di un atto pubblico e solenne in 
cui si manifesta la dignità nazionale, come per esempio se si trattasse della firma di un trattato, in tal caso noi desideriamo che la 
cortesia si metta da banda per non compromettere nemeno in 
apparema la dignità nazionale, e come si è praticato altre voite, è 
meglio che la sorte decida chi debba firmare al posto di onore, o 
meglio che la sorte decida chi debba firmare al posto di onore, o 
prendendo con alternami successimente da tutti i pleniporatori 
prendendo con alternami successimente da tutti i pleniporatori 
prendendo con alternami con 
devono redieresi del trattato. posto di onore nelle diverse confarenti

# CAPO QUARTO.

Del carattere pubblico degli agenti diplomatici e del modo per istabilirlo.

Tutte le persone che appartengono ad una delle categorie da noi indicate devono essere considerate come funzionarii dello Stato a cui appartengono, e perciò godono di tutti i dritti e di tutte le preroguive concesse per dritto delle genti agil agenti diplomatici. Per potere conservare le relazioni internazionali fra i diversi Stati era necessario di concedere agli agenti diplomatici non solo la sicurezza e la libertà, ma altre prerogative richieste e dalla dignità loro conferia, e dalla necessità di ben adempiere le loro funzioni. Noi ci occuperemo appresso delle prerogative degli agenti diversi. Per ora notiamo solamente che, appera un individuo è investito del pubblico carattere di rappresentante della nazione entra in rapporti internazionali collo Stato presso cui è accreditato, e nelle sue rela-lazioni non è più sottoposto al dritto civile ma al dritto internazionale.

Quando l'agente diplomatico è suddito dello Stato presso cui à accreditato il suo carattere è di natura mista, e per tutti quegli atti che compie come rappresentante è sottoposto alla legge internazionale, per quegli atti poi che compie come privato etitadino è sottoposto alla legge civile del suo passe. Le grandi difficolta è sottoposto alla legge civile del suo passe. Le grandi difficolta che in questa ipotesi può cagionare il carattere misto dell'agente diplomatico ha fatto introdurre l'uso di non ricevere ordinariamente come ministro accreditato un proprio suddito, e noi troviamo tale usanza coservata nella Francia, specialmente dopo il regno di Luigli XVI, nella Svezia, nella Germania e presso altri Stati, nei quali troviamo consacrato l'uso come principio di legge.

Qualunque agente diplomatico per essere ricevuto e per stabilire il suo carattere pubblico e godere di tutti gli onori e prerogative che si legano alla sua carica, ha bisogno di munirsi di una lettera

De contraction of the contractio

di credito (credenziale). Nel caso che l'agente nominato sia un ambasciatore o un ministro di primo ordine, la lettera di credito è scritta ordinariamente dal sovrano o dal magistrato, capo dello Stato, al sovrano o magistrato capo, presso cui l'ambasciatore s'interloquando poi si tratta di un incarcato di affari, ta lettera è fatta dal ministro degli esteri al ministro dell'altro governo. Nella lettera di credito il sovrano che invia espone lo scopo generale della missione, e raccomanda al sovrano presso cui accredita di prestar fede a quanto gli diri l'ambasciatore da parte della sua corte. Cli agenti diplomatici di terra classe poi non ricevono la tetera di credito, ma sono direttamente, accreditati dal ministro di affari esteri.

Le lettere di credito differenziano essenzialmente dalle lettere di recomandazione scritte dal sovrano etsexo, queste non hanno un carattere pubblico, mentre la lettera di credito serve a constatare il carattere pubblico dell'ambascatare o del ministro. La forma con cui può essere scritta la credenziale è varia e arbituraia, essa deve essere sempre segnata col sigillo dello Stato e oltre la lettera testuale si dà all'invisto una copia autentica per persentarta al ministro segretario di Stato ad oltenere l'udienza. Giò si pratica per tutte le altre lettere che il ministro accreditato dere presentare al ministro degli affari esteri, per impedire che nelle mani del sovrano, resulta devone sessere lette prima; in copia autentica dal ministro degli affari esteri, per impedire che nelle mani del sovrano arrivi alcuna tetera indecorosa e contraria al risuetto che qui si deve.

Il carattere pubblico del ministro è stabilito appena egli riceve la credenziale, ma egli non può godere delle prerogative che il dritto internazionale gli accorda prima che non sia data comunica-

zione ufficiale della sua nomina al sovrano.

Comunemente il ministro comincia a godere delle prerogative concessegli dal dritto internazionale dal monento in cui entra nel territorio dello Stato presso cui è accrediata, e durante il sao viaggio il passaporto vale per far coheocere la sua digniale a per avventire. Il autorità locale del suo carattere officiale. Quando un ministro acrediator i ceve una promozione e da incariato d'affari passa a ministro, per stabilire il suo carattere pubblico col unovo grado, deve usare le stesse formalità conte se arrivasse allora, e dere presentare la sua lettera di richiamo come incaricato d'affari e la credenziale come ministro.

La credenziale può considerarsi come un pieno potere generale, e qualché volta il pieno potere speciale può essero sisserito nella credenziale stesses, ma arcinariamente il ministro incaricato di una negaziazione particolare oltre la credenziale des'ossere munito del propeter speciale, afflinché i sui atti abbiano un valore legale. Il pieno potere speciale determina l'oggetto ed il limite del mandato del ministro e ostituiose la base della validità dei suoi atti. Lie istruzioni unistro e ostituiose la base della validità dei suoi atti. Lie istruzioni

secrete che il ministro riceve sono destinate per lui solo, nè possono avere alcun carattere legale se non quando sieno esplicative di un pieno potere dato nei limiti dell'istruzione secreta. Le istruzioni perciò non devono essere comunicate al governo, presso cui il ministro è accreditato, amenochè non abbia egli ricevulo dal suo governo l'ordine di comunicarle in extense o paraialmente, o che egli stesso non giudichi uille di fare tale comunicazione (1).

(I) Martens, Manuel diplomatique, Chap. II, § 16. — Wicquefort, De l'ass-bessadeur, Liv. I, § 15. — Martens, Précis, Liv. VII, Chap. III, § 202 e seg. — Heffter, § 210.

RIORE

#### SEZIONE ILª

### Dritti e doveri degli agenti diplomatici.

L'interesse reciproco degli Stati per conservare le loro relazioni diplomatiche e il rispetto dovuto alle persone dei ministri pubblici per la loro alta dignità e più aucora perché rappresentano lo Stato da cui sono invaiti, ha reso necessario di circondare le persone dei ministri di alcuni privilegi e di alcune perengative indispensabili per esercitare la loro missione con sicurità e con indipendenza.

Tutti i dritti e prerogative del ministro pubblico risultano in parte dal carattere pubblico di cui sono rivestiti, e di questi i dritti fondamentali sono l'inviolabilità e l'esterritorialità di cui sono applica-iono l'essenziono dalla giuriodizione civile e criminale, l'immunità dall'imposte, il privilegio del cutto e la giurisdizione che egli esercia sulle persone del suo seguito. Altri dritti e prerogative sono una conseguenza dell'onore dovuto alla sua alta dignità, e questi sono meno importanti e di natura meno essenziali, e sono fondati sugli usi, sulle consutetudini generali e particolari degli Stati. Essi costituiscono il cerimoniale diplomatico e di ambasciata.

Noi parleremo partitamente dei dritti e delle prerogative dei ministri pubblici in distinti capitoli nella Sezione seguente, trattando contemporaneamente dei doveri dei ministri.

#### CAPO PRIMO.

# Dell'inviolabilità del ministro pubblico.

L'inviolabilità del ministro è tanto necessaria ai rapporti esteriori degli Stati ed allo scopo della missione diplomatica, che è stata ammessa anche dai popoli della più rimota antichità. Il rispetto do-

vuto agli ambasciatori è un principio tramandatori dai papoli più antichi. Spacite habeulur legale, dicava la legge del popolo romane (1). Gli stessi Turchi, che non riconoscovano questo principio, sono venuti agli usi del popoli cristiani, in modoche possiamo dire che l'inviolabilità dei ministri pubblici è riconosciuta generalmente senza eccezione.

Qualunque attentato all'inviolabilità del ministro è un'offesa al carattere da cui egli è rivestito, e deve considerarsi come un'offesa al governo che rappresenta. I ministri pubblici, scrive il Montesqueu, sono la parola del principe che l'invia, e sono sacri come la parola

stessa del principe (2).

Appena îl sovrano di uno Stato ha riconosciuto un ministro straniero în qualită di mandatario del sorvano di uno Stato, deve sentire l'obbligo non solo di astenersi egli stesso da qualunque atto contrario all'inviolabilită del ministro, ma deve reprimere qualunque ingiuria fatta alla sua persona. Tutte le legislazioni antiche e moderne si accordano a punire come dellito di Stato qualunque delitto commesso contro la persona di un agente diplomatico. Noi troviamo nella storia molti esempii di offese fatte alla persona del ministro, delle quali lo Stato rappresentato ha domandato soddisfazione; tra gli esempi più recenti notiumo come la guerra combattuta dalla Francia in Algeri ebbe per occasione l'insulto commesso dal Bey di Algeri ad un console franceso.

Il ministro non può godere il privilegio dell'inviolabilità se non dopo avere stabilito il suo carattere pubblico, in modochè egli non può esercitare completamente tutti i suoi dritti che dopo la cousegna delle credenziali, e dopo li ricevimento ufficale. Appena stabilito il suo carattere pubblico, il ministro gode l'immunità in tutti quegli atti necessarii per esercitare la sua carica, e indipendentemente da qualunque sorreglianza governativa può mandare e ricevere eltere e dispact, può inviare corrieri e conservare le relazioni col suo governo. senza che alcuno abbia dritto di chiedereli razione dei

suoi atti.

Solamente nel caso in cui il ministro dimontichi la sua dignità, e perda di vista che non deve essere offeso, ma a condizione che non offenda, il privilegio dell'inviolabilità non può valere. Così sei il ministro commettese attii arbitrarii, se turbasse l'ordine pubblico, se cospirasse contro il sovrano, se mancasse verso i cittadimi o verso i fun-cionarii pubblici, se si rendesse odioso, ossporto, colprevole, può essere punito nonostante la sua inviolabilità, perchè ogniqualvolta un sovrano rieceve un ministro pubblico, lo rieceve colla tacità condizione di ri-

L. 17, Dig. De Legatis.
 Ésprit des lois, Liv. XXVI, Chap. XXI.

spettare la sua immunità, purchà egli non turbi l'ordine pubblico, (unando il ministro manca ai suoi dovari pende il dirito di godere il privilegi annessi alla sua carica, e il sovrano può prendere a suo riguardo tutte quelle misure consigliate dalla pubblica sicurezza. Esso può interrompere i suoi rapporti con lui, può inviarlo lontano dal suo Stato, e di ucaso di violenza manifesta, può adoperare anche la forra, perchè in simili circostanze è il ministro stesso l'autore della violenza che gli si arreache.

Il privilegio dell'inviolabilità non si gode dal ministro se non nel territorio del sovrano presso cui è accreditato. Se per ragione della sua carica egli è obbligato ad attraversare altri Stati, a lui si devono certamente riguardi e cortesia, e mancandosi, si offende sempre il sovrano che rappresenta, ma in quei paesi egli non può pretendere l'inviolabilità, che vale solo nel territorio dello Stato presso cui è accreditato (1).

### CAPO SECONDO.

#### Dell'esterritorialità del ministro pubblico.

Avendo bisogno il ministro per ben esercitare le sue funzioni di essere assolumente indipendente, per assicurare la sua esenzione dalla giurisdizione locale si è inventata la finzione dell'esterritoria-tità, in virtu della quale si suppone, che il ministro, benchè residente effettivamente in paese straniero, continui a dimorare nel suo proprio territorio. Egli resta perviò ostoposto alle leggi della sua patria, le quali regolano lo stato della sua persona, i suoi dritti di proprietà, e quanto si riferisce ai contratti, eredità, testamenti e simili. In una parola, dal momento in cui un sovrano invia un mistro, e l'altro lo rieve, fra loro vi è una tacita convenzione, in

<sup>(1)</sup> Rayneval, T. I, vol. II, § 4. — Dalloz, Jurisprudence général, vedi Agent diplematique — Klüber, Droit des gens de l'Europe, § 203 — Merlin, Répertoir du Mimistre public, sect. 5. — De Real, Science du gonvernement, T. V, ch. I, sect. 7, n. 4. — Heffter, op. e luog. cit.

virtù della quale il ministro, mentre dimora in territorio straniero, continua ad essere sottoposto all'autorità delle leggi della sua patria.

Noi troviamo anche presso i Romani un uso simile. La legge inlatti accordava ai deputati di certe provincie e di certe città un dritto consociato sotto il nome di: jas somum rerecendi, cioè il dritto di cui godevono durante il loro soggiorno a Roma di ricusare la competenza dei tribunali tanto in materia civile che in materia penale, sia per ragione di debiti che di delitti auteriori: e per lo meno essi avvano il privilegio di rispondere provissoriamente (1).

Se noi vogliamo ricercare la ragione di tale esenzione dalle leggi e dalla giurs'dizione locale, altro non possiamo assegnaren che l'interesse reciproco degli Stati e la natura stessa della missione di-plomatica. La finzione couvernionale dell'esterritorialità dell'agente diplomatico, è più conseguenza che principio della sua esenzione, e perciò noi stimamo che quei pubblicisti che hanno voltuo spiegare l'esenzione colla finzione legale dell'esterritorialità si sono fermati alla superficie senza addentarea la natura della cosa. El a natura della missione diplomatica, il suo scopo e l'esercizio delle sue funzioni che esigono l'assoluta indipendenza dell'agente diplomatico.

Il diplomatico infatti, inviato o per mettere ternine ai dissatridella guerra, o per mantenere e conservare la pace fra due Stati, si trova naturalmente in mezzo agli intrighi del partito interessato o alla continuazione della guerra o all'interruzione della buona intelligenza che esiste fra due nazioni. Se la legge internazionale non circondasse gli agenti diplomatici di un'immuniti dalla giurisdizione locale, essi senza trovare sufficiente appoggio nella legge civile del puese, bersaginati dia partiti, e combattuti da quella chasse di peresposti a molti rischi e percoli, che inspedirebbero l'adempimento dell'ufficio lora affidato.

È dunque in conseguenza di tali previsioni e dell'interesse reciproco delle nazioni che gli mistali diplomatici sono considerati fiori del territorio in cui dimorano, e sono dichiarati esenti dalla giurisdizione locale. Ne l'immunità si restringe solo alla persona del ministro, ma si estende altresi alla sua sposa, ai suoi figli, alla sua famiglia, alle persone del suo seguito, alla sua casa, alla sua carrozza, ai suoi effetti, quali si considerano come fiori del territorio nel pasee del padre, se il ministro fa qualunque atto civile si considera conte se l'avesse fatto nella sua stessa patria, e tutto quello cle si riferire alle cose che si rapportano direttamente alla sua

(1) L. II, § 3-6. 1., 24, § 1-2. L. 25. D. de judicis, L. 12. D. de accusat.

persona è considerato come se si verificasse fuori del luogo in cui

gli oggetti si rattrovano.

L'immunità che si concede alla casa ed agli effetti del ministro si deve considerare in parte come effetto di generosità, in parte come condizione necessaria per ben adempiere la sua missione. Infatti non è sufficiente di mettere al sicuro dall'influenza dei partiti la persona dell'ambasciatore, ma è necessario mettere al sicuro le carte, i dispacci e tutto quanto si riferisce alla missione diplomatica del ministro, e che reso di pubblica ragione potrebbe compromettere seriamente gl'interessi dello Stato che rappresenta.

Se fosse lecito di penetrare nella casa del ministro per perquisire, e se si potesse fare la visita dei suoi equipaggi e dei suoi effetti, ciò darebbe occasione ad involare le sue carte compromettendo seriamente gl'interessi dello Stato rappresentato. Ecco su quale principio si fonda il privilegio di esterritorialità accordato non solo alla persona ma agli effetti del ministro ed alla sua casa; questo non è un privilegio consigliato dalla generosità o dalla finzione, ma è una necessità indispensabile richiesta dalla natura della missione e dall' in-

teresse reciproco degli Stati.

Notiamo però che l'immunità della giurisdizione locale accordata alla casa ed agli effetti del ministro vale solamente per esentare la casa dalle perquisizioni ordinarie della pulizia, e per esentare gli effetti dalla visita alla dogana; ma se il ministro volesse dare asilo nella sua casa ad un individuo perseguitato dalla giustizia criminale, e se si rifiutasse di accordarne l'estradizione, in tal caso l'esterritorialità e l'immunità non possono valere per lasciare il delitto impunito. Secondo scrive il Beccaria, nulla vale meglio a reprimere i delitti quanto la ferma persuasione che non si trovi sulla terra alcun luogo in cui il delitto potesse essere impunito (1).

Se dunque il ministro stranicro pretendesse di arrogarsi l'assurda prerogativa di rendere il malfattore impunito, se debitamente richiesto dalle autorità legittime si fosse rifiutato di consegnare il malfattore, nella stessa guisa in cui egli manca al rispetto dovuto alle autorità del paese, si può mancare al rispetto dovuto alla sua dignità, perchè la logica, il senso morale e i principii immutabili di giustizia dimostrano che l'esterritorialità non può valere per rendere il delitto impunito. E quantunque nella storia noi troviamo esempi di rappresentanti di grandi potenze che hanno preteso di fare valere innanzi alle corti più deboli le volute prerogative degli agenti diplomatici anche in simili circostanze, pure noi siamo obbligati a sco-

<sup>(1)</sup> Dei delitti e delle pene, § XXI.

noscere qualunque prerogativa innanzi alla legge della giustizia che rende equale le condizioni di tutti (1).

Noi riteniamo che in simili circostanze pel rispetto che si deve al rappresentante di una nazione, altro non si può richiedere se non che prima di procedere alla perquisizione l'ambasciatore ne sia avvertito per prendere tutte le misure che crederà convenienti a mettere in luogo sicuro le sue carte, i suoi archivi e quanto si riferisce agli affari della sua legazione. Se dopo quest'avviso egli persiste nel rifiuto, sarà meglio dargli il passaporto e farlo ritornare nel suo Stato affinchè colla sua partenza la casa sia libera dal privilegio della immunità; e se ciò non potesse farsi si potrà procedere alla perquisizione, perchè in tal caso è egli stesso l'agente diplomatico che mette le autorità nella necessità di adoperare la forza, ed egli solo è responsabile se si offende la sua immunità (2).

L'abuso manifesto di volere estendere il privilegio dell'immunità a tutto il quartiere o rione in cui abita il ministro è stato abolito generalmente in Europa. Una volta l'esagerazione dei privilegi accordati agli agenti diplomatici ha fatto sostenere che il ministro di uno Stato inalberando le armi della sua nazione rendeva il quartiere in cui si trovava la sua casa immune dalla giurisdizione locale. Qualche volta i ministri hanno preteso di accordare lettere di protezione a certe persone per esentarle dalla giurisdizione delle autorità locali, nè mancano nella storia esempi di contestazioni elevatesi per tali pretensioni, specialmente presso la corte romana, ma oggidi questi abusi sono spariti, ed il rispetto dovuto alla sovranità di uno Stato, non deve esagerarsi in modo da offendere i dritti di sovranità dello Stato presso cui il ministro si trova, ed accordare a lui una reale giurisdizione coutro le leggi del paese e la competenza delle pubbliche autorità (3).

(3) Lavardini, Legatio romana ejusque cum romano pontifice Innocentio XI dissidio - Schmaus, Corpus juris gentium accademicum,

<sup>(1)</sup> Felico Leçon, De drait des gens, § 31 — Klüber, Drait des gens, § 20 18, — Bynkenbock, De judice compet, legater, Cap. XVI — Vattel, Drait des gens, Liv. IV, Chap. IV.

(2) Thomavius, De jure augli legatorum edibus competente — Merlin, Repertoir, seev. V — Marten, Gauses celebrat, T. 1, pag. 174, T. 11, pag. 371.

#### CAPO TERZO.

Immunità della persona del ministro dalla giurisdizione cirile.

L'immunità dalla giurisdizione civile per la persona del ministro pubblico è una conseguenza immediata dell'inviolabilità e dell'esterritorialità di cui godono gli agenti diplomatici. Nei abbiamo accennato nel capitolo antecedente le ragioni che legittimano quest'uso, e beuchè qualche autore voglia sostenere che il ministro debba essere sottoposto alle leggi civili del paese presso cui risiede, pure noi trovianto nel fatto che l'immunità dalla giurisdizione civile intesa nei suoi giusti limiti che determineremo, è ammessa generalmente da tutte le legislazioni moderne. La ragione di questa generale consuetudine si deduce dalla natura stessa della missione diplomatica, e ci viene indicata dalla stessa legge romana: Ideo enim non datur actio (adversus legatum) ne ab officio suscepto legationis avocetur; ne impediatur legatio (1). Se un ambasciatore potesse essere chiamato in giudizio anche per causa civile, sarebbe impedito di soddisfare la sua missione, e perciò come presso i romani era impedito di chiamare in giudizio un pontefice che esercitava il ministero sacro (Nec pontificem in jus vocuri oportet dum sucra facil) (2), come sono inviolabili i deputati durante l'esercizio della loro carica, così per dritto delle genti sono esenti dalla giurisdizione civile le persone degli agenti diplomatici.

Conforme a questo principio noi troviamo un decreto della convenzione in Francia il quale dispone: « La convenzione nazionale interdice a qualunque autorità costituita di attentare in qualunque maniera alla persona degl'inviati dei governi stranieri; i reclami che potrebbero elevarsi contro di loro devono essere presentati al comitato di salute pubblica (governemeaf), il quale è solo competente a rendere giustizia ». Lo stesso principio noi troviamo ammesso dalla legislazione nostra e da quella della Russia, dell'Austria, della Spagna, dell'Inpliterra, di Turchia e di altre nazioni.

Localia Cootti

Digest., Lib. V, Tit. 1, De judiciis, Leg. XXIV, § 2.
 Digest., Lib. II, Lib. IV, De in jus rocando, Leg. II.

Secondo questi principii nessun'azione può essore tentata contro il ministro straniero avani si ribunali del peace di sua residenza, egli non può essere condanuato all'arresto personale, nè possone essere sequestrati suot beni per debiti commessi o prima on el tempo della sua missione, egli è perfettamente considerato fuori del territorio in cui dimora, nè cessa di appartenere alla sua pariai, e in tutti i suoi atti conserva il domicillo proprio ed è sotto la giurisdizione esclusiva del giudice della sua patria. La regola secondo la quale il luogo della redazione regola la forma dell'atto ha un'eccerione rispetto al ministro pubblico, secondo servie il Foelis, esso e le persone del suo seguito possono a loro piacimento seguire anche le forme prescritte dalla legislazione del luogo di loro residenza, ma non essendo sottoposti che alle sole leggi della loro nazione, a queste solamente sono obblicati di uniformazi (th).

Quantunque la dottrina da noi esposta finora sia generalmente accetata nel dritte e nella pratica, pure noi non possiamo astenerci dal fare alcune riflessioni per impodire che si cada in errore esagerando tropo le peresgative degli agenti diplomatici. Noi ammettiamo in massirma generale essere giustissimo che il ministro pubblico sia centato dalla giurisdizione civile del luogo in cui risidee, ma per tanto e per quanto è necessario ad adempiere la sua funzione, la quale ressendo d'interesse pubblico, deve essere regiolata con norme speciali. Noi ammettiamo percito come del proposito de la companio de la companio personalmente in giudizio, ma è necessario per le sue funzioni d'impedire contro di lui qualunque azione civile?

Il Dalloz fa sul proposito la seguente riflessione che a noi sembra giustissima: Se la citazione porti per conseguenza un atto che per la sua natura attenti la libertà dell'ambascatore, ed impedisca il pacifico esercitoi delle sue funzione, la citazione sarà nulla e potrà dar lugo ad un giusto reclamo; ma se la citazione non abbia altro scopo che di obbligara l'ambascatore a riconoscere un' obbligara l'ambascatore a riconoscere un' obbligarione nale, la citazione dovrebbe essere valevole, perchè non importerebbe nè una via di fatto sulla persona dell'ambasciatore, nè alcun impedimento nell'esercizio delle sue funzioni (2) see f

L'opinione del Dalloz a noi sembra molto ragionevole e l'accettiamo senza esitare.

Foelix, Traité du droit intera. pricé, T. I., pag. 162 — Exhac, Introduction général à l'étude du droit, pag. 91 — Dallor, Agents diplomatiques — De Real, Sciènce du goncernement, T. V, Chap. I, sec. I.
 Luog. ett., pag. 105.

FIORE

Infatti il fondamento dell'immunità diplomatica non è poggiata sull'impunibilità del ministro pubblico, ma sulla necessità di non impedire in alcuna guisa l'esercizio delle sue funzioni, ne impediatur legatio, secondo dice la legge romana. A che dunque volere proibire qualunque azione civile contro lui, non ostante che non violasse la sua libertà personale, e non impedisse l'esercizio delle sue funzioni ? Gli stessi pubblicisti ammettono che l'esenzione dalla giurisdizione dei tribunali e delle autorità locali non si applica agli affari contenziosi, che il ministro stesso volesse sottoporre ai tribunali, sottomettendosi egli stesso volontariamente come parte di un processo. Se dunque il ministro può sottoporsi volontariamente alla giurisdizione dei tribunali locali senza che questo fatto sia giudicato offensivo alla dignità della nazione che rappresenta, perchè deve poi considerarsi illecito di chiamare il ministro in giudizio, quando l'azione che si vuole tentare contro lui non attenta la sua Mbertà personale, nè impedisce l'esercizio delle sue funzioni? Noi conveniamo che l'interesse pubblico esige alcuna volta il sacrifizio dei dritti di un cittadino, ma con qual ragione si può dimandare ad un cittadino che sacrifichi il dritto di tentare un'azione contro il ministro per fargli riconoscere un'obbligazione civile che egli si rifiuta di soddisfare? Se il legislatore senza ragione voglia disporre che gl' interessi di un cittadino siano sacrificati al suo arbitro, dovrebbe egli stesso ricompensare la parte lesa dei danni ed interessi che gli cagiona; e con qual principio lo Stato assumerebbe questo carico? Per rendere forse il ministro padrone assoluto dei dritti dei cittadini, e per rendere nulli i reclami degli orfani e dei pupilli?

Noi sosteniamo che l'esenzione dalla giurisdizione dell'autorità locale in materia civile non può essere illinitata. Al più il ministro potrebbe essere dispensato di comparire personalmente in giudizio in quei luoghi in cui le leggi prescrivono la comparsa personale del convenuto; ammettiamo che se la sentenza porti per conseguenza un fatto qualunque che attenti l'indipendenza del ministro non si debba eseguire per non impedire ad un fuurzionario pubblico l'esercizio delle sue funzioni, ma non possiamo negare l'azione, quando questa importi solamente come conseguenza di far riconoscere al ministro una su obbligazione civile; e nel sostenere questo opinione noi ci tro-

viamo d'accordo col Pinheiro-Ferreira.

L'esenzione dalla giurisdizione delle autorità locali non vale altresì quando si tratta di una dimanda riconvenzionale fatta contro di lui, ovvero quando si trova complicato in un processo per cui non potrebbe egli stesso declinare il giudizio come difensore. Così se il ministro avesse accettata la intela dei minori, come loro rappresentante legale potrebbe essere chiamato in una lite. In simili circostanze noi riteniano che il ministro possa essere giudicato ce che la sua sentenza possa essere eseguita sui suoi beni ad eccezione della casa di legazione la quale dovrebbe essere essente per ragioni d'interesse pubblico. Finalmente nel caso che il ministro accreditato presso unos Stato fosse suddio dello stesso Stato, e he questi nel rievere abbia apposta la condizione di non considerarlo esente dalla sua giurisdizone, in tal caso il ministro portà essere giudicato dalla autorità locali, per tutti quegli atti che compie fuori delle attribuzioni annesse alla sua carica.

Quanto abbiamo detto circa l'esenzione dalla giurisdizione di viui si può applicare altresi all'esenzione dalla giurisdizione di pulizia. Il ministro non si può orcedere autorizzato per la sua rimmunità a turbare l'ordine pubblico, egli deve aver cura che nell'interno della sua casa non si commetta alcuna cosa che possa offendere la sicurezza pubblica e gli ordinamenti relativi, egli non può permettere alle persone del suo seguito il commercio delle mercanzie probite, o l'esercizio di un mestiere qualunque che possa portare pregiudiza agl'interessi degli abitanti, e deve generalmente osservare dutte le ordinanze di polizia che non sono incompatibili colla sua dignità e col suo carattere.

In caso di contravenzione alle regole di polizia il ministro può essere prima avvertito, e qualora si trattasse di cosa grave, l'uso ricevuto comunemente dalle nazioni è di domandare allo Stato che lo ha accreditato il suo richiamo, e se questi si rifiutasse, lo Stato offeso potrebbe indubitatamente inviare il ministro offensore. Nel caso che le offese all'ordine pubblico fatte dal ministro fossero state gravissime, come se egli avesse attentato alla sicurezza dello Stato, o avesse cospirato contro il sovrano e simili, in tali circostanze se si richiede un provvedimento pronto per prevenire il danno, si può inviare il ministro senz'altro, assicurandosi della sua persona. Nella pratica è difficile precisare le circostanze che possono autorizzare simile procedimento, e stabilire regole generali applicabili ai diversi casi. La storia e gli escmpi devono regolare la condotta dello Stato. In massima generale noi possiamo stabilire che il carattere pubblico del ministro non deve considerarsi come un pretesto per compromettere seriamente la sicurezza dello Stato e la conservazione personale del sovrano, poichè, secondo dice Grozio, il dritto delle gentinon obbliga uno Stato a soffrire che un ambasciatore gli usi violenza senza che esso si sforzi di resistergli (1).

<sup>(1)</sup> Grotius, De jure belli, Liv. II. Cap. XVIII. - Ruterforth's, Istibut., Vol. II. Cap. IX. § 20 - Vattel, Liv. IV, Chap. VII, § 94-102.

#### CAPO QUARTO.

Esenzione dei beni del ministro della giurisdizione civile.

Consultando il dritto delle genti positivo e la pratica internazionale troviamo communemente ammesso che l'immunità dalla giurisdizione civile concessa alla persona del ministro come una apeciale prerogativa, si estende altresì ai beni a lui appartenenti. Su questo sono d'accordo generalmente i pubblicisti e solo vi ha differenza di opinione circa la maggiore o minore estensione della categoria di beni che devono considerarsi essenti dalla giuristizione locale.

Secondo il Burlamacchi la categoria dei beni esenti ha una grande estensione, in modoche dei sostiene che sono fuori oqni piurisdizione locale non solo i beni mobili, ma i beni immobili altrest che appartengono al ministro pubblico. La gran parte poi degli scritori ritiene che i beni immobili non sono esenti dalla giurisdizione del passe, perchè essi non sono attaccati alla persona del ministro, nè l'ambacciatore li passiode per ragione del suo carattere pubblico nè sono essi necessarii perchè adempia le sue funzioni: essi eccetuano perciò la sola casa abiata dal ministro e sostengono che gli altro per le pribe ni sono estotoposti alla giurisdizione dei tribunali locali, ce he prisono essere soggetti al sequestro e dar tuogo ad istanze giudi-

Secondo i principii che noi abbiamo adottati nel capitolo antocente, se l'immunità stessa della persona non può estendersi oltre certi limiti, molto meno si può ritenere che l'immunità dei beni debba essere illimitata in modo da estenderla a tutti gli immobili come vorebbe il Burlamacchi. Ma forse gl'immobili sono necessari al ministro per adempiere le sue pubbliche fuzzioni? O si voglia credere che un indiriduo coll'essere dichiarato ministro pubblico possa eludere qualunque (egge, e che l'azione civile tentala contro un consessa eludere qualunque (egge, e che l'azione civile tentala contro un due Stati? Noi non ammettiamo essgerazioni, e bacchè siamo stati giori sostenitori dell' indipenderaz, non possamo ammettere le esa-gerazioni che vorebbero fare di un rappresentante diplomatico un essere senza legge.

In prima per quello che si riferisce agl' immobili noi riteniamo che la sola casa del ministro per le ragioni della sua carica debba essere esente dalla giurisdizione civile finchè è addetta all'ufficio della legazione. Per i beni mobili poi noi non possaimo accettare la massima che tutti gli effetti personali o mobili che si trovano nel territori dello Stato in cui egli risiede, sieno intermanete senti dalla giurisdizione locale, ma solamente quei beni mobili destinati all'uso del suo ufficio, e necessarii per l'esercizio della sua caricio, e necessarii per l'esercizio della sua caricio, e necessarii per l'esercizio della sua caricio.

Se il ministro pubblico possedesse effetti mobili per ragioni di commercio, o come esecutore testamentario o come negoziante essi non possono considerarsi esenti dalla giurisdizione locale. In altri termini i soli toggetti mobili che il ministro possede come agente diplomatico sono esenti dalla giurisdizione locale; tutti gli oggetti pobile egli possicede come commerciante, come agricoltore, come speculatore non sono esenti dalla giurisdizione locale, perchè mancano le ragioni politiche e di alla convenienza che interdicono l'azione in

giudizio contro la persona dell'agente diplomatico (1).

Per gli stessi beni mobili addetti all'uso dell'ufficio del ministro noi riteniamo che sono essenti dalla guirsdiziono leoale più percebè non è permesso di entrare nella casa del ministro per non turbare le sue operazioni diplomatiche, che perchè le beni godino una pereogativa di immunità. In modochè se il ministro fosse ricliamato e cessasse adla esse funzioni senza che abbia soddistatto il pagamento dei mobili o del fitto della sua casa, i suoi mobili potrebbero essere pignarti in soddistazione del pagamento, nè la legge deve impedire che i cre-litori del ministro pongano in opera tutti i mezzi legali per essere soddischire.

Noi troviamo presso parecchi Stati stabilito come regola che il ministro prima di partire debba pagare i debiti, e che mancando polessero essere prese contro lui misure adatte a costringero al pagemento. Nel 1706 il marcestallo dell'impero a Vienna che esercitava una sorveglianza tutta speciale a questo rigurado, foce sequestare gli effetti del conte di Carentichell, ambasciatore di Russia, i quali non gli farono resi che dopo la cauzione offerta dal principe di Liclientesien. In Russia è preseritu che i ministri pubblici devono annunziare con tre avvisi successivi l'epoca della loro partenza, e al sig, de Bosset ambasciadore di Francia furnos sequestrati i mobili e le carte finchè il suo governo non si assunse di pagare i bebiti da lui contratti. A Berlino nel 1723 il barone di Posse ministro di Scozia venue arrestato perchè si riflutava di pagare alcuni debiti non ostante i reiterati avvisi del magistrato. Presso la corte di Francia

<sup>(1)</sup> Dalloz, Jurisprudence général — Agents diplomatiques — De Real, Science du gouvernement T. V. Chap. I, sect. 9, n. 5.

il harone di Wrach plenipotenziario del landgravio di Assia-Cassel richiamato, non potè ottenere i passaporti, se prima non soddisfaceva i suoi debiti, e non ostante le rimostranze fatte dal corpo diplomatico, per accordargli i passaporti vi fu bisogno che il landgravio di Assia-Cassel si rendesse mallevadore per lui.

Noi dunque conchiudiamo che i principii da noi esposti non solo sono conformi alle regole generali del dritto, ma alla pratica altresl

degli Stati.

### CAPO QUINTO.

Esenzione del ministro dalla giurisdizione criminale.

I pubblicisti ammettono quasi di comune accordo che il ministro pubblico è escente dalla giurisdizione criminale, e questo principio, secondo riflette l'Heffler, benchè molto controverso nei secoli precedenti, è comunemente ammesso nella pratica attuale degli Stati (f). Essi però non si sono studiati di ben determinare come debba intendersi tale esenzione, e entro quali limiti debba ammettersi, e qualora si volesse accettare il principio senza le necessarie distinioni si potrebbe ingenerare la falsa persuasione che il ministro pubblico debba essere impunito, lo che siam certi che nessuno scriitore ha voluto sostenere.

Per pevenire i possibili errori, noi riflettiamo primieramente che l'indipendenza del ministro pubblico non può essere convertita in licenza, e nella stessa guisa che lo Stato che riceve il ministro, si obbliga implicitamente di accettario con tutte le prerogative necessarie ad adempiere le sue funzioni, il ministro si obbliga di soddisfare le incombenze della sua carica senza offendere le leggi del paese, in tutto ciò che è estraneo alla sua carica, ne di abusare della protezione che gli accorda la legge nell'esercito delle sue funzioni. Per questo patal tacito che si suppone fatto tra lo Stato de



<sup>(1)</sup> Heffter, § 214 — Vedi Grotius, De jure belli et pacis, L. 1, § 4 — Bynkershoek, De judice comp. leg., Chap. XXIV. — Martens, Precis, § 218, — Wheaton, History, pag. 170.

il mioistro, la legge civile e criminale stabilità per assicurare ai cittadini il godimento dei loro dritti, cd allo Stato la sua esistenza politica, deve essere applicata per impedire gli abusi del ministro. Che anzi se per l'applicazione della legge civile, i o Stato à distortessato, e deve applicarà unicamente per la protezione che è obbligato di accordare ai cittudini; per l'applicazione della legge criminale lo Stato è cointeressato colla parte lesa, perchè la conservazione dell'ordine pubblico la deve considerare come uno dei suoi principali interessi.

Per questo principio noi stimiamo che i delitit degli ambasciatori non devono essere impuniti, perchè, come scriveva bene Chambrier d'Oleires, i sovrani sono obbligati di rispettare l'inviolabilità degli ambasciatori, finchè questa si trova compatible colla loro sicurezza e colla salute dello Stato. L'immunità del ministro infatti è pogiata sul carattere pubblico di cui egli è rivestito. Finchè il ministro non rinuucia al suo carattere pubblico del opera da ministro, pou pretendre di essere rispettato, mas egli rinuncia al suo carattere, principale del pr

Annnesso come massima generale che il ministro dov'essere punito, tutta la quistione si riduce a determinare in qual modo ciò si possa fare senza nancarea si dovuti riguardi dovuti allo Stato e senza impedire l'esercizio della sua carica. A ciò è necessario primteramente distinguere tra dellite o edelito, e tra i diversi cassi di pro-

cedura. I delitti che può commettere un ministro pubblico possono essere o conseguenza dell'abuso del potere a lui affidato, o possono essere l'effetto dell'abuso della libertà individuale. Il ministro potrebbe abusare del potere a lui affidato, qualora volesse servirsi della sua posizione e delle frequenti relazioni in cui si trova con le pubbliche autorità per corromperle, per sedurle, e per indurle a tradire il loro principe ed il loro dovere. È certo che la corruzione è l'azione più disonesta e più contraria ai principii di morale ed ai doveri reciproci degli uomini, ed è veramente miserabile un governo che si proponga di servirsi di questi mezzi per rinforzare la sua potenza. Però secondo la morale e la politica degli Stati fino ai giorni nostri, proponendosi essi per iscopo d'insidiarsi a vicenda, e di usare tutte le arti subdole e le finzioni più riprovevoli per raggiungere i loro fini politici, si è arrivato a scusare questa pratica riprovevole, tanto che Enrico IV scriveva al suo ambasciatore di Spagna: « al-

<sup>(</sup>I) Nota al § 98 del Vattel.

l'ambasciatore è permesso di adoperare la corruzione per scovrire gl'intrighi che si fanno contro il proprio sovrano (1) ».

Non ostante queste false massime contro i principii della sana morale ammesse dalla diplomazia, noi riteutamo, che se il uninistro nell'usare le miserabili arti della corruzione operasse per insinuazioni del suo sovrano, la sua condotta potrebbe dare guiste ragioni di redamo contro il sovrano di cui è rappresentante, e si potrebbe obbligario di richiamare il suo rappresentante, ed anche rifintarsi di ricoveroe altri, perchè essendo le ambascerio destinate a facilitare ne negare di ricovere il vinistio di un sovrano straniero, che voelesse servirsi del suo rappresentante per corrompere la morale pubblica.

Se oltre i mezzi viti della seduzione, il ministro pubblico si fosse arbitrato di usare qualche mezzo più diretto per raggiungere i suoi scopi, ed avesse fatti complotti ed ordite trame e congiure per eccitere i sudditi alla rivolta, in lal caso violando egli il primo il dritto internazionale, non può invocarne la protesione. Esso può essere per lo meno inviato colla forza ai confini, e quando il fatto fosse grave provato sufficientemente, noi stimiamo che si potrebbe intentare un processo contro l'ambasciatore per dare un pubblico esempio contro sinili attentale.

Qualche pubblicista, forte sostenitore dei privilegi degli agenti diplomatici, vuole pure sostenere che in simili circostanze, lo Stato debba contentarsi d'inviare l'ambasciatore fuori del territorio, e che volendolo punire sarebbe meglio dimandare al suo sovrano la punizione, perchè si dice, che sarebbe compromessa l'indipendenza dell'agente diplomatico se potesse essere punito per accusa di congiura; ciò darebbe luogo ad interpretare sinistramente le sue intenzioni, a suscitare false accuse, e a porre l'inviolabilità del ministro nell'arbitrio dello Stato presso cui risiede. Noi però pensiamo che se non vi sono prove sufficienti per ismascherare il nascosto nemico, la prudenza esige che il ministro sia rinviato senz'altro come abbiamo veduto praticato in diversi Stati; ma se vi esistono prove sufficienti, lo Stato può farlo arrestare, e può punirlo secondo la legge criminale, perchè sarebbe un controsenso che il voluto privilegio dell'inviolabilità dovesse essere una ragione per compromettere seriamente la sicurezza di uno Stato.

Qualora si trattasse poi di delitti comuni, noi riteniamo che la legge non può nè deve lasciare impunite le colpe degli agenti diplomatici, perchè vi esiste la giustizia per loro come per tutti gli

<sup>(1)</sup> Mémoires de Sully.

altri uomini. Nè possiamo accettare l'opinione di alcani, i quali vorrebbero sostenere che l'atione criminale contro l'ambasiatore possa aver luogo solamente quando si tratti di delitti contro lo Stato o contro la persona del sorvano, perchè secondo la nostra doltrina il sovrano non è niente diverso dagli altri cittadini innanzi alla legge del dritto.

Tutti i cittadini sono eguali innanzi alla legge, e questa deve assicurare a tutil la riparazione dovut da chi avesse attentato alla libertà, alla proprietà o alla sicurezza di un individuo qualunque. Percib noi conchitudiamo che il carattere diplomatico non potrebbe essere sufficiente a conferire al ministro il privilegio di commettere impunemente infrazioni alle leggi penali contro il dritto dei privati.

Stabilito come massima generale che i delitti degli agenti diplomatici devono essere puniti, noi non possima accettare l'opinione di quei pubblicisti, i quali vogliono sostenere che il sovrano del luogo in cui riside d' ambasciatore debba inviarlo fuori del territorio, commettendo al proprio sovrano la cura di fare il processo e di punito. Come mai ciò è possibile? In guale maniera l'istruttoria criminale e i dibattimenti possono farsi in un luogo diverso da quello in cui il delitto fia commesso? Dovro forse la pare officas volesse come possono obbligarsi i testimoni? Come poi si può fare per le prove materiali quando si tratta d'immobili?

Noi pensiamo che il privilegio di un ambasciatore non dev'essore un ostatolo al corso ordinario della giustizi; conveniamo che grandi riguardi sono a lui dovuti pel carattere pubblico che rappresenta, ma quando eggli stesso rinunciò al suo carattere commettendo un delitto dev'essere punto con tutte le formalità stabilite dalla legge per assicurare l'osservanza della giustizia, a potiche la più resentrale di interessante della formalità si e bea, l'istrutioria ed il dibattimoli si faccia, nel luogo stesso della giustizia, a potiche la più resentrale mento si faccia, nel luogo stesso della distributione della discola nel luogo stesso della discola nel luogo stesso della propesso contro l'ambasciatore, li dove commise il delitto. I tribuali della sua patria non avrebbero i nezati opportuni per accertare ed apprezzare il fatto, sul quale dovrebbero fondare la loro decistone, ne può de sesere loro alflatta di giudicare l'accusato.

Solamente per il rispetto dovuto all'alta dignità di un ministro pubblico, nei ammettiamo che trattandosi di un delitto di poca importanza e di causa meramente correzionale sia sufficiente dargli un avviso amichevole.

In circostanze più gravi si può fare un reclamo al sovrano, e si può domandare il richiamo, e qualora lo Stato non dasse soddisfazione alla domanda, si potrebbe fare accompagnare il ministro alla frontiera. Quando poi l'infrazione è grave, noi conchiudiamo che la inviolabilità del ministro non deve rendere le sue colpe impunite (1).

### CAPO SESTO.

### Immunità del ministro rispetto alle imposte.

Nelle disposizioni delle leggi interne di molti Stati d'Europa noi troviamo stabilito in favore del ministro pubblico il privilegio del l'esenzione dal pagamento delle imposte si dirette che indirette, questo dritto però, o diremo meglio questo privilegio, non si può ritenere fondato sul carattere pubblico dell'ambasciatore, ne si può considerare, secondo sostiene il Martens, fondato sul principio dell'esteriorialità del ministro, ma priutosto deve considerazio come una concessione graziosa fondata su considerazioni di ospitalità e di convenienza.

Noi infatti troviamo la pratica degli Stati diversa su questo ripetto, ed lacuni accordano l'esemzione dalle imposte per tutti gli oggetti che il ministro può ricevere dall'estero, altri la limitano. In ogni modo non essendo l'esemzione dalle imposte necessaria al ministro per adempiere la sua missione diplomatica, tale concessione deve considerarsi unicamente come un favore, e deve estendersi nel limiti designati da quegli stessi che la concede.

Segueudo la pratúca più generalmente ammessa, noi possiamo stabilire che l'eseuzione dalle imposte personali non può negarsi al ministro, perchè la sua qualità di straniero impedisco che egli sia assimilato ai nazionali. Solamente nel caso che il ninistro tolese esercitare una industria estranea alle sue funzioni, dorrebbe uniformarsi a pagare i dritti fiscali, e munirsi per esempio del dritto di patenda in quei luoghi in cui è richiesta.

<sup>(1)</sup> Vedi sulla quistione, Miltermaier, Procédure criminelle comparée, § 55. — Legraveved, Législation criminelle, T. I. pag. 102. — Dollor, luog. cit., § 1. — Ortolan, Elicarist du droit peach, pag. 195. — Feelis, Troité du droit international price, T. I., pag. 295. — Gratius, De jure belli et pacis, Liv. II, Chap. XVIII, § 4. — Kluber, Droit de geat, § 271.

Circa poi il pagamento delle imposte indirette, gli usi non sono perfettamente uniformi, e per esse bisogna tener conto della legisla-

zione interna dei varii Stati.

Secondo l'Heffler il ministro dovrebbe essere esente dal pagare le imposte per tutti gli oggetti che fa venire dall'estero. Il Wheaton dice elle dovrebbe essere esente solamente dal pagare i dritti d'importazione per quegli oggetti necessari il ll'uso suo e della sua famiglia. Presso alcuni Stati noi troviamo determinata la quantità degli ocuetti che un ministro può introdurre dall'estero.

Cortamente in qualunque ipotesi l'abuso può dare giusta ragione a sospendere il beneficio della franchigia. Il ministro deve usare della sua prerogativa con dignità e con decoro; e nulla sarebbe tanto seonvenionte quanto obbligare i due governi ad elevare una discissione indecente per reprimere gli abusi di un agente diplomatico, che per cupidigia di luero avvilisce la sua dignità ed il suo carattere servendosi del privileito della franchizia per commettere con-

travvenzioni contro la legge.

Il privilegio di sottrarre gli effetti del ministro dalla visita dogaale, più che un favore, deve considerarsi come un dritto del ministro pubblico, la cui parola d'onore dev'essere sufficiente quanto una visita; nè si potrebbe accordare il permesso di rovistare il suo equipaggio senza compromettere la riservatezza con cui devone essere trattate le carte di un'ambasceria, le quali potrebbero essere iuvolate, se l'equipaggio del ministro fosse sottoposto alla visita doganale.

Per le imposte che gravitano sui beni, notiamo che i beni che il ninistro possiede in qualità diversa da quella di ministro, non possono godere alcuna immunità. Il ministro pereiò è obbligato a pa-

gare l'imposta dei fondi rustici o urbani, se ne possiede.

Questa categoria d'imposta sopratutto è destinata a procurare ai citadini i vantaggi della vita etvile, ed il ministro che ne gode deve pagare come tutti gli altri abitanti. Egli non può perciò dispensarsi dal pagare l'imposta per la sua casa, la quale o saria pagata da lui stesso direttamente, se gli appartiene, o dal padrone diretto se la prese in locazione. Los tesso possiamo dire delle tasse di pedaggio sui ponti e simili, le quali sono una contribuzione proportionata ai-l'uso che ciascuno fa di quei mezzi di comunizazione costruiti qual-he volta a carico delle società. Il ministro pubblico può essere dispensato per pura cortesia, ma nou per dritto, perchè come gode cogli altri etitadini, così deve pagare.

Per i dritti di registro e di nasaggio di proprietà per causa di morte bisogna tener conto delle legislazioni interne dei diversi paesi. Secondo la legge francese si fa una distinzione, se si tratta di una successione aperta a profitto di un agente diplomatico in Francia; i dritti di mutazione di proprietà sono da lui dovuti, a meno che non vi esista una lagge di reciprocità in favore degli agenti diplomatici del governo francese collo Stato a cui appatiene il ministro (1). Per un'applicazione dello stesso principio si deve fare la dichiarazione, e si devono pagare i dritti di mutazione per tutti i crediti e rendite che l'ambasciatore deve esigere dai Francesi che sono pagabili in Francia. Ma trattaudosi della successione mobiliare per causa di morte dell'ambasciatore, non si deve pagare alcun drito, perchè si considera che l'ambasciatore sia morto nel suo paese. Per questa ragione la moglie di un agente diplomatico non è obbligata a dichiarare gli ogetti mobili che esissiono nella sua casa.

Notiamo infine che il ministro non può pretendere di essere dispensato dal pagare tutte le imposte comunali, come quelle di porte e finestre e di consumo e simili. Egli può richiedere solamente di essere dispensato dall'obbligo di dare alloggio alla truppa in sua casa, e ciò pel principio d'inviolabilità e pel rispetto che si deve

alla casa dell'ambasciatore.

#### CAPO SETTIMO.

Delle persone che accompagnano il ministro e della giurisdizione che egli esercita su di esse.

L'indipendenza e l'inviolabilità dell'ambasciatore si comunica in certo modo alle persone del suo seguito ed a quelle addette al servizio della sua casa, le quali godono pure alcune delle prerogative concesse dal dritto delle genti agli agenti diplomatici.

Tra le persone che fianno següito al ministro pubblico bisogna distinguere alcune che fanno parte della suu famiglia, altre che sono addette al servizio della legazione, ed altre infine addette al suo servizio particolare. In quanto talle prime noitamo che la sposa del ministro ed i suoi figli godono il privilogio dell'esterritorialità, finchè dimorano nella casa dell'ambacciatore; essi però non godono i dritti

(1) Sentenza della Corte di Cassazione del 26 aprile 1815.

onorifici se non per cortesia solamente e per i riguardi dovuti al ministro.

Le persone poi addette al servizio dell'ambasciata o della legaione, e che formano il personale ufficiale, possono essere in numero maggiore o minore, secondo l'importanta dell'ambasciata. Esse possono dividersi in due categorie: 1.º Il segretario di ambasciata o di legazione, gli applicati o aspiranti, il caneslilere e qualche volta il cappellano che formano il personale ufficiale propriamente detto; 2.º Il segretario privato del ministro; le persone addette al servizio della sua casa, i camerieri di livrea che formano il personale non ufficiale.

Noi non vogiamo entrare nella minuta discussione dei pritilegio nomifici di cui possono godere questi diversi agenti, perchè tale esame non avrebbe alcuna importanza scientifica, ed apparterrebbe pitutosto alla pratica del cerimoniale. Una volta si dava molta importanza alle quistioni che si elevavano sulle persone addette alle ambascerie, oggi l'oninione pubblica ha reso poco importante certe

quistioni di vanità.

Quello che noi vogliamo notare si è che tutte le persone addette al servizio dell'ambasciata, ed al servizio particolare del ministro, sono sotto la protezione del dritto delle genti. Nella società civile le persone addette al servizio di un'altra, sono rispettate per iriguardi dovuti al padrone, ma per le persone addette al servizio di dovida padrone, ma per le persone addette al servizio dell'ambacciata vi sono ragioni d'interesse politico per metterle sotto la protezione del dritto delle genti, e far loro godere parte delle prorative concesse al ministro setsoso. Giò è richiesto dal carattere pubbico del ministro e dalla matura della sua missione, la qualet rebbe completa sei li missitto potesse essere molestato, inquietato e turbato nell'esercizio delle sue funzioni per le persone addette al suo servizio qualora non fossoro da lui esclusivamente dipendenti.

Per tale considerazione tutte le persone destinate al servizio dell'ambasciata o della legazione, godono il privilegio dell'esenzione dalla giurisdizione locale. Il ministro dopo aver fatto riconoscere il suo carattere pubblico, suole ordinariamente, in conformità dei regolamenti dei diversi Stati, inviare al ministro degli affari esteri una nota di tutte le persone del suo seguito per far loro godore il privilegio dell'esenzione. Dopo questa dichiarazione le persone di seguito del ministro sono sottoposte alla sua guirrisdinone, affituche non possono vivere in uno Stato d'indipendenza assoluta ed avere la libertà di abbandonarsi senza timore a qualunque disordine (1).

<sup>(1)</sup> Grotius, Lib. II, Cap. XVIII, § 8. — Bynkershoek, Cap. XV, XX. — Vattel, Liv. IV, Chap. IX, § 3120-123. — Martens, Précis, Liv. VII, Chap. V, 21 § 9, chap. IX, § 234-237.

La giurisdizione che il ministro può esercitare sulle persone del guo seguito dev'essere intesa noi suoi giusti limiti come tutte le altre sue seprengative; essa suppone sempre una delegatione formale del sovrano seuta della quale il ministro uno portrebbe esercitare alcuna giurisdizione, e dovrebbe inviare le persone del suo seguito ai tribunali del proprio paese. In ogni modo nè il suo sovrano et quello presso cui è accreditato potrebbe permettere al ministro di esercitare nella suo casa una giurisdizione criminale, quantunque noi troviamo nella storia della diplomazia agenti che hanno preteso di esercitare fino il dritto di vita e di morte sulle persone del loro seguito.

Il marchese di Rosny, poi duca di Sully, mentre era ambasciatore straordinario della Francia in Inghilterra, condannò a morte un gentiluomo del suo seguito che avea commesso un omicidio, e domandò alla pubblica autorità gli strumenti ed il carnefice per eseguire la sentenza. Questo fatto eccitò a Londra grande rumore, ed in seguito convenne rilasciare il colpevole agl' Inglesi per essere giudicato secondo le loro leggi (1). Nella pratica attuale l'autorità del ministro è limitata e ristretta nei suoi giusti confini, e ordinariamente la giurisdizione sulle persone del suo seguito è riservata ai tribunali della sua patria. La giurisdizione concessa al ministro è quella detta propriamente giurisdizione volontaria e graziosa, e quando egli è debitamente autorizzato con un mandato del suo governo può ricevere i testamenti, legalizzare i contratti e gli atti dello stato civile, fare apporre i sigilli e simili. Però tutti questi atti non possono avere valore presso i tribunali dello Stato in cui il ministro risiede se non con quelle norme generali stabilite pei contratti fatti in territorio straniero.

Circa poi la giurisdizione contenziosa civile o criminale riflettiamo che quando la sentenza del ministro doveses avere il suo effetto nel territorio dello Stato in cui il ministro risiede, i tribunali non portebbre essere obbligati a riconoscere la sentenza se non con quelle eccezioni fatte per la ricognizione delle sentenze pronunciate dai tribunali stranieri.

Nel caso che una persona addetta al servizio dell'ambascitat commetesse un delito, è necessario distinguere se il delito fu commesso fra le pareti della legazione o fuori di esse. Nel primo caso il sovrano del luogo non ha alcun dritto di far giudicare il colepvole, nè può dimandare l'estradizione; esso dev'essere giudicato dai tributali della sua patria, e il ministro può iniziare il processo, fare utti gli atti d'istruttoria e inviare il reo per essere giudicato dai proprii tributali. Vuoltora poi il delitto sia stato commesso fuori delle partio della legazione il sovrano del luogo può domandare al

<sup>(1)</sup> Mémoires de Sully.

ministro l'estradizione, e il ministro è obbligato ad accordarla. Qualora per l'istrazione del processo fosso necesario di sottoporre all'interrogatorio le persone del seguito del ministro, in tal easo è conveniente richidere il ministro per mezzo del segretario degli affari esteri, perchè faccia comparire innanzi ai tribunali le persone chiamate a fare testimonianza, ovvero incaricare il ministro stesso di ricevere la deposizione del testimone innanzi al segretario della legazione e rimetterla poi in debita forma all'autorità che la richiedo.

Al ministro si accorda ancora la facoltà di rilacciare i passaporti quali si devono considerare come un certificato della mazionalità e dell'identità della persona del portatore. Però quando si tratti di passaporto accordato ai connazionali che vogliono ritornare nella loro patria, il ministro può rilacciarlo ed è competente, perchè in tal caso devendo il passaporto essere riconosciuto dalle autorità locali del passe in cui arriva l'individuo, l'autorità del ministro inviato da quello Stato è sufficiente a documentage l'identità della persona. Ma qualora si tratti di suddito stranieri o diretti a luoghi diversi, il ministro dere mettersi d'accordo colle autorità della patria a cui il suddito appartiene.

#### CAPO OTTAVO.

## Del dritto di esercitare il proprio culto.

Il dritto che ha il ministro di esercitare liberamente il cullo secondo la propira religione, non è fondato sulla natura della sua carica, che non importa necessariamente l'esercizio degli atti di religione. Noi diremo piuttosto che questo diritto è fondato sul dritto naturale e sulla libertà di coscienza, secondo la quale ogni individuo può scepliere la religione che è più conforme ai suoi bisogni ed alle sue convinzioni, e può esercitare il culto proprio della religione da lui scelta; e poiché può succedere che nel passe in cui il ministro risieda, non vi sieno sempre chiese e sacerdoti per esercitare il pro-

<sup>(1)</sup> Vedi Bynkershoek, De judie. compet. legat., Chap. XV-XX. — Heffter, Droit inter., § 216. — Martens, Guided diplomatiques, T, I, § 28. — Ferreira, Supplements an guide diplomatique, § 28. — Whoaton, Éléments, T. I, § 16.

prio culto, perciò il ministro avendo per dritto di natura la podestà di seggliere il culto, ha per dritto convenzionale il privilegio di avere una cappella propria nell'interno della sua casa, di avere il proprio cappellano e di escreitare liberamente il suo culto indipendentemente

da qualunque sorveglianza delle autorità locali.

I pubblicisti, i quali hanno voluto sostenere che il dritto del ministro ad esercitare il suo culto sia fondato sul dritto positivo, si sono ingannanti, concedendo all'autorità civile dello Stato una giuristicone sulla coscienza che noi riteniano un santuario sacro ed inviolabile, e del tutto indipendente dall'autorità politica. Se il ministro colle sue pratiche di culto volesse turbare i Pordise pubblico il autorità civile potrebbe intervenire, non per impedire direttamente il culto, ma per presenire il pubblico disordine che esso caziona, ma quando il ministro non attenta in alcuna guisa al dritto delle persone, no diende l'ordine pubblico, il volere impedire a lui di esercitare nelle pareti domestiche il culto che crede, sarabbe arbitrario ed ingiusto, e perciò noi sosteniamo che la facoltà a lui concessa non è un favore dato pel carattere pubblico da cui è rivestito, ma la ricognizione di un suo dritto incontrastabile.

Secondo i trattati stipulati colle potenze barbare, sopratutto per assicurare al ministro il pacifico esercizio del suo culto noi troviamo che tale facoltà si concedeva con certe riserve. Il ministro per esercitare il suo culto poteva avere una cappella privata ed un cappellano per amministrare i sacramenti, ma non poteva avere una cappella pubblica nè esercitare alcuna pratica di culto fuori delle pareti domestiche, come processioni ed altre solennità clamorose, ne fare uso delle campane e simili. Il cappellano poi poteva esercitare il suo ministero in privato, ma non poteva mostrarsi in pubblico con gli abiti proprii del suo Stato, nè poteva fare proseliti per la sua religione, ne amministrare i sacramenti a persone diverse da quelle addette al servizio della legazione. Secondo gli usi moderni, essendo il principio di tolleranza religiosa più largamente accettato, i governi non proibiscono lo stabilimento delle cappelle pubbliche, e quasi tutte le legazioni hanno una cappella propria per escreitare il culto religioso in quegli Stati, in cui non si professa pubblicamente la religione della nazione dell'agente diplomatico.

Per le pratiche di culto poi sono proibite quelle solamente che offonderebbero l'ordine pubblico o la legge ossituzionale del paese, ma non è proibito ai conazionali che dimorano nello Stato di residenza del ministro di frequentare la sua cappella per escritarvi il culto, nè ai cittadini stessi che volessero seguire la religione del ministro s'impone l'obbligo di non entrare nella sua cappella per

Tutte le quistioni elevate dai pubblicisti circa l'esercizio del culto se, cioè, gli agenti diplomatici di ordine inferiore potessero tenere anche una cappella propria, se alla parteuza del ministro per congodo, poissero continuare nella sua capella le pratiche di culto e
simili, noi le riteniamo del tutto imutili. Se la concessione di esercitare il proprio culto dovesse considerarsi come un privilegio dell'agente diplomatico, noi potremmo tener conto delle discussioni fatte
per investigare se agin agenti di ordine inferiore competa questo privilegio, che indubitatamente competa all'ambasciatore, ma avendo considerato la facoltà di esercitare il culto come poggiato sul dritto naturale, noi possiamo stabilire generalmente che quallunque sia l'ordine e la dignità dell'agente potrà esercitare il suo culto perché
questo è un diritto dell'uomo, non un privilegio del diplomatico (1).

#### CAPO NONO.

Del dritto del ministro negli Stati presso cui non è accreditato.

Tutto quanto abbiamo detto finora circa i dritti e privilegi di cui può godere il misitor pubblico e sulla protezione che a lui si accorda dal dritto delle genti, può valere solamente, parlando a rigore, nello Stato presso cui l'agente è accrediatto. Le terze potenze sul territo-torio delle quali il ministro deve passare per recarsi al luogo di sua destinazione non sono obbligate a riconoscere le peregative annesse alla sua dignità ed alla sua missione, perchè non avendo il ministro alcun titolo per stabilire il suo carattere pubblico nello Stato presso cui non è accrediato, non può pretendere all'esercizio di quei dritche sono un'acmente annessi al carattere pubblico da cui è ri-

Non voglia credersi però che gli Stati presso cui il ministro non è a carreditato non sieno obbligati ad avere verso di lui alcuni riguardi dovuti alla dignità da cui è rivesitio, e che debbano accordargli so-lamente quella protezione che secondo la legge del dritto si accorda sempre a qualunque viaggiatore straniero. L' interesse generale che

FINER

De Real, Science du gouvernement, T. V, Chap. I, sect. 7 — Martens Precis, Tont. 2, § 222-225 — Guide diplomatique — Ferreira, Supplement, § 35 — Rabac, Introduction général à l'étude du droit, Pag. 191.

la libertà del commercio diplomatico ed il rispetto reciproco degli Stati sia favorito soprattutto nel tempo di pace, consigliano per una tacita convenzione, ad usare anche verso il ministro non accreditato quei riguardi che la convenienza e la cortesia impongono.

quei riguardi che la coordenenza e la cortesia impongono. Nel determinare quale sia il rispetto e la protezione che deve accordarsi ad un ministro pubblico da un Stato presso cui egli nono
accreditato si non divisi di opinione i pubblicisti. Tutti ammettono gesagio innocente per qualturque Sato, con più ragione lo si deve al
ministro di un savrano, che è incariato di esecuire di ordini del

neralmente che come a qualunque privato si deve accordare il passagio innocente per qualurque Sato, con più ragione lo si deve al ministro di un sovrano, che è incaricato di eseguire gli ordini de suo governo, e di trattare gli affari della sua nazione. Il ministro pubblico perciò senza autorizzazione del sovrano può altraversare il territorio dello Stato, e fermarsi nelle principali città. Solamente nel caso in cui vi siano giuste ragioni per so-pettare delle intenzioni del ministro nel suo viaggio, o che si possa tenere che il ministro abusi della facoltà concessagli di entrare nel territorio di uno Stato per tramare qualche cosa a suo danno, in tal caso si può a lui negare il passaggio.

Nella pratica, quando non vi sono ragioni per sospettare della leallà dello Stato e delle pacifiche ed oneste intenzioni di un ministro, a lui non solo si accorda il libero passaggio, ma gli onori dovuti alla sua carica, quando i due Stati sono in relazioni amichevoli. La dificoltà ed il disparere dei pubblicisti si manifesta nel determinare se il ministro debba godere del privilegio dell' inviolabilità negli Stati edi quali passa. La mistione è trattata dal Wheaton il quale riferi-

sce le diverse opinioni sul proposito.

Secondo il Grozio ed il Bynkershock l' inviolabilità dell'ambasciatore sotto il dritto delle geni obbliga solamente lo Stato presso cui è accreditato. Secondo questo principio qualora l'ambasciatore ricevese un'offesa in uno Stato principio qualora l'ambasciatore ricevese un'offesa in uno Stato presso il quale non è accreditato, l'offesa si potrebbe considerare solo come una violazione del dritto di passaggio inoffenisvo. La circostanza del carattere e della dignità del personaggio offeso aggraverebbe notabilmente la sua natura, ma noptrebbe in ducun guisa considerarsi come un attentato, al dritto delle geni, che protegge gli agenti diplomatici assicurando loro speciali programa. La Stato perciò dell'ambasciatore offeso potrebbe considerari come un'o montante dell'ambasciatore come un'o nota alla dignità nazionale, perchè l'ambasciatore come un'o nota alla dignità nazionale, perchè l'ambasciatore nello Stato presso cui non è accreditato non è rivestito di alcun carattere pubblico, e deve considerarsi come un viaggiatore.

Lo stesso Bynkershoek in conformità del principio proposto sostiene che qualora l'ambasciatore commettesse nello Stato per cui passa un delitto comune sarebbe punibile e giustiziabile dalle autorità locali, le quali eserciterebbero su di lui la giurisdizione civile e criminale nello stesso modo che l'esercitano su tutti gli stranieri che devono un'obbedienza precaria allo Stato in cui si ritrovano. Ne noi sappiamo combattere l'opinione del Brukershoek anzi ci uniforniamo assolutamente, perchè avendo fatto derivare tutte le prerogative dell'agente diplomatico dal carattere pubblico da cui è rivestito, dobbiamo ammettere come conseguenza che esse non possono no possono

valere, dovc il carattere pubblico non è stabilito.

Motto opportuna sembra al nostro proposito la distinzione fatta dal Merin. Qualora un ambasciatore attraversi uno Stato da ambasciatore, ossia dopo di avere fatto annunciare di essere rivestito di uncarattere pubblico al sovrano territoriale el avere ottenuto il permesso di passare come tale, in tal caso avendogli il sovrano dello Stato accordato il permesso, assume tactiamente l'obbligazione di riconoscore l'ambasciatore come se fosse stato inviato a lui stesso, e di usare verso di fui quei riguardi dovuti alla sua dignità. Ma se l'ambasciatore attraversi lo Stato senza di questo permesso, egli non può pretendere altro che la protezione che deve accordarsi a qualunque viaggiatore, e perciò quando si verifichino a suo riguardo tali cause che sarebbero sufficienti a premettere l'arresto di un altro individuo privato, egli potrebbe essere arrestato senza tener conto della sua inviolabilità (f).

Dal già detto, noi possiamo conchiudere che gli attentati commessi contro un agente diplomatico nello Stato presso cui è accreditato, devono giudicarsi coi generuli precetti della giustizia ordinaria e non gli con quelli del dritto delle genti. Noi troviamo infatti conforme alla nostra opinione quella del Wicquefort che è uno dei più forti sostenitori delle prerogative degli ambasciatori. Facendosi ggli a discorrere dell'assassinio del ministro del re di Francia, Francesco I, sulle terre dell'imperatore Caro V dice, che benché potesse considerarsi come un omicidio atroce, non portava alcun attentato al dritto delle genti per quello che si riferisce al privilegi degli ambasciatori (2).

Gli stessi principii esposti pel dritto d'inviolabilità si possono appicare agli altri privilegi di cui sono rivestiti gli agendi diplomatici, i quali non si possono far valere nel territorio dello Stato presso cui il ministro non è accreditato, a menoche lo Stato stesso non voglia rispettarii per cortesia. Così il ministro non può pretendere la esancione dalla vistia doganale, e la francibia dell'imposta, a menoper confermare le buone relazioni amichevoli collo Stato de cui esso è inviato.

F firm of a Google

<sup>(1)</sup> Merlin, Repertoir ministre public., sect. V, § 3, Pag. 4-12. (2) Wicquefort, De l'ambassadenr, Liv. I, § 20.

Avendo dimostrato come il ministro pubblico ha il dritto di ottenere il passaggio innocente pegli Stati presso cui non è accreditato, e che il sovrano deve concedere il passaggio ed accordare a lui la protezione che secondo la legge deve accordarsi agli stranieri, passiamo ad esaminare un'ultima ipotesi, che cioè lo Stato per cui deve passare il ministro pubblico si trovi in guerra collo Stato da cui il ministro è inviato, in tale caso domandiamo noi, può rifiutarsi a lui il permesso di attravesare lo Stato? ed arrestarlo come nemico?

Alla prima parte della quistione proposta noi rispondiamo che quali possano essere le relazioni fra i due Stati, non può negarsi al ministro quella libertà che si concode agli altri cittadini. Lo stato di guerra in cui può trovarsi lo Stato che il ministro attraversa o collo Stato da cui è invisto o con quello a cui è diretto, non può essere un motivo sufficente per impedire a lui l'esercizio delle sue funzioni. Se lo Stato per cui deve attraversare ha giuste ragioni per sopettare della condotta del ministro, può prendere tutte le precauzioni necessarie o fiar vigilare il ministro nel suo viaggio, e punirlo qualora commettesse un attentato contro l'ordine pubblico, ma finche il ministro men commetta adant atto di ostitui, deve considerarsi ministro men persona pacifica, ne deve impedirsi a lui di recarsi al suo fessimo persona pacifica, ne deve impedirsi a lui di recarsi

Nel fatto noi troviamo che la libertà degli ambasciatori non è stata sempre rispettata quando lo Stato de dovea attraversare non era in relazioni amichevoli con lo Stato da cui il ministro era inviato o a cui era diretto; ma come riflette bene il Martens, la condotta tenuta da diversi governi, i quali in certe circostanze si sono condui autorizzati di rinitare il passaggio sul loro territorio ad un ministro pubblico, obbligandolo a ritornare sugli stessi suoi passi, non ministro pubblico structura della discontine della condoca della discontine della condoca della condo

Molto meno poi si può ammettere l'arbitrio di fare arrestare il ministro di uno Stato con cui si è in guerra, questo sarebbe un atto di violenza arbitrario che offenderebbe il dritto che ha ciascuna nazione di farsi rapprescontare all'estero dagli agenti diplomatici.

Noi non animettiamo altro dritto nel sovrano che si trova in ostilità con quello da cui il ministro è inviato o a cui è diretto, che di prendore tutte le precauzioni opportune per impedire che il ministro abusi del passaggio che a lui si accorda. Nel Messico gli amba-

<sup>(1)</sup> Marteus, Guide diplomatique (4 édite.) § 36.

sciatori sono rispettati qualunque sieno le relazioni del loro Stato con quello che attraversano, però essi non si possono allontanare dalle grandi strade e penetrare nell'interno di un paese sotto pena di perdere il loro privilegio. Questa risera no ila troviamo ragonevole nel tempo di guerra per impodire che s'inviano spie a conoscere la situazione interna di uno Stato, facendole viaggiare colla divisa di agenti diplomatici. Così mentre si trattava la paec al famoso congresso di Westphalia in mezro al rumore delle armi e dei combattenti, i corrieri che i plenipotenziarii ricevevano, avevano le loro via esgnate, fuori delle quali i loro passaporti non erano valevoli.

Queste e simili precauzioni noi possiamo accettarle come ragionevoli per prevenire gli abusi ed i danni che uno Stato può avere giusta ragione di temere nel caso di guerra, ma le violente arbitrarie noi non possiamo giustificarle e le combattiamo come contrarie alla legge della giustifica.

### CAPO DECIMO.

Dei consoli e delle loro prerogative.

Tutte le prerogative di cui abbiamo tenuto parola, finora si applicano indistintamente a tutti gli agenti diplomatici, tranne qualche piecola differenza che si riferisce ali gradi di onorificenza dovuta
ai ministri di prina classe ed agli ambasciatori. Noi perciò non cocuperemo particolarmente dei diversi ordini degli agenti diplomatici e ci contenteremo solamente di parlare dei consoli che formano
un'istituzione speciale.

Una grande quistione si elevò tra i pubblicisti del XVII e XVIII e XVIII secolo per determinare se i consoli fanno parte della gerarchia degli agenti diplomatici, e se devone considerarsi come ministri publici. Il Wiquefort considera i consoli come agenti commerciali. Il Yattel, il Martens ed il Kiüber, seguendo l'opinione del Wiquefort hanno negata ai consoli la qualità di agenti diplomatici. La stesso pinione è stata seguit dad Wheaton e dal Foelix. Gli autori moderni però tra i quali citiamo Steck, De Clerck, de Cussy ed altri riconoscono nei consoli il carattere di ministro pubblico.

Se noi ci facciamo a considerare l'origine e lo scopo di tale istituzione dobbiamo riconoscere che essa fu stabilita per facilitare e proteggere le relazioni commerciali dei sudditi nazionali coi sudditi stranieri. La sua origine rimonta all' epoca più remota, quando il commercio superando grandi ostacoli per assicurare la sua esistenza, era obbligato ad espatriare in suolo straniero per allargare le sue risorse. Fin d'allora essendosi conosciuto il bisogno di un regime speciale per le transazioni marittime, e mancando una legge propria per risolvere le controversie che si elevavano sul mare, si stabilirono magistrati proprii per giudicare le controversie che sorgevano tra i mercanti stranieri, e poichè la giurisdizione locale si considerava come delegata dal signore del luogo in cui si esercitava, perciò i sovrani stessi cominciarono a stabilire i magistrati per giudicare le cause commerciali. Tali magistrati furono conosciuti col nome di telonarii, priores mercatorum; siniores, e troviamo una legge dei Visigoti, la quale si esprime così: Dum transmarini negotiatores inter se causam habuerint, nullus de sedibus nostris eos audire presumat, nisi tantummodo suis legibus audiantur apud TELONARIOS suos (1).

A misura che il commercio estese i suoi limiti, e colla navigazione creò unovi centri di relazioni e di scambio, si sendi il bisogno di garantire gl'interessi dei commercianti, e di allargare i privilegi e le concessioni loro accordate. Questo bisogno divenne una necessità imperiosa dopo l'avvenimento delle crociate, le quali considerate sotto l'aspetto politico ed economico, furono eminentemente favoreroli ai progressi del commercio.

I crociati aprirono nuove vie, stabilirono nuovi mercati, allargarono le relazioni ed i centri, e per assicurare un lungo frutto delle loro conquiste seminarono su tutte le coste della Siria, dell'Asia minore, del mare Egeo, del mar Nero le loro colonie, le quali diventarono gli scali per le relazioni coll' Oriente. Cosf fra gli orrori delle guerre si stabilirono nuovi legami fra i peopli, ed essendo prevalso da per tutto il costume pieno di umanità di lasciare ciascono sottoposto alla legge della sua patria, questo principio si trovò d'accordo coi bisogni speciali del commercio. I commercianti domandarono di essere giudicai dia giudici della loro patria, non potendo avere confidenza in quelli stabiliti dai sovrani locali, e il fantismo musulmano non si rifuti di concedere un privilegio inoflensivo, che consisteva ad avere per protettori e per giudici alcuni individui della propria nazione.

In tal modo furono stabiliti i consolati nelle città conquistate dai

<sup>(1)</sup> Lib. XI. eit, III, § 2. — V. Miltitz, Manuel des consuls, Tom 1, Liv. 1, Chap. 11.

crociati, ed in seguito nelle altre città di Europa, in modochè dopo poco tempo tutte le città commerciali dell' Egitto, della Siria, dell'Asia minore e dei paesi barbari ebbero i consoli, i quali aveano la missione di proteggere i loro nazionali in paese straniero, e di de-

rimere le differenze che sorgevano tra loro.

Tale infatti fu al medio evo il duplice carattere dell'istituzione dei consolati. Essi erano una diramazione dell'autorità della loro patria lontana, ed avevano un potere delegato per aiutare i connazionali per appoggiarli, per consigliarli e dirigerli: formavano inoltre una specie di magistrato speciale per risolvere le controversie che sorgevano fra loro in materia di navigazione e di commercio facendo o da arbitri, o da giudici. Qualche volta la loro competenza si estendeva pure al criminale, e quando essi sentenziavano come giudici dovevano farsi assistere dai consiglieri, i quali giudicavano in conformità dei principii di equità e della morale pratica. Essi non avevano una legge certa, perchè il dritto marittimo non ha potuto stabilirsi prima del secolo XVII, e si servivano delle consuetudini, degli statuti e dell'analogia, tenendo conto delle risposte dei giurisperiti; in modochè possiamo dire col Pardessus, che in questo ramo del dritto, la giurisprudenza ha preceduta ed ha formata la legge (1).

La giurisdizione concessa ai consoli quando si esercitava su di un territorio coloniale si considerava come l'efletto del dritto che competeva a ciascun sovrano di delegare il potere giudiziario, ma quando si esercitava in territorio straniero non poteva esercitaris senza una concessione privilegiata del sovrano locale. Il permesso di stabilire i consolati, era perciò regolato dai trattati e dalle convenzioni. Una volta però ottenuto il privilegio l'ordine naturale delle competenze era derogato sonza che vi losse bisogno dell'ezgouettu el sovrano

locale per ciascun giudizio particolare.

A misura che le întraprese commerciali e maritime si allargarono en Mediterroneo en el Baltico, i sovrani dei passi interessuti in queste spedizioni cercarono di allargare i privilegi concessi ai consoli, per garantire i loro sudditi, e per ingrandire la loro potenza all'estero. Così fecero i Veneziani e i Genovesi per divenire a Costantinopoli più potenti dell' imperatore, e la tega anesatica per domirare le istituzioni e le leggi della Scandinavia, e stabilire la sua
potenza nel cuore di quel reame, si servi del mezzo di accrescere a
poteo a puco la potenza dei consoli. Da ciò prevennero cause frequenti di conflitto con le autorità locali, e l'opposizione fatta a tale
istituzione che offendeva la giurisdizione locale.

<sup>(1)</sup> Pardessus, Collection de lois maritime, T. III, pag. 223.

Nell' epoca moderna essendosi consolidato il potere monarchico, l'istituzione dei consolati dovea naturalmente considerarsi come un usurpazione alla libertà ed all'indipendenza della sovranità territoriale, e si cominciò a manifestare da per tutto la generale tendenza di assoggettare il commercio degli stranieri alle leggi ed ai tribunali locali. Sorsero perciò i magistrati speciali di commercio che surrogarono il potere consolare, e i consoli perdettero il privilegio di giudicare le controversie commerciali. L'uso di affidare ai consoli le funzioni diplomatiche, ammesso dai sovrani prima che si stabilissero le missioni permanenti, fu abolito pure collo stabilimento delle missioni diplomatiche permanenti, le quali rappresentarono in una ma-niera più diretta e più efficace gl'interessi commerciali della propria nazione, in modoché la potenza e l'importanza dei consoli scemò molto. L'istituzione però non fu abolita, e si conservò per tutelare gl' interessi locali del commercio straniero, per difendere i nazionali innanzi alla autorità del luogo e per dirigergli, assisterli e tutelarli in qualunque circostanza. In tal modo l'istituzione dei giudici consolari del medio evo si è trasformata in quella di semplici agenti incaricati di certe attribuzioni di polizia sui loro connazionali (1).

Nello stato attuale di cose i consoli non sono solamente mandatarii scelti dai commercianti di un paese per rappresentare e tutelare i loro interessi in paese straniero, nè sono inviati dalle corporazioni commerciali come una volta, ne sono semplici arbitri per risolvere le disferenze che possono sorgere nella pratica commerciale: essi sono i rappresentanti dell'autorità pubblica che loro delega il potere di proteggere presso le autorità straniere non solo gl'interessi individuali dei sudditi, ma gl'interessi dello Stato stesso nella latitudine maggiore o minore, e secondo la maggiore o minore confidenza che loro è stata accordata dal proprio governo: essi formano perciò una speciale categoria di agenti diplomatici incaricati della difesa degl' interessi commerciali del loro paese. Noi conveniamo che essi devono considerarsi come agenti di ordine inferiore, perchè essi non sono accreditati presso il sovrano, ma presso le autorità supariori del governo del paese in cui sono destinati ad esercitare le loro funzioni, ma nella stessa guisa che gl'incaricati di affari quantunque non sieno accreditati presso il sovrano sono pur nondimeno agenti diplomatici, così i consoli essendo rivestiti di un carattere pubblico devono considerarsi come parte del corpo diplomatico.

<sup>(1)</sup> V. Militis, Manueldes Coaml, T. I., Liv, I.— De Clerck et Vallat, Guide pratique det consulats, T. I.— Cusy, Dictionsaire du diplonatie et des coassis — Steck, Sisses sur les coassis. — Heffer, Ports international, pag. 240, — Mosch, Druit commercial, Liv, II, tit. I.— Martons, Guide diplomatique, Chap. XII, § 71.— Vattel, T. I.— Dallor, Jurispir, peser. F. coassis.

Le ragioni addotte da alcuni pubblicisti che vorrebbero escludere i consoli dal numero degli agenti diplomatici sono insufficienti e poco fondate. Infatti la differenza della forma del diploma del console da quello del ministro accreditato non può stabilire una differenza specifica tra il console e gli altri agenti diplomatici in modo da escludere i consoli dal loro corpo. Anche il diploma dell'incaricato di affari è diverso da quello dell'ambasciatore, eppure non si sostiene che l'incaricato di affare non appartenga al corpo diplomatico.

Pel console vi bisogna l'exequatur del sovrano del luogo, perchè possa esercitare le sue funzioni, ma noi riflettiamo che i diplomatici di qualunque ordine hanno bisogno di essere ammessi dal sovrano del pases presso cui sono accreditati, senza di che non potrebbero esercitare le loro funzioni.

Egli è certo che nei luoghi in cui non vi sono le ambascerie o le legazioni permanenti, i consoli stessi sono incaricati di trattare col ministro degli affari esteri del paese in cui risiedono, essi rilasciano i passaporti ed esercitano le funzioni diplomatiche nei limiti delle istruzioni e dei recolomenti del loro governo.

Che se queste funzioni sono esercitate dal ministro residente, quando nel luogo in cui dimora il console è stabilita una legazione, ciò succede perchè ogniqualvolta si trovano nello stesso luogo due agenti diplomatici, l'uno di ordine superiore e l'altro inferiore, questi uno esercita le sue funzioni che nel caso di assenza o di lontannaza del princo. Senza allugarci in una quistione inutile, essendo indubitato che il console è rivestito di un carattere pubblico, noi non sappiamo escluderio dal corpto degli agenti diplomatici e siamo obbligati a considerarlo nell'ordine inferiore della gerarchia diplomatica.

Passando ora a discorrere delle attribuzioni e delle prerogative dei consoli, notiamo primieramente che un console straniero non può entrare nell'esercizio delle sue fiuzioni prima di essere stato accettato dal governo dello Stato a cui è inviato. Questa accettazione si chiama ezequature el è data dal ministro degli affari esteri entificata al tribunale di comencio. L'exequature da Salamente al console la facolta di usare dell'autorità di cui esso è rivestito direttamente dal proprio governo, e che non può esercitare, primache al console la facolta di usare dell'autorità di cui esso è rivestito direttamente dal reporto proprieso con il mistato domitte, scribi di console della di console della console della

<sup>. (1)</sup> Casaregis, Discorsi, 175, pag. 36.

Il titolo degli agonti consolari varia secondo l'estensione e l'importanza delle loro funzioni. Quando le loro stribuzioni si estendono a tutto un territorio abbracciando le diverse piazze di commercio che vi s'attrovano, sono chiamati consoli generali, quando poi le loro attribuzioni sono più ristrette, prendono il nome di consoli semplicemente o di vice consoli e di suppotenti.

Le prerogative di cui essi godono sono principalmente l'immunità personale, e la libertà nell'esercizio delle loro funzioni. Essi godono altresì nel paese in cui risiedono alcuni privilegi analoghi a quelli dei ministri pubblici, ma meno estesi. Sotto il rapporto politico, essi sono sotto la garanzia del dritto delle genti in tutto quello che si riferisce alla sicurezza e libertà della loro persona e all' inviolabilità del loro ufficio, ma essi non possono pretendere l'esenzione dalla giurisdizione civile e criminale per le obbligazioni civili contratte, o per i delitti commessi nel paese in cui dimorano. La ragione di questa differenza tra il console ed il ministro pubblico è fondata sul carattere pubblico da cui sono rivestiti e sull'autorità che rappresentano. Il ministro pubblico, inviato dal sovrano stesso, lo rappresenta all'estero e gode in parte delle immunità ed dell'inviolabilità, di cui godrebbe il sovrano all'estero: il console al contrario non è inviato per rappresentare il sovrano e la nazione all'estero, ma per proteggere gl'interessi commerciali, e perciò mancano per lui i motivi per accordargli il privilegio della esterritorialità concesso ai mi-

nistri perchè rappresentano il sovrano e la nazione (1). Dal già detto siegue, che i consoli non possono essere giudicati innanzi al tribunale del paese in cui risiedono per tutti quegli atti che essi compiono nell'esercizio delle loro funzioni in conformità degli ordini è delle istruzioni ricevute dal governo da cui sono delegati. Sotto tale rispetto essi sono sotto la protezione del dritto delle genti, e se il governo in cui risiede il console si sentisse offeso da tali atti, la riparazione deve dimandarsi colle vie diplomatiche e con i mezzi da noi accennati nella seconda parte, non mai far giudicare il fatto dai tribunali, i quali non possono conoscere i rapporti delle nazioni, ne giudicare l'operato dei loro sovrani o dei loro mandatari. Per tutto quello poi che non si riferisce all' esercizio delle loro funzioni i consoli sono giustiziabili, e possono contro di essi usarsi tutte quelle vie di esecuzioni lecite contro gli altri stranieri. În ciò bisogna tener conto dei trattati esistenti, coi quali qualche volta si accordano ai consoli alcuni privilegi a reciprocità, nel qual caso le vie di esecuzione contro il console devono essere limitate a norma del trattato esistente.

<sup>(1)</sup> Foelix. Droit international, pag. 275: - Borel, Des coasuls, pag. 39, n. 2,

Passando a discorrere delle attribuzioni dei consoli, secondo le legislazioni moderne, notiano che i trattati conchiusi tra le diverse potenze per determinare le prerogative, le immunità e le attribuzioni dei consoli sono generalmente incompleti.

Chi volesse conoscere partitamente l'enumerazione degli cditti, delle ordinaize, dei decreti e regolamenti di ciascuna nazione, riguardo ai consoli ed alle loro attribuzioni, potrebbe leggere il Cussv. che se ne occupa di proposito (1). Noi ci contenteremo solamente di notare le più principali funzioni degli agenti consolari, e quelle che sono

generalmente ricevute dall'uso delle nazioni.

I consoli devono proteggere i nazionali, ed in qualche modo essi potrebbero climanarsi i tutori dei loro compatriotti, e i capi dei cititadini della loro nazione residenti nel paese di loro dimora. Essi secretiano su di loro una polizia di sorvegilanza ed anche di repressione nei limiti determinati dal trattato fatto col sovrano nel di cui territiori risedono, e dalle leggi e regolamenti del loro proprio paese. Le loro funzioni amministrative hanno una grande importanza por quanto si riferisee calla marina mercantile.

Essi devono vigilare per la stretta osservanza dei trattati di commercio e di navigazione tanto pel governo presso il quale risiedono, quanto per la nazione che rappresentano: e se viene ad essere turbata la buona intelligenza, essi devono fare presso le autorità competenti le rimostranze necessarie per ristabiliria. Oltre alla protezione che essi devono accordare ai connazionali, devono essi esercitare diversi ufficii attributii a diversi funzionarii. Essi devono gilare per tutto quello che si riferise al regime dei marinai e dei naufragi; essi ricevono i rapporti dei capitani; fanno arrestare i disertori ripatriano i marinai congodati.

Essi devono soccorrere coi loro consigli i commercianti cd i marinai della loro nazione che loro domandano assistenza.

Sono altreal investiti di una specie di giurisdizione volontaria nei limiti stabiliti dai trattati c dalle consulettini. Essi sono in certi casi come ufficiali dello stato civile, e chiamati come tali, concorrono colle autorità del passe in cui risiedono per constatare la noscita, il matrimonio, la morte. In caso che un nazionale morisssenza eredi presenti sul luogo, essi, nell'interesse del'erede, fanno tutti gli atti conservatorii, come l'apposizione dei sigilli, l'inventario, ecc. Essi possono ancora rilasciare ai marinai ed ai commercianti i certificati autentici.

Essi devono aver cura di accomodare all'amichevole le controversie che possono elevarsi tra i sudditi nazionali, e tra questi e gli abitanti del paese.

<sup>(1)</sup> Phases et causes célèbres, T. I, pag. 40 e seg.

Possono inoltre esigere dalle autorità locali l'estradizione degli uomini di equipaggio fuggiti dalle navi delle loro nazioni. Per questo però è necessario tener conto dei limiti stabiliti nei trattati esistenti. Rispetto finalmente alla marina militare essi esercitano le fun-

zioni di ufficiali d'amministrazione.

Quote sono le generali attribuzioni dei consoli nelle città cristiane e civil, quelli poi stabibili negli scali d'Oriente e nelle città barbare banno una giurisdizione più estesa, e sono forniti anche di una giurisdizione contenziosa per tutte le cause civil dei sudditi della loro nazione fra loro, e qualche volta loro si accorda una giurisdizione repressiva nei casi di crimine.

Ordinariamente il potere dei consoli stabiliti in Oriente si limita a giudicare le contese che sorgono in materia commerciale tra i sudditi della patria comune. Il loro giudizio però non importa alcun eserzizio esteriore per obbligare le parti all'esecuzione, perchè ciò richiederebbe una giurisdizione che il solo sovrano del luogo perbeba eccordare. A determinare esattamente i limiti della loro giu-risdizione è necessario tener conto dei trattati sipulati con le potenzo barbare e con gli Stati d'Oriente; essa può essere più o meno estesa secondo i termini della convenzione e socondo la legge incerna e i recolamenti dello Stato che ha delegato il notere (fr.).

granto Corego

<sup>(1)</sup> V. Merlin, Répertoir. — V. Consul., § 2. — Beaussant, Code maritime, T. II. — Valin, Réglement sur l'ordin. de 1681. Tit. des consuls — Devilleneuve, Récherches faites aux archives des affaires étrangères. — Heffter, § 247. — Martens, Précis, § 48.

## SEZIONE III.º

Forme con cui si eseguisce e si compie una missione diplomatica.

In tutti i tempi si è data tanta importanza alle forme di etichetta, alle onorificarez, ai segni distintivi, dalla diplomazia sopratutto, che qualche volta l'esistenza di uno Stato si è trovata seriamente compromessa per una quistione di forma. Se in tutte le classi sociali noi troviamo che gli uomini danno tanta importanza a certe frivole apparenze imposte dall'etichetta da rendere la condotta dell' nomo civile una faccenda di pura convenzione, nell'organismo complicato ce convenzionale della diplomazia, l'importanza data al cerimoniale, ai privilegi di onore, ai segni di distinzione è stata tanta, che la naturale guaglianza è sembratu una chimera innazzi all'inguaglianza fattitia consacrata cogli usi di convenienza, colle distinzioni di onore, es col cerimoniale diplomatica.

Fortunatamente il secolo nostro, che tien conto della sostanza più che delle apparenze cerca di scuotere il giogo pesante che avea reso gli uomini schiavi della cortesia, e a poco a poco quello che finora si disse codice di conservienza, e che noi diremo meglio, formulario convenzionale di etichetta, sarà lacerato fino all' ultima pagina. Gli individui si emanciperanno anche dalle passioie delle forme, e i cui aristorcatici che facerano consistere tutta la loro grandezza nell'esigere alcune forme di rispetto e di sottomissione per non confondersi che resto del corpo sociate, comprenderanno che nei tempi attuali per non confondersi è necessario essere grande nella vita del pensiero e nella vita pratica.

L'opinione pubblicà illuminata domanda arditamente che le ineguaglianze fattirei non distrugano l'eguaglianza naturale, essa non pretende che le diverse parti dell'organismo sociale si confondano, cle anzi vuole che sieno distinte e soparate, ma le distinzioni le vuole fondate sulle qualità intrinsiche e inerenti all'individuo stesso, non sui rapporti esterii, fattizii e convenzionali; essa ammette la gerarchia, nè pretende distruggerla; ma vuole questa organizzata secondo la natura delle cose, non secondo l'ambizione e la pretensione

delle persone.

Bastino questi brevi concetti su questa materia, che troppo vivamente ci tocca, e che ci farebbe dimenticare il nostro assunto, per giustiticare la brevità con cui tratteremo quest'ultima parte a compimento del nostro trattato. Secondo i principii che noi professiamo il cerimoniale diplomatico non può meritare alcuna nostra considerazione, se non per quanto le forme sono necessarie alla sostanza delle cose. Noi non vogliamo dire che il cerimoniale debba essere assolutamente bandito, ma non possiamo nascondere il nostro dispetto nel considerare, che mentre le Corti ed i gabinetti si sono lungamente trattenuti a studiare le quistioni di forma, ed hanno perfino formulati tanti codici conosciuti col nome di cerimoniale di Corte, cerimoniale diplomatico, cerimoniale marittimo, cerimoniale di cancelleria, hanno trascurato poi di studiare e formulare un codice per determinare i dritti delle nazioni, abbandonando la condizione dei popoli in quello stato arbitrario, a cui li avea condanuati il dispotismo e la prepotenza.

Noi tralasciando perciò tutte le discussioni di qualificazioni di onori e di distinzioni, tratteremo solamente delle forme con cui il ministro secondo gli usi stabilisce il suo carattere pubblico, e del modo con

cui si adempie e si termina la missione diplomatica.

## CAPO PRIMO.

Del ricevimento del ministro pubblico e dell'udienza solenne.

Il ricevimento del miusitro alla Corte a cui è inviato, forma uno dei punti più interessanti del cerimoniale diplomatico. Noi non possiamo in questa parte procedere con principii razionali per determinare quale sia il modo e la forma con cui deve essere riceva un ministro pubblico, e gli usi sono varii secondo i tempi esecondo le consuctudini. Certo si è, che essendo il ministro rivestito di un carattere pubblico, od essendo il rappresentante della sua nazione, può esigere di essere ricevuto con quei riguardi dovuti al sovrano ed alla nazione che rappresenta.

Ordiquaiamente appena il ministro arriva nel luogo di sua destinazione presenta le sue credenziali al ministro degli affari esteri, e dimanda la solenne udienza dal sovrano. Questa può essere o pubblica o privata, secondo piacerà al sovrano, e perciò piò o meno solenni possono essere le formalità con cui un ministro pubblico potrebbe essere ricevuto.

Quando l'udienza che il sovrano accorda all'ambasciatore è solenne, egli stesso, il principe, manda la sua carrozza di Corte con la persona che deve introdutre l'ambasciatore, e questi, accompagnato dalle persone del suo segnito si reca al palazzo del re, ove ricevuto dal monarca con le forme stabilite dal cerimoniale diplomatico. Noi non vogliamo entrare nelle particolarità minuziose, le quali mon appartengono alla scienza del dritto, et ci contentiamo solamente di notare che nel ricevimento dell'ambasciatore non vi devessere nulla che offenda la dignità della nazione che rappresenta.

L'udienza formale con tutte le solennità determinate dal cerimoniale diplomatico non si accorda che al ministro plenipolenziario o all'ambasciatore: per i ministri di second'ordine poi l'uso dei sovrani

è di riceverli in udienza privata.

L'ambasciatore o il ministro nella prima visita consegna al sovrano, presso cui è accreditato, la sua credenziale, ed espone in brevi parole lo scopo della sua missione. Il sovrano risponde o fa rispondere per bocca del suo ministro degli affari esteri, e dopo questa formalità le relazioni diplomatiche tra l'ambasciatore ed il sovrano sono stabilite. Noliamo però che l'udienza formale non è necessaria al ministro per entrare nelle sue funzioni. Appena egli ha rimesso la sua credenziale al sovrano presso cui è accreditato, e questi l'ha accettata, il carattere pubblico del ministro è stabilito, e spesso succede che egli eserciul le sue funzioni, prima di essere ricevuto in forma solenne, e che il suo ricevimento è trasferito a tempo opportuno pel sovrano.

Dopo che il ministro ha fatto la prima visita al sovrano, secondo il orrimoniale di etichetta, è nel dovere di fare la visita di ecibetta al corpo diplomatico per far riconoscere la sua qualità. Noi non sappiamo vedere altro in quest'uso che una faccenda di convenzione politica, e quantunque la mancanza a tale cerimonia abbia dato ocasione a forti contestazioni, pure noi non sappiamo su quale fondamento appoggiare il voluto dovere del ministro, ed ammettiamo solamente, che per obbligo di cortesia e di civiltà il ministro deve ratificare la sua qualità al corpo diplomatico per essere riconosciuto, e per ottenere quegli nori inerenti alla sua dignità. Non mai però mancando a questa formalità se ne può fare una quistione di Stato e compromettere glirateressi della nazione.

Secondo il cerimoniale della maggior parte delle Corti, l'ambascia-

named by lacking

tore fa notificare la sua nomina agli ambasciatori ed agli altri membri del corpo diplonatico, de attende la loro prima visita che egli rende solennemente. Il ministri poi di second'ordine fanno essi la prima visita per notificare la loro qualità aggi ambasciatori. Ma queste particolarità sono forme convenzionali che appartengono più al galateo che alla scienza, e noi insistiamo nel sostenere che gl'inconvenienti che potrebbero verificarsi nell' adempiere queste formalità, non devono avere quell'importanza che la diplomazia loro ha voluto dare. Sono sempre quistioni di vanità che non devono interessare i governi rappresentati.

Le quisioni poi che si sono elevate in varie circostanze per determinare l'ordine di preminenza nelle visite di cerimonia del corpo diplomatico sono stati interminabili. Gli ambasciatori delle grandi potezze hanno preteso non solo una preminenza sugli ambasciatori delle minori potenze e su tutti i ministri di ordine inferiore, ma hanno preteso che i principi, eccetto quelli di sangue reale, e tuti gli ufficiali di Corte cedessero loro il passo. Noi ci siamo altra volta pronunciati sulla quistione di preminenza tra i diversi agenti dipomatici, e rimandiamo i lettori a quanto dicemmo nella Prima

Parte e nei capitoli antecedenti di questa.

Per togliere lutte le possibili quisitoni che nella nostra epoca farebbero vergogna ai governi, e che offenderebbero la digigità nazionale, noi pensiamo che il miglior modo sarebbe di stabilire che i ministri dello tesseso ordine debbano consideraris come eggali anche negli onori, e per determinare un ordine gerarchico quando fossero obbligati di comparire in pubblico uniti, si potrebbe tener conto dell'epoca del loro arrivo e del tempo in cui il loro carattere pubblico fu legitimato.

Per quanto si riferisce alla visita di convenienza che in uno Stato monarchico il ministro e l'ambasciatore deve fare alla regina e all'erede presuntivo del trono, noi riflettiamo che tutto riposa nelle usanze di pura cortesia, e niente può essere richiesto a titolo legale.

## CAPO SECONDO.

## Termine della missione diplomatica.

Nella stessa guisa colla quale abbiamo dimostrato che il ministro stabilisce il suo carattere pubblico, può egli terminare dall'esercizio delle funzioni a lui affidate. Avendo noi considerato il ministro come un mandatario del governo che rappresenta, la sua missione può cessare di fatto colla revoca del mandato a lui affidato.

Le cause che possono far rivocare il mandato concesso ad un mi-

nistro possono essere diverse.

1.º Quando spira il termine stabilito per la durata della missione. Così per esempio, se il ministro fosse nominato per un congresso. Compiuto il congresso, la missione s'intende compiuta.

- 2.º Quando lo scopo della missione è soddisfatto. Così se un ministro fosse nominato per stipulare un trattato di commercio e simili, colla stipulazione del trattato s' intende soddisfatto lo scopo della missione.
- Colla nomina del ministro ad altre funzioni incompatibili colla missione diplomatica.

4.º Quando per ragione di qualche violazione del dritto delle genti, e per qualche incidente sopravvenuto nel corso della missione per cui il ministro dichiari egli stesso la sua missione terminata.

5.º Per la morte o per l'abdicazione del suo sovrano o di quello presso cui è accrediato. Bisogna però notare che alla morte del sovrano, il ministro rimane sospeso nell'esercizio delle sue funzioni, non già perche rappresenta il sovrano. Egli rappresenta sempre la nazione da cui è inviato, però come la nomina del ministro e la socita della presona spetta al sovrano dello Stato, come capo del potere esceutivo, percò alla morte del sovrano, il ministro ha bisogno che le sue credenziali sieno rinnovellate, ed è percò che le sue funzioni restano momentaneamente sospese. Percò se fosse stato iniziata una negoziazione prima della morte del sovrano, le trattative possono continuare confidenzialmente collo stesso ministro colla speranas della conferma e della rattifica del sovrano, le conferma e della morte de rattifica del sovrano successora.

Notiamo inoltre che solamente il ministro di prima classe, e l'ambasciatore che è accreditato direttamente dal sovrano rimane sospeso nell'esercizio delle sue funzioni per la morte del sovrano. L'incaricato di affari poichè è accreditato dal ministro degli affari esteri può continuare nelle sue funzioni anche dopo la morte del sovrano.

6.º Quando è impossibile che l'agente diplonatico continui nell'esercizio delle sue funzioni, lo- che può succedere o perchè tra i due Stati sopravvenga una guerra; e in tal caso cessando le relazioni diplomatiche fra i due Stati manca l'oguetto della missione. Ovvero quando lo Stato presso cui è accreditato è obbligato di dare al ministro il passaporto per la sua mala condotta. Ciò può succedere solamente nei casi da noi accennati innanzi, quando il ministro violi notabilmente le leggi del pases, o congiuri in socreto contro la sicurezza dello Stato o del sovrano; in tali casi quando non vi è tempo per fare un reclamo al governo da cui è accreditate, il sovrano può fissare un termine per la sua partenza, e secondo la gravità del caso può farlo accompagiare a nocaro colla socrat fino alle frontière.

Le funzioni poi dell'agente diplomatico restano sospese solamente:

1.º Nel caso di mala intelligenza fra i due Stati, quando non

si arriva alle ostilità aperte.

 Quando sopravvengono avvenimenti importanti durante la missione, i quali rendono molto problematico la continuazione delle negoziazioni iniziate.

3.º Quando sopravvenga un cambiamento nel grado diplomatico

del ministro accreditato.

Quando il ministro è richiamato per una delle cause da noi accennate de non interrompono le relazioni amichevoli fra i due Stati, il suo richiamo è fatto con una lettera formale del sovrano o del governo, e colle stesse solenniti da noi indicate per accreditarlo presso l'estero Stato. Il ministro accreditato domanda per mezzo del ministro degli affari esteri l'udienza per pendere congedo, e nel giorno stabilito presenta la sua lettera di richiamo con la stessa formalità con cui presento la sua credenziale.

Quando il ministro o l'agente diplomatico riceve dal suo governo un avanzamento, ed è rivestito dal suo governo di un carattere pubblico più elevato di quello che egli avea, in tal caso egli deve presentare nella stessa udienza la lettera di richiamo e la lettera di reredito, colla prima egli notifica di essere richiamato come ministro, per esempio, e colla seconda notifica di essere acereditato come ambasciatore.

Quando il ministro è richiamato per disaccordo dei due governi non sempre si spediscono a lui le lettere di richiamo, e le circostanze particolari devono determinare se a lui deve inviarsi una lettera formale di richiamo, ovvero se si deve fare abbandonare la residenza senza attendere le lettere formali di richiamo. Può succedere altresi che il ministro sentendosi gravemente offeso per una lesione del dritto delle genti prenda congedo senza attendere le lettere di richiamo, prendendo sopra di sè la responsabilità della sua condotta.

Per qualunque motivo, sia rotto o sospeso il commercio internazionale fra due Stati o cessi la missione affidata al ministro, non cessa il carattere internazionale dell'agente diplomatico, il quale continua a godere per qualche tempo tutti i privilegi annessi alla sua carica, non ostante la sospensione o la fine della sua missione. Anche quando il disaccordo dei due governi giungesse a tale punto da arrivare alle ostilità prima di richiamare gli agenti diplomatici rispettivi, le persone degli agenti diplomatici sarebbero sempre sotto la tutela del dritto delle genti e sarebbe un attentato riprovevole offendere in qualunque modo le persone dei ministri per le ostilità sopravvenute. Il rispetto agli ambasciatori lo troviamo consacrato ncgli usi della più rimota antichità. Sancti habentur legati, diceva la legge romana. Nei tempi moderni, solamente i Turchi hanno qualche volta usato di tenere prigionieri gli ambasciatori per una guerra sopravvenuta e di custodirli come ostaggi, ma quest' uso barbaro ed irragionevole è ora scomparso del tutto, e nell'Europa moderna le persone dei ministri stranieri sono inviolabili anche presso i nemici.

Secondo la pratica ricevuta oggidi generalmente, quando il ministro deve cessare dalle sue funzioni o per le ostilità sopravenute o perchè richiamato dal suo governo, o perchè rinviato dal sovrano presso cui è accreditato, a lui si accorda sempre un tempo utile per potere ripatriare, e durante questo tempo si rispetta in lui il carattere pubblico, riconoscendo in lui l'inviolabilità e le altre peregative inerenti alla sua carica. Solamente quando passa la dilazione concessa al ministro per ripatriare e per riturare tutti i suio effetti dal luogo di sua residenza, il carattere pubblico del ministro cessa, ed egli rientra nella vita privata senza che vi sia più luogo a rispet-

tare in lui alcun carattere ufficiale.

Da tale momento il ministro cade sotto la giurisdizione dei tribunali ordinarii, e qualora egli volesse continuare a dinorare nello stesso luogo, è soggetto alla giurisdizione civile e criminale del pacse come gli altri cittadini. Egli non potrebbe essere giudicato sugli atti commessi durante l'esercizio della sua carica, e qualora l'azione penale contro lui fosse stata sospesa per la finzione dell'esterritorialità l'azione rimane paralizzata, ne si può intentare quand'egli abbia cessato dalla carica.

La missione diplomatica può cessare pel fatto naturale della morte del ministro. In tal caso, dovendo lo Stato rappresentato dal minirtro tutelare i suoi interessi, è prevenire qualunque indiscretezza nella casa abitata dal ministro, specialmente per le sue carte e per quanto si riferisce all' ufficio a lui affidato, perciò a lui spetta di apporre i sigilli e di fare l'inventario di tutti i beni mobili edi mimobili esistenti nella casa del ministro. Questo dirito è esercitato o da un ministro di ordine inferiore dello stesso Stato, o dal secretario di legazione. Qualora succedesse che nel luogo in cui è morto il ministro non si trovasse nè il segretario, nè un applicato qualunque, in tal caso il appositione dei signili sartà fatta per cura di un agente diplomatico di qualche potenza amica di quella carte di paratementi in ministro defundo, e possono in tal caso intervenire ancesso si ministro defundo, e possono in tal caso intervenire ancesso di contrologico. Con constituto della rocorrenne che lo formatila di tute processo si contrologico.

Per la sepoltura del ministro si ha dritto a domandare un' umazione decenie, ma non si può pretendere che sia seppelliti colle solennità e colle pompe religiose della patria del ministro, qualora non vi sia nel passe in cui risiede un culto conforme alla religiosa segulta dal ministro. Solo si può domandare che il cadavere imbalsamato sia inviato nello Stato del sovrano del ministro, o nel territorio di una terra potenza amica per farlo seppellire col rito reliritorio di una terra potenza amica per farlo seppellire col rito reli-

gioso da lui liberamente scelto.

La vedova e tutte le persone del seguito del ministro continuano a godere durante un certo tempo opportuno per la loro partenza le immunità di cui potevano godere durante la vita del ministro.

Essi possono o rinunciare entrando nella vita privata, o possono partire per la loro patria. In qualunque caso tutti i beni mobili che spettano all'erede legittimo del ministro devono essere a lui resi senza aggravarli dal dritto di mutazione di successione e di altre imposte.

Notiamo in fine che la legge con cui deve essere regolata la successione del ministro è quella della sua patria. I creditori però possono far valere i loro dritti nel paese in cui il ministro è morto.

## CAPO TERZO.

## Della maniera di negoziare.

Il ministro pubblico dovendo conservare e allargare il commercio e le relazioni dello Stato che rappresenta con quello presso cui è accreditato, dovendo tutolare all'estero gl'interessi della sua patria,

- mil 600

e negoziare nelle circosianze come rappresentante della sua nazione, ha bisogno di un'abilità e di un carattere speciale per nou compromettere gl'interessi dello Stato che rappresenta. Questa speciale abilità couosciuta col nome di arte diplomatica, è assia rara e difficiale e specialmente fino ai giorni nostri, avendo la diplomazia usate tutte le arti subdole per assicurare il proprio vantaggio con danno degli altri, molto più rari sono stati gli uomini diplomatici, quelli cioè, che hanno saputo prevenire tutti gli agguati e le fiuzioni obbligando gli altri a fare il proprio vantaggio.

Secondo i nostrì principii aveudo dimostrato che la diplomazia per conseguire il suo vero scopo deve mettersi nella via della rettitudine e deve divenire più franca, più leale, meno astuta, e meno menzognera, si può dedurre che il pregio del diplomatico, secondo ni, è ben diverso da quello volto dalla scoula antica; ma in ogni modo noi non possiamo negare che per compiere bene una missione e necessario essere fornito di un carattere speciale e possedere certe

attitudini non comuni.

Vi è anche, secondo noi, un'arte diplomatica, che non deve degenerare in arte di menzoga, nè deve servire ad una causa immorale e contraria alla giustizia, ma che deve avere per base la verità e per iscopo la difesa del dritto, e quest'arte non si acquista se non meditando sui libri della storia, e studiando profondamente la vita, eli nomini, i costumi (i to

Noi senza pretendere di stabilire i precetti necessàri ad acquistare il carattere del diplomatico, lo che spetta alla scuola della diplomatica al all'arte diplomatica, voglianto solamente notare la forma esterna con cui l'agente diplomatico deve adempiere la sua missione.

L'agente diplomatice incaricato di una negoziazione particolare presso una potenza straniera, deve principalmente aver cura di studiare profondamente lo scopo e la natura della sua missione e i

mezzi per poterla compiere.

Non basta che egli adoperi solamente una vigilanza negativa per impedire cle i dritti del suo governo siano lesi dal governo straniero, ma si richiede altresì che adoperi tutto lo zelo e l'attività necessaria perchè dal suo gabinetto nulla sia ignorato di quello che può essere utilmente conosciuto; e tutte le sue investigazioni devono essere dirette a rendere al suo governo un resconote estatto e fedele di quanto succede presso il governo in cui risiede, e che possa avere tuan relazione colla missione a lui alfidata.

Per tale ragione egli è obbligato d'inviare al suo governo i rap-

<sup>(1)</sup> V. Mably, Principes des négociations. Ouvres, Tom. V. — Pecquet, De l'art de négocier avec les souverains — De Callièrea, De la maniere de négocier avec les souverains.

porti particolareggiati non solo delle negoziazioni da lui iniziate, ma degl' incidenti che si sono potuto clevare, delle difficoltà e degli ostacoli che si sono incontrati, e di tutte le modificazioni sopravvenute nelle relazioni politiche, industriali e commerciali col governo presso cui è accreditato. Essendo moltissimi i punti di contatto fra due governi, e molteplici le circostanze che modificando le relazioni preesistenti potrebbero fare sospendere o modificare una trattativa iniziata; l'agente diplomatico non deve solamente contentarsi di rendere conto al suo governo del processo materiale della negoziazione a lui affidata, egli deve estendere le sue osservazioni su tutti quegli avvenimenti che potrebbero influire sulla politica a seguire dal suo governo, far conoscere gl'intrighi del gabinetto presso cui è accreditato, riferire le voci certe ed anche le incerte, quando sono probabilmente vcre, e fare tutte quelle riflessioni importanti che possono a lui suggerire la situazione locale e l'opinione di persone che hanno ingerenza nelle faccende pubbliche.

Da ciò si comprende quanto sia delicata la posizione del ministro pubblico e quanto difficile l'arte di compiere bene una missione di-plomatica. Il ministro deve avere un senno pratico non comune per setendere la sua vigilanza su tutto e valutare e riferire quello solamente che può interessare il suo governo, egli non deve nulla nascondera, e non deve nulla laterare; deve richiamare l'attenzione del governo sugl' incidenti che si sono verificati all'estero, ma non deve nulla esagerare per non ecciare la diffidenza e rompere le buone relazioni amichevoli fra i due governi. A fare tutto ciò con buon successo, nulla giova tanto quanto il senso naturale svilippato coll'abitudine di trattare affari importanti, la calma dello spirito, fa giusta appreziazione delle circostanze, e sopratuto la conoscenza del

carattere personale degli uomini con cui tratta.

Per menare a termine le negoziazioni speciali che formano lo scopo della sua missione il ministro può qualche volta negoziare direttamente col monarca o a viva voce o presentando a lui una memoria ragionata: o rdiniariamente però egli conferisce col ministro degli affari esteri, e coi commissarii nominati per tale scopo dal re. In tali conferenze i ministri incaricati a negoziare o si scambiano le note rispettive sulla faccenda, ovvero conferiscono a voce contentandosi di prendere nota dei punti più importanti della conversazione. Questi estratti di conversazione però non sono firmati e servono solamente per memoria reciproca per continuare le negoziazioni.

Nel menare a termine le trattative vi bisogna calma, tranquillità e prudenza. Il ministro non de' cssere troppo condiscendente, nè deve rigorosamente essere inflessibile. La sua maggiore gloria è di superare gli ostacoli ed ottenere lo scopo, ma a ciò spesso giova il temporeggiare, perchè qualche volta un avvacimento imprevisto fa

vincere ostacoli che prima scmbravano insormontabili.

1 - Lor Among

Oltre le negoziazioni propriamente dette per qualche faccenda particolare, al ministro accreditato può essere dato l'incarico altresì di partecipare al sorrano, presso di cui risiede, le comunicazioni o relative alle negoziazioni iniziate o a qualunque altro interesse fia di di nota, o a forma di lettere o di memorie qualunque, e quando si riferiscono alle negoziazioni intraprese, e sono dichiarative di qualche difficoltà sopravienuta hanno un valore negli atti e sono obbligatorie semprechè però sieno segnate.

Quando poi il ministro è incaricato dal suo governo di fare una comunicazione verbale al sovrano presso cui è accreditato, in tal caso il ministro può domandare un'udienza indicandone in maniera conveniente il motivo, e nell'udienza a lui accordata, colle forme determinate dalla legge interna dello Stato, egli può fare la comunicazione di cui è incaricato. Se poi bastasse che la comunicazione fosse fatta al ministro potrà farla in una conferenza con lo stesso.

Per quello che si riferisce alla lingua nella quale il ministro può scrivere le sue note e le sue comunicazioni ufficiali ni abilamo latto conoscere altrove la nostra opinione. Qui vogliamo solamente notare che quantunque il ministro sia libero di parlare e di scrivere nella sua lingua, per prevenire le mal'intelligenze che possono nascere neli interpretazione dei suoi conoctti, è conveniente che il ministro unisca
una traduzione nella lingua del sovrano a cui dirigo le sue note
quando voglia scrivere queste nella lingua propria. Lo stesso possamo dire per le comunicazioni verbali, specialmente se la lingua
nazionale del ministro non sia comune come la lingua francese.

Nelle comunicazioni poi col proprio governo il ministro può servirsi delle cifre, e questa pratica si usa comunemente per impedire che la corrispondenza diplomatica col proprio governo possa essere conosciuta dal governo presso cui risiede il ministro. A tale scopo i ministri sogliono avere le tavole convenzionali per tradurre in cifre i loro dispacci, per interpretare i dispacci che ricevono, e tutte le volte che la comunicazione esige riservatezza gli agenti diplomatici devono servirsi delle cifre.

Qualche volta può succedere che la corrispondenza dell'agenta diplomatico col gabinetto che rappresenta sia trasmessa con un mezzo più rapido, più sicuro e più diretto della posta ordinaria e in tali circosianze si può adoperare un corriere. I corrieri di gabinetto adoperati in tali circosianze sono sotto la salvaguardia del dritto delle genti, essi sono inviolabili, non possono essere arrestati, nè possono essere carrestati a consegnare i loro dispacci, considerandosi come una violazione del dritto internazionale qualunque violenza commessa contro di essi.

Perchè i corrieri di gabinetto possano godere di tale garanzia

devono avere un segno distintivo della loro qualità, e ordinariamente essi non sono soggetti alla visita alla frontiera per non essere ritardati nel loro cammino. Oggi però colla comunicazione dei telegrafi che mettono rapidamente in comunicazione i punti più lontani, e col sistema delle cifre, che previene qualunque indiscrezione sulla corristema della comi della corriente di comi della corriente della contra con contra con contra con contra con contra contra

spondenza, i corrieri di gabinetto non si usano mai.

Queste sono le regole più generali per compiere una qualunque missione diplomatica; le regole più speciali che possono essere necessarie per le missioni particolari possono essere dettate meglio dalla natura delle cose e dalle particolari circostanze, anzichè determinate con principii generali. Certo si è che nel fatto gli uomini capaci di compiere bene una missione diplomatica non sono comuni. La nazione che possiede un uomo dotato di vero carattere diplomatico deve rispettare e venerare quell'uomo, perchè molte volte i destini di una nazione dipendono dalla capacità di un uomo di Stato e dalla sua abilità nel negoziare. Noi ne abbiamo una prova recentissima nel grande uomo di Stato che compì i destini della patria nostra, il conte Camillo Benso di Cavour, il cui nome è una gloria nazionale, non solo per le rare doti di cui era arricchito l'ingegno suo e per l'abilità nel trattare le faccende di Stato, ma anche perchè egli seppe servirsi a bene delle rare prerogative del suo animo, e non servi come i diplomatici dell'Austria, che sono pure grandi e rispettabili, a rafforzare il dispetismo, ma generosamente sacrificò la sua vita per compiere i destini della patria nostra. Noi non sappiamo se la sua morte prematura abbia resa più pura la sua gloria, la quale avrebbe potuto macchiarsi nelle traversie in cui è versata l'Italia dopo la sua morte, o se fosse destino che mancasse l'uomo che dovea compiere l'opera dell'unificazione italiana, perchè meglio risplendesse la mano della provvidenza nel fatto mirabile di una nave agitata che si salva senza che vi sia una mano abile che sappia dirigerne il timone. Certo si è che noi deploriamo nella morte di Cavour la morte del più grande diplomatico dell'Itatalia moderna, e speriamo che sorga un suo degno successore per compiere i destini della patria nostra.

FINE DELL' ULTIMA PARTE.

## CONCHIUSIONE

Eccomi giunto al termine del còmpito propostomi, senza che l'animo mio sia soddisfatto del modo con cui mi sono sforzato di rag-

Allorchè io cominciava a scrivere il mio libro sentiva la scarsità del mio ingegno c la debolezza delle mie forze, ma mi faccva coraggio, perchè non avca misurate tutte le difficoltà che avrei incontrato nel cammino che mi proponeva di seguire, e nell'entusiasmo del mio animo giovanile, ardente di novità, pensava che tutto mi sarebbe stato facile, e che le apparenti difficoltà sarebbero mano mano scomparse. Ma invece io ho veduto le difficoltà crescere collo studio, e per quanto mi sia sforzato di comprendere il vasto orizzonte che si è dischiuso innanzi alla mia mente, dopo essermi applicato a studiare profondamente alcune quistioni che io avea generalmente considerate, non l'ho potuto mai comprendere, e molte volte sono restato come un uomo che vuole guadagnare un alta vetta, e che mancandogli la lena è obbligato di fermarsi a mezzo del suo cammino.

lo comprendo che molte saranno le imperfezioni del mio libro. perchè molte sono state le difficoltà che ho dovuto superare, e forse sarebbe stato meglio che con più maturo senuo c più calmo giudizio io ne avessi fatta la pubblicazione, ma la mancanza di un autore conforme alle mie convinzioni, la necessità di dare ai miei giovani un libro che loro servisse di norma, ed il desiderio di far conoscere il nuovo indirizzo che la scienza dovrebbe proporsi di raggiungere, mi ha fatto accelerare la pubblicazione del mio trattato.

Non so se merito elogio o biasimo, e mi conforta l'idea che se non ho raggiunto lo scopo, almeno può arrecare grande vantaggio l'aver fatto conoscere quale dev'essere nei tempi moderni la meta dei cultori della scienza del dritto, e solamente per questo rispetto io aggiunsi al titolo del mio libro l'epiteto di nuovo, non perchè volessi scrivere una scienza nuova, come potrebbe credere qualche critico saccente, non perchè pensava di potere dire cose non mai FIORE

dette da altri, ma perchè mi proponeva di presentare tutta la teorica del dritto sotto un nuovo punto di vista, più conforme ai bisogni della civiltà moderna.

In questo solamente io pretendo il merito della novità, come ho dichiarato nell'introduzione, e come dichiaro nella conchiusione per prevenire le critiche di alcuni che vogliono quistionare più sulle parole che sulle cose.

lo non ho inventato la scienza, ansi l' ho studiata nei librie e nelle Biblioteche (1), e mi sono servito di tutta la trudizione scientifica per compiere il mio trattato. Il lavoro da me fatto è stato di armonizzarne le parti, di sceverare il vero dal falso, di modificare tutto quello che non era conforme ai principii da me stabiliti, e di rinnovare quelle parti che erano stato accettate dall'antica diplomazia o per errore o per interesse. Ecco in che consiste la novità del libro che io presento al pubblico, e qual e il merito a cui aspiro.

Per non perdere questo piccolo pregio di novità, che secondo me, è la miglior cosa che possa valutarsi nel mio lavoro, io ne ho accelerata la pubblicazione, e spero che se non tutti elogeranno il mio trattato, loderanno almeno il mio scopo e le mie oneste intenzioni.

<sup>(1)</sup> Nei ciaque mesi passati a Torino, per compiero il mio lavoro, mi sono avvaluto di tutti libir esistenti in quella Biblisteca, che in Italia è la più ricca di autori, di collezioni e di acrittori di tale scienza, e la meglio ordinata di tutte, e colpo quant'eccanos per rundere la debite loi al Comm. Gerdello della contrata di contrata

## APPENDICE

## APPENDICE

Spesse volte nel corso dell'opera abbiamo citato il famoso tratato di Vienna, che ha formato finora il codice internazionale europeo. Spesse volte abbiamo caratterizzato quell'atto, accettato come fondamento dei diritto pubblico europeo, come un capo-lavoro d'inspienza civile e d'ingiustria internazionale. Affinche il lettore possa convincersi della verità dei nostri giudizi, abbiamo pensato fare a lui cosa grata, dando in appendice l'atto finale di quel famoso congresso.

Dopo i principii da noi esposti in tutto il trattato, la semplice lettura di tale atto, basta a dimostrare quanto sia contrario ai principii immutabili di giustizia, e siamo certi, che chiunque vorrà prendersi cura di leggerlo attentamente, comprenderà quanto sieno funesti i principii in esso stabiliti, e come tendano ad assicurare la perpettua servita divile dei popoli e l'assoluta supremazia dei principi.

Sta questo un ultimo argomento per dimostrare il bisogno di una generale riforma del dritto, e la necessità di un generale Congresso europeo che ne stabilisca le basi; e abbiamo ferma fiducia, che appena questo bisogno diventerà convinzione forte, profonda e generale noi obbligheremo la diplomazia a consacrare in un nuovo generale Congresso i principii sacrosanti che l'opinione pubblica reclama per risodere il problema della coesistenza delle nazioni sotto la suprema legge del dritto.

Abbiamo fatto seguire al Congresso di Vienna quello di Parigi del 1856 le tante volte citato nel corso dell'opera, come il Congresso foriero dei progressi del dritto internazionale, e la sua lettura sarà una prova luminosa dei nostri principili, perche si vedero col fatto i passi progressivi che l'opinione pubblica ha fatto fare alla diplomazia paragonando il Congresso di Parigi con quello di Vienna-Per gil altri trattati citati nel corso dell'opera, noi rimandiamo

gli studiosi alle fonti da noi indicate.

#### APPENDICE PRIMO

# ATTO FINALE DEL CONGRESSO DI VIENNA

1815

Le potenze che hanno sottoscritto il trattato conchinso a Parigi il 30 maggio 1814, essendosi riunile a Vienna, in conformità dell'articolo 32 dei nedesino atto, mitamente ai principi e Stati loro allesti, per complere le disposizioni del detto trattato, e per aggiungervi gli aggiustamenti resi necesarii per lo stato in cui è riunsata l'Europa in sequela dell' lalima guerra, desiderando presentemente di comprendere in una transazione comunei vari irsultati dei loro negoziata, per munirii delle loro ratifiche reciproche, hanno autorizzato i loro plenipotenziarii a riunire in un istromento generale disposizioni che hanno un interesse maggiore e permanente, e ad aggiungere a quest'atto come parti integranti degli aggiustamenti del Congresso; i trattati, le conventioni, le dichiarazioni, i regolumenti, e all'in stil paricolari tali e quali si trovano citati nel presente trattato, ed avendo le suddette potenne nominati plenipotenziarii al Congresso, cita

(Sieguono i nomi e titoli dei plenipotenziarii messi per ordine alfabetico delle Corti).

Quelli di codesti plenipotenziarii, che sono intervenuti alla conclusione dei negoziati, dopo aver esibito i loro pieni poteri trovati in buona e dovata forma, sono convenuti di mettere nel detto istromento generale, e di munire della loro firma comune gli articoli seguenti:

POLONIA

ART. I.

Riunione del ducato di Varsacia all'impero di Russia.

Il ducato di Varsavia, ad eccezione delle provincie e distretti di cui èstato altrimenti disposto negli articoli seguenti, è riunito all'impero russo. Esso vi sarà unito irrevocabilmente colla sua costituzione per essere posseduto da S. M. l'imperatore di tutte le Russie, suoi credi, e suoi successori in perpetuo. S. M. Il si riserva di dare a questo Stato, che ha una distinta amministrazione, l'estensione interna che giudicherà conveniente. Ella prendera cogli altri suoi titoli quello di Cazr, re di Polonia, conforme al protocollo usitato e consarcato dai titoli addetti ggli altri suoi possedimenti.

I Polacchi, sudditi rispettivi della Russia, dell'Austria e della Prussia, otterranno una rappresentauza e delle istituzioni nazionali, regolale secondo il modo di esistenza polilica che ciascuno dei governi ai quali essi appartenzono giudiciterà utile e conveniente di accordar loro.

## ART. 11.

## Confini del gran ducato di Posen.

La porzione del ducato di Varsavia che S. M. il re di Prussia possederà in tutta sovranità e proprietà per sé e suoi successori, sotto il titolo di gran ducato di Posen, sarà compreso nella linea seguente:

Partente dalla frontiera della Prussia orientale al villaggio di Neuhot, il nuovo limite seguirà la frontiera della Prussia orcidentale, tal quale ha sussistito dal 1722 fino alla pace di Tilstit, sino al villaggio di Lebbisch, che appartera al ducato di Varsavia; di il sara tiratu una linea che, lasciano kompania, Grabovice e Sytton alla Prussia, passi la Vistola vicino a questo ultimo hugo dall'altra sponda del fiume, che corrisponde dirimpetto Szytno nella Vistola, sino all'antico limite del distretto della Netze presso di Gross-Opocako, di maniera che Sluzewo apparterà al ducato, e Pizebranova, Holeander e Mazicipevo alla Prussia. Da Gross-Opocako si passerà per Chlewiska, che resterà alla Prussia, al villaggio Prajyslaw, e di il pei villaggi Piask, Chelmo, Wilovicki, Kobilinka, Worezza, Orchovo sino alla città di Powidz.

Da Powidz si continuerà per la città di Slupce sino al punto del confluente dei fiumi Wartha e Prosna.

Da questo punto si rimonterà il corso del finune Prosna sino al villaggio Koncielnavica, du na lega dalla città di Kalisch. Colà lasciando a questa città (dalla parte della riva sinistra della Prosna) un territorio in semicircolo misurato sulla distonza che vi è da Koncielspavies a Kalisch, si ricurterà nel corso della Prosna, e si continuerà a seguirla rimontando per le città di Grabov, Wieruscov, Boleslaviec, per terminare la linea vicino al villaggio Gobi alla frontiera della Slesia, dirimpetto a Pitschia.

## ART. III.

## Saline di Wieliczka.

S. M. J. R. A. possederà in tutta proprietà è sovranità le Saline di Wieliczka unitamente al territorio che vi appartiene.

#### ART. IV.

## Frontiere fra la Gallizia [ed il territorio russo.

Il filone della Vistola separerà la Gallizia dal territorio della città libera di Cracovia. Il medesimo servirà eziandio di frontiera fra la Gallizia e la porzione dell'inadietro ducato di Varsavia riunito agli Stati di S. M. l'imperatore di tutte le Russie, sino ai contorni della città di Zawichost.

Da Zawichost sino al Bug la frontiera secca sarà determinata dalla linea indicata nel trattato di Vienna del 1809, eccettuate quelle rettificazioni che di comune accordo si troverà necessario di farvi.

Partendo dal Bug la frontiera sarà ristabilita da cotesto lato fra i due imperi, come appunto dessa era prima del detto trattato.

#### ART. V.

## Restituzioni dei circoli di Tarnopol, ec., ec., all'Austria,

S. M. l'imperatore di tutte le Russie cede a S. M. I. R. A. I distrettil che sono stati distaccati dalla Gallizia orientale in virtti del trattato di Vienna del 1809, del circoli di Ziocow, Brzezan, Tarnopol e Zalescryk, o le frontiere savanno ristabilite da questo lato come erano state avanti l'epoca del detto trattato.

#### ART. VI.

## Cracovia dichiarata città libera.

La città di Cracovia col suo territorio sarà considerata in perpetuo come città libera, indipendente, e strettamente neutra, sotto la protezione della Russia, dell'Austria e della Prussia.

#### ART. VII.

## Limiti del territorio di Cracovia.

Il territorio della città libera di Cracovia avrà per confine, sulla riva sinistra della Vistola, una linea che cominciando al villaggio di Wolica, al punto doll'imboccatura di un ruscello, che vicino a questo villaggio si getta nella 1900a: Vistola, rimonaterà cotesto ruscello per Cio, Kocielniki sino a Crallice, di modo che questi villaggi sono compresi nel raggio della città libera di Cracoria; di là lungo le frontiere dei villaggi, continuerà per Dzickanonice, Garlice, Tomoszow, Karniowice, che resteranno ngoalmente nel territorio di Cracoria, sino al punto dove incomincia il confine che separa il distretto di Krzeszovice da quello di Olkusz; di là la linea continuerà cotesto confine fra i due distretti citali per andara a terminare alla frontiere della Slessia prussiana.

## ART. VIII.

## Privilegi accordati a Podgorze.

S. M. l'imperatore d'Asstria volende contribuire in particular modo dal suo lao cació che potrà facilitare le relazioni del commercio e della buona vicinanza fra la Gallizia e la città confinante di Podgorza, accorda a questa città i privilegi di una città libera di commercio, quali sono godul dalla città di Brody. Questa libera di commercio si estendera ad un raggio di 300 tese, missurate dalla barriera dei sobborghi della città di Podgorze. In sequela di questa concessione perpetus, che frattanto non deve punto recare alcun pregiolizio si diritti di sorranità di s. M. 1. R. A, le dogane austriache non sarranno stabilite che in parti esistenti al di fuori del detto raggio. Non sarà ne anche formato alcun stabilimento militare che potesse minociare la neutralità di Cracovia, ed incomodare la labertà del commercio cui S. M. 1. R. A. vuol fer godere alla città o al raggio di Podgorze.

## ART. IX.

## Neutralità di Cracovia.

Le corti di Russia, d'Austria e di Prussia s'impegnano di rispettare e far rispettare in opin tempo la neutralità della città libera di Cracovia e del suo territorio. Nessuna forza armata vi potrà mai essere introdotta sotto qualisvoglia pretesto. All'opposto s'inclende ed espressemente si conviene che non potrà essere accordato nella città libera e nel territorio di Cracovia alten asilo o proteione ai fungitivi, discretori, o persone perseguitate dalle leggi appartenenti ai paesi dell'una o dell'altra delle suddette alle Potenza, e che sulla domanda di consegna che protesse esser fatta dalle autorit competenti di simili indivitati, questi saranno arrestati e consegnati immediatamente sotto buona corotta alla guardia che sarà incarietta il ricoversi alla fraudicia che sarà incarietta di discoversi che sarà che

The Loosly

#### ART. X.

## Costituzione, Accademia e Vescovado di Cracoria.

Le disposizioni sulla costituzione della città libera di Cracovia, sull'accademia di questa città, e sul vescovado e capitolo di Cracovia, tali e quali si Irovano enuzziati negli articoli 7, 15, 16 e 17 del trattato addizionale relativo a Cracovia, annesso al presente trattato generale, avranno la stessa forza e valore come se fossero testualmente inserti in questo atto.

#### ART. XI.

## Amnistia generale.

Vi sarà amnistia piena, generale e particolare in favore di tutti gl'individui di qualunque grado, sesso o condizione che possano essere.

#### ART. XII.

## Sequestri e confische levate.

In sequela dell'articolo precedente nessuno per l'avvenire potrà esser nicercato i onquiettato in alcun modo per causa qualunque di partecipazione di diretta o indiretta in qualsiveglia epoca, avvenimenti politici, diviti o militari in Polonia. Tutti i processi, inquisizioni, o ricerche astanno conalerati come non avvenuti; i sequestri o confische provvisorie saranno tolte, o non sarà procegnio alcun auto proveniente da simile cagione.

## ART. XIII.

## Eccezione.

Sono eccettnati da queste disposizioni generali, risguardanti le confische, tutti i casi nei quali gli editti o sentenzo pronunsiate in nitima istanza, avessero di già ricevuta la loro intiera esecuzione, e non fossero state annillate da avvenimenti susseguenti.

#### ART. XIV.

## Libera nacigazione de' fiumi.

I principii stabiliti sulla libera navigazione dei fumi e canali in tutta la esteasione dell' nuicica Polonia, come anche sulla frequentazione dei proti, sulla cirrolazione dei prodotti del suolo e dell'industria fra le differenti provincie polacche, sul commercio di transito, nel modo in cui si trovano annuntata negli articoli 32, 32, 30, 38, 39 del trattato tra l'Austria e la Russia, e negli articoli 32, 32, 42, 52, 52, 59 del trattato tra la Russia e la Prussia, aranno invariabilmente mantenuti.

## II. - GERMANIA.

## ART. XV.

#### Cessioni della Sassonia alla Prussia.

S. M. il re di Sassonia rinunzia in perpetno per sè e suoi discendenti e successori in favore di S. M. il re di Prussia a tutti i diritti e titoli sulle provincie, distretti e territorii, o parte di territorii del regno di Sassonia designati qui appresso; e S. M. ii re di Prussia possederà questi pesse in tutta sovranità e proprieda, e il rinnirà alla soa monarchia. I distretti e territorii ni tal modo ceduti saranuo separati dal resto del restante di Sassonia da una linea, the formerà per esapre la frontiera fra i duo territorii prussiano e da quella linea sar esar restitulo a S. M. ii re di Sassonia; na cel potto che S. M. rimanci a tutti i distretti e territorii, che saranuo situati al di la di questa linea, e che gii saranno appartentui prima della guerra.

Questa linea partirà dai confini della Boemia presso Wiesc, nei contorni di Seidenberg, seguendo il corso del finme Wittch sino al suo confluente colla Neisse.

Dalla Neisse essa passerà al circolo di Eigen fra Tauchitti che si dà alla Prussia, e Berstchoff che rimane alla Sassonia, dopo essa seguirà ha frontiera settentionale del Circolo di Eigen sino all'angolo tra Paulsdorf e Obersebland, di la essa sarà continuata sino ai limiti che dividiono il circolo di Goorlitt da quello di Bautzen, di modo che, Ober-Mitel e Nieder-Solvland, Olische Radweitr restino alla Sassonia.

La grande strada postale fra Goerlitz e Bautzen, apparterrà alla Prussia

sino ai limiti dei due circoli suddetti. Quindi la linea seguirà la frontiera del circolo o sino a Dubrank, dipol essa si estenderà sulle alture alla dritta di Loebaverèe-Wasser di modo che questo finme colle sne due rive, e i lati, confinanti sino a Neudorf restino con onesto villaggio alla Sassonia.

Questa linea ricadrà dopo sulla Sprée, e la Schwizwasser, Liska, llermsdorf,

Kethen, e Solchdorf passino alla Prussia.

Dopo la Schwarze-Elste, presso di Solchdorf, si tirerà una linea dritta sino alla frontigra della Signoria, di Ronigisbruch, presso Grossgroebehen, Questa Signoria resterà alla Sassonia, e la linea continuerà la frontiera settentificande di questa Signoria sino a quella nel ballaggio di Grossenhayn, nei coatorni di Ortrand, Ortrand e la sitada dopo questo luogo per Meralof, Stolerahaya, Groebelin a Mubilerer, con i villaggi de questa starada traversa, e di modo che nessuna parte della detta strada restifi tuori del territerio prassiano, passino estoli il dominio della Prussia. La frontiera dopo Groebelin sarà segnata sino all'Ella presso di Fictenberg, e seguirà quella del ballaggio di Mubilere, Frietenberg appartiene alla Prassia.

Dopo PElha sino alla frontiera del paese di Mersebourg, essa sarà regolata in modo che i baliaggi di Torgau, Ellembourg e Delitsch, passino alla Prussia, o quelli di Oschatz, Wuren e Lipsia restino alla Sassonia. La linea seguirà le frontiere di questi baliaggi, tagliando qualche luogo rinchiuso, o mezzo rinchiuso. La strada da Mulhlery a Elembourg sarà per intiero sul

territorio prussiano.

Da Podelwitz appartenente al baliaggio di Lipsia, ed è rimasto, alla Sassonia, sino a Evira che ugnalmente vi rimane, la linea tagliera i paesi di Mersebourg, di modo che Breitenfeld, Hienichen, Gross e Klein-Dolzig, Marth Banstaott e Knaut Nauendorf restino alla Sassonia; Modelwitz, Stenditta, Klein-Libenau, Alt-Kanstade, Schkoehlen e Zietschen passino alla Prussila.

Dopo quel panto la linea tuglierà il ballaggio di Pegan fra Flossgraben e la Weisse-Elser. Il primo dal panto in cui si divide al di sopra della città di Crossen (che ta parte del ballaggio di Hyrasbourg), della Weisse-Elser, sino al panto dove al di stoto della città di Mersbourg si conjunge alla Saule, apparterra in tatto il sno corso fra queste due città, e le sue due rive al territorio prossiano.

Dal punto, in cui la frontiera termina con quella del paese di Zeitz, essa seguirà questa unitamente all'altra del paese di Altenbourg vicino a Luckau. Le frontiere del circolo di Neustadt, il quale passa intieramente sotto il

dominio della Prussia, rimangono intatte.

I distretti di Voigtland nel paese di Renss, cioè: Gefael, Brintendorf, Spatenberg e Blankenberg, restano compresi nella porzione della Prussia.

#### ART. XVI.

## Titoli da prendersi da S. M. il re di Prussia.

Le provincie ed i distretti del regno di Sassonia, che passano sotto il domino di S. M. ir ed Pressia, verranno descritti sotto il nome di Ducato di Sassonia, e. S. M. aggiungerà al suoi titoli quei di duca di Sassonia, Langravio di Turingia, Margravio delle die Lussaie e conte di Henneberg. S. M. il re di Sassonia continuerà a portare il titolo di Margravio dell'Alta Lussais. S. M. continuerà anora, relativamente in virti del ei soi dritti di successione eventuali sni domini del ramo Ernestino, a portar quelli di Landgravio di Turingia e conte di Henneberg.

#### ART. XVII.

## Garanzia della Russia, dell'Inghilterra, dell'Austria e della Francia.

L'Anstria, la Russia, la Gran Bretagna o la Francia garantiscono in favore di S. M. il re di Prussia, suoi discendenti e successori, il possesso dei paesi notati nell'articolo 18, in tutta proprietà e sovranità.

#### ART. XVIII.

## Rinuncia dell'Austria ai diritti di Signoria feudale sopra la Lusasia.

S. M. I. B. A. volendo dare a S. M. il re di Prassia na nuovo contrassegno del suo desiderio di rimuovere in avvenire ogni oggetto di dispnta fra le due Corti, rimuncia per sè e suoi successori si diritti di Signoria fendale sopra i margraviati dell'Alta e Bassa Lusazia, che gli appartengono come re di Boemia, in quanto che tali diritti concernono la portione di quelle provincie, la quale è passata sotto il dominio di S. M. il re di Prassia, in forza del tratto conchiuso con S. M. il re di Sassona, in Vicenna il di 18 maggio 1815.

Rispetto al dritto di reversione di S. M. I. R. sulla detta porzione delle Luszaie riunite alla Prussia, vien'esso trasferito alla Casa di Brandebourg, attualmente regnante in Prussia. S. M. I. e R. A. riservando per sè e snoi saccessori la facoltà di rientrare nel suddetto dritto posto il caso di estintione della dotta casa Regnante.

S. M. I. e R. A. rinnncia egualmente in favore di S. M. Prassiana ai di-

stretti della Boemia rinchiusi dentro la porzione dell'Alta Lusazia, ceduta mediante il trattato del 18 maggio 1815 a S. M. prussiana, i quali comprendono Gunterdorf, Taubeuttranke, Neukretschen. Nieder-Gerlach-Sheim, Winken e Ginckel, coi ioro territorii.

#### ART. XIX.

## Rinuncia reciproca ai diritti feudali.

S. M. il re di Prassia e S. M. il re di Sassonia, desiderando di rimuovere, per quanto è da loro, ogni motivo di disputa o di discussione fatara, rinunciano, ciascuno dal canto suo, e reciprocamente l'uno in favore dell'altro, a qualanque dritto o pretensione di fendalità, che escretizasero, o che avessero eserciato oltre le frontiere fisaste dal presente trattato.

#### ART. XX.

## Libertà di emigrazione e di esportazione di fondi.

S. M. il re di Prussia promette di far regolare tatto quello che può concenere la proprietà e pl'interessi de rispettivi sadditi sai principii i più liberali. Il presente articolo sarà particolarmente applicato ai rapporti degli individui che conservano dei beni e capitali sotto i due dominii, prassiano e sassone, al commercio di Lipsia, e a tutti gli altri oggetti della stessa natura; cel affinche la liberti individuale degli abbiani, unto delle provincie codute, quanto delle altre, non sia in aleun modo melessate, sarà l'abbigo del servitio militare, a demputue lo fornatità violue (Apital Leggi. Potranno essi equalmente esportare i loro effetti senta esser sottoposti ad alcua diritto di nicita o di diminiazione (Abrase-reifo.

#### ART. XXI.

## Proprietà degli stabilimenti religiosi e di pubblica istruzione.

Le comunità, corporazioni e stabilimenti religiosi e di pubblica istruzione, essisenti nelle provincie e distretti ceduti da S. M. il re di Sassonia alla Prussia, ovvero nelle provincie e distretti che rimangono in potere di S. M. sassone, conserveranno, per qualsivoglia cambiamento possa loro avvenire le loro proprietà, come pure le readite che gli apparlengono, dall'atto della loro fondazione, o che da essi furnon acquistati in appresso, mediatet an titolo legale, sotto i due deminii prussiano e assone, senza che l'amministrazione e le rendite da percepirsi possano essere molestate ne dall'una net dall'altra parte, uniformandosi prod alle leggi, e sopportando le imposizioni alle quali totte le proprietà o rendite di simile natura sono soggette nel territorio fin chi si trovano.

#### ART. XXII.

## Amnistia generale

Nessmo individano domicillato nelle provincie assogentate al dominio di S. M. il re di Sassonia, oppure in quelle che nel presente trattato passano in potrer di S. M. il re di Prussia, patri esser molestato nella persona, nei beni, pensioni e rendute di qualquange genere, nel son grado o dignità, ne persegniato, ne inquisito in qualunque essere, nel son grado dignità, nel persegniato, nel inquisito in qualunque siasi maniera per qualsivoglia parte che politicamente o militarmente abbia potuto prendere negli avvenimenti che banno avuto luogo dal principio della guerra, terminata poi colla pace conchiusa a Parigi il 30 maggio 1815. Questo articolo comprende altresi coloro che, quantunque non domicillati nell'una o nell'altra parte della Sassonia, ivi avessero stabili, rendite, pensioni, ecc., quantunque non

#### ART. XXI

#### Indicazione delle provincie che ritornano al dominio della Pruesia.

- S. M. il re di Prussia essendo ritornata, per una copaseguenza dell'ultima guerra, al possesso di multe provincie e territorii che erano atati cedati colta pace di Tilsiti, vien riconosciuto e dichiarato mediante il presente articolo, che S. M., suoi eredi e saccessori, possederanno di nuovo, come per lo addieto, in Intal proprietà e sorranità, i seguenti paesi, cioè:
- La parte delle sue autiche provincie di Polonia descritte nell'art. 2; La città di Danzica e suo territorio, come è stato fissato per il trattato di Tilsitt;
  - Il circolo di Cottbus;
  - La Vecchia Marca;
- La parte del circolo di Magdebourg sulla riva sinistra dell'Elba, con il circolo della Saale;
  - Il principato di Halberstadt con le signorie di Derenbourg e Hassenrode;

La città ed il territorio di Quedlinbourg, riservando i dritti di S. A. R. M. la principessa Solia Albertina di Svezia, abbadessa di Quedlinbourg, secondo le disposizioni prese nel 1803;

La parte prussiana del contado di Mansfeld;

La parte prussiana del contado di Hohenstein;

L'Eichsfeld:

La città di Nordhausen con il suo territorio:

La città di Muhlansen col suo territorio; La parte prussiana del distretto di Treffurt con Dowla;

La città ed il territorio d' Erforth :

La parte prossiana del contado di Gleichen:

La signoria inferiore di Kranichfeld;

La signoria di Blanckenhayn;

Il principato di Paderbona con la parte prussiana dei baliaggi di Schwalleoberg, Oldenbourg e Stoppelberg, e delle giurisdizioni (Gevichte) di Hagendorn e di Odeohansen, situati nel territorio di Lippa;

Il contado di Mark con la porzione a quello appartenente di Lippstadt;

Il contado di Werden:

Il contado d'Essen;

La parte del ducato di Cleves sopra la destra riva del Reno con la città e fortezza di Wesel, poiche la parte di cotesto ducato situata sulla riva sinistra, trovasi compresa nelle provincie specificate nell'articolo 25;

Il principato di Munster, vale a dire la parte prussiana del già vesco-

Il capitolo secolarizzato di Elten : vado di Munster; La prevostura secolarizzata di Cappenberg;

Il contado di Tecklenbourg; Il contado di Lingen, eccettuata la porzione ceduta coll'art. 27 al regno

di Hanovre:

Il principato di Minden; Il contado di Ravensberg:

Il capitolo secolarizzato di Herford:

Il principato di Neuschâtel con il contado di Valengen, nel modo che le loro frontiere sono state rettificate dal trattato di Parigi e dall'art. 76 del presente trattato generale.

La stessa disposizione si estende ai dritti di sovranità e di signoria fendale sul contado di Wernigerode, a quello di alta protezione sul contado di Hoen-Limbourg, e a tutti gli altri dritti o pretensioni di qualunque sorta che S. M. Prussiana ha goduto ed esercitato prima della pace di Tilsitt, ed ai quali essa non ha in verun modo rinunciato con altri trattati, atti o convenzioni.

#### ART. XXIV.

## Dominii prussiani al di qua del Reno.

S. M. il re di Prussia riunirà alla sua monarchia in Germania, al di qua del Reno, per essere posseduti da sè e suoi successori, con piena proprietà e sovrantià, i seguenti paesi, cioè:

Le provincie della Sassonia notate nell'art. 13, trattine i luoghi e territori che sono stati coduti in virtu dell'art. 39 a S. A. R. il gran duca di Sassonia Weymar;

I territorii ceduti alla Prussia da S. M. Britannica re di Hanovre, mediante l'articolo 29;

La parte del dipartimento di Fulda ed i territorii ivi compresi, indicati nell'articolo 40;

La città di Wetzlar e suo territorio, in conformità dell'articolo 42; Il gran ducato di Berg, con le signorie di Hardenberg, Broik, Styrum,

Schoeller e Odenthall, le quali già appartennero al detto ducato sotto il dominio palatino;

I distretti del già arcivescovado di Colonia che ultimamente appartennero al gran ducato di Berg;

Il ducato di Vestfalia, com' è stato posseduto da S. A. R. il gran duca di Hassia:

Il contado di Dortmund;

Il principato di Corbey:

I distretti specificati nell'articolo 43;

Gli antichi possedimenti della Casa di Nasan-Dietz essendo stati ceduti alla Prussia da S. M. il re dei Paesi Bassi, ed una porzione di essi essendo stata cambiata con i distretti appartenenti alle LL. AA. SS. i duca e principe di Nasan, S. M. il re di Prussia possederà con tntta sovranità e proprietà, e riunità alla sua monarchia:

4.º Il principato di Siegen con le giurisdizioni di Burbach e Neukirchen, fuori di una porzione contenente 42,000 abitanti, quali apparterrà al duca e principe di Nassan;

2º I baliaggi di Hobne-Solms, Greifensten, Braunfels, Freusberg, Fried-walds, Schoensteri, Schoenberg, Allenkritchen, Allenwied, Dienford, Neuerburg, Lintz, Hammerstein con Engen e Hoddersdorf, la città e territorio di Newied, la parocchia di Hamme solto la girinsidizione di Hachenbourg, la par-rocchia di Horbausen, facente parte della giurisdizione di Herhach, e le parti delle giurodizioni di Vallandare Crembriestein, sulla riva destra del Reno, descritti nella convenzione conchinsa tra S. M. il re di Prussia e la L. A. A. SS. i signori duva e principe di Savsan, annessa al presente trattate-

#### ART. XXV.

#### Possedimenti pruesiani sulla rica sinistra del Reno.

S. M. il re di Prassia possederà altresi, con pieno dominio e sovranità, i paesi situati sopra la riva sinistra del Reno, e compresi nella frontiera qui appresso descritta.

Opesta frontiera comincierà sopra il Beno a Bingen ; risalirà di bi il corso della Nahe sino al confinente di questa riviera con la Gina, di poi la Gina fino al villaggio di Medart al di sotto di Lauterecken; le città di Kreunante di Miesnehme con i loro distretti apparternano nitieramente alla Prassia; ma Lauterecken ed il suo distretto rimarramo al di foori della frontiera prussiana. Dopo la Gina, questa frontiera passeria per Medart, Meraveiler-Langweiler, Nieder e Oher-Fenkenbacs, Ellenhach, Cevanchenborn-Ausviller, Coronevieter, Niederbrannach, Brabach, Bosesveiter, Heulweiter, Langualder, Langualder, Competer de Competerania del Competer de Competera del Compe

Da Rinteenberg fino alla Sarre, la linea di demarcazione segulrà i limiti cantonali, di modo che i cantoni di Hermerskelle Conz, l'ultimo però, eccettuati i luoghi sa la riva sinistra della Sarre, rimarramo in pieno dominio della Prussia; laddore i cantoni Wadern, Merzig e Sarrebourg sarano fuori della frontiera russiano.

Dal juuto in cui il confine dei cantene di Conz, al di sotto di Gomilagen, raversa la Sarre, la linca discender la Sarre fino alla sua imborcatra nella Mosella; quindi risalirà la Mosella sino al suo confinente con le Sure, questa ino all'imboccatra dell'Our, e dall'Our sino a lo confini dell'a mito dipartimento dell'Unrica I inoghi traversati da cotesti fiumi non saranno affatto di visi, ma apparterranno col foro disretto a quella polenza, sul territorio della considerazione di consultata di sul consultata di quanto costituis cono la frontiere, apparterranno in comune alfe die potenze limitrofe.

Nell'antico dipartimento dell'Ourt, i cinque cantoni di St-Viti, Malmedy Cronenbourg, Schleiden e Enpen, con la estremità che sporge in fuori verso il cantene di Abbel, al sud di Acquisgrana, apparterranno alla Pressia; e perciò la frontiera dorrà esser regolata in modo che una linea tirata dal meza odi al nond dovrà tagliare la detta punta, o estremità del canone di Aubel, e prolongarsi sino al punto di contatto dei tre antichi dipartimenti dell'Ourt, e la della Mosa inferiore e della Rore; partendo poi da questo punta, la frontiera dovrà seguire la linea che separa cotessi due ultimi dipartimenti fin tanto he sia giunta al funne di Worn (che ha la sua imbocattara nella Rort), e cam-

Trans-Lid

minerà lungo la medesima fino al punto ove essa locca nuovamente i limiti di quei dne dipartimenti: proseguirà un tal limite sino al mezzodi di Hillensherg, risalirà di là verso il nord, o lasciando Hillensherg alla Prussia, e tagliando il cantone di Stitard i due parti presso a poce eguali, di maniera che Stitard e susteren rimangano a sinistra, giagnerà all'antico territorio olandese; di poi seguendo la vecchia frontiera di questo territorio sino al punto in cui essa accostavasi all'antico principato austriaco di Gueldria, dalla parte di Ruremonda, e dirigendosi verso il punto più orientale dei territorio londese al pord di Swalmen, conjunerà da abbracciare esso territorio.

Finalmente la medesima va ad avvicinaris, partendo dal punto il più orientie, all'altra parte del territorio obaudese, dove trovasi Vendo; dover'ilmchiudere questa città col suo territorio. Di là sino all'antice frontiera donàdese vicino a Mook, sinata al di sotto di Gene, pio vori essa segnitora el corrodella Mosa ad nan distanza della riva destra, talmente che tutti quel' hogbit, con sono lonta distanza della riva destra, talmente che tutti quel' hogbit, ranno coi loro distretti al regno dei Passi Bassi, ben inteso peraltro, quanto ra alla reciprocità di un tal principio, che niun panto della riva della Mosa a faccia parte del territorio prussiano, che dovrà esserne distante ottocento pertiche di Germania.

Dal punto in cui la dianzi descritta linea tocca l'antica frontiera olandese sion al Reno, questa frontiera resterà nel suo essenziale comiera nel 1795, tra Cleves e le provincie unite. Verrà esse seaminata mediante una commissione da nominaris senza indugio dai due governi onde procedere alla estatio insestione dei limiti, tanto del regno dei Paesi Bassi cho del gran ducato di Luxembourg, descritti negli articoli 60 e 68, dovendo la atessa commissione coll'aiuto dei periti regolare tutto ciò che riguarda le costruzioni dirotecniche ed altri punti analoghi, con un tenore il più equo ed il più conforme agl'interessi scambievoli degli Stati prussiani e del Paesi Bassi. La molesima disposizione milita ancora per la determinazione del confini nel distratti di Kysward, Lobiti, ed itutto il territorio fino a Keendorn.

I luoghi di Haissen, Malbourg, le Limers, con la città di Sevenaer e le signoria di Weel, faranno parte del regno dei Paesi Bassi, e S. M. Prussiana vi rinuncia in perpetuo per sé, e tutti I suoi discendenti e successori.

S. M. il re di Prussia, riunendo ai suoi Stati le provincie e distretti indicati in questo articolo e nel precedente, entra in tutti i dritti, e prende sepra di sè tutti i pesi e tutti gli obblighi stipulati per rapporto a questi pacsi distaccati dalla Francia nel trattato di Parigi del 30 marzo 1814.

Le provincie prussiane sulle due rive del Reno fino al di sopra della città di Colonia, che si troverà anche compresa in questo circondario, porteranno il nome di gran ducato del Basso-Reno, e S. M. ne prenderà il titolo.

#### ART. XXVI.

## Regno d'Hannover.

S. M. il re del reguo unito della Gran Bretagna e d'Irlanda avendo sostituito al suo antico titolo di elettror del S. Impero romano quello di re di Hannover, e questa essendo stato riconosciato dalle potenze dell'Euro; a, e dai principi e città libere di Germania, i paesi che hanno composto finora l'elettorato di Brunswic-Lumebourg, sali che i loro limiti sono stati riconosciati e fissati per l'avvenire dagli articoli seguenti, formeranno da ora innanzi il regno di Hannover.

#### ART. XXVII.

#### Cessione della Prussia all'Hannover.

- S. M. il re di Prussia cede a S. M. il re del reguo unito della Gran Brelagna e d'Irlanda, re di Hannover per essere posseduto da S. M. e suoi successor I in tulta proprietà e soyranità:
- 4.º Il principato di Hildescheim che passerà sotto il dominio di S. M. con uttiti d'rititi e tutti i pesì con i quali il detto principato era passato sotto il dominio prussiano;
  - 2.º La città e territorio di Goslar;

3.º Il principato di Ost-Frisia compreso il paese detto di Harlingerland, sotto le condizioni reciprocamente stipulate all'articolo 30 per la navigazione dell'Ems, ed il commercio per il porto di Embden. Gli Stati del detto principato conserveranno i loro dritti e privilegi;

4.º La contea inferiore (Nieder-Grafeshaft) di Lingen, e la parte del principato di Munistre prussiano che situato tru questa contea e la parte di Rheina-Wolbek occupsta dal governo annoverses. Ma sicome si è convenuo che il regno di Hannover tottero con questa cossone un ingrandimento contenente una popolazione di 22,000 anime, e che la contea inferiore di Lingen o la parte del principato di Munster quivi nominati, portrebbero non corrispondere a questa condizione S. M. il re di Prussia s'obbliga a far di sentenete la linea di demarcazione nel principato di Munster tunto che sarsi necessario per contenere la detta popolazione, la commissione che i governi prussiano e annoverse nomineranon immediatamente per procedere alla fissazione estati dei liniti, sarà specialmente incaricata della essenzione di questa disposizione.

S. M. Prussiana rinuncia in perpetuo per sé, suoi discendenti e successori, alle provincie e territori nominati nel presente articolo, come ancora a tutti i dritti che vi sono relativi.

#### ART. XXVIII.

## Rinunzia della Prussia al Capitolo di San Pietro di Noerten.

S. M. il re di Prussia rinuncia in perpetuo per se, suoi discendenti e successori, a qualunque dritto e pretensione che S. M. potrebbe, in sua qualità di sovrano dell'Eichsfeld, formare sul Capitolo di S. Pietro nel horgo di Noerten, o sopra le sue dipendenze situate nel territorio annoverese.

#### ART. XXIX.

## Cessione dell' Hannover alla Prussia.

- S. M. il re del regno unito della Gran Bretagna e d'Irlanda re di Hannover, cede a S. M. il re di Prussia per esser posseduti in tutta proprietà e sovrannità da sé e suoi successori:
- 4.º La parte del ducato di Lavenbourg situata sulla riva drittu dell'Elba, con i villaggi hunbeurghesi situati sulla sessa riva; la parte di questo ducato situata sulla riva sinistra resta al regno di Hannover. Gli Stati della parte del ducato che passano sotto il dominio prussiano connerveranno il zor dritte privilegi, e nominatamente quelli fondati sulla costituzione provinciale dei 15 settembre 1702 confermata da S. M. il re della Gran Bretagna attualmente regnante in data del 21 giugno 1754.
  - 2.º Il baliaggio di Kloetz.
  - 3.º Il baliaggio di Elbingerode.
  - 4.º I villaggi di Rudigersain e Ganseteich.
  - 5.º Il baliaggio di Reckeberg.
- S. M. Britannica re di Hannover rinuncia in perpetuo per sé, suoi discendenti e successori alle provincie e distretti compresi nel presente articolo, come ancora a tutti i dritti che vi sono relativi.

## ART. XXX.

## Navigazione e commercio.

S. M. il re di Prussia e S. M. Britannica re di Hannover, animati dal desiderio di rendere intieramente eguali e comuni ai loro sudditi rispettivi i vantaggi del commercio dell'Ems e del porto di Embden, convengono a questo riguardo di ciò che siegne:

1.º Il governo annoverese s'obbliga a lare eseguire a sue spese negli anni 1815 e 1816 i lavori che una commissione mista di perili, che sarà nominata immediatamente dalla Prussia e dall'l'iannover, giudicherà necessari per rendere navigabile la parte dell'Ems dalla frontiera della Prussia fino alla sua imboccatura, e di mantenere dopo l'esecuzione di questi lavori costantemente questi parte dell'Ems nello stato, nel quale i detti lavori l'avranno posta per il vantazio della navigazione.

2.º Sarà libero ai sudditi prussiani d'importaré e di esportare per il porto di Embden tutte le derrate, produzioni, mercanzie di qualunque genere, tanto naturali che artificiali, e di tenere nella città di Embdeu dei magazzini per deporre le dette mercanzie durante due anui, a datare del suo arrivo nella città, senza che questi mazzagini sieno sogretti al altra ispecione, a cui sono

sottoposti quelli dei sudditi stessi annoveresi.

3.º I navigli prussiani, come ancora i negozianti prussiani, non pagheramo per la navigatione, l'esportazione o l'importazione delle mercanzia (e, comeanche per il magazzinaggio, altri pelagl, o dritti di qualunque sorte, che quelli ai quali narano tenti si sudditi stessi annoreresi. Questi pedagli e dritti si-ranno regolati di comune accordo tra la Prussia e l'Hannover, e la tarifa non porte assere cambiati na appresso che di comun accordo. Le prerogative e libertà qui specificate, sono eguali ai sudditi annoveresi che navigheramo sulla parte dell'Elms che resta a S. M. Prussiano.

4.º I sudditi prussioni non saranno tenuti di servirsi dei negozianti di Embelen per il traffico che fanno per il detto posto, e sarà in loro libertà di fare il negozio con le loro mercanzie a Embden, sia cogli abitanti di questa città, sia cogli tarianeir, seaza agare altri distitti che quelli ai quali saranno contune accordi.

8. M. il re di Prussia dal suo canto, s'obbliga ad accordare ai sudditi annoveresi la libera navigazione sul canale della Stecknitz, di maniera che non vi saranno obbligati che ai medesimi dritti, che saranno pagati dagli abitati del ducato di Lavenbourge, S. M. Prussiana s'obbliga inoltre di assicurare questi vantaggi ai sudditi annoveresi, nel caso che il ducato di Lavenbourg fosse ceduto da questa ad un altro sovrano.

## ART. XXXI.

## Strade militari.

S. M. il re di Prussia e S. M. il re del regno unito della Gran Bretagna e d'Irlanda re d'Hannover consentono attualmente che vi esistano tre strade militari ne' loro Stati respettivi, cioè: 4.º Una da Halberstadt per il paese di Hildesheim a Minden.

di comun accordo i regolamenti necessari per le dette strade. ,

- 2.º Una seconda dalla Vecchia Marca per Gifhorn e Neustadt a Minden.
- 3.º Una terza da Osnabruch per Ippenbiren e Rheina a Bentheim.
- Le due prime in favore della Prussia, e la terza in favore dell'Hannover.

  I due governi nomineranno senza dilazione una commissione per formare

## ART. XXXII.

## Territorii mediati.

Il baliaggio di Meppen appartenente al duca di Aremberg, come ancora la parte di Rheina-Wolbeck appartenente al duca di Loot-Corswaren, che in questo momento si trovano provvisoriamente occupati dal governo annoverese, saranno posti nelle relazioni con il regno di Hannover, che la Costituzione federativa di Germania regolerà per i territorii medizira di Germania regolerà per i territorii medizira di Germania.

I governi prussiano e annoversse essendosi nientelimeno riservati di convenire in seguito, se fosse necesario, della fisazione di unbitar frontiera per rapporto alla contea appartenente al duca di Loot-Corswaren, i delti governi incaricheranno i no commissione, che essi nomineranno per la delineazione della parte della contea di Lingen ceduta all'Hannover, di occuparsi dell'oggetto suddetto, e di fissare definitivamente le frontiero della parte della contea appartenente al duca di Loot-Corswaren, che deve, come si è detto, esser occupata dal governo di Hinnover.

Le correlazioni ira il governo di Hannover e la contea di Bentheim restaranno tali che sono regolati dia irattati d'ipotene esistenti tra S. M. Britannica e la contea di Bentheim, o dopo che i dritti che emanano da questo in trattatto sranno estitul, ia contea di Bentheim si trovera verso il regno di Hannover nelle relazioni che la Costituzione federativa di Germania regolerà per i territorii medisti.

#### ART. XXXIII.

## Cessione da farsi al duca d'Oldenbourg.

S. M. Britannica re di Hannover per concorrere nel voto di S. M. Prussiana di procurare un circondario di territorio convenevole a S. A. S. il duca di Oldenbourg prometto di cedergli un distretto contenente una popolazione di cinquemila abitanti.

#### ART. XXXIV.

#### Granduca d'Oldenbourg.

S. A. S. il duca di Olstein-Oldenbourg prenderà il titolo di granduca d'Oldenbourg.

#### ART. XXXV.

#### Granduca di Mecklenbourg-Scwerin e Strelitz.

Le LL. AA. SS. i duchi di Mecklenbourg-Scwerin e di Mecklenbourg-Strelitz prenderanno il titolo di granduchi di Mecklenbourg Scwerin e Strelitz.

#### ART. XXXVI.

#### Granduca di Sassonia-Weymar.

S. A. S. il duca di Sassonia-Weymar prenderà il titolo di granduca di Weymar.

#### ART. XXXVII.

# Cessioni della Prussia al granduca di Sassonia-Weymar.

S. M. Il re di Prussia cederà dalla massa de' snoi Stati tali che sono stati riconosciuti col presente trattato a S. A. R. Il granduca di Sassonia-Weymar, dei distretti di nna popolazione di cinquantamila abitanti o contigui o vicini al principato di Veymar.

S. M. Prussiana si obbliga egualmente di cedere a S. A. R. dalla parte del principato di Falda, che gli è stata rimessa in virtù delle stesse stiputazioni, dei distretti di una nopolazione di ventisettemila abitanti.

S. A. R. il granduca di Weymar possederà i suddetti distretti in tutta sovranità e proprietà, e ti riunirà in perpetuo ai suoi Stati attuali.

PIORE

(8)

#### ART. XXXVIII.

# Determinazione ulteriore dei paesi da cedersi al granduca di Weymar

I distretti e territorii che devono esser ceduti a S. A. R. il granduca di Assonia-Weymari wivitte dell'articolo precedente, saratuno determinati da una convenzione particolare, e S. M. il re di Prussia si obbliga a conchiadere questa convenzione, e a fare rimettere a S. A. R. i suddetti distretti eta ritorii nel termine di due mesi a datare dal cambio delle ratifiche del trattato conchiuso a Vienna il 1.º giugno 1815 tra S. M. Prussiana e S. A. R. il granduca.

#### ART. XXXIX.

#### Possessioni da rimettersi immediatamente.

S. M. il re di Prussia cede tuttavia da questo momento, e promette di far rimettere a S. A. R. nel termine di 15 giorni a datare dalla sottoscrizione del suddetto trattato i distretti e territorii seguenti, cioè:

La signoria di Blankenhayen con la riserva che il ballaggio di Wandersleben, appartenente a Unter-Gleichein, ne sia compreso in questa cessione.

La signoria inferiore (Niedere Herschaft) di Kranichfeld, le commende dell'ordine teutonico Zwaetzeu-Leheslen, Lielustaedt, con le loro rendite demaniali, le quali facendo parte del baliaggio d'Eckarisberga formano delle dipendenze nel territorio di Sassonia-Weynar, come anche tutte le altre dipendenze situate nel principato di Weynar, e appartenenti al detto baliaggio il baliaggio di Tausenburg, eccettuato Droizen, Horschen, Wethabourg, Wetterscheid e Moellachite, che resterano alla Prussia.

Il villaggio di Remsla, come anche quei di Klein-Brembach e Berllstedt, rinchiusi nel principato di Weymar e appartenenti al ferritorio di Erfourth. La proprietà dei villaggi di Bisafsroda e Probsetzella rinchiusi nel ter-

La proprietà dei villaggi di Biscaffsroda e Probsteizella rinchiusi nel territorio di Elsenach, la di cui sovranità appartiene di già a S. A. B. il gran duca.

La popolazione di questi differenti distretti entrerà in quella delle cinquantamila anime assicurate a S. A. R. il gran duca dall'articolo 30, e ne sarà dedotta.

# ART. XL.

# Cessione del già dipartimento di Fulda alta Prussia.

Il dipartimento di Fulda con i territorii dell'antica nobiltà immediata che si trovano compresi attualmente sotto l'amministrazione provvisoria di que-

sto dipartimento, cioè: Manslach, Bucheasa, Werla, Lengshell, ma ecceltural, in balaggi e territorii segennii, roici: i balaggi le selbenstene de Sonenez, della parte del balaggio di Bibersten, che comprende i villaggi di Biberstene, che comprende i villaggi di Biberstene, che comprende i villaggi di Riberstene come anche del colomino di Holdrach e del proposition nel gran ducato di Wurzburgo, e cedato a S. M. il re di Prussia, ed il possesso gli sarà rimesso nel termine di tre estimane a datare dal 1º giagno di quest'anno.

S. M. Prussiana promette d'incaricarsi, nella proporzione della paric che essa ottiene in forza del presente articolo, da parte sua alle obbligazioni che tutti i nuovi possessori del gi\u00e5 gran ducato di Franco\u00f3rd ovranno alempire, e di trasferire quest'obbligo su i principi coi quali S. M. far\u00e5 dei cambi o cessioni di questi distretti e territori fallela.

#### ART. XLI.

### Dominio del principato di Fulda.

I dominii del principato di Falda e della contea di Ilanau, essendo stati venduti senza che gli acquirenti abbiano finora ademptio a tutti i termini del pagmento, sarà nominate dai principi, sotto il dominio dei quali passono detti paesi, una commissione per regolare, di una naniera suniforme a ciò che è relativo a quest'affare, e per rendere giustizio ai reclami degli aqui-renti dei detti dominii. Questo commissione ava in particolar modo riguardo al trattuto conchiasso il a décembre 1813 a Francfort fra le potenze collegato dei dominia quest con el comme dei dei pagneta sarano restituite agli arquirenti che non aranno obbligati di uscire dal possesso, se non al-toquando questa crestituine avarà avuto il suo pieno el initiere effotto.

# ART. XLIL

#### Wetzlar

La città di Wetzlar col suo territorio passa in tutta proprietà e sovranità a S. M. il re di Prussia.

# ART. XLIII.

#### Paesi mediati nell'antico circolo di Westphalia.

I distretti mediati seguenti cioè: i possedimenti che i principi di Salm-Salm e Salm-Kyrbourg, le contee denominate le Rheinund, Wildgrafen ed il ducato di Croy hanno ottenuto pel recesso principale della deputazione struoriomaria dell'impero dei 25 febrios 1893, nell' antico circolo di Vestipalia, come anche le signorie di Anhalt e di Gehuen i possedimenti del dua di Lozo-Gerwaren, che si trovano nel medesimo roso (in quella parte che le melesime non sono comprese sotto il governo annoverso): e la Contea di Steinricht appartenente al conte di Benthein, la contea di Reclinghausen appartenente al duac di Aremberg, la signoria di Buela, Gutersioh e cronau appartenente al duac di Bentheim. Techniomory, la contea di Rittlerg appartenente al principe di Kannitz. Le signorie di Neastati e di Gimborn appartenente al principe di Kannitz. Le signorie di Neastati e di Gimborn appartenente di Sayan-Wissparetio-Bertenbourg arannon situati con la monarchia prussiana nelle correlazioni che la costituzione federativa della Germania regolerà per i territori mediati

l possedimenti dell'antica nobilità immediata, rinchiusi nel territorio prussiano, e segnatamente le signorie di Wildemberg nel granducato di Berg, e la baronia di Schauen nel principato di Halberstadt apparterranno alla monarchia prussiana.

#### ART. XLIV.

# Disposizioni relative al granducato di Wurzbourg, al principato di Aschaffenbourg in favore della Bariera.

S. M. il re di Baviera possederà per sé, e suoi creli e suoi snecessori in tatta proprietà e sovrantià il granducato di Wurzbonrg tale quale, fu posseduto da S. A. R. l'arciduca Ferdinando di Austria, el il principato di Aschaffenbourg tal quale ha fatto parte del granducato di Francfort sotto la denominazione di dipartimento di Aschaffenbourg.

#### ART. XLV.

### Sostentamento del principe Primate.

In quanto ai dritti, e prerogative, e sostentamento del principe Primate come antico principe ecclesiastico, si stabilisce:

4.º Che sarà trattato in un modo analogo agli articoli di recesso, che nel 1803 hanno regolato la sorte dei principi secolarizzati, ed a ciò che si è praticato rispettivamente ai medesimi.

2.º Egli riceverà per quest' effetto a datare dal primo giugno 1814 la somma di centomila fiorini pagabili a trimestri in bnona specie, sulla base di 24 fiorini per marca, come rendita vitalizia.

Questa rendita sarà pagata dai sovrani nei dominii dei quali passano le

provincie o distretti del gran ducato di Francfort, lu proporzione della parte che ciascnno di essi possederà.

3.º Le anticipazioni fatte dal principe Primate dei suoi proprii denari alla Cassa generale del principato di Fulda, nel modo che saranno liquidate e provate, saranno restituite ad esso, o ai suoi eredi, o a chi per esso.

Questo peso sarà sopportato a proporzione dai sovrani che possiederanno le provincie e distretti, che formavano il principato di Fulda.

4.º I mobili, od altri oggetti, che si proverà appartenere alla proprieta particolare del principe Primate, gli saranno restituiti.

- 5.º Gl' inservienti del gran ducato di Francfort tanto civili ed ecclesiastici, che militari e diplomatici, saranno trattati conformemente ai principii stabiliti nell'articolo 59, del recesso dell'impero dei 23 febbraio 1803, e le pensioni saranno pagate in proporzione dai sovrani che entrano in possesso degli Stati che hanno formato il detto gran ducato, a contare dal primo giugno 1814.
- 6.º Sarà immediatamente stabilita una commissione, della quale i detti sovrani nomineranno i membri per regolar tutto ciò che è relativo alla esecuzione delle disposizioni contenute in quest'articolo.
- 7.º S' intende che in forza di questo aggiustamento ogni pretensione che potesse essere suscitata contro il principe Primate nella sua qualità di gran duca di Francfort, sarà estinta, e che non potrà essere inquietato per alcun reclamo di questa natura.

#### ART. XLVI.

# Città libera di Francfort.

La città di Francort col suo territorio, come si trovava nel 1803, è dichiarata libera, e farà parte della Lega germanica. Le sue istituzioni saranno fondate sopra il principio d'una perfetta uguaglianza di dritti fra i differenti culti della religione cristiana. Questa nguaglianza di diritti si estenderà a tutti i dritti civili e politici, e sarà osservata in tutte le correlazioni del governo e dell'amministrazione. Le discussioni che potranno suscitarsi tanto sullo stabilimento della costituzione quanto sul mantenimento, saranno di pertinenza della dieta germanica, e non potranno essere decise che dalla medesima.

#### ART. XLVII.

# Indennità del gran ducato di Assia.

S. A. R. il gran duca di Assia ottiene in cambio del ducato di Westphalia. che ha ceduto a S. M. il re di Prussia un territorio sulla riva sinistra del Reno, nel dipartimento di Mont Tonnerre, che comprende una popolazione di 140,000 abitanti. S. A. R. possiederà questo territorio in tutta sovranità e proprietà; essa otterrà cziandio la proprietà della parte delle Saline di Kreutznachi situata sulla riva sinistra della Nahe; la sovranità resterà alla Princia.

#### ART, XLVIII.

### Assia-Homboura.

Il landgravio di Assia-Hombourg è reintegrato nei possedimenti, rendite, dritti e correlazioni politiche, di cui n'era stato privato in seguito della confederazione renana.

#### ART. XLIX.

# Territorii riservati per le case di Oldenbourg, di Sassonia-Cobourg, di Mecklenbourg-Strelitz, ed il conte di Pappenheim.

È riserbato nel già dipartimento della Saare, sulle frontiere degli Stati di S. M. Il rei di Pressia, un distretto che compreuda una populazione di 60,000 anime, di cui ine sarà disposto nel modo seguente: il duca di Sassonis-Cobourg, el il duca di Oldenbourg otterranno ciascano un territorio che comprenda ventiunità abitanti. Il duca di Mecklenbourg-Strellitz ed il landgarato di Assia-Hombourg ciascano un territorio che comprenda dientini abitanti, el il conte di Pappenheim an territorio che comprenda dientini abitanti, el il conte di Pappenheim ana territorio che comprenda dientini di S. M. Prusi-l'interritorio del conte di Pappenheim ana s'acto la sorrantia di S. M. Prusi-

#### ART. L.

# Aggiustamenti futuri relativamente a questi territorii.

Gli acquisti assegnati dal precedente articolo ai duchi di Sassonia-Cobourg, Oldenbourg, Mecklenbourg-Strelitz, ed al landgravio di Assia-Ombourg.

Non essendo contigui al loro Stati rispettivi, le LL. MM. l'imperatore di Austria, l'imperatore di tutte le Russie, il re della Gran-Bretagna ed il re di Prussia, promettono d'impiegare i loro buoni uffizii al fine della presente guerra, o subito che le circostanze lo permetteranno per fare ottenere col mezro di cambii o di altri aggiustamenti ai detti principi i vantaggi che

eglino sono disposti ad assignrare loro, acció di poi troppo non si moltiplichino le amministrazioni dei detti distretti, si conviene che saranno provvisoriamente sotto l'amministrazione prussiana a profitto dei nnovi acquirenti.

#### ART. LI.

#### Paesi sulle due rive del Reno rimessi all'Austria.

Tutti i territorii e possedimenti, tanto sulla riva sinistra del Reno negli antichi dipartimenti della Saare e di Mont-Tonnerre, che nei già dipartimenti di Fulda e di Francfort, e rinchiusi nei paesi adiacenti, messi a disposizione delle potenze alleate col trattato di Parigi dei 30 maggio 1814, dei quali non è stato altrimenti disposto cogli articoli del presente trattato, passano in piena sovranità e proprietà sotto il dominio di S. M. l'imperatore d'Anstria.

# ART. LII.

## Isembourg.

Il principe d'Isembourg è messo sotto la sovranità di S. M. I. e R. A., e sarà verso di essa nelle correlazioni che la costituzione federativa di Germania stabilirà ner gli Stati mediati.

#### ART. LIII.

# Confederazione germanica.

- I principi sovrani e le città libere di Germania, comprendendo in questa transazione le LL. MM. l' imperatore d'Austria, il re di Prussia, di Danimarca, e dei Paesi Bassi, e segnatamente:
- L'imperatore d'Austria ed il re di Prussia per tutti quei possedimenti che anticamente appartennero all' impero germanico: Il re di Danimarca pel ducato di Holstein:
  - Il re dei Paesi-Bassi pel gran ducato di Luxembonrg;
- Stabiliscono tra loro una confederazione perpetua, che porterà il nome di Confederazione germanica.

#### ART. LIV.

# Scopo di questa Confederazione.

Lo scopo di questa Confederazione è la conservaziono della sicnrezza estrara ed interna della Germania, dell'indipendenza e dell'inviolabilità degli Stati confederati.

#### ART. LV.

# Uguaglianza de' suoi membri.

I membri della Confederazione, considerati come tali, sono uguali nei dritt, e si obbligano tutti ngualmente a mantenere l'atto cho costituisce la loro unione.

### ART, LVI.

#### Dieta federativa.

Gli affari della Confederazione saranno affidati ad una dieta federativa, nel quale Intii i membri voteranno per mezzo dei loro plenipotenziarii, tanto individualmente, che collettivamente, nel modo seguente, senza pregindizio del loro grado:

I. Anstria 1 — 2 Prussia 1 — 3. Baviera 1 — 5. Sassonia 1 — 5. Anover 1 — 6. Wartemberg 1 — 7. Balen 1 — 8. Assia Elettorale 1 — 9. Gran Ducato di Assia 1 — 10. Danimarca per Holstein 1 — 11. Passi Sassi per Luxembourg 1 — 12. Case gran dacia el ducelli di Sassonia 1 — 13. Branswick e Nassau 1 — 14. Meklenbourg-Schwerin e Strellit 2 — 15. Holstein-Oldenbourg, Analla e Schwartzbourg 1 — 16. Hohenzollern, Linchtenstein, Reuss, Schaumbourg-Lippe, Lippe e Waldeck 1 — 17. Le città libere di Lubecce, Francfort, Breme e Amburgor 1 — Totale 47 vol.

# ART. LVII.

# Presidenza dell'Austria.

L'Austria presiederà alla dieta federativa. Ogni Stato della Confederazione ha il diritto di fare delle proposizioni, e quello che presiede è obbligato di metterle in deliberazione in uno spazio di tempo che sarà fissato.

#### ART. LVIII.

#### Formazione dell'assemblea generale.

Allorquando si tratterà di proporre leggi fondamentali o di fare cangiamenti alle leggi fondamentali della Confederazione, di prendere misure risguardanti l'atto feder tivo istesso, d'Istituzioni organiche o di addottare altri cangiamenti d'un interesse comune, la dieta si formerà in assemblea generale, ed in questo caso la distribuzione de' voti si farà nel modo seguente, calcolato sulla estensione rispettiva di ciascono Stato: L'Austria avrà 4 voti - la Prassia 4 - la Sassonia 4 - la Baviera 4 - l'Annover 4 - il Wartemberg 4 - Baden 3 - Hassia Elettorale 3 - Gran ducato di Hassia 3 -Holstein 3 - Luxembourg 3 - Brunswick 2 - Mecklenbourg-Schwerin 2 - Nassau 2 - Sassonia-Weymar 1 - Sassonia-Gotha 1 - Sassonia-Cobourg 1 - Sassonia-Bernbourg 1 - Sassonia-Koethen 1 - Schwrtzbourg-Sonderhausen 1 Schwarzbourg-Meiningen 1 — Schwarzbourg-Hilbhurghausen 1 — Mecklemhourg-Strelitz 1 - Holstein-Oldenbourg 1 - Anhalt-Dessau 1 - Anhalt-Rudolstadt 1 - Hohenzollern-Hechingen 1 - Lichtenstein 1 - Hohenzollern-Sigmaringen 1 - Waldek 1 - Reuss-Branca primogenita 1 - Renss-Branca cadetta 1 - Schaumbourg-Lippe 1 - Lippe 1 - la città libera di Lubecca 1 - la città libera di Francfort 1 - la città libera di Brema 1 la città libera di Amburgo 1 - totale 69 voti.

La dieta occupandosi delle leggi organiche della Confederazione, esaminerà se si deve accordare qualche voto collettivo agli antichi Stati mediati dell'impero.

### ART. LIX.

# Regola da tenersi in ciò che concerne la pluralità dei voti.

Se devesi discriere la questione di un affare nell'assemblea generale, conformemente ai principii di sopra stabiliti, essa sarà decisa nell'assemblea ordinaria a pluralità di voti. La stessa assemblea preparerà i progetti di risoluzioni che devono essere

proposti all'assemblea generale, cel a questa somministrerà tutto ciò che sarà d'uopo per adottarsi o rigistarsi. Si deciderà a pluralità di volt tanto nell'assemblea ordinaria che nell'assemblea generale, ma col divario, che nella prima basterà la pluralità assoluta, mentre nell'altra saranno necessiri i due terri dei voli per formare la pluralità. Allerquand vi sarà parità di voti nell'assemblea ordinaria, il presidente deciderà la questione. Frattanto ognirions.

Harrys H. Goog

qualvolta si tratterà di accettazione o di caugiamento di leggi fondamentali, d'istituzioni organiche, di dritti individuali, o di affari di religione, la pluralità di voti non sarà sufficiente nè nell'assemblea ordinaria nè nell'assemblea generale.

La dieta è permanente; per altro allorquando gli oggetti sottomessi alla sua deliberazione sono terminati, ella può aggiornarsi ad un'epoca fissa non però oltre quattro mesì.

Tutte le disposizioni ulteriori relative all'aggiornamento ed alla spedizione degli affari urgenti che potessero sopravvenire durante l'aggiornamento, sono riserbati alla dieta, che vi provvederà nella compilazione delle leggi organiche.

#### ART. LX.

### Ordine dei voti

Quanto all'ordine che dovranno tenere nel votare i membri della Conferzione, si stabilisce che finche la dieta sarà occupata nella formazione delle leggi organiche, non vi sarà a tal riguardo regola alcuna; e qualunque al l'ordine che si osservetà non porta n'h pregiudiatera elauno de' membri ne fissare un principio per l'avvenire. Terminata la compilazione delle leggi organiche, la dieta delibererà intorno alla maniera di fissare quest'oggatio con nan regola permanente, pel quali effetto dovrà essa alloutanarsi quanto meno sarà possibile dal tenore pratkato nell'antica dieta, e segnatamente dopo l'atto della deputazione dell'impero del 1903. L'ordine che verrà adottato non infutirà d'altronde in alcun conto sul grado e la precedenza dei membri della Confelerazione, fouri delle loro correlazioni colla denordia.

#### ART. LXI.

# Residenza della dieta a Francfort.

La dieta terrà le sue adunanze in Francfort sul Meno. L'apertura di essa è fissata pel 1.º settembre 1815.

#### ART. LXII.

### Compilazione delle leggi fondamentali.

Il primo punto da trattarsi dalla dieta, dopo la sua apertura, sarà la redazione delle leggi fondamentali della Confederazione, e delle sue istituzioni organiche relativamente alle sue correlazioni esterne, militari ed interne.

#### ART. LXDI.

# Conservazione della pace in Germania.

Gli Stati della Confederazione si obbligano a difendere contro qualunque attaco tanto l'intiera Germania quanto ciascuno Stato individuale dell'unione, e si garantiscono vicendevolmente intti quei loro possedimenti che trovansi compresi in questa unione.

Quando é dichiarata la guerra dalla Confederazione, non é lecito ad alcun membro d'intavolare negoziati particolari col nemico, né far la pace, o un armistizio senza il consenso degli altri.

I membri della Confederazione, tuttochè si riserbino il dritto di formare alicanze, si obbligano nondimeno di non contrattare cosa alcuna che fosse diretta contro la sicurezza della Confederazione o degli Stati individuali che la compongono.

Gli Stati confederati si obbligano altresti a non farsi guerra sotto verun pretesto e a non sostenere le loro difference on la forza dell'arri, ma a sottoporte al gindizio della dieta. Dovrà questa tentare mediante una commissione la via della mediazione. Se non vi rusacirà, di modo che divenga allora necessaria nua sentenza giuridica, vi si dovrà subito provredere con un giudicato (austregal instant) ben formato, a cui le parti litiganti saranno tenute di sottomettersi sent'appello.

#### ART. LXIV.

# Disposizioni particolari dell'atto della Confederazione.

Gli articoli compresi sotto il titolo di disposizioni particolari dell'atto della Confederazione germanica, tali quali si trovano annessi originalmente ed In una traduzione francese al presente trattato generale, avranno la stessa forza e valore come se fossero testualmente quivi inseriti.

#### III. - REGNO DEI PAESI BASSI E GRAN DUCATO DI LUXEMBOURG.

#### ART. LXV.

#### Regno dei Paesi Bassi.

Le antiche provincie unite dal Paesi Bassi, e le già provincie belgiche, si l'une che l'altre entro i limit fissati dall'articole seguente, formerano unitamente ai paesi e territorii descritti nell'istesso articolo, sotto la sovranisi di S. A. B. il principe di Orange-Nassan, principe sovrano delle Provincie Unite, il regno dei Paesi Bassi, ereditario nell'ordine di successione di già stabiliti mediante l'atto di cotticucione delle dette Provincie Unite. Da tutte le potenze é stato riconosciuto il titolo e le prerogative della dignità reale nella casa d'Orange-Nassau.

# ART. LXVI.

# Limiti del regno de' Paesi Bassi.

La linea che comprende i territorii componenti il regno de' Paesi Bassi vien determinata nella seguente maniera: essa parte dal mare, e stendesi lungo le frontiere della Francia dalla parte de' Paesi Bassi, nel modo che sono state regolate e fissate dall'art. 3 del trattato di Parigi de' 30 maggio 1815 fino alla Mosa, ed in segnito lango le stesse frontiere fino agli antichi confini del ducato di Luxembourg. Di là segue la direzione de' confini tra il detto ducato e l'antico vescovado di Liegi, fintanto che trova (al sud di Deiffelt) i confini occidentali di detto cantone, e di quello di Malmedy sino al punto in cui s' incontrano i confini tra gli antichi dipartimenti dell'Ourte e della Roer; essa linea cammina in seguito lungo i suoi confini finché questi si trovano in vicinanza di quei del cantone una volta francese d'Eupen nel ducato di Limbonrg, e segnendo il confine occidentale di questo cautone nella direzione del nord, col lasciare a destra una piccola porzione del già cantone francese d'Aubel, si nnisce al punto di contatto dei tre antichi dipartimenti dell' Ourte, della Mosa inferiore e della Roer: partendo poi da questo punto, la detta linea segue quella che separa questi due nltimi dipartimenti sino al Inogo ov'essa tocca la Worm (flume che imbocca nella Roer), e procede lungo questo fiume sino al punto in cni trova di nuovo il confine dei suddetti due dipartimenti, seguita un tal confine fino al sud d'Hitlensberg (antico dipartimento della Roer), risale di là verso il nord, e lasciando a destra Hillensberg e tagliando il cantone di Siturdi in due parti quasi eguali, di maniera che Siturdi e Susteren restino a sinistra, giunge al vecchio territorio clandese: lasciando quindi esso territorio a sinistra, tiene dietro alla frontiera orientale sino al punto che questa tocca l'antico principato austriaco di Gueldria, dalla parte di Ruremonda, e dirigendosi verso il punto più orientale del territorio olandese al nord di Schwalmen, continua ad abbracciare lo stesso territorio.

Va finalmente ad uniris, partendo dal punto più orientale, coll'altra parte del territorio clandese, dore trovasi Venloo; detta linea racchiulerà questa città col sno territorio. Di là poi sino alla vecchia frontiera obandese victino a Moot situato al di sotto di Genenpe, seguiterà li corso della Moosa ad una distanza della destra riva, in guisa che tutti i looghi che non sono lontani de seas riva pi di mille periche di Germania (Rehiendaciche, Panten) apparterranno co' loro distretti al regno de' Passi Bassi; ben inteso per altro, quanto alla scambievolezza di tal principio, che il territorio prussiano non possa in alcun punto toccare la Mosa, o avvicinandosi alla medesima ad una distanza di ottoccino pertiche di Germania.

Dal punto in cui la linea dianzi descritta giunge all'antica frontiera olandess sino al Rano, questa frontiera resterà nell'essenziale, come trovavasi nel 1796 tra Cleves e le Provincie Unite. Verrà la suddetta esaminata mediante la commissione da nominaria sibolto dai due governi di Prussia e de Paest Bassi, onde procedere all'esatto determinazione dei limiti tanto del regno dei Pessi Bassi, che del gran ducto di Luxembourg, notais nell'articolo 68: e dessa commissione poi coll'atito dei pertit regoleria tanto di che concerne le dessa commissione poi coll'atito dei pertit regoleria tanto di che concerne le più conforme aggli l'indeve dei regolegi del promoto il più quel più conforme aggli l'indeve dei regolegi del giunto dei pertito del Questa stessa disposizione avrà luogo citra la fissazione del confini no distretti di Kvivaret, Lobith, e di tutto il territorio fino a keteriori fino a

I distretti Huissen, Malburg, il Lymers con la città di Sevenaer e la signoria di Welle, faranno parte del regno dei Paesi Bassi; e S. M. Prussiana vi rinnncia in peroetuo per essa e tutti i suoi discendenti e successori.

#### ART. LXVII.

# Gran ducato di Luxembourg.

La parte dell'antico ducato di Luxembourg compresa ne' confini specificati dall'articoto seguente, è pure ceduta al principe sovrano delle Provincie Unite in oggi re dei Paesi Bassi, per essere posseduta in perpetuo da ini e suoi successori in piena proprietà e sovranità. Il sovrano dei Paesi Bassi aggiun-

gerà a'suoi titoli quello di gran duca di Luxembonrg; ed è riserbata a S. M. la facottà di prendere, in ordine alla successione nel gran ducato, quelle misure e disposizioni di famiglia tra i principi suoi figli, cli'ella stimerà conformi agl'interessi della sua monarchia, e alle sue paterne Intenzioni.

Il gran ducato di Laxembourg dovendo servire di compenso per i principati di Nassa-Dilenbourg, Siegen, Hadaurg e Diett, verrà a fornare uno degli Stati della Confederazione germanica, ed il principe, re del Passi Bassi, entrerà nel sistema di questa Confederazione omo gran duca di Laxembourg ro con tutte le prerogative e privilegii di cui goderanno gli altri principi isdeschi.

La città di Laxemburg sarà considerata sotto il rapporto militare come fortezza della Confederazione. Il gran dica avvi nondimeno il diritto di nominare il governatore e comandante militare di essa fortezza, salva peraltro l'approvazione del potere essectivo della Confederazione, e con altre condizioni che si giudicherazione consustre a tenore della costituzione futura della detta Confederazione.

#### ART. LXVIII.

#### Confini del gran ducato di Luxembourg.

Il gran-ducato di Luxembourg sarà composto di tutto il territorio situato ir ai regno dei Pacis Bassi, come è stato descritto meliante i raticolo 60, la Francia, la Mosella sino all'imboccatura della Sura, il corso della Sura sino al confluente dell'Our, el il corso di quest'i ultimo fiume sino ai confini del gà cantone francese di Saint-With, che non apparterrà in alcun modo al gran ducato dei Luxembourg.

#### ART. LXIX.

#### Disposizioni relative al ducato di Bouillon.

S. M. il re dei Paesi Bassi, gran duca di Luxembourg, possederà in perpetuo per sé e suoi successori l'intiera e piena sovranità della parte del ducato di Bouillon non ceduta alla Francia, in forza del trattato di Parigi; e sa questo rapporto sarà la medesima riunita al gran ducato di Luxembourg.

Essendosi suscitate alcune quistioni sopra il detto ducato di Bouillon, quello fra, competitori che meglio proverà legalmente i snoi dritti nelle forme qui appresso enunciate, possederà con pieno dominio la suddetta porzione del du-

cato, tal quale è stata posseduta dall'ultimo duca, sotto la sovranità di S. M. il re dei Paesi Bassi, gran duca di Luxembourg.

Questa decisione sarà emanata senza appello mediante un lando. Verranno nominati a tal effetto degli arbitri, nno a ciascnno dei due competitori, e gli altri in numero di tre dalle corti di Austria, di Prussia e di Sardegna.

Tosto che lo stato della guerra e le circostanze lo permetteranno, essi arbitri si rinni:anno in Aquisgrana, e il loro giudizio dovrà manifestarsi entro lo svazio di sei mesi, contando dal giorno della rinnine.

In questo frattempo S. M. il re dei Paesi Bassi, gran duca di Lavembourg, prenderà in deposito la proprieta della detta portione del ducato di Bonillon per restituiria, unitamente al prodotto di una tale amministrazione intermedia, a quel competiore in favore del quale avranno gli arbitri pronunciato. La detta Massià San lo indennizzerà della perdita delle rendite provinciuli di dirtti di sorranità medialete ne quo eccomolamento. E se tale restituzione dovrà farsi al principe Carlo di Rohan, essi effetti saranno tra le sue man ia sasogettati alle legetti della sostitutono ec hor forma il suo titolo.

#### ART. LXX.

### Cessione dei possedimenti della Casa di Nassau-Orange in Germania.

S. M. il re del Pasei-Bassi rimuncia in perpetuo per sè e suoi discendenti e noccessori, in fortor di S. M. il re di Prassia, ai pessedimenti sovrani goduti in Germania dalla Casa di Nassan-Orange, e seguatamente ai principati di Villenbourg, Dieta Siegen e Hadamar, compresa ancora la signoria di Belistein, del moto appunto che sono stati repolati questi provvedimenti tra i due rami della Casa di Nassan col trattato conchisso all'Aja il di 18 luglio 1848. S. M. rimuncia egualmente la principato di Pitalda edgia itari distretti e territorii che gli erano stati assicurati dall'art. 19 dell'atto principale della deputazione stravolinaria dell' impero del 28 Gebbato 1803.

#### ART. LXXI.

# Convenzione di famiglia tra i principi di Nassau.

Il dritto e l'ordine di successione stabilito fra i due rami della Casa di Nassau mediante l'atto del 1783 detto Nassausicher-Brbeirein, è conservato e trasferito dai quattro principati d'Orange-Nassau al gran ducato di Luxembourg.

Dor Lang

#### ART. LXXII.

### Pesi ed obbligazioni annessi alle provincie distaccate dalla Francia.

S. M. il re dei Paesi Bassi, col riunire sotto la sua sovranità i paesi notati negli art. 65 e 68, entra in tutti i dritti, e perciò si assume tutti i pesi ed obbligazioni stipulate relativamente alle provincie e distretti separati dalla Francia col trattato di paec conchiuso a Parigi li 30 maggio 1814.

#### ART. LXXIII.

## Atto di riunione delle provincie belgiche.

S. M. il re dei Paesi Bassi avendo riconosciuto e sanzionato in data del 21 luglio 1813, come base della riuniono delle provincie belgiche con le Provincie l'aite, gli otto articoli rinchiusi nell'atto annesso al presente trattato, detti articoli avranno la stessa forza e valore come se fossero stati insertiti parola per partoja nella transazione attuale.

# IV. -- AFFARI DELLA SVIZZERA.

#### ART. LXXIV.

# Integrità dei dieciannove cantoni.

La integrità dei dieciannove cantoni, tali quali esistevano nel corpo politico in tempo della convenzione del 29 dicembre 1813, è riconosciuta come base del sistema elvetico.

### ART. LXXV.

#### Riunione di tre nuovi cantoni.

Il Vallese, il territorio di Ginevra, il principato di Nenfehâtel sono rimessi alla Svizzera, e formeranno tre nuovi cantoni. Le viene altresi restituita la valle di Dappes, che fa parte del cantone di Vand.

The Land of State of

#### ART. LXXVI.

Riumione del vescovado di Basilea e della città e territorio di Bienna al cantone di Berna.

¶1 vecovado di Basilea e la città col territorio di Bienna saranno riuniti alla Confederazione elvetica, e faranno parte del cantone di Beras. Sono eccutanti perc. da questa ultima disposizione I seguenti distrutti: 1.º un di stretto di cira. Ter leghe quadrate di estensione, il quale comprende le commni di Altschweiler, Schoenbach, Oberweiler, Terweiler, Ettingen, Hurstenstein, Ptotton, Phefingen, Aersh, Bruck, Reinach, Arfesbrein, il qual distretto arà riunito al cantone di Basilea; 2.º una piecola estensione di terreno situata vicino al villaggio Nenchatellese di Lignieres, la quale essendo in orgi, quanto alla giurisdizione criminale, sotto quella del vescovado di Basilea, apparterrà con totale sovarnità al principato di Neuchitele.

#### ART. LXXVII.

# Dritti degli abitanti nei paesi riuniti a Berna.

Gli abitanti del vescovado di Basilea e quei di Bienna riuniti al cantone di Berna e di Basllea, goderanno per ogni rapporto, senza distinzione di religione (che sarà conservata nello stato presente) gli stessi dritti politici e civili, del quali godono, e potranno godere gli abitanti delle antiche parti dei suddetti cantoni. Per conseguenza concorreranno con essi agl'impieghi del rappresentanti e all'altre funzioni, secondo le costituzioni cantonali. Saranno conservati alla città di Bienna ed ai villaggi di sua giurisdizione i privilegi municipali compatibili con la costituzione e con i regolamenti generali del cantone di Berna. La vendita de' beni nazionali resterà ferma; ma le rendite feudali e le decime non potranno essere in alcun modo ristabilite. Gli atti respettivi di riunione saranno, a tenore degli enunciati principii, formati da certe commissioni composte di un numero eguale di deputati di ciascuna parte interessata. Quei del vescovado di Basilea verrauno scelti dal cantone direttore tra i cittadini .ragguardevoli del paese. Questi atti saranno garantiti dalla Confederazione svizzera. Tutti i punti, intorno ai quali non potrauno le parti convenire, saranno decisi da un arbitro nominato dalla dieta. FIORE

#### ART. LXXVIII.

#### Signoria di Razuns.

La cessione che era stata fatta coll'art. 3 del trattato di Vienna in date di 1 stothore 1900 della signoria di Bazuna rinchiusa nel passe dei Grigioni, escendo venuta a cessare, e S. M. l'imperatore d'Austria irrorandosi; rabiliti in tutti i dritti annessi al detto dominio, conferma and di cio la sua disposizione manifestata con la dichiarazione del 30 marzo 1815 in favore del cantone del Origioni.

#### ART. LXXIX.

# Composizione tra la Francia e Ginecra.

Per assicurare le comunicazioni commerciali e militari di Ginerra colaratone di Vand ed il resto della Svizzera, e per completare a la riguardo l'art. è del trattato di Parigi del 30 maggio 1814, S. M. Cristianissima acconente di far tirare la linea delle dogane in maniera che la strada, la quale conduce da Ginerra per Versey nella Svizzera, rimanga in ogni tempo libera, eche nel le poste, nel iviggalorie, nel trasporti di meranta e sieno molestati da alcuna visita di dogane, nel assoggettati ad alcun dazio. Parimente l'intende che il passaggio per la Svizzera non sia in alcan modo impedito. Nel regolamenti d'aggiustgeria a la deletta, verrà assienzata, nel modo recommenzationi della della discontanta della del

# ART. LXXX.

# Cessione del re di Sardegna al cantone di Ginevra

S. M. il re di Sardegna cede la porzione della Savoja che trovasi tra il fiume Arva, il Rodano, i confini della parte della Savoja ceduta alla Francia, e la montagna di Saulewe fino a Veiry inclusivamente; inoltre quella

25

che trovasi compresa tra la strada maestra detta del Sempione, il lago di Ginevra, del l'erritorio attuale del cannon di Ginevra, da Venezas sino al puato in cui il Gume d'Hermance attraversa la suddetta strala; e di là, continuando il corso di cotesto fiume fino alla sua imboccatura nel lago di Ginevra, all'est del villaggio d'Hermance (meentre la totalità della strada deta del Sempione continua ad esser posseduta da S. M. il re di Sarrigena), alfinche i divisati paesi sieno riuntii al cantone di Ginevra, senza pregiudicio per altro di dover determinare più precisamente i confini per mezzo del rispettivi commissarii, specialmente per ciò, che riguarda i limiti al di sopra di Verir e sulla montogna di Sauleve, riunuciando la detta Maestà Sun per di Verir e sulla montogna di Sauleve, riunuciando la detta Maestà Sun per di di sovranità e ad altri che possono appartenergli ne' longhi e territorii comroesi in tale demarazione.

Consente inoltre S. M. il re di Sanlegna, che la comunicazione tra il cantone di Ginerra e il Vallese per la strada detta del Sempione sia stabilità nella stessa maniera che venne dalla Prancia accordata tra Ginerra el il cantone di Vaud per la strada di Versoy. Vi sarà altresi in ogni tempo na comunicazione libera per le truppe ginerrine tra il territori di Ginerra el il governo di Jussy, e si accorderà all'opportantia ogni necessaria agevo-lezza di arrivare per il lago alla strada detta del Sempione.

ball'altro, canto, verrà accordata l'esenzione da ogni dazio di transito a tute le meratanaje, e derrate le quali, venendo dagli Stati di S. M. il re di Sardegna e dal porto, franco di Genora, traversassero la strata detta del Sempione in intata la sua ajtensione per il Vallese e lo Stato di Ginevra. Per altro questa esenzione appi, riggarderà che il solo transito, e non si estenderà ne ai dazi atabiliti, pel mantenimento della strata, ne alle mercatanai e derrate desliputa ad acser vendute o consumato nell'interno. Tale riserpa e applicabile eziandio alla comunicazione accordata agli Svizzeri tra il Valese ed il catono di Ginevra; e perciò i rispettiti governi prenderanno di comune accordo le misure più espedienti tanto in ordine alla tassa, quanto per impolire il contrabbando, cisacon nel suo territorio.

# ART. LXXXI.

# Compensazione da stabilirsi tra i vecchi e nuovi cantoni.

Ad oggetto di stabilire delle compensazioni reciproche, l'antoni d'Argovia, di Vand, del Ticino e di San Gallo forniranno agli antichi cannoni di Schwitz. Unterwald, Uri, Glaris, Zug e Appenzell (Rodano inferiore) una somma applicata alla pubblica struzione ed alla spese di amministrazione generale, ma principalmente al primo oggetto nei detti cantoni. La tangente, il modo di pagamento ed il riparto di questa compensazione pecuniaria, sono fissati come siegue:

I cantoni di Argovia, di Vaud e di San Gallo somministreranno ai cantoni di Schwitz, Untervald, Uri, Zug, Glaris e Appenzell (Rodano Inferiore) un fondo di 300,000 lire di Svizzera.

Ognuno dei primi pagherà l'interesse della sua tangente alla ragione del cinque per cento all'anno, ovvero rimborserà il capitale in danaro o in beni stabili a sua scelta.

Il riparto, tanto per il pagamento quanto per la ricevuta di questi fondi, si farà in proporzione della scala delle contribuzioni, regolata per sovvénire alle spese federali.

Il cantone del Ticino pagherà in ogni anno al cantone di Uri la metà del prodotto dei pedaggi nella valle Levantina.

#### ART, LXXXII.

### Disposizioni relative ai fondi messi in Inghilterra.

Per mettere un termine alle discussioni che si sono suscitate a riguardo ai fondi messi in Inghilterra dai cantoni di Zurigo e di Berna, si stabilisce:

4.º Che I cantoni di Berna e Zurigo conserveranno la proprietà dei fondi capitali, quali esistevano nel 1803 all'epoca dello scioglimento del governo elvetico, e godranno, a datare dal primo gennaio 1815, gl'interessi scadenti;

2.º Che gl'interessi scadnti e accumulati dopo l'anno 1798 sino all'anno 1814 comprensivamente, saranno addetti al pagamento del capitale residuale del debito nazionale, divisato colla denominazione di debito elevtico;

3.º Che l'eccelente del debito elvetico resterà a cario degli altri cannol, essendo quelli di Berna e Zurigo liberati con la disposizione sopra divisata. La tangeate di ciascun dei cantoni, che restano obbligati per l'eccelente, sari calcolate e somministrat nella proportione dissata per le controli della cal papamento della espese federal. I paesi incorporati alla Svizzera dopo il 1813 non potrauno essere tassati per causa dell'antico debito elvetico.

Se accadesse che dopo il pagamento dei suddetto debito vi fosse un eccedente, questo sarà ripartito fra i cantoni di Berna e di Znrigo in proporzione dei loro capitali rispettivi.

Le stesse disposizioni saranno osservate in quanto ad alcuni altri crediti, i titoli dei quali sono posti sotto la guardia del presidente della dieta.

#### ART. LXXXIII.

# Indennità per i proprietarii dei Laude.

Per conciliare le questioni associate a carjone dei Lands aboliti senza indennità ai particolari proprietari dei Lauds, e per evitare tutte le ulteriori differenze su quest'oggetto tra i cantoni di Berna e di Vand, quest'ultum pagherà al governo di Berna la somma di 300,000 lire di Svizzera per essere ripartita tra i rispettiri bernesi proprietari dei Lands. I pagamenti si faramo alla ragione di un quinto per anno cominciando dal primo genanio 1816.

# ART. LXXXIV.

### Conferma degli aggiustamenti relativi alla Svizzera.

La dichiarazione indirizzata in data del 20 marzo dalle potenze che hanno sottoscritto il trattato di Parigi alla dieta della Confederazione e vizzera, ed accettata alla dieta medesima col suo, atto di adesione dei 28 maggio, è confermata in tatto il soco tenore, ed i principii stabiliti, come anche gli agginstamenti fissati nella detta dichiarazione, sono invarriabilmente mantentiti.

#### ART. LXXXV.

# Confini degli Stati del re di Sardegna.

I confini degli Stati di S. M. il re di Sardegna, saranno:

Dal lato della Francia tali che esistevano al primo gennaio 1792, tranne i cangiamenti fatti col trattato di Parigl dei 30 maggio 1814.

Dal lato della Confederazione elvetica quali esistevano al primo di gennaio del 4799, ad eccezione del cangiamento seguito per la cessione fatta in favore del cantone di Ginerra, nel modo in cni questa cessione si trova specificata nell'articolo 80 del 'présiste atto.

Dal lato degli Stati di S. M. l'imperatore d'Anstria, tali quali esisterano al primo di gennaio 1792, e la convenzione conchiusa fra le LL. MM. l'imperatrice Maria Teresa ed il re di Sardegna li è ottobre 1754, sarà manteanta da una e dall'altra parte in tutte le sue stipulazioni. Dal lato degli Stati di Parma e di Piacenza, il confine in ciò che risguarda gli antichi Stati di S. M. il re di Sardegna continuerà ad essere come lo era al primo di gennaio 1792.

I confini dei già Stati di Genova e dei paesi nominati Feudi imperiali riuniti agli Stati del re di Sardegna, in forza degli articoli seguenti, saranno gli stessi che al primo di gennaio 4792 dividevano questi paesi degli Stati di Parma e di Piacenza e da quegli di Toscana e di Massa.

L'isola di Capraia essendo appartenuta all'antica repubblica di Genova, è compresa nella cessione degli Stati di Genova a S. M. il re di Sardegna.

#### ART. LXXXVI.

# Riunione di Genova.

Gli Stati che hanno composto la già repubblica di Genova sono riuniti in perpetuo agli Stati di S. M. il re di Sardegna, per essere come questi da lui posseduti in piena sovranti, proprietà ed credità di maschio in maschio, per ordine di primogenitura nei due rami della sua casa, cioè il ramo reale ed il ramo di Savioi. Carignano.

#### ART. LXXXVII.

#### Titolo di duca di Genova.

S. M. il re di Sardegna aggiungerà ai suoi titoli attuali quello di duca di Genova.

#### ART IXXXVIII

# Dritti e privilegi dei Genovesi.

I Genoresi godranno di tutti i dritti e privilegi specificati nell'atto intitiolato: Condicioni che demono service di base alla reminente degli Stati di Genora a qualit di S. M. Sarda, od il detto atto nel modo in cui si trova annesso a questo trattulo generale, sara considerate come parto integrante del inedesimo, ed avrà la stessa forra o valore, come se fosse teatualmente inscritto nel presente articolo.

etal and the ear

Elden bille let

#### ART. LEXXIX

#### Riunione dei Feudi imperiali.

I paesi nominati Feudi imperiali, che erano stati uniti alla già repubblica Ligure, sono riuniti definitivamente agli Stati di S. M. il re di Sardegna; nello stesso modo che il restante degli Stati di Genova: e gli abitanti di questi paesi goderanno gli stessi diritti e privligi che per gli Stati di Genova sono stati descritti nell'art. precedente.

#### ART. XC.

#### Diritto di fortificazione.

La facoltà che le potenze, le quall hanno sottoscritto il trattato di Parigi del 30 maggio 1814, si sono riserbate coll'articolo 3 del detto trattato, di fortificare quel punto del loro Stati che giadicheranno convenente alla loro sicurezza, è egualmente riserbata senza restrizione a S. M. il re di Sardesna.

#### ART. XC

### Cessioni al cantone di Ginerra.

S. M. il re di Sardegna code al cantono di Ginerrà i distretti della Savoia divisati nell'articolo 80 del presente trattuto, ed alle condizioni specificate nell'atto intitolato: Cessioni fatte da S. M. il re di Sardegna al cantone di Ginera, Quest'atto sarà considerato come parte integrante del presente i trattato generale a cui è annesso, ed avrà la stessa forza e valore, come se fosse testallamente interpito nell'articolo precedente.

# ART. XCH.

#### Neutralità del Chiablese e del Faucianu

Le provincie del Chiablese e del Faucigny, e tutto il territorio della Savola al nord'di Ugine, appartenente a S. M. il re di Sardegna, faranno parte della neutralità della Svizzera nel modo istesso che essa è riconosciuta, e grrantità dalle potenze. In conseguenza ogni qual volta le poienze vicine alla Svizzera si traveranon in istato di ostilità apere o imminenti, le truppe di S. M. Il re di Sardegna che poissero trovarsi ini queste provincie, si ritierrano e per tanno per tal effetto passare per il Vallees, eci do artà necessario. Nessunaltra truppa armata di verun'altra poienza potrà attraversare o stazionarsi nelle provincie o territori sudelti, cectto quelle che la Confederazione svizzera giudicherà a proposito di collocarvi; ben inteso che questo stato di cosno disturbi in verun conto l'amministrazione di questi pesta, pel quali gli agenti civili di S. M. il re di Sardegna potranno anche impiegare la guardia municipale per il mantenimento del buon'ordine.

# ART. XCIII.

### Antichi possedimenti austriaci.

In sequela delle rinnnzie stipulate nel trattato di Parigi dei 30 maggio 1815 le potenze, sottoscritte nel presente trattato riconoscono S, M. l'imperatore d'Austria, suoi eredi e successori come sovrano legittimo delle provincie e territorii che erano stati ceduti in tutto, o in parte col trattato di Campo Formio del 1799; di Luneville del 1801; di Presburgo del 1805, colla convenzione addizionale di Fontainebleau del 1807, e col trattato di Vienna del 4809, delle quali provincie S. M. l. e R. A. é di poi rientrata in possesso in sequela dell'ultima guerra. Sono queste provincie l'Istria tanto austriaca che veneziana, la Dalmazia, le Isole già veneziane dell'Adriatico, le bocche di Catarro; la città di Venezia; le lagune unitamente alle altre provincie e distretti di terra ferma degli Stati già veneziani sulla riva sinistra dell' Adige. i ducati di Milano e di Mantova, i principati di Brisen e di Trento, la contea del Tirolo, il Voralberg, il Friuli austriaco, il Friuli già veneziano, il territorio di Montefalcone, il governo e la città di Trieste, la Carniola, l'alta Carinzia, la Croazia sulla destra della Sava, finme, ed il litorale ungarese, e il distretto di Castna.

#### ART. XCIV.

#### ... Paesi rismiti alla monovchia austriaca.

S. M. I. e R. A. riunira alla sua monarchia per essere posseduti da sé e snoi successori in tutta proprietà e sovranità:

1.º Oltre le parti della terra ferma degli Stati veneziani, di cui fu fatta men-

zione nell'articolo antecedente, le altre parti dei detti Stati compresi tra il Po ed il mare Adriatico.

2.º Le valli della Valtellina, di Bormio e di Chiavenna.

3.º I territori che formavano la già repubblica di Ragusi-

ART. XCV.

# Frontiere austriache in Italia.

In sequela delle stipulazioni fissate negli articoli precedenti, le frontiere di S. M. I. e R. A. saranno:

1.º Dal lato di S. M. il re di Sardegna, quali erano al 1.º gennaio 1792.

2.º Dal lato degli Stati di Parma, Piacenza e Guastalla, il corso del Po, seguendo la linea di demarcazione il filone di questo flume.

 3.º Dal lato degli Stati di Modena, quelle stesse che vi erano al 1.º gennaio 1792.

5.º Dal lato degli Stati del papa, il corso del Po sino all'imboccatura di Goro.

8.º Dal lato della Svizzera, le antiche frontiere della Lombardia, e quelle che dividono le valil della Valiellia, di Bormio e Chiavenna, dei cantoni dei Grigtoni e del Ticino. Colà dove il filone del Po fisserà il confine, è stabilito che i cangiamenti i quali acaderanno in appresso nel corro di questo flume, non avranno per l'avvenire alcun effetto sulle proprietà dell'isole che vi si trovano.

#### ART. VCVI.

## Navigazione del Po.

I principii generali adottati dal congresso di Vienna per la navigazione dei fiumi, saranno applicati a quella del Po.

Gli Statl confinanti nomineranno dei commissarii al più tardi nello spazio di tre mesi dopo il fine del congresso per regolare tutto ciò che appartiene all'essenzione del presente articolo.

# ART. XCVII.

# Disposizioni relative al Monte Napoleone di Milano.

Resendo indispensabile di conservare allo stabilimento noto sotto il nome di Monte Napoleone in Milano, i mezzi di adempiere i suoi impegni verso i creditori si conviene che i beni stabili ed altri immobili di cotesto stabili-

mento situati nei paesi che avendo fatto parte del già reguo d'Italia, sono poi passati sotto il dominio di diversi priucipi d'Italia, come anche i capitoli appartenenti al detto stabilimento, e situati in questi paesi, restino addetti alla medesima destinazione.

Le rendite del Monte Napoleone nou fondate e non liquidate, come quelle derivanti dagli arretrati nei suoi pest, e di qualtunque altro aumento, carauno ripartite sopra i territoriti, di cui era composto il già regno d'italia. Questo riparto sarà appogiatto sulle basi riunite della popolazione e delle rendite. I sovrati del detti pesti nomineranno nel termine di tre mest, a datare dalla fine del congresso, dei commissarii per concertare coi commissari austriationale concertare coi commissari austriativa di commissione i riunità in Milatona.

### ART, XCVIII.

# Stati di Modena, di Massa e Carrara.

- S. A. R. l'arciduca Fraucesco d'Este, suoi eredi e successori possederanno in tutta proprietà e sovranità i ducati di Modena, di Reggio e della Mirandola nella esteusione medesima in cui erano all'epoca del trattato di Campo Pormio.
- S. A. R. l'arcidachessa Maria Beatrice d'Esta, come eredi e successori, posederinnò in tutta sorranità e proprietà il ducato di Massa ed il principato di Carrara, come anche i feudi imperiali della Lunigiana. Questi ultimi potranno servitre a cambii o ad altre composizioni di comune gradimento con S. A. R. Il granduca di Toscana, secondo la recioroca convenienza.
- Il dritto di successione e riversione stabilito nei rami degli arciduchi di Austria relativamente ai ducati di Modena, di Reggio e Miraudola, come anche al principati di Massa e Carrara, sono conservati.

# ART. XCIX.

#### Parma e Piacenza.

S. M. l'imperatrico Maria Luigia possederà con piena proprietà e sovranità i ducati di Parma, di Piaceuza e di Guastalla, ad eccezione dei distretti rinchiusi uegli Sinti di S. M. I. e R. A. sulla riva sinistra del Pò.

La riversibilità di questi paesi sarà determinata di comune accordo fra le corti di Austria, di Russia, di Francia, di Spagna, d'Inghilterra e di Prussia, avendo però sempre riguardo ai dritti di riversione della .casa d'Austria e di S. M. il re di Sarbigua sopra i detti paesi.

#### ART. C.

#### Possedimenti del gran duca di Toscana.

S. A. I. L'arciduca Ferdinando di Anstria è ristabilito tanto per sè che per i suoi erollo s nucessori in tutti i dritti di sovranità e proprietà sul gran ducato di Toscana e sue dipendenze, nel modo che S. A. I. le possedera prima del trattato di Luneville.

Le stipulazioni dell'art. 2 del trattato di Vienna dei 3 ottobre 1735 fra l'imperatore Carlo VI ed il re di Francia, alle quali accedettero le altre potenze, sono pienamente stabilite in favore di S. A. I. e suoi discendenti, untamente alle garanzie risultanti da esse stipulazioni.

Sarà inoltre rinnito al detto gran ducato per essere possednto in tutta proprietà e sovranità da S. A. I. e R. il gran duca Ferdinando, suoi eredi e discendenti:

1.º Lo Stato dei Presidii.

2.º La parte dell'isola dell'Elba, e di quelle pertinenze che erano sotto la supremazia di S. M. il re delle Due Sicilie prima dell'anno 1801.

3.º La supremezia e sovranità del principato di Piombino e sue dipendenza. Il principe Lodovisi Bonomagni conserverà per sè e suoi successori legittimi tutte le proprietà, che la sua famiglia posseleva nel principato di Piombino, nell'isola dell' Elita e sue dipendenze, prina dell' occupazione di occesti pessi fista dalle truppe francesi nel 1709, comprese le miniere, officine e siline. Il principe Lodovisi conserverà similmente il dritto di pesso e goderà nna esenzione intera di dazio tanto per la esportazione del prodotto delle sue miniere, officine, saline e dominit, quanto per la importacione della legne, ed altri oggetti necessarii per il lavoro delle miniere. Egli sarà inoltre indennizzato da S. A. I. Il gran duca di Toscana di tutte le rendite che la sua famiglia percepiva dai drittu di regalia prima dell'anno 1801. In caso di qualche difficoltà sopra l'estimo di codesta indennità, le parti interessate si rivolgeranno alla decisione delle corti di Vienna ed d'arbegna.

4.º Li già feudi imperiali di Vernia, Montanto e Monte Santa-Maria rinchiusi negli Stati toscani.

# ART. CI. Ducato di Lucca.

Il principato di Lucca sarà posseduto in piena sovranità di S. M. l'infanta Maria Lulgia, e suoi discendenti in linea diretta e mascolina. Questo principato è eretto in ducato, e conserverà una forma di governo fondata sopra i principii di quella che avea ricevato nel 1806. Si aggiungerà al proventi del principato di Lucca una rendut di cinqueccanomita franchi che S. M. I'mperatore d'Austria e S. A. I. il granduce di Toccana si obbligano di pare regolarmente, fintantoche le circostanze non permetteranno di procurare a S. M. Tinfanta Maria Luigia, e a suo figio e a suoi discendenti un altro stabilimento. Questa rendita sarà specialmente ipotecata sopra le signerie in Bonemia note sotto il nome di Bavaro-Palatine, che in caso di riversione dei ducato di Lucca al granduca di Toccana, saranno liberate da questo peso, e ritorneranno nel dominio particolare di S. M. Le R. di S. M.

#### ART. CH.

#### Birersibilità del ducato di Lucea.

Il ducato di Lucca sarà riversibile al granduca di Toscana tanto nel caso che divenga vacante per la morte di S. M. l'indiant Maria Lingia, e di suo figlio don Carlos, e de'iror discendenti maschi e diretti, quanto nell'altro in cui l'infanta Maria Luigia o soni eredi intenessero un altro subblimento, o succedessero ad un altro ramo della loro dinastia. In qualenque modo il caso di riversione resises, il granduca di Toscana si obbliga di colerte dal momento in cui entrerà in possesso del principato di Lucca, al duca di Modena i territori segonni:

4.º I distretti toscani di Fivizzano, Pietra Santa e Berga.

2.º I distrettl lucchesi di Castiglione e Gallicano rinchiusi negli Stati di Modena, unitamente a quelli di Minucciano, o Monte Ignoro, contigui al passo di Massa.

#### ART. CIII.

# Disposizioni relative alla S. Sede.

Le Marche con Camerino e loro dipendeaze, come anche il ducato di Beneato di di principato di Postocorro, sono restitui alla S. Sede tientrerà in possesso delle Legazioni di Ravena, di Bologra, di Ferrara, ad decesione della parte del Ferrarese cituato sulla riva, siniarta del Po. S. M. I. e R. A. e suoi successori avranno il dritto di guarnigione nelle piazzo di Ferrara e Comacchio. Gli abitanti dei riptesi der intornano sotto il dominio della S. Sele in sequeda delle stipulzioni del coggresso, godranno gli effetti dell'articolo 16 del trattato di Parigi del 30 maggio 1814. Tutti gli soquisti tatti di prartocioni colomognicio leggia delle leggia al-

tualmente esistenti sono mantenuti, e le disposizioni proprie a garantire il debito pubblico ed il pagamento delle pensioni saranno fissate da una convenzione particolare fra la corte di Roma e quella di Vienna.

#### ART. CEV.

#### Ristabilimento del re Ferdinando IV a Napoli.

S. M. il re Perdinando IV è ristabilite tanto per sè, che per i suoi eredi e successori sul trono di Napoli, e riconosciuto dalle potenze come re del regne delle Duo Sicilie.

# ART. CV.

# Affari del Portogatto.

Le potenza riconoscendo la giustiza dei reclami fatti da S. A. B. il principe reggente del Pertogalio e dei Brasio sulla città d'Olivenza, e gli altri territorii cedati alla Spagna col trattato di Balajor del 1801, e risguardando la restituzione di questi oggetti come una misura propria ad assicurare fra i due regun della Penisola quella buona armonia completa e stabile, la conservazione della quale in uttle le parti dell' Europa è stata lo scopo costante delle ioro compessitioni, s'impegnano formalimente ad impiegare per le vie della conciliazione i loro più efficaci sforzi, acciocché si effettul la retrocessione del detti erritorii in favore del Portogalo. E le potenze riconoscono, per quanto da ciascuno di esse dipende, che cotesta composizione deve aver luogo quanto prima.

#### ART. CVI.

# Correlazioni tra la Francia ed il Portogallo.

Per togliere le difficoltà opposte dalla parte di S. A. B. il principe reggente del Portogallo e del Brasile, alla rafifica del tratato sottocritto il 30 maggio 1813 tra la Francia ed il Portogallo, si stabilisco che la stipulazione contenuta nell'art. I di di detto tratatto, e titte quelle che vi potessero avere correlazioni, resino senza effetto, e che vi saranno sostituite di unanime coneanca di utte le potonze le disposizioni enanciate nell'articolo aggente che saranno le sole considerate come valide. Per l'effetto di questa sosiitazione, tutte le altre clausole del detto trattato di Parigii saranno mantenute e riguardate come reciprocamente obbligatorie per le due corti.

#### ART. CVII.

### Restituzione della Guinea francese.

S. A. B. il principe reggente del Portogallo e del Brasile per manifestare in un modo evidente la sua considerazione particolare per S. M. cristianissima, si obbliga di restituire alla detta M. S. la Guinea francese sino al almen di Organock, la di cui insoluccatura esiste l'ai quarto e quinto lato di latitudine settentrionale; confine che il Portogallo ha sempre consideratio come quello ch'ere siato fissiato dal trattato di Urcetini. L'epoca della consegna di questa colonia a S. M. Cristianissima sarà determinata, quando le capita di questa colonia a S. M. Cristianissima sarà determinata, quando le capita della consegna di questa colonia a S. M. Cristianissima sarà determinata, quando de ci si procedera all'amichierola, subidio che si porta fara, dalla trabilimento de-finitivo del limiti delle Guinee portoghese e francese, conformemente al sense preciso dell'art. 8 del trattato di Utrechi.

# V. - DISPOSIZIONI GENERALI.

# ART. CVIII.

# Navigazioni dei fiumi.

Le potenze, gli Stati delle quali sono attraversati da uno stesso fume navigabile, si obbligano di regolare di comune accordo tutto ciò che risguarda la navigazione di esso fume. Elleno nomineranno al più tardi sei mesi dopo il termine del congresso, e fisseranno per base delle loro operazioni i principii stabiliti nei seguenti articoli.

#### ART. CIX.

# Libertà di navigazione.

La navigazione in tutto il corso de'fiumi indicati nell'articolo precedente dal punto in cni ciascuno di essi diventa navigabile sino alla sua imboccatura, sarà intieramente libera, e non potrà in quanto al commercio essere interdetta a chichessia; beninteso però che tutti si uniformeranno ai regolamenti relativi alla polizia della stessa navigazione che saranno conchiusi in un modo uniforme per tutti, e per quanto più sarà possibile, favoreroli al commercio di tutte le nazioni.

# ART. CX.

#### Uniformità di sistema.

Il sistema che sarà fissato tanto per la percezione de' dritti che pel mantenimento della polizia, sarà quanto più si potrà lo stesso per tutto il corso del fiome, e si estenderà nello stesso modo, purchè circotanzo particolari non si opponghino sopra qoelli de'loro contenenti o confluenti, i quali nel loro corso navigabile dividono o attraversao Stati diversi.

#### ART. CXL.

#### Tariffa.

I dritti sulta navigazione verranno fassati in un modo uniforme, invariabile, e bastantemente indipendente dalle qualità diverso delle mercatanie per non rendere nacessario un esame miauto del carico, eccetto che per caosa di rode o di contravvenzione. La tassa di questi dritti, che in verun caosa non potranno eccedere quelli che attualmente esistono, sarà desterminata secondo eirosotanze localii, che non permettono di stabilire una regola generale a quest'oggetto; el il dazio stabilito sul Reno potrà servire di una norma approssimativa.

Stabilita che sia la tariffa, nou potrà più essere aumentata se non per mezzo di una convenzione comune degli Stati confinanti, nè la navigazione gravata di altri qualsivoglia dritti oltre quelli fissati nel regolamento.

# ART. CXII.

# Uffizii di percezione.

Gli uffizii di percezione, de quali si ridurrà quanto più sarà possibile il numero, saranno fissati dal regolamento, e non potrà farsi in seguito alcon cangiamento se non di comune accordo, a meno che uno degli Stati confinanti non volesse diminuire il numero di quegli che gli appariengono esclusivamente.

n at Google

#### ART. CXIII.

# Strade lungo i fiumi.

Ciascuno Stato confinante s'incaricherà della manutenzione delle strade lungo i fiumi che passano pel sno territorio e dei lavori necessarii per la stessa estenzione nel letto del finme, finchè non s'incontri alcun ostacolo alla navigazione.

Il regolamento futuro fisserà il modo con cui gli Stati confinanti dovranno concorrere a questi ultimi lavori nel caso in cui le due rive appartengano a governi diversi.

#### ART, CXIV.

#### Dritto di rilascio.

Non si stabiliranno in verun modo dritti di tappa, di scala o di rilascio forzato. In quanto a quelli che di già esistono non saranno conservati che in quel modo in cui gli Statti limitrofi, senza aver riguardo all'interesse particolare del loogo o del paese nel quale sono stabiliti, si troveranno necessarii o utili alla marigazione et al commercio generale.

# ART. CAV.

# Dogane.

Lo dogane degli Stati limitrofi nulla avranno di comune coi dritti della navigazione. S'impedirà colle disposizioni regolamentarie che l'esercizio delle funzioni dei doganieri non metta ostacolo alla navigazione; ma si vigilerà con un'esstata polizia sulla riva sopra tutti i tentativi degli abitanti che volessero far contrabbandi coll'attude di barcaispoli.

# ART. GAVI.

# Regolamente.

Quanto è stato detto nei precedenti articoli sarà determinato con un regolamento comune che conterrà tutto ciò che avesse d'uopo di essere ulte-

# - 673 -

riormente fissatu. Stabilito il regolamento, non potrà questo esser cangiato se non per consenso di tutti gli Stati limitrofi, e si procurerà di provvedere alla di lui esecuzione in un modo conveniente e adattato alle circostanze ed alle località.

#### ART. CXVII.

# Navigazione del Reno, del Neker, ecc.

I regolamenti particolari relativi alla navigazione del Neker, del Meno, della Mosella, della Mosa e della Schelda, nel modo in cui si trovano aggiunti al presente atto, avranno la stessa forza e valore come se fossero stati testualmente inseriti.

### ART. CXVIII.

#### Conferma dei trattati ed atti particolari.

I trattati, le convenzioni, le dichiarazioni, i regolamenti ed altri atti particolari che si trovano annessi al presente atto e segnalamente:

Il trattato fra la Russia e l'Austria dei 22 aprile (4 maggio) 1815.

Il trattato fra la Russia e la Prussia dei 21 aprile (3 maggio) 1815.
 Il trattato addizionale relativo a Cracovia fra l'Austria, la Prussia e

la Russia dei 21 aprile (3 maggio) 1815. 4.º Il trattato fra la Prussia e la Sassonia dei 18 maggio 1815.

 La dichiarazione del re di Sassonia sopra i dritti della casa di Schoenbourg dei 18 maggio 1845.

6.º Il trattato fra la Prussia e l'Annover dei 29 maggio 4815.

7.º La convenzione tra la Prussia ed il granducato di Sassonia-Weymar.

8º La convenzione tra la Prussia ed i duchi e principi di Nassau.
9.º L'atto sulla costituzione federativa di Germania.

10° Il trattato fra il re dei Paesi Bassi e la Prussia, l'Inghilterra, l'Austria e la Russia del 1815.

11.º La dichiarazione delle potenze sugli affari della Confederazione Elvelica dei 20 marzo 1815, e dell'atto di accessione della dieta dei 28 maggio.

12.º Il protocollo dei 26 marzo 1845 sulle cessioni fatte dal re di Sarde-gna al cantone di Ginerra.
13.º Il trattato fra il re di Sardegna, l'Austria, l'Inghilterra, la Russia, la

Prussia e la Francia. 14.º L'atto initiolato — Condizioni che debbono servire di base alla riunione degli Stati di Genova a gnelli di S. M. Sarda.

FIGRE 72

Day Lines

15.º La dichiarazione delle potenze sull'abolizione della tratta dei Negri.

16.º I regolamenti del Comitato di navigazione.

47.º I regolamenti sulla precedenza tra gli agenti diplomatici sono considerati come parti integranti degli aggiustamenti del congresso, e avranno dovunque la stessa forza e valore, come se fossero inseriti parola per parola nel trattato generale.

#### ART. CXIX.

Tutte le potenze che si sono riunite al congresso, come anche i principi e le città libere che saranno corse agli agginstamenti contemporaneamente sottoscritti, o agli atti confermati nel trattato Igenerale, sono invitati ad accedervi.

#### ART. CXX.

La lingua francese essendo stata exclusivamente adoprata in tatte le copie del presente tratato, si conviene l'a le polenze conozore a questo atto, che l'aver adoperato questa lingua non avrà conseguenza vertuna per favvenire, di modo che cadauna polenza si riserva di adottare nei negoziati e convenzioni future la lingua di cni si è servita finora nelle relazioni diplomatiche, senza che il presente trattato possa esser citato come un esempto contrario agli usi stabiliti.

#### ART. CXXI.

Il presente trattato sarà ratificato, e le ratifiche saranno cambiate nello spazio di sei mesi, e dalla corte di Portogallo dentro un anno, o più presto se sarà possibile.

Sarà depositato a Vienna negli archivi di Stato della corte di S. M. I. R. A. un esemplare di colesto trattato generale, per servire nel caso in cui qualche corte dell'Europa potesse giudicare conveniente di consultare il testo originale di questo documento.

In fede di che i plenipotenziari rispettivi lo hanno sottoscritto, e vi hanno apposto il sigillo dei loro stemmi.

Fatto in Vienna il 9 giugno l'anno di grazia 1815.

Sieguono le sottoscrizioni per ordine alfabetico delle Corti.

#### Austria.

Il principe di Metternich -- Il barone di Wessenberg.

# Spagna.

# Francia.

Il principe di Talleyrand - Il conte Alessio di Noailles.

# Gran Bretagna.

Clancarty - Cathcart - Stewart.

# Portogallo.

Il conte di Palmella — Antonio di Saldanha de Gama — Don Gioacchino Lobo da Silveira.

#### Prussia.

Il principe di Hardenberg - Il barone di Humboldt.

# Russia.

Il principe di Rasoumoffski — Il conte di Stakelberg — Il conte di Nesselrode.

# Svezia.

Il conte Carlo Axel di Loewenhielm.

#### APPENDICE IL.

# TRATTATI SPECIALI CONCHIUSI BURANTE IL CONGRESSO DI VIENNA.

# N. 9. Atto per la costitucione federativa dell'Alemagna, firmato a Vienna addi 8 giugno 1815.

I principi sovrani e le città libere dell'Alemagna, animati dal desiderio comane di mettere in escuzione l'articolo YI del trattato di Parigi del 30 maggio 1814, e convinti dei vantaggi che risulteranno dalla loro unione solida e durevole per la siturtà e l'indipendenza dell'Alemagna e per l'equilibrio dell'Europa, hanno proposto di formare una confederazione perpetua, e diedero, a questo effetto, tutti i loro poteri al loro invisti e deputati al congresso di Vienna, ecc.

# ART. I.

#### Disposizioni generali.

I principi sovrani e le città libere d'Alemagna, racchiudendo in questa transazione le LL. MM. l'imperatore d'Austria, i re di Prussia e di Danimarca e dei Paesi-Bassi e segnatamente:

L'Imperatore d'Austria e il Re di Prussia, per tutte quelle delle loro possessioni che hanno anticamente appartenuto all'impero germanico;

Il re di Danimarca, pel ducato di Holstein. Il re del Paesi-Bassi, pel gran ducato di Lussemburgo: stabiliscono tra di loro una confederazione perpetua la quale porterà il nome di confederazione germanica.

# ART. II.

Lo scopo di questa confederazione è il mantenimento della sicurezza esterna ed interna dall'Alemagna, dell' indipendenza e dell' inviolabilità degli Stati confederati.

#### ADT. III.

I membri della confederazione come tali, sono uguali nel diritti; s'impegnano tatti ugnalmente a mantenere l'atto che costituisce la loro unione.

### ART. IV.

Gli affari della confederazione saranno affidati a nna dieta federativa, nella quale Intti i membri voteranno per mezzo dei loro plenipotenziarii, sia in-dividnalmente, sa collettivamente nel seguente modo senza pregiudizio del loro grafo:

1.º Austria 1 vooc; 22.º Prussia 1; 3.º Russia 1; 4.º Sassonia 1; 5.º Annover 1; 6.º Wartehberg 1; 7.º Baden 1; 6.º Assie elettoria 1; 9.º Gran ducato di Assia 1; 10.º Danimarca, per Holstein 1; 11.º Paesi-Bassi per Lussenburgo; 1; 20º Case gran-duciai e ducali di Sassonia 1; 13.º Bronsvick e Nassan 1; 14.º Mecklenburgo-Schwerin e Strelitz 1; 15.º Holstein-Oldenburgo-Anhalt e Schwartborgo 1; 16.º Holstein-Oldenburgo-Indeputatborgo 1; 16.º Holstein-Oldenburgo-Lippe, Lippe e Walleck 1; 17.º le città libere di Lubecca, Francfort, Brema ed Amburgo-Lippe, Lippe a Walleck 1; 17.º le città libere di Lubecca, Francfort, Brema ed Amburgo 1 voto.

### ART. V.

L'Austria presiederà alla dieta federativa. Ogni Stato della confederazione ha il diritio di fare proposte, a quello che presiede è obbligato di metterle in deliberazione nello spazio di tempo che sarà assegnato.

# ART. VI.

Quando si tratterà di proporre leggi fondamentali o di fare cambiamenti nelle leggi fondamentali della confederazione, di prendere misure rignardo all'atto federativo stesso, di adottare in comune istituzioni organiche o di altri accondomenti, la dieta si ninrià ni assemblea generale; ed in queslo caso, la distribuzione dei suffragi si farà nel modo seguente, calcolato sopra l'estensione rispettiva degli Stati individuali:

L'Austria avrà 4 voci; la Prussia 5; la Sassonia 4; la Baviera 4; l'Annover 4; il Wurtemberg 4; Baden 3; Assia elettorale 3; Granducato di Assia, 3; Holstein 3; Lussemburgo 3; Brunswick 2; Mecklenburgo-Schwerin 2; Nassan 2; Sassonia-Weimar 4; Sassonia-Gobingo 1; Sas-

James In Google

sonia-Meiningen 1; Sassonia-Hilburghausen 1; Necklenburgo-Strellitt 1; Holsein-Oldenburg 1; Anali-Ossan 1; Anali-Bernburg 1; Anali-Chessan 1; Anali-Bernburg 2; Anali-Chessan 1; Anali-Bernburg 2; Anali-Chessan 1; Chentralburgo-Fuddoltaid 1; Hohenzollern-Nigmaringen 1; Waldeck 1; Reuss, ramo primogenio 1; Reuss, ramo cafelto 1; Schamburgo-Lippe 1; Lippe 1; la città libera di Pranciper 1; la città libera di Pranci

#### ART. VII.

La quistlone se un affare deve essere discusso dall'assemblea generale, conformemente ai principii qui sopra stabiliti, sarà decisa dall'assemblea ordinaria alla pluralità delle voci.

La medesima assemblea preparerà i progetti di risoluzione, i quali devono sesre portia il assemblea generale, e provvederà a questa tutto ciò che le convertà per adottaril o rigettaril. Si deciderà per mezzo della pinaralità delle voci, tatio nell'assemblea gendiaria, quanto nell'assemblea generale, colla differenza tuttaria, che nella prima sarà sufficente la pluralità assoluta, menera to mell'altra i due terzi dei voli saranno necessarii per formare la pluralità. Quando nell'assemblea ordinaria vi sarà uguaglianza di voti, il presidente deciderà la quisitone; tuttaria, qui volta che si tratterà di accettazione odi cambianento delle leggi fondamental, d'istitutioni organiche, di dritti individuali, e d'affari di religione, la pluralità delle voci non basterà ne nell'assemblea ordinaria, in enell'assemblea generale.

La dieta è permanente; essa può tuttavia, allorchè ciò che è sottomesso alla sua deliberazione è terminato, rimandarsi ad un'epoca fissa, ma non al di là di quattro mesi.

Tutte le disposizioni ulteriori relative all'aggiornamento e all'espedizione degli affari urgenti che potrebbero sopravvenire durante l'aggiornamento, sono riserbati alla dieta, la quale se ne occuperà nel tempo della redazione delle leggi organiche.

# ART. VIII.

Quanto all'ordine col quale voteranno i mombri della confederazione, si è stabilito che, nel tempo in cia il diela sarà occupata alla redazione delle leggi organiche, non vi sarà alcuna regola a questo riguardo; e qualunque sai l'ordine che si osserverà, esso non potrà rectar pregiudato a ensuno del membri, nè stabilire un principio per l'avvanire. Depo la redazione delle leggi organiche, la dieta delliberat aporta il modo di fissaro quest'ogettie con una regola permanente, per la quale essa si allontanerà il meno possibile da quelle che ebbero luogo nell'antica dieta, e specialmente secondo l'operato alla deputazione dell'Impero del 1803. L'ordine che verrà adottato, non dovrà influire d'altronde in nulla sopra il grado e la precedenza dei membri della confoderazione, all'influori dei rapporti lore con la dieta.

#### ART. IX.

La dieta risiederà a Francfort sopra il Meno. La sua apertura è stabilita al 1.º settembre 1815.

#### ART. X.

Il principale oggetto da trattare dalla dieta, dopo la sna apertura, sarà la redazione delle leggi fondamentali della confederazione e delle sue istituzioni organiche riguardo ai suoi rapporti esteri, militari ed interni.

#### ART. XI.

Gli Stati della confederazione promettono di difendere, non solamente la Alemagna tutta, ma pare ogni Stato individuale dell'unione, net caso che fosse assalio, e si guarentiscono mutuamente fra le loro possessioni tutte quelle che si trovano rinchiuse in questa unione.

Allorché la guerra é dichiarata dalla confederazione, nessan membro può fare negoziazioni particolari col nemico, nè fare la pace od un armistizlo senza il consenso degli altri.

I membri della confederazione, riserba ndosi il diritto di formare alleanze, s' impegnano tuttavia a non contrattare alcun patto che sarebbe diretto contro la sicurezza della confederazione o degli Stati individuali che la compongono (4).

Gil Stati confederati si obbligano pure a non farsi la guerra sotto alean pretesto el a non risolvere le foro discordie colla forza dell'armi, ma a sottometicetle alla dieta. Questa procurerà di trovare, per mezzo di una commissione, la via della mediazione. Se non riuscirla essa, e che una sententiadiventerà necessaria, vi si provvedera con un ginalizio austregale (Austragel Instanza) al quale le parti che hitigano si sottometteranno senza appello.

- Emry

<sup>-(1)</sup> La disposizione rinchiusa in questo 3.º paragrafo non fu consacrata dall'articole LXIII del Irattato generale, il quale corrisponde all'articolo XI sovra indicato.

# Trattato tra l'Austria ed il re di Sardegna, firmato a Vienna addi. 20 maggio 1815.

S. M. il Re di Sardegna, ecc., essendo stata ritornato nel pieno el indiero possesso del suoi Stati di terra-ferma, nello stesso modo nel quale li possedeva al 1.º gennalo 1792, o nella loro totalità, all'eccezione della parte della Savoja conceduta alla Francia col trattato di Parigi del 30 maggio 1814; Essendo sororavenuta elacune mutazioni durante il Congresso di Vienna, in

quanto all'estensione ed ai limiti di questi stessi Stati,

S. M. l'Imperatore d'Austria e S. M. Il Re di Sardegna, volendo confermare e stabilire con un trattato formale tutto ciò che si riferisce ai loro interessi hanno, in conseguenza nominato a loro plenipotenziarii, ecc.

#### ART. L.

l limiti degli Stati di S. M. il Re di Sardegna saranno:

Dalla parte della Francia, quali esistevano, addi 1.º gennaio 1792, all'eccezione delle mutazioni fatte dal Trattato di Parigi del 30 maggio 1814;

Balla parta della Confederazione Elvetica, quali esistevano al 1.º gennaio 1792, all'eccezione della mutazione operatasi colla cessione fatta a favore del Cantone di Ginevra, come trovasi specificata nell'Art. VII gul appresso.

Dalla parte degli Stati di S. M. l'Imperatore d'Austria, quali esistevano al 1.º gennaio 1792; e la convenzione conchiusa tra LL. MM. l'Imperatrice Maria Teresa ed il Re di Surlegna, addi 4 ottobre 1791, sarà mantenuta, da ambe le parti, in tutte le sue stipulazioni;

Dalla parte degli Stati di Parma e di Piacenza, il limite, in tutto ciò che riguarda gli antichi Stati di S. M. il Re di Sardegna, continuerà ad essere

tale quale esisteva al 1.º gennalo 1792;

I limiti dei già Stati di Genora e dei paesi nominati fendi imperiali, annessi agli Stati di S. M. il Re di Sardegna in conformità agli articoli seguenti, saranno gli stessi che al 1.º gennaio 1794, che dividevano questi paesi dagli Stati di Parma e di Piacenza, e da quelli di Toscana e di Massa. L'Isola di Capraja, essendo stata propria dell'antica Repubblica di Ge-

nova, è compresa nella cessione degli Stati di Genova a S. M. il Re di Sardegna.

#### ART. II.

Gli Stati dei quali componevasi la già Repubblica di Genova sono riuniti a perpetuità agli Stati di S. M. il Re di Sardegna, per essere, come questi. posseduti da essa in tutta sovranità, proprietà ed eredità, in linea maschile, per ordine di primogenitura nei dne rami della sua casa, cioè, il ramo reale ed il ramo di Savoia Carignano.

#### ART. III.

S. M. il Re di Sardegna congiungerà ai snoi titoli attuali quello di Duca di Genova.

# ART. IV.

I Genovesi godranno di tutti i dritti e privilegi specificati nell'atto intitolato: Consizioni che debbono servire di base all'annessione degli Stati di Genova a quelli di S. M. Sarda; ed il detto atto, quale trovasi annesso a questo trattato generale, sarà ritenuto come parte integrante di questo, ed avrà la stessa forza, lo stesso valore come se fosse testualmente inserto nell'articolo presente.

# ART. V.

I paesi nominati feudi imperiali, che erano stati riuniti alla già Repubblica Ligure, saranno annessi definitivamente agli Stati di S. M. il Re di Sardegna, nello stesso modo come gli altri Stati di Genova, e gli abitanti di quelle contrade godranno gli stessi dritti e privilegi concednti a quelli degli Stati designati nell'articolo precedente.

# ART. VI.

Le facoltà che le potenze segnatarie del trattato di Parigi, 30 maggio 4814. si riservarono coll' art. 3.º del detto trattato, di fortificare tal luogo dei loro Stati che crederanno conveniente alla loro sicurtà, è ugualmente riservata senza condizione a S. M. il Re di Sardegna. FIORE

# ART. VII.

S. M. il Re di Sardegna cede al Cantone di Ginevra 1 distretti della Savoja specificati uell'atto qui anuesso, intitolato: Cessione fatta da S. M. il Re di Sardegna al Cantone di Ginevra, e colle condizioni contenute nello stesso atto.

Questo atto sarà riteuuto come parte integrante del presente trattato generale al quale è annesso, ed avrà la stessa forza, lo stesso valoro come se fosse testualmente inserto nell'articolo presente.

### ART, VIII.

Le provincie del Chiablese e del Fauciguy, e tutto il territorio di Savoja al settentriori di Ugiusa, appartenente a S. M. il Re di Sardegna, farauno parte della neutralità della Svizzera, tal quale è stata riconosciuta e garantita dalle notorne.

In conseguenza, tutte le volte che le potenze viciue alla Svizzera si troveranon in istato di ostilità aperta ed imminente, le truppe di S. M. il Re di Sardegua che potranno trovarsi nelle dette provincie, si riliteranno e potranno a quest'i nopo passare pel Vallete, se ciò sarà uccessira, nessune altre truppe armate di uessuna altra potenza uon potranno transiture nel statonare nelle provincie de territori suddetti, satve le truppe che la confederación con el questa ordinere del provincia de la confederación de que su confederación de la confederación del confederación de la confederación del confederación de la confederación del confederación de la confederación del confederación de la confederación de la confedera

### ART. IX.

Il presente trattato farà parte delle stipulazioni defiuitive del Congresso di Vieuna.

ART. X.

Le ratificazioni del presente trattato saranuo scambiate, ecc.

# Annesso dell'articolo IV del trattato 20 maggio 1815.

Condizioni che debbono servire di base alla riunione degli Stati di Genova a quelli di S. M. Sarda.

### ART. I.

I Genovesi saranno assimilati in tatto agli altri sudditi del Re. Essi parteciperanno, come quelli, agli impiegli civili, giudziarii, militari e diplomatici della monarchia, e salvo i privilegi che sono loro qui appresso conceduti e garantit, saranno sottomessi aile stesse leggi e regolamenti, colle modificazioni che S. M. ravviserà opportuno.

La nobiltà genovese sarà ammessa, come quella delle altre parti della monarchia, alle grandi cariche ed impieghi di Corte.

#### ART. IL.

I militari genovesi componenti attualmente le truppe genovesi saranno incorporati nelle truppe regie. Gli uffiziali e sott'nffiziali conserveranno i rispettivi loro gradi.

# ART. III.

Le armi di Genova faranno parte dello stemma Regio, ed i suoi colori della bandiera di S. M.

# ART. IV.

Il porto-franco di Genova sarà ristabilito, cogli stessi regolamenti che esistevano sotto l'antico governo di Genova.

Ogni facilità sarà data dal Re pel transito pei suoi Stati delle mercanzie uscenti dal porto-franco, osservando però le debite precuzioni che S. M. ravviserà opportune affinché le dette mercanzie non siano venduto e consumate in contrabbando nell'interno; esse non saranno assoggettate che a nu modico tributo di sso.

#### ART. V.

Sarà stabilito, in ogni circontario d'intendenza un consiglio provinciale, composto di trenta membri scetti tra i notabili delle diverse classi, su una lista dei trecento più imposti di ogni circontario. La sorte deciderà dall'assita dei quattro primi quinti. L'ordinamento di questi consigli sarà regolato da S. M.

- Il presidente nominato dal Re, potrà essere scelto fuori del Consiglio in questo caso non avrà dritto di voto.
- I membri non potranno essere scelti di nuovo che quattro anni dopo la loro uscita.
- Il Consiglio non potrà occuparsi che dei bisogni e richiami dei Comuni dell'intendenza, per ciò che concerne la loro amministrazione particolare, e potrà fare rappresentanze all'uopo. Il Consiglio si radunerà ogni anno al capo-luogo dell'intendenza, all'epoca
- e nel tempo che S. M. determinerà. S. M. lo convocherà, d'altroude straordinariamente, se lo giudicherà op-
- S. M. lo convocherà, d'altroude straordinariamente, se lo giudicherà opportuno.
- L'Intendente della provincia, o chi ne fa le veci, interverrà di dritto alle adunanze come commissario del Re.
- Allorché i bisogni dello Stato richiederànno lo stabilimento di nuove imposte, il Re radunerà i diversi consigli provinciali in una città che designerà nell'antico territorio genovese, e sotto la presidenza di chi avrà nominato a tal uopo.
- Il presidente quando sarà scelto fuori di questi Consigli, non avrà voce deliberativa.
- Il Re non manderà all'interinazione del Senato di Genova, alcun Editto contenente creazione d'imposte straordinarie che dopo avere ricevuto il voto approbativo dei Consigli provinciali admanti come qui sovra.
- La maggioranza d'una voce determinerà il voto dei Consigli provinciali, adnnati separatamente o assieme.

# ART. VI.

Il mozimium delle imposte che S. M. porto stabilire nello Nato di Genora, sonza consultare i Consigli provinciali riuniti, non porta eccedere la proporzione attualmente stabilità pelle altre parti dei moi Stati, lo Imposte attualmente estate saranno ridotte a quell'ammontare, e S. M. riservazi di fare le modificzionil che la sua savietza e la sua bonti verso i suodi sudditi genoresi potranno consigliargia, in quanto à ciò che potrà essere ripartito, sia sulle imposte fondiarie, sia sui contributi diretti o indiretti.

# - 685 -

Il massimum delle imposte, essendo cosi regolato, ogni volta che il bisogno della Stato potrà richielete che siano stabilite muve imposte od oneri straordinarii, S. M. domanderà il voto approvativo del Consigli provinciali per la somma che giudicherà opportuna di proporre, e pella specie d'imposta da stabilire.

# ART. VII.

Il debito pubblico, quale esiste legalmente sotto l'ultimo governo francese è guarentito.

#### ART. VIII.

Le pensioni civili e militari, concedute dallo State dietro le leggi ed i regolamenti sono mantenute per tutti i sudditi genovesi abitanti gli Stati di Sua Maestà.

Sotto mantenute, sotto le stesse condizioni le pensioni concesse ad ecclesiastici o ad antichi membri di case religiosa dei due sessi nonche qualle, che, sotto titolo di sussidio, sono state concedute a nobili genovesi dal geverno francesa.

# ART. IX.

VI sarà in Genova un gran corpo-giudiziario ovvero tribunale supremo, godente le stesse attribuzioni e privilegi di quelli di Torino, di Savoja, di Nizza, e che ha, come essi, il titolo di Senato.

# ART. X.

Le monete correnti d'oro e d'argento dell'antico Stato di Genova saranno ammesse nelle casse pubbliche assieme colle monete piemontesi.

# ART. XI.

Le leve d' uomini dette provinciali, nel paese di Genova non eccederanno in proporzione le leve che avranno luogo negli Stati di S. M. Il servizio di mare sarà tenuto in conto come quello di terra.

### ART. XII.

S. M. costituirà una compagnia genovese di guardie del Corpo, la quale formerà la 4.º compagnia delle sue guardie

# ART. XIII.

- S. M. istituirà a Genova un corpo municipale composto di quaranta nobili, venti borghesi viventi dei loro redditi o esercenti arti liberali, e venti dei principali negozianti.
- Le nomine saranno fatte la prima volta dal Re, e le sostituzioni si faranno dietro nomina del corpo municipale stesso, sotto la riserva dell'approvazione del Re. Il detto corpo avrà i suoi regolamenti particolari, dati dal Re, pella presidenza e pella divisione del lavoro.
- I presidenti assumeranno il titolo di sindaci e saranno scelti tra i suoi membri.
- Il Re si riserva, ogni volta che lo crederà opportuno, di chiamare alla presidenza del corpo civico un personaggio di grande distinzione.
- Le attribuzioni del corpo civico saranno l'amministrazione dei redditi della città, la sovraintendenza della piccola polizia della città e la sorveglianza degli stabilimenti pubblici di carità della città.
- Un commissario del Re interverrà alle sedute e deliberazioni del corpo
- I membri di detto corpo avranno un costume, ed i sindaci il privilegio di portare la zimarra, o toga, come i presidenti dei tribunali.

#### ART. XIV.

- L' università di Genova sarà mantenuta e godrà gli stessi privilegi di quella di Torino S. M. procurerà di avvisare ai mezzi di provvedere ai suoi bisogni.
- S. M. assumerà sotto la sua protezione speciale quest'istituto, e come tutti gli altri istituti d'istruzione d'educazione, di belle letttere e di carità che saranno anche mantenuti.
  - S. M. conserverà in favore dei suoi soggetti genovesi le borse che hanno nel collegio detto liceo, alla carica del governo, riservandosi d'adottare su questi oggetti i regolamenti che ravviserà opportuni.

#### ART. XV.

Il Re manterrà in Genova un tribunale ed una camera di commercio colle attribuzioni attuali di questi due stabilimenti.

#### ART. XVI.

S. M. avrà in singolare considerazione la condizione degli impiegati attuali di Genova.

# ART. XVII.

S. M. accoglierà i piani e le proposte che le saranno presentati attorno ai mezzi di ristabilire il banco di San Giorgio.

Annesso all'art. VII. del trattato 20 maggio 1815.

Cessione fatta da S. M. il Re di Sardegna al cantone di Ginevra:

# ART. I al VI.

Questi articoli sono intieramente conformi agli articoli I. al  $\overline{V}I$  del protocolto 29 marzo 1815.

# ART. VII.

E concessa esenzione di ogni dritto di transito a tutte le mercanzie, derrate, ecc., che, provenienti dagli Stati di S. M. e dal porto franco di Genova traverseranno la strada detta del Sempione, in tutta la sua estensione, pel Vallese e lo Stato di Ginevra.

È inteso che questa esenzione non riguarda che il transito, e non si estende nè si dritti stabiliti pel mantenimento della strada, nè alle mercanzie e derrate destinate ad essere vendute o consumate nell'interno.

\_\_\_\_Digrammar Goods

Questa riserva si fa ugualmente pella comunicazione concessa agli Svizzeri tra il Yallese ed il Cantone di Ginevra; ed i governi prenderanno a tal uopo di comune accordo, le provvidenze che ravviseranno necessarie, sia pella tassa, sia per impedire il contrabbando, ciascuna nel suo territorio.

# Condizioni che debbono servire di base alla riunione degli Stati di Genova a quelli di S. M. Sarda.

Quest'atto trovasi come annesso al trattato 20 maggio 4815 tra il Re di Sardegna e le corti d'Austria, della Gran-Bretagna, di Francia, di Prussia e di Russia.

N. 12. — Protocollo del 20 maggio 1815, sulle cessioni fatte dal re di Sardegna al cantone di Ginevra, firmato a Vienna, li 29 marzo 1815 tra il plenipatenziario sardo e i diversi plenipotenziarii al Congresso di Vienna.

Le potenze alleate avendo manifestato il vivo desiderio che fossero concesse alcune facilità al cantone di Gimera, sia per le perinenze d'una parte de' suoi possessi, sia per le sue comunicazioni colla Svizzera, S. M. il re di Sardegna essendo solicitati d'altra parte di testimoniare a' suoi aili e potenti alleati tutta la sua sodidisfazione che provava di fare che possa essere loro gradevole, j plenipotenziari sottoscritti sono convenuti di quanto segue:

# AAT. I.

S. M. il Re di Sarlegna pone alla disposizione delle alte potenze alleate la parte della Savoja che trovasi tra il flume Ara, il Rodana, l'imiti della parte della Savoja occupata dalla Francia e la montagna di Saleva, sino ed inchiuso il Veiri; più quella che trovasi compresa fra la gran strada detta del Sempione, il lago di diferere, da Vezenas sino ol ponte ore il flume di Ermanza attraversa la sopradotta strada, o poi da li. seguendo il corso di quel flume sino calle sue foci e lago di Ginerer, al levante de villaggio di quel flume sino calle sue foci en lago di Ginerera, al levante de villaggio di

Ermanza, per che quei paesi siano rinniti al cantone di Ginerra (tutta la strada delta del Sempione continuando al essere possedata da S. M. il Re di Sardegna), salvo a determinare con maggior precisione il limite dai commissarii rispetturi, sopratuto per ciò che rigianata il limite di commissarii rispetturi, sopratuto per ciò che rigianata il limite di disopra di Veiri e sulla montagna di Saleva. In tutti i longhi compresi in quella demanzazione, S. M. rinnaria per sè el il soni soccessori perpetumente a rutti i diritti di sovranità ed altri che possono apparienerie, senza eccezione nei riserva.

#### ART. II.

S. M. permette la comunicazione tra il cantone di Ginovra e quello di Valais, pella strado detta del Sempione nello sissos modo che la Francia la permise tra Ginevra ed il paese di Vaud, per la strada che passa a Versay. S. M. concode similmente per sempre una libera comunicazione pelle milizia ginevrine, tra il territorio di Ginevra ed il mandamento di Jussy, e le facilità che potessero essere necessarie all'occasione per giungere dal lago alla sorpadetta strada del Sempione.

#### ART. III.

D'attronde S. M. non potendo decidersi ad acconsentire che una parte di suo territioni sia riunita ad uno Stato ore la religione dominante è diversa senza procacciare agli abitanti del paese celuto la certezza che gudranno del libero eserzizio della loro religione, che continueranno ad avere i mezzi di provvelere alle spese del loro culto, ed a godere essi medesimi della pienezza dei diritti di cittadini;

# Si è convenuto che:

- 4.º La religione cattolica romana sarà mantenuta e protetta nella stessa mantera che adesso, in tutti i comuni ceduti da S. M. il re di Sardegna, e che saranno riuniti al cantone di Ginevra.
- 2º Le provincie attuali le quali non si troveranno ne sinembrate, ne separate dalla delimitazione dei nuovi confin, conserveranno i loro circo-serziato i dattuali, e saranno amministrate dallo stesso inumero d'ecclessatei; o e quanto alle parti simembrate che sarebbero troppo deboli per costituire una parocchia, si rivulgerà al veccovo diocesano per ottenere che siano annesse ad alcuna altra norcolis del cantone di Ginerra.
- 3.º Negli stessi comuni ceduti da S. M., se gli abitanti protestanti non ugaliano in numero gli abitanti cattolici romani, i maestri di scuola saranuo sempre cattolici romani.

FIORE

Non sarà stabilito alcun tempio prote-tante all'eccezione della città di Caronge, che potrà averne uno.

Gli uffiziali municipali saranno sempre, almeno i due terzi, cattolici romani; e, precipnamente sopra tre individui che occuperanno i posti di maire o di due aggiunti, due saranno sempre cattolici romani.

Se mai il inimero dei protestanti veuisse in alcuni comuni ad ugnagliare quello del cattolici romani, l'uguagliaura e l'alternativa saranno stabilite, tanto per la formazione del Consiglio manicipale, quanto per quella del municipio. In questo caso però vi sarà ognora un maestro di scuola cattolicoromano, quando anche se ne stabilisse un protestante.

Non si vuole, con questo articolo, impedire che gl'individui protestanti, abitando un comune cattolico romano, non possano, se il credono convenevole, avervi una cappella particolare per l'esercizio del loro culto, stabilita a loro spese, ed avervi, egualmente a loro spese, un maestro di scuola protestante per la particolare istrazione dei loro finciulli.

4.º Non si toccherà, sia per i fondi e le rendite, sia per l'amministrazione, alle donazioni e fondazioni già esistenti, e non s'impedirà ai particolari di farne nuove.

5.º Il governo provvederà alle medesime spese, alle quali provvede il governo attuale, per il mantenimento degli ecclesiastici e del culto.

6.º La Chiesa cattolico-romana attnatmente esistente in Ginevra, vi sarà mantenuta, tal quale esiste, a carico dello Stato, siccome le leggi eventuali della costituzione di Ginevra già l'aveva decretato; il paroco sarà alloggiato e dotato convenevolmente.

7.º I comuni cattolico-romani, e la parochia di Ginevra continueranno a far parte della diocesi che reggerà le provincie del Chiablese e del Faucigny, salvo ne sia altrimenti ordinato dall'autorità della Santa Sede.

8.º In ogni caso, il vescovo non sarà mai turbato nelle sue visito pastorali. 9.º Gli abitanti del territorio ceduto sono pienamente assimilati, pei diritti civili e politici, ai Genevrini della città; li eserciteranno in concorrenza con loro, salva la riserva dei diritti di proprietà, di città o di comune.

10.º 1 fanciulli cattolico-romani saranno ammessi negli stabilimenti di pubblica educazione; l'insegnamento della religione non avrà luogo in comune, ma separatamente; e si servirà, per ció, pei cattolico-romani, degli ecclesiastici della loro comunione.

41.º I beni comunali o proprietà appartenenti ai nuovi comuni saranno loro conservati; e continueranno ad amministrale come per l'addietro, e ad adoperare le rendite al loro vantaggio.

12.º Quei medesimi comuni non saranno sottoposti a cariche più considerevoli degli antichi comuni.

13.º S. M. il Re di Sardegna riservasi di portare alla conoscenza della Dieta elvelica. e d'appoggiare col mezzo dei suoi agenti diplomatici presso di essa, ogni richiamo al quale potra dare luogo l'inesecuzione dei qui sovra articoli.

# ART. IV.

Tutti i titoli terrieri e documenti concernenti le cose cedute saranno rimessi da S. M. il Re di Sardegna al Cantone di Ginevra, il più tosto che si potrà.

# ART. V.

Il trattato conchisno a Torino, addi 3 del mese di giugno 1756 tra S. M. il Re di Sardagone a la Repubblica di Gioerra, è mantenuto in tutti gli articoli ai quali non si è deroçato colla presente transazione; ma S. M. volendo dare al Catono di Gioerra una particola re issimonianza dello sua benevo-lenza, assente però a annullare la parte dell'articolo 13% del suddetto tratto, che interdiocva ai cittalo il di Gioerra de sia d'allora trovaransi ad avere case e beni situati in Savoja, la facoltà di farvi la loro abitazione principale.

#### ART. VI.

S. M. mossa dagli stessi motivi consente a prendere concerti col Cantone di Ginevra, affine di agevolare l'uscita dai suoi Stati delle derrate destinate alla consumazione della città e del Cantone.

Spring a Google

# APPENDICE III.

# TRATTATO DI PACE E D'AMICIZIA

CONCHIUSO IL 30 MARZO 1856

Fra la Francia, l'Austria, il Regno Unito l'Inghilterra e dell'Irlanda, la Prussia, la Russia, la Sardegna e la Turchia.

In nome di Dio onnipossente,

L'imperatore del Fancesi, la regina degli Stati Initi della Gran-Bredgan e dell'Irlanda, l'imperatore delle Russie, il re di Sardegna, e l'imperatore dei Tarchi, animati dal desiderio di mettere termine alle calamità della guerra e di prevenire il ritorno delle complicazioni che l'hanno fatta nascero, hanno risoluto di accordarsi con S. M. l'imperatore d'Austria di ristalirie e consolidare la pare sa solide basi, assicarando con garanzie efficaci e reciproche l'indipendenza e l'integrità dell'impero (Ottoma).

A tale effetto le anzidette Maestà hanno nominato per loro plenipotenziarii: (sieguono i nomi nell'ordine sequente, ecc.)

Il conte Walewski e il barone di Bourqueney per la Francia;

Il sig. de Buol e il sig. Hübner per l'Austria;

Lord Clarendon e lord Cowley per la Gran-Bretagna;

Il conte Orloff e il barone di Brunnow per la Russia;

Il conte di Cavour e il sig. Villamarina per la Sardegna; Aali-Pacha e Mehemmed-Djemil-Bey per la Turchia.

Arendo stabilito fra loro un felice accordo le LL. MM. l'imperatore dei Francesi, l'imperatore d'Austria, la regina del reame unito dello Gran-Bretagna e dell'Irlanda, l'imperatore delle Russie, il re di Sardegna e l'imperatore ottomano, considerando che per interesse curopeo. S. M. il re di Prussia segnatario della Couvenzione del 13 luglio 1851 dovesse essere chiamato a partecipare a lunova accomodamento, e valitando cle maggior valore acquisterebbe una convenzione di pardicazione generale pel conorso della suddetta Maesti. Planno invitta s'inviare i suoi plenipotenziari al contresso. In conseguenza S. M. il re di Prussia ha nominato per suoi principan plenipotenziarii i sigg. di Manteuffel e di Hatzfeldt.

I plenipotenziarii dopo avere scambiati i loro pieni poteri trovati di |buona e debita forma hanno convenuto negli articoli seguenti:

### ART. I.

A datare dal giorno della ratificazione del presente tratato, vi sarà pace ed amicizia tra S. M. l'imperatore dei Francesi, S. M. la regina del Reame Unito della Gran-Bretagna e dell'Irlanda, S. M. Il re di Sardegna, S. M. I. il sultane da una parte, e l'imperatore delle Russie dall'altra, come che tra i loro eradi e successori, tra i loro Stati e sudditi risnettivi in encreturo.

#### ART. II.

Essendo stata felicemente ristabilita la pace tra le suddette Maestà, i territorii occupati o conquistati dalle loro armate durante la guerra saranno reciprocamente evacuati.

Accomodamenti parziali regoleranno il modo di evacuazione, lo che dovrà farsi colla maggiore possibile sollecitudine.

# ART. HI.

S. M. l'imperatore delle Russie si obbliga a restituire a S. M. il sultano la città e cittadella di Kars, come anche le altre parti del territorio ottomano di cui le truppe russe si trovano in possesso.

# ART. IV.

Le LL. MM. l'imperatore dei Francesi, la regina del Reame Unito della Gran-Bretagna e dell'Irlanda, il re di Sardegna e il sultano si obbigano a restituire a S. M. l'imperatore delle Russie le città ed i porti di Sebastopoli, Balaklava, Kamiesch, Eupatoria, Kertsch, feni-Kaleh, Kinburn, come tutti gli altri territorii occupati dalle truppa elleate.

# ART. V.

Le LL. MM. l'imperatore dei Francesi, la regina del Reame-Unito della Gran-Bretagna e dell'Irlanda, l'imperatore delle Russie, il re di Sardegna  e il Sultano accordano un'amnistra piena e completa a tutti i loro sudditi compromessi per qualunque partecipazione negli avvenimenti della guerra in favore della causa nemica.

E espressamente convenuto che detta amnistia si estenderà ai sudditi di ciascuna delle parti belligeranti che avrebbero continuato durante la guerra ail essere aloperati nel servizio dell'uno e degli altri belligeranti.

### ART. VI.

I prigionieri di guerra saranno immediatamente restituiti da una parte e dall'altra.

#### ART. VII.

S. M. I'imperatore dei Francesi, S. M. I'Imperatore d'Austria, S. M. Iargina del Reame Unito della Gran-Brettagna dell'Irianda, S. M. Il Bed i Prassia, S. M. I'imperatore delle Russie, e. S. M. Ii re di Sardegna, dichiarano icia la Sublime Porta è ammessa a partecipare a tutti i vantaggi dei dritto pubblico e dei concerto europeo. Le Ll. M. si obbligano, classenan per la sua parte, a rispettare l'indipendenza e l'integrità territoriale dell'impero totomano, garantendosi in comme la stretta osservanza di questio obbligazione, e considerano in consequenza qualunque atto in contrario come una quistono d'interesse generale.

# ART. VIII.

Se sopravenisse tra la Sublime Porta, e una o più potenze segnatarie un dissenso che minacciasse di turbare il mantenimento delle relazioni stabilite, la Sublime Porta e ciascuna delle potenze convenute prima di ricorrere alle armi inviteranno le altre parti contraenti a prevenire il conflitto frapponendo la loro azione mediatrice.

# ART. IX.

S. M. imperiale il sultano nella sua costante sollecitudine del ben essere dei suoi sudditi, avendo pubblicato un firmano che migliorando la loro condizione senza distinzione di religione e di razza, consacra le sue generose intenzioni reero le popolazioni cristiane del su impero, volendo dare nua aovella prova dei suoi esculmenti a questo riguardo ha risolotto di comunicare quest'atto.

spontaneamente emanato dalla sua volontà sovrana a tutte le potenze contraenti.

Le potenze contraenti manifestano di riconoscere l'alto valore di tale dichiarazione, ben inteso però che essa non potrebbe in alcun caso dare il drittu alle dette potenze di immischiarsi sia colletivamente che separatamente nei rapporti di S. M. il sultano coi suoi sudditi, nè nell'amministrazione interna del suo impero.

### ART. X.

La convenzione del 13 luglio mille ottocento quarant'uno che conferma l'antica regola dell'impero ottomano rispetto alla chinsura dello stretto del Bosforo e dei Dardanelli, è stata riveduta di comune accordo.

L'atto conchiuso a tale effetto e conforme al principio stabilito tra le parti contraenti è stato annesso al presente trattato, ed avrà la stessa forza e valore come se vi facesse parte integrante.

### ABT. XI.

Il mar Nero è nentralizzato; aperto alla marina mercantile di tutte le nazioni, le sue acque e i suoi porti sono fornalmente e in perpetuo interdetti alle navi da guerra sia delle potenze lungo le coste, sia di tutte le altre potenze, salve le eccezioni menzionate all'art. 13 e 19 del presente trattato.

# ART. XII.

Il commercio nei porti e nelle acque del mar Nero sarà libero da qualunque ostacolo, e non potrà essere soggetto che a regolamenti di sanità, di dogana, di polizia concepiti in modo da favorire e non aggravare lo sviluppo delle transazioni commerciali.

Per dare agl'interessi commerciali e marittimi di tutte le nazioni la sicurezza desiderabile, la Russia e la Soblime Porta ammetteranno i consoli nei loro porti situati lungo il littorale del mar Nero in conformità dei principii di dritto internazionale.

# ART. XIII.

Essendo il mar Nero dichiarato neutrale secondo l'art. 11 la conservazione σ lo stabilimento lungo il littorale di arsenali militari marittimi, diviene senza

scopo e senza oggetto. In conseguenza S. M. l'imperatore delle Russie e S. M. I. il sultano si obbligano a non elevare e a non conservare lungo il littorale alcun arsenale militare marittimo.

#### ART. XIV.

La LL. MM. l'imperatore delle Russie e il sultano avendo conchiusa una convenzione per determinare la forza ed il numero doi bastimenti leggieri necessarii al servizio delle loro coste, e che si riservano di conservare nel mar Nero, questa convenzione è annessa al presente trattato ed lu la stessa forza e valore che se ne fosse partie integrante. Essa uno portà essere annultato o modificata senza il consenso delle potenze segnatarie del presenté trattato.

#### ART. XV.

L'atto del congresso di Vienna avendo stabilito i principii destinati a reoglare la navigarione dei fiuni che separano o traversano molti Stati, le potenze contraenti stipulano tra loro che all'avvenire questi principii saranos egualmente applicati al Danubio e alle sue imbocature. Esse dishiarano che tale disposizione fa parle del dritto pubblico dell'Europa e la prendono sotto la loro ezaranti.

La narigazione del Banubio non potri essere assoggettata ad alcun ostacolo impedimento che non sarà espressamento previsto dalle stipulazioni contenute nei seguenti articoli. In conseguenza non si avrà dritto al esigere alcun pelaggio per l'unico fato della navigazione del fiume, nè alcun dritto sulle mercanzic che si trovano a bordo delle navi. I regolamenti di polizia e di quarantena a stabilirsi per la sicarezza degli Stuti separati o attragressati da questo fiume saranno concepti in maniera da favorire per quandré possibile la circolazione delle navi. Oltre questi regolamenti nessan altro ostacolo di qualunque sorta potrà impedire la libera navigazione.

# ART. XVI.

Nello scopo di realizzare le disposizioni dell'arlicolo precedente una commissione composta di delegati rappresentatul la Francia, l'Austria, l'Inghilterra, la Bussia, la Prussia, la Sardegna e la Turchia sarà incaricata di designare e di far eseguire i lavori necessarii presso Isatcha per sgombrare l'imboccatura del Danubio e le parti limitrofe del mare dalla sabbia ed altri ostacoli che l'ingombrano, per mettere questa parte del fiume e le parti limitrofe nelle migliori possibili condizioni di navigabilità. Per covrire le spese necessarie per questi lavori e per costruire gli stabilimenti necessarii per assicuare e facilitare la navigazione alle boche del Danubio 'potrà esigersi un dritto fisso di una tassa; conveniente a determinarsi dalla commissione a maggioranza di suffragi, colla condizione espressa però che sotto tale rispetto come sotto tutti gli altri le bandiere di tutte le nazioni saranno trattate con pertetta equaglianza.

### ART. XVII

Una commissione sarà stabilita e si comporrà dai delegati dell' Austria, della Bavilene Porta e del Wartemberg (uno per ciascuna di queste potenze), ai quali si riuniranno i commissarii dei tre principati da mabiani, la di cui nomina sarà approvata dalla Porta. Questa commissione, che sarà permanente: 1,6 compilerà i regolamenti di navigazione e di pointia fiuviale; 2,5 'farò disparire gli ostacoli di qualanque natura, e che impeliacono l'applicazione al Danubio dalle disposizioni dei trattato di Vienna; 27 'ordinerie a fara i eseguire i la orrori necessarii lungo tutta la longe percorsa conservare. In navigatibili a dell'imboccature della commissione curepea conservare. In navigatibili a dell'imboccature della Danubio e delle parti di mare limitto.

# ART. XVIII.

E stabilito che la commissione europea adempirà la sua missione, e la commissione della riviera arvà termunato i lavori designati nell'articolo pre-cedente num. 1 e 2 nello spazio di due anni. Le potenze segnatarie riunite in conferenze, informate del fatto, pronuncieranno dopo averne preso atto, la dissoluziono della commissione curropea, e a'ladora la commissione permanente della riviera goderà gli stessi poteri, quelli di cui era stata investita la commissione europea.

# ART. XIX.

Per assicurare l'osservanza dei regolamenti che saranno stabiliti di comune accordo, secondo i principii inpanzi espressi, ciascuna delle potenze contraenti avrà il dritto di fare stazionare in qualunque tempó due bastimenti leggieri all'imboccatura del Danubio.

FIORE 75



#### ART. XX.

In iscambio delle città, porti e territorii enumerati nell'articolo 4 del presente trattato, e per meglio assicurare la libertà della navigazione del Danubio S. M. l'imperatore delle Russie consenti alla rettificazione della sua frontiera in Bassarabia.

La nuova frontiera partira dal uar Nero a un kilometro all'est del lago Bourna Sola, raggiunegrà perpendioclarmente la strada di Akerman, seguirà riquesta strada filo alla valle di Trajano, passerà al sud di Belgrado, rimonetrà lago la riva di Valpuck filon o Saratsika, o andrà a terminare a Katamori nel Pratth. A partire da questo porto l'antica frontiera fra i due imperi non subtir modificazione alcuna.

I delegati delle potenze contraenti fisseranno minutamente le tracce della nuova frontiera.

#### ART. XXI.

Il territorio ceduto dalla Russia sarà annesso al principato di Moldavia, sotto la sovranità della Sublime Porta.

Gli abitanti di detto territorio godranno i dritti e privilegi concessi ai sudditi del principato, e loro sarà permesso, per lo spazio di tre anni, di trasportare altrove il loro domicilio, disponendo liberamente della loro proprietà.

#### ART. XXII.

I principati di Valachia e di Mollavia continueranno a godere sotto la sovrantia della Porta e sotto la garanzia delle potenze contraenti, i privilegi e le immunità di cui sono in possesso. Nessuna protezione esclusiva sarà esercitata su di esse da una delle potenze garanti. Non vi sarà alcun dritto di ingerenza nel loro s'afari interio.

#### ART. XXIII.

La Sublime Porta si obbliga a conservare ai detti principati un'amministrazione indipendente e nazionale, e la piena libertà di culto, di legislazione, di commercio e di navigazione.

Le leggi e statuti oggi in vigore sarunno riveduti. Per stabilire un completo accordo su questa revisione si riunira senza dilazione a Buckarest con

\_\_\_\_

un commissario della Sublime Porta, una commissione speciale a sulla composizione della quale le grandi potenze contraenti si accorderanno.

Questa commissione avrà per iscopo di esaminare lo stato attuale dei principati, e di proporre le basi della loro futura organizzazione.

#### ART. XXIV.

S. M. il saltano promette di convocare immediatamente in ciascuna delle due provincie un dirana ad hac composto in modo da costituire la rappresentazione più esatta degl'interessi di tutte le classi della società, Questo sarà chiamato ad esprimere il voto della popolazione circa la definitiva orranizzazione (e) principati.

Un'istrazione del congresso regolerà i rapporti della commissione con questi dirani.

#### ART. XXV.

Prendendo in considerazione l'opinione espressa dai due divani, la commissione trasmetterà senza ritardo alla sede attuale della conferenza il risultato dei suoi lavori.

L'accordo finale con la potenza sovrana sarà conchiuso a Parigi tra le grandi potenze contraenti ed un hatti-cherif conforme alla stipulazione della convenzione, costituirà definitivamente l'organizzazione di queste provincie poste oramai sotto la garanzia collettiva delle potenze segnatarie.

# ART. XXVI.

É convenuto che vi sarà pei ducati una forza armata nazionale organizzata per lo sopo di mantener la sicurezza all'interno e difendere le frontiere. Nessun impedimento può essere fatto alle misure straordinarie di difesa, che d'accordo colla Sublime Porta saranno chiamate a prendere per respingere qualunque aggressione straniera.

# AUT. XXVII.

Se la tranquilità interna dei principati si troverà uninacciata o compromessa, la Sublime Porta si metterà d'accordo con le altre potenze contraenti per le misare a prendere per mantenere o ristabilire l'ordine legale. Unitervento armado nou potrà aver luogo senza un accordo preliminare con le potenze.

### ART. NAVIIL

Il Principato di Servia continuerà a dipendere dalla Sublime Porta conformemente agli atti imperiali che lissano e determinano i suoi dritti ed immunità; esso sarà da ora innanzi posto sotto la garanzia collettiva delle potenze contraenti.

In consegnenza, il detto Principato conserverà la sua amministrazione indipendente e nazionale, e la sua piena libertà di culto, di legislazione, di commercio e di navigazione.

### ART. XXIX.

Il dritto di guarnigione della Subline Porta tale quale si trova stipulato dai regolamenti anteriori è mantenuto. Nessun intervento armato potrà aver luogo in Servia senza il preventivo accordo delle potenze contraenti.

# ART. XXX.

S. M. l'imperatore delle Russie e S. M. il sultano conserveranno l'integrità dei loro possedimenti in Asia così come erano legalmente stabiliti prima della rottura.

Per prevenire qualunque contestazione la linea delle frontiere sarà verificata, e se abbisogna rettificata senza che possa risultare alcun pregiudizio territoriale all'una o all'altra delle due parti.

A tale effetto una commissione mista composta da due commissarii rasai e due rommissarii ottomani, un commissario francese e au commissario francese cau commissario francese cau commissario francese cau commissario francese cau commissario francese del calicación diplomatche tra la corte di Russia e la Subhime Porta. Il suo lavoro dovrà essere terminato nello spazio di otto mesi, a contare dallo scambio delle ratificazioni del presente trattato.

I territorii occupati durante la guerra da S. M. Fimperatore dei Francesi, Fimperatore d'Assiria, la regian del Reame Unito della Gran Berstgana d'Irtalanda el il re di Sardegna, a termini delle convenzioni segnate a Costanti-nopoli (12 marza 1885) tra la Francia, la Gran-Bretagna e la Sublime Porta (15 marza 1885) tra la Sardegna e la Sublime Porta seranno evacuati dopo lo scambio delle ratificazioni del presente trattato, e come totos si porta fare. La diazione e i mezzi di esecuzione del promeranno l'oggetto di un accomodamento tra la Sardegna del sublime Porta e le potenza el di cui trappe hanno cocunato ii suo territorio.

#### ART. XXXII.

Finche i trattati o le convenzioni che esistevano prima della guerra tra le potenze belligeranti saranno rinnovati o rimpiazzati da nuovi atti, il commercio d'importazione e d'esportazione si farà reciprocamente a norma dei regolamenti in vigore avanti la guerra; e i loro sudditi, in qualunque altra materia saranno trattati rispettivamente secondo la nazzone fu favorits.

#### ART. XXXIII.

La convenzione conchinsa in questo giorno tra le LL. MM. l'imperatore dei Francesi, la regina del Remu Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda da una parte, e S. M. l'imperatore delle Russie dall'altra parte, relativa alle isole d'Aland, è annessa al presente trattato, ed avrà lo stesso valore che se vi facesse parte.

#### ART. XXXIV.

Il presente trattato sarà ratificato, e le ratificazioni saranno scambiate a Parigi nello spazio di quattro settimane, o più tosto, se è possibile.

In seguito di che i plenipotenziarii rispettivi l'hanno segnata apponendovi lo stemma delle loro armi.

Fatto a Parigi il 13 marzo 1856.

(L. S.) Segnati: Waleuski — Bourquency — Buol — Schauenstein — Hubner — Clarendon — Cowley — Manteuffel — Hatzfeld — Orloff — Brunow — Cavour — Villamarina — Aali-Mehmed — Diemil.

#### ARTICOLO ADDIZIONALE E TRANSITORIO.

Le stipulazioni della convenzione dietro seguata in questo giorno non saranno applicabili ai vascelli da guerra adoperati dalle potenze belligeranti per l'evacuazione per mare dei territorii occupati; ma le dette stipulazioni cominceranno ad aver effetto appena l'evacuazione sarà terminata.

Fatto a Parigi il 30 marzo 1856.

(Segue la stessa signatura come sopra).

# PRIMO ANNESSO.

In nome di Dio onnipossente.

Le Ll. MM. l'imperatore dei Francesi, l'imperatore d'Austria, la regina degli Reame Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda, il re di Prussia, l'imperatore delle Russic, segnatario della convenzione del 13 luglio 1814, e S. M. il re di Sardegna, volono constature in comune la loro determinazione unanine, di conformarsi all'antia regolo dell'impero ottomano, secondo la quale gli stretti del Dardanelli e del Bosforo sono chiusi ai hastimenti da guerra stranieri. finche la Porta si trova in pace.

Le dette Maestà da una parte e S. M. il sultano dall'altra hanno risolnto innovare la convenzione conchiusa a Londra il 13 luglio 1841, salvo qualche modificazione di dettaglio che non viola i principii su cui fu stabilito.

In conseguenza le Loro dette Maestà hanno nominato a tale effetto per loro plenipotenziarii, cioè:

(Seguono i nomi nello stesso ordine accennato innanzi).

l quali dopo avere scambiati i loro pieni poteri, trovati in buona e dovuta forma hanno convenuto nei seguenti articoli:

#### ART. I.

8. M. il sultano da una parte, dichiara che ha la ferma risoluzione di mantenere in avvenire il principio inviolabilmente iabiliti come antica repola del suo impero, e in virtà del quale é stato in ogni tempo impedionali bastimenti da gerra delle potenze straniere di entrare negli strati dei Darria danelli e di Costantinopoli, e che finche la Porta fosse in pace, S. M. non ammetterebbe alcun bastimento di guerra straniere di certo nei delli strate ron di contrare regli strate.

E le LL. MM. l'imperatore dei Francesi, l'imperatore d'Austria, la regina del Reame Unito della Gran Bretagna e d'Irlanda, il re di Prussia, l'imperatore delle Russiae e il re di Sarlegna dall'altra parte, si obbligano a rispettare questa determinazione del sultano, e a conformarsi al principio sopra aununciato.

### ART. II.

Il sultano si riserva, come per lo passato, di rilasciare le coste di transito ai bastimenti leggieri di guerra, i quali saranno adoperati secondo l'uso al servizio delle legazioni delle potenze amiche.

### ART. III.

La stessa eccezione si applica alle navi leggiere da guerra che ciascuna delle potenze contraenti è autorizzata a fare stazionare all'imboccatura del Danubio, per assicurarsi dell'esecuzione dei regolamenti relativi alla libertà del flume, e di cui il numero non potrà eccedere quello di due per ciascuna potenza.

#### ART. IV.

La presente convenzione, annessa al trattato generale segnato a Parigi in questo giorno, sarà ratificata, e le ratificazioni saranno scambiate nello spazio di quattro settimane, o più presto se è possibile.

In fede di che i plenipotenziarii rispettivi l'hanno segnata, apponendovi i sigilli delle loro armi.

Fatto a Parigi li 30 marzo 1856.

(Seque la signatura come nel trattato precedente).

# SECONDO ANNESSO.

In nome di Dio onnipossente.

S. M. l'imperatore delle Russie e S. M. imperiale il sultano prendendo in considerazione il principio della neutralizzazione del mar Nero stabilito nei preliminari consegnati nel protocollo N. I segnato a Parigi il 25 febbraio rotrente anno, e volendo in conseguenza regolare di comune accordo il numero e la forza deli bastimenti leggieri che si sono rissevatti dimantenere nel mar Nero pel servizio delle loro coste. hanno risoluto di segnare per questo fine una convenzione speciale, e hanno nominato attale oggetto.

(Seguono i nomi dei plenipotenziarii di Russia e di Turchia).

I quali dopo avere scambiati i loro poteri trovati in piena e debita forma hanno convenuto negli articoli seguenti:

# ART. I.

Le parti contraenti si obbligano reciprocamento di non avere nel mar Nero altri bastimenti di guerra, che quelli il di cui numero, la forza e la dimensione sono inducati qui appresso.

#### ART. II.

Le parti contraenti si riservano di mantenere, ciascuna in questo mare, sei bastimendi a vapore di cinquanta metri di lunghezza alla carena, e di un tonnellaggio non maggiore di ottocento tonnellate si mazzimum, e quattro bastimenti leggieri a vapore o a vela di un tonnellaggio non maggiore di duceento tonnellate ciascuno.

#### ART. III.

La presente convenzione annessa al tratitato generale segnato a Parigi in questo giorno sarà ratificato, e le ratificazioni saranno scambiate nello spazio di quattro settimane, o più presto, se è possibile.

In fede di che i plenipotenziarii rispettivi l'hanno segnata apponendovi i sigilli delle loro armi.

Fatto a Parigi il 30 marzo 1856.

(Seguono le firme).

# TERZO ANNESSO.

In nome di Dio onnipossente.

S. M. l'imperatore dei Francesi, S. M. la regina del Reame Unito della Gran Bretagna e dell'Irianda, e S. M. l'imperatore delle Bussie volendo estendere al unar Baltico l'accordo così felicemente stabilito tra loro in Oriente e consolidare i beneficii della pace generale, hanno risoluto di conchiudere una convenzione, e hanno nominato a lale effetto.

(Seguono i nomi dei rispettivi plenipotenziarii).

I quali dopo avere scambiato i loro pieni poteri trovati in buona e debita forma hanno convennto nei segnenti articoli:

#### ART. L

S. M. l'imperatore delle Bussie per corrispondere al desiderio espresso dalle LL. MM. l'imperatore dei Francesi e la regina del Reame Unito della Gran Bretagna e d'Irlanda, dichiara, che le isole d'Alard non saranno fortificaté, e che non vi sarà conservato o creato alcuno stabilimento militare o navale.

### ART. II.

La presente convenzione annessa al tratato generale segnata a Parigi in questo giorno sarà ratificata, e le ratificazioni saranno scambiate nello spazio di quattro settimane, o più presto, se sarà possibile.

In fede di che i plenipotenziarii rispettivi l'hanno segnata coi sigilli delle loro armi.

Fatto a Parigi il 30 marzo 1856.

(Seguono le firme).

# DICHIARAZIONE DEL 46 APRILE 4856 CHE REGOLA UIVERSI PUNTI DI DRITTO MARITTIMO.

I plenipotenziarii che hanno segnato il trattato di Parigi del 30 marzo 1856 rinniti in conferenza.

Considerando:

Che il dritto marittimo in tempo di guerra è stato oggetto di dispiacevoli contestazioni:

Che l'incertezza dei dritti e doveri in tale materia tra i neutri e i belligeranti, può dar luogo a divergenze di opinioni che possono far nascere serie difficoltà ed anche la gnerra:

Che vi è un vantaggio a stabilire una dottrina uniforme su di un punto così importante;

Che i plenipotenziarii riuniti a Parigi non saprebbero meglio soddisfare le intenzioni dei loro governi che corcano di stabilire nei rapporti internazionali principii fissi a tale riguardo; Sufficientemente autorizzati, i suddetti plenipotenziarii hanno convennto

Sufficientemente autorizzati, i suddetti plenipotenziarii hanno convennto di accordarsi per raggiungere lo scopo, ed hanno di comune accordo formulata la seguente solenne dichiarazione:

1.º La corsa è abolita:

 ${\bf 2.^o}$  La bandiera neutra covre la mercanzia nemica ad eccezione del contrabbando di guerra;

3.º La mercanzia neutra, ad eccezione del contrabbando di guerra, uon è confiscabile sotto bandiera nemica; 4.º Il blocco per essere obbligatorio dev'essere effettivo, cioè a dire man-

4.º Il blocco per essere obbligatorio dev'essere effettivo, cioè a dire mantenulo da una forza sufficiente per interdire realmente l'accesso al littorale nemico.

FIORE

I governi dei plenipotenziarii sottoscritti si obbligano di ratificare questa dichiarazione agli Stati non chiamati a partecipare al congresso di Parigi, ed invitarli ad uniformarsi.

Convinti che le massime da essi proclamate saranno accolte con gratitudine dal mondo intero, i plenipotenziarii sottoscritti non dubitano che gli sforzi dei loro governi per generalizzarne l'adozione saranno coronati da prospero successo.

La presente dichiarazione non sarà obbligatoria che per le potenze che l'hanno accettata o che l'accetteranno.

Fatto a Parigi il 16 aprile 1856.

(Segue la segnatura).



# INDICE DELLE MATERIE

PRELIMINARI.

Dedica dell' Opera all' Illustre Commendatore MANCINI.

| stato attuale                                                                                                                                      | » 9  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| CAPO SECONDO, Diverse scuole di scrittori di dritto internazionale                                                                                 | » 20 |
| CAPO Tunzo. Fondamento del dritto internazionale e sua definizione - Distinzione                                                                   | ne . |
| del dritto primitivo dal dritto secondario - Partizione generale dell'Opera .                                                                      | » 29 |
| CAPO QUARTO. Delle fonti da cui deve attingerzi la ecienza del dritto interna                                                                      | -    |
| sionale                                                                                                                                            | » 40 |
|                                                                                                                                                    |      |
| PARTE PRIMA.                                                                                                                                       |      |
|                                                                                                                                                    |      |
| DRITTO DI PACE                                                                                                                                     |      |
| <del>-</del>                                                                                                                                       |      |
| DRITTO DI PACE Scaione Prima.                                                                                                                      |      |
| <del>-</del>                                                                                                                                       |      |
| Sezione Prima.                                                                                                                                     | » 45 |
| Sezione Prima.  DELLE PERSONE E DEI LORO DRITTI.                                                                                                   |      |
| Sezione Prima.  DELLE PERSONE E DEI LORO DRITTI.  CAPO Primo. Della sasiona e del dritto di nazionalità                                            | s_67 |
| Sezione Prima.  DELLE PERSONE E DEI LORO DRITTI.  CAPO PAUSO. Della susione e del dritta di manionalità  CAPO SECONDO. Dritto di astronila interna | » 67 |

#### **— 709 —**

| CAPO QUILLOS OSMANJOSTANIS AND INSTITUTO AND |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| critico                                                                          |
| Capo Susto. Trattati di associazione federativa o di alleanza - Trattati com-    |
| merciali di alleanza offensiva o difensiva e di protettorato                     |
| Capo Settimo. Trattati di pace                                                   |
| CAPO OTTAVO. Trattati di garansia                                                |
| CAPO NONO. Concordati colla Chiesa                                               |
| Capo Ducimo. Effetti dei trattati in generale e di quelli di alleanea in parti-  |
| colare - Garanzie per assicurarne l'esecusione                                   |
| Capo Undecimo. Interpretacione dei trattati                                      |
| CAPO DODICESIMO. Della fede doenta ai trattati, e della loro estinzione » 26     |
| Capo Tardicesimo. Principii direttiri dei congressi internazionali » 27          |
| CAPO QUATTORDICESIMO. Dei prireipali congressi di Buropa — Congresso di          |
| Vienna e di Parigi - Necessità di un nuovo generale congresso europeo. > 27      |
| Capo Quindicustmo. Necessità di una riforma della diplomatia » 29                |
| PARTE SECONDA.                                                                   |
| DRITTO DI GUERRA                                                                 |
| -                                                                                |
| Sezione Prima.                                                                   |
|                                                                                  |

# E MEZZI PER OTTENERE LO SCOPO.

| APO PRIMO  | Del dritt     | o di guerra   | presso g   | li antic  | hi po   | poli | ď    | Ori   | ent  | e    |      |     | ,  | 369 |
|------------|---------------|---------------|------------|-----------|---------|------|------|-------|------|------|------|-----|----|-----|
| APO SECON  | too. Del de   | itto di guers | a presso   | i Gre     | eci ed  | : 1  | Rom  | ani   | i    |      |      |     |    | 316 |
| APO TERZO  | . Del dritt   | o di guerra   | dopo il    | cristias  | esimo   | ne   | la : | roci  | età  | 116  | ode  | rna | *  | 322 |
| APO QUAR   | ro. Tendens   | e pacifiche - | - Proge    | tti di 1  | pace p  | erp  | etu  | 1     |      |      |      |     | Þ  | 331 |
| CAPO QUINT | ro. Necessiti | di rendere    | rara e     | difficile | e la g  | uer  | rs   |       |      |      |      |     | >  | 340 |
| JAPO SESTO | . Della conj  | ederatione de | gli Stati  | come s    | messo . | per  | pre  | reni  | ire  | la 9 | ne   | rra |    | 347 |
| CAPO SETTI | Mo. Della 1   | nediacione, d | ell'arbits | ato e d   | elle o  | onfe | ren  | : 6 0 | 0111 | e s  | 1622 | i į | er |     |
| risolvers  | le contestan  | ioni fra gli  | Stati .    |           |         |      |      |       |      |      |      |     | э  | 357 |
| DAPO OPTA  | vo. Della r   | itorzione e d | elle rapp  | resagli   | ē       |      |      |       |      |      |      |     | 30 | 363 |
| han Nama   | Dell' analo   |               |            |           |         |      |      |       |      |      |      |     |    | 371 |

# Sezione Seconda.

# DELLA GUERRA.

| CAPO SECONDO. Della dichiarazione di guerra, del cominciamento delle osti | lità,  |
|---------------------------------------------------------------------------|--------|
| s dei loro effetti generali                                               | . » 38 |
| CAPO TERZO. La guerra è una relazione tra Stato : Stato                   | > 392  |
| CAPO QUARTO. Delle norme di giustisia con cui deve farei la guerra .      | » 39°  |
| CAPO QUINTO. Dritti e doveri dei belligeranti enlle persone del nemico -  | Pri-   |
| giouieri di guerra - ambulanze - infermi                                  | . » 40 |
| Capo Sesto. Dritto dei belligeranti sulle core immobili del nemico Invi   | iola-  |
| bilità della proprietà privata                                            | . > 41 |
| CAPO SETTIMO. Differenza tra la guerra di mare e la guerra di terra sec   | ondo   |
|                                                                           | . > 42 |
| i pubblicisti. — Confutasione della loro dottrina                         |        |
|                                                                           | fare   |
|                                                                           |        |
| CAPO OTTAVO, Inginstisia della guerra in corsa. La sua abolizione deve    | . » 43 |

# Seaione Terza.

# DELLA NEUTRALITÀ.

| CAPO PRIMO. Natura della neutralità                               | 4               |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------|
| CAPO SECONDO. Divisione della neutralità                          | 4               |
| CAPO TERZO. Doveri delle potenze neutrali                         | 45              |
| CAPO QUARTO. Dritti delle potenze neutrali                        | 4               |
| Capo Quinto. Dell'inviolabilità del territorio neutrale ,         | 4               |
| CAPO SESTO. Dritto della nazione neutrale sui suoi beni, e quisti | mi relatios » 4 |
| Capo Suttino. Del dritto delle nazioni neutre di liberamente c    | mmerciare in    |
| tempo di guerra                                                   | > 4             |
| CAPO OTTAVO. Del controbando di guerra                            | 4               |
| CAPO NONO, Del blocco                                             | 4               |
| CAPO DECIMO, Formalità e condizioni necessarie per costituire un  |                 |

#### — 711 —

| CAPO UNDICESIMO. Del blocco fitticio e del preteso blocco pacifico Pag. 504     |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| Capo Donicesimo. Del dritto di visita                                           |
| Capo Tredicusimo. Formalità per ben esercitare il dritto di visita » 511        |
| CAPO QUATTTORDICESIMO. Delle navi esenti dalla visita. Quistione relativa ai    |
| convogli mercantili, ed ai vapori poetali                                       |
| Capo Quindicesimo. Del dritto di visita in tempo di pace » 521                  |
| CAPO SEDICESIMO. Della cattura delle navi neutrali che trasportano la mercansia |
| sensica                                                                         |
| Capo Diciasettesimo. Sequeetro per controbando di guerra                        |
| Capo Diciottesimo. Sequeetro per la infrazione delle leggi di blocco » 534      |
| CAPO DICIANNOVESIMO. Sequeetro per la non giustificazione della neutralità o    |
| della nazionalità » 538                                                         |
| Capo Ventesino. Dei giudinii sulla cattura delle navi neutrali 540              |
|                                                                                 |

# PARTE TERZA.

# DRITTO DIPLOMATICO

# Sezione Prima.

# FONDAMENTO DEL DRITTO DI AMBASCIATA.

| CAPO | Prino.  | Dritte | d' inv  | are gl  | i agenti | dip | lomatic  | ١.   |      |      |    |      |     | ٠.  |     | 556 |
|------|---------|--------|---------|---------|----------|-----|----------|------|------|------|----|------|-----|-----|-----|-----|
| Capo | SECOND  | o. Del | dritto  | e dell' | obbligo  | di  | ricevere | i    | mini | stri | et | rani | eri |     |     | 556 |
| Саро | Terzo   | Classi | feasion | degli   | agenti   | dip | omatici  |      |      |      | ī  |      |     |     |     | 561 |
| Capo | QUART   | o. Del | caratte | re pub  | blico de | gli | agenti   | dip. | oma  | tici |    | del  | 911 | ndo | per |     |
| ista | bilirlo |        |         |         |          |     |          | _    |      |      |    |      | _   |     | 9   | 567 |
|      |         |        |         |         |          |     |          |      |      |      |    |      |     |     |     |     |

# Sezione Seconda.

# DRITTI E DOVERI DEGLI AGENTI DIPLOMATICI.

|      | PRIMO. Dell' inviolabilità del minietro pubblico                       |   |     |
|------|------------------------------------------------------------------------|---|-----|
| CAPO | Secondo. Dell'esterritorialità del ministro pubblico                   | , | 572 |
| CAPO | Tenzo. Immunità della persona del ministro dalla giurisdizione civile. | , | 676 |
| CAPO | QUARTO. Beenzione dei beni del ministro della giurisdizione civile     | , | 580 |

CAPO QUINTO. Exercione del ministro della giurisdizione

| CAPO SETTIMO. Delle persone che accompagnano il ministro e della giurisdisio: | ne           |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| che egli escreita su di esse                                                  | » 58t        |
| CAPO OTTAVO. Del dritto di esercitare il proprio culto                        |              |
| Caro Nono. Del dritto del ministro negli Stati presso cui non è accreditato   | » 593        |
| CAPO DECIMO. Dei consoli e delle loro prerogative                             | s 597        |
| Sezione Terza.                                                                |              |
| FORME CON GUI SI ESEGUISCE E SI COMPIE UNA MISSIONE DIPLOMAT                  | CA.          |
| CAPO PRIMO. Del ricevimento del ministro pubblico e dell'udienza solenne .    | <b>» 606</b> |
| CAPO SECONDO. Termine della missione diplomatica                              | » 609        |
| Capo Tenzo. Della maniera di negoziare                                        |              |
| Conchiusions                                                                  | » 617        |
| APPENDICE.                                                                    |              |
| I.º - Atto finale del Congresso di Vienna                                     |              |
| II.º - Atto per la costituzione federativa dell'Alemagna                      | » 676        |
| Trattato tra l'Austria ed il re di Sardegna                                   |              |
| ■ Condizioni per la riunione degli Stati di Genova a quelli di S. M. Sarda    | » 68         |
|                                                                               |              |
| Cessioni fatte dal re di Sardegna al cantone di Gineera                       | » 68l        |
|                                                                               |              |

# Avvertenza al lettore.

L'autore non risponde dei moltissimi errori di ortografa e di punteggiatura occoria nella presente chicino, specialmente nelle note e nelle citazioni. La lontananza dal luopo in cui si eseguiva la stampa, la difficoltà di leggere un possibile evitare i molti errori, che il besevolo lettore saprà correggere col suo buon senso, non avendo l'autore stimato conveniente di fare un'erratacerrige.



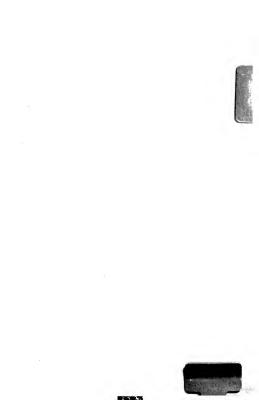

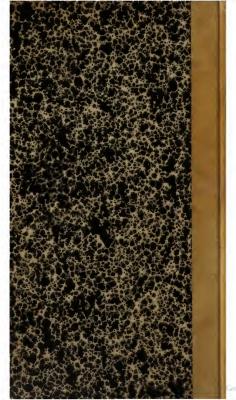